

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



48:189.



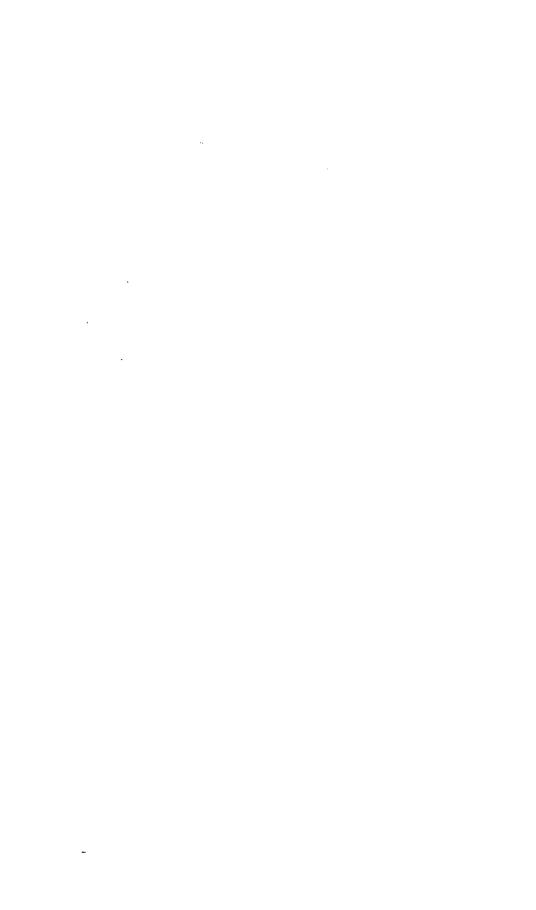

. • •

48.189.



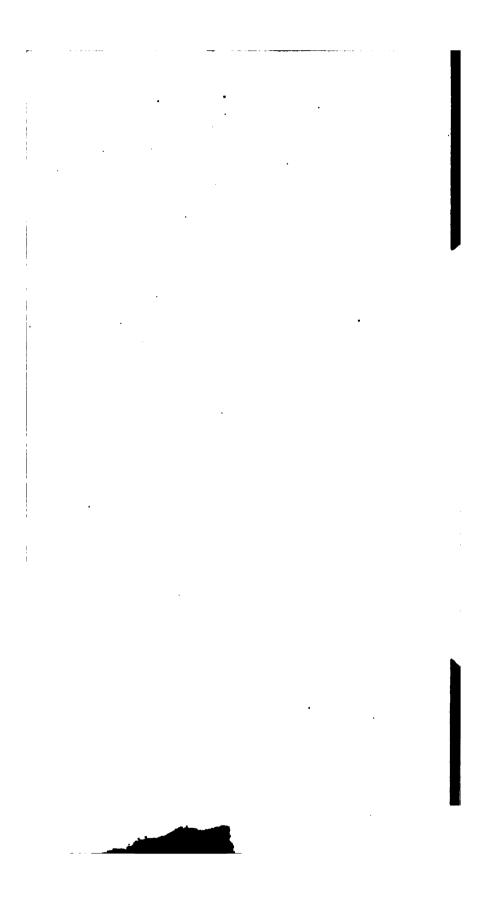

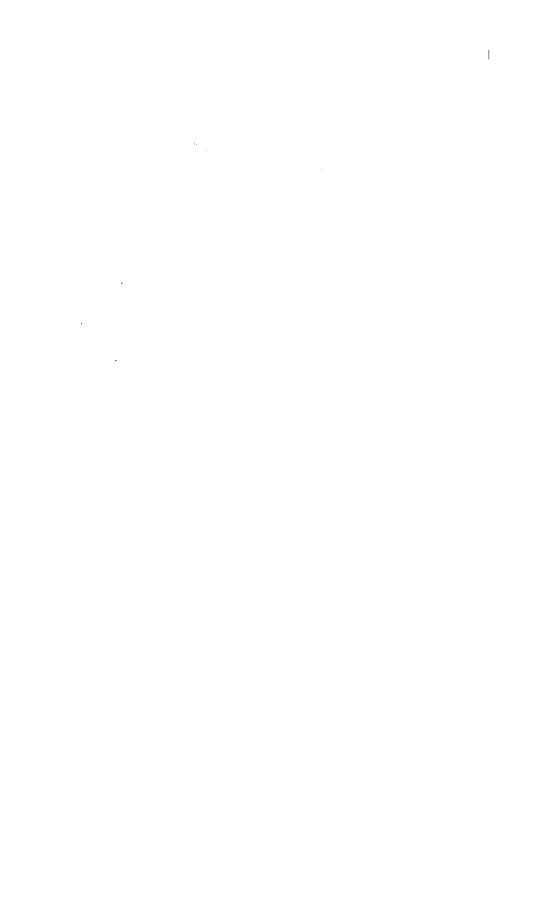

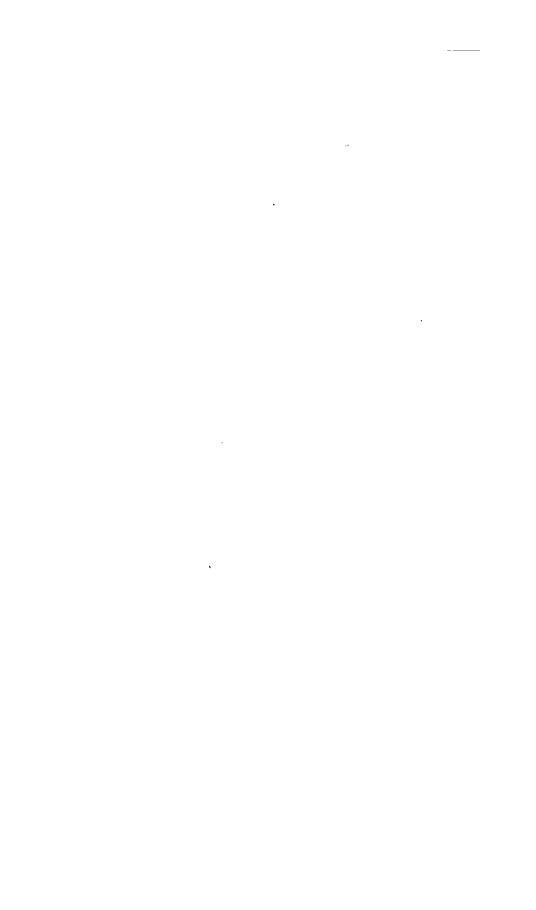

. , •

# **INSTITUTIO**

# THEOLOGIAE DOGMATICAE EVANGELICAE

HISTORICO - CRITICA.

#### SCRIPSIT

### CAR. LUD. WILIBALD. GRIMM

THEOL. ET PHILOS. DOCTOR ILLIUSQUE APUD JENENSES PROFESSOR ORDINAR. HONORAR.

### JENAE

SUMTIBUS CAROLI HOCHHAUSENII.

MDCCCXLVIII.

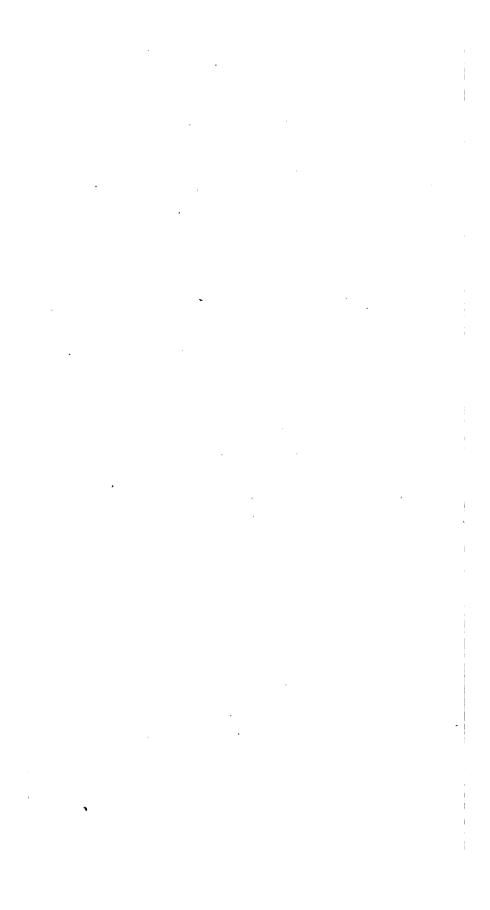

#### OPTIMO SOCERO SUO

#### VIRO SUMME VENERABILI

# GUIL. AUG. FRID. GENSSLER

THEOLOGIAE ET PHILOSOPHIAE DOCTORI LIBERALIUM ARTIUM MAGISTRO SERENISSIMI DUCIS SAXONIAE COBURGENSIS ET GOTHANAE A CONSISTORII CONSILIIS SUPREMIS RERUM SACRARUM PER PRINCIPATUM COBURGENSEM ANTISTITI CONCIONATORI AULICO PRIMO AD AEDEM ST. MAURITII COBURGENSEM PASTORI GYMNASII CASIMIRIANI QUOD COBURGI FLORET PROFESSORI PRIMARIO COMPLURIUM SOCIETATUM LITTERARIARUM SODALI

#### HUNC LIBRUM

PH GRATIQUE ANIMI TESTEM ET INTERPRETEM

SACRUM ESSE VOLUIT

AUCTOB.



# Praefatio.

Quamquam non exigua institutionum, summarum, epitomarum, theologiam dogmaticam exponentium, copia est: tamen nolite putare, lectores, me, dum novum hunc librum in lucem edo, acta agere et quasi frondes sylvis addere. Defuit enim adhuc liber nostri aevi rationibus adaptatus idemque facili et perspicua latinitate conscriptus, tum tironum studiis, tum vero etiam provectiorum, qui religionis nostrae disciplinam breviore conspectu perlustrare cupiunt, commodis inserviens, quo non solum decreta doctrinae ecclesiasticae in scriptis symbolicis proposita accurate enarrarentur, verum etiam praecepta biblica illustrarentur, praetereaque historiae dogmatum lineamenta adumbrarentur et potiorum librorum commentationumque ad res dogmaticas spectantium notitia Quum vero in examinatoriis scholis per longam annorum seriem in academia jenensi a me institutis tironum commoda ac desideria satis nosse mihi videar, nolui illis deesse, qui librum expeterent iis quos diximus usibus desti-Etsi enim non ignoro, quibus argumentis nuper haud pauci usum latinae linguae impugnaverint, nullus tamen justus harum rerum arbiter assensum denegabit iis, quae HAGENBACHIUS, praestantissimus theologus (Encyklopädie u. Methodol. der theol. Wissenschaften, p. 45. Ed. II), bene de causis disputat, quae in sacra arte ac disciplina illius linguae usum intra certos fines retinendum suadeant. — De liberalioribus theologiae meae principiis ut uberius disputem, nunc non opus est, postquam turbis illis, quae civilem Galliae et Germaniae formam immutaverunt, frustrata et profligata sunt eorum molimina, qui nostrae tempestatis lucem

praeteritorum seculorum caligine obtenebrare studuerunt. Neque amplius nunc tenebriones, sed nebulones et verberones isti detestandi et impugnandi sunt, qui suo commodo intenti exquisità assentatiunculà gratiam plebis aucupantes malis artibus reverentiam legum exstinguere nec solum securitatis publicae, sed etiam fidei, pietatis virtutisque in hominum animis fundamenta evertere tentant. — In disponendo argumento insa propositi mei ratio tulit, ut methodum historico - criticam. § 89 descriptam, sequerer. — Literaturam denique quod attinet, id maxime doleo, quod, quum institutio mea jam a mense aprili proxime superioris anni typis exscribi coepta sit, non omnes libros et libellos, qui ab illo inde tempore in lucem prodierunt, recensere potui. Ceterum etsi longissime abest, ut proposito meo, quo maxime juvenibus academicis prodesse volui, omni ex parte satisfecisse mihi videar, tamen non prorsus despero, librum meum ne ab eruditioribus quidem sine ullo fructu in usum converti posse idque facillime ab iis quoque concessum iri, qui fugitivis oculis illum inspexerint.

Jenae, d. XXII Julii, MDCCCXLVIII.

# Conspectus ordinis rerum expositarum.

Introitus 6 1-2.

#### Prolegomena.

Caput I: De religione universe spectata. — § 3. De religionis etymo. § 4. De notione religionis historica. § 5. De religionis nominibus biblicis. § 6. De religionis origine. § 7. De religionis fonte, indole et notione philosophica. § 8. De fide atque scientia. § 9. Aliorum de religionis natura, fonte ac sede sententiae recensentur. § 10. De nexu inter religionem et virtutem. § 11—13. Potiores religionis species. § 14. De religione naturali et revelata.

Caput II: De religione revelata, potissimum christiana. - § 15. Variae revelationis periodi. § 16. De religione patriarchali. § 17. De religione mosaica. § 18. De religionis christianae origine et notione. § 19. De Jesu Christi consilio. § 20. De revelationis notione biblica. § 21-22. Historia ecclesiasticae notionis de revelatione. § 23-26. De supranaturalismo. § 27. De rationalismo. § 28. De supranaturalismi et rationalismi inter se conciliandi studio. § 29. De argumentis, quae pro demonstranda supranaturali religionis christianae origine afferuntur, universe spectatis. § 30. Ipsius Jesu Christi testimonium. § 31. Joannis baptistae testimonium. § 32. De Pauli apostoli ad religionem christianam conversione. § 33. De celeri et fausta religionis christianae propagatione. § 34. Argumenta e miraculis et vaticiniis ducta. Orthodoxa miraculi notio. § 35. Biblica miraculi notio. § 36 – 37. Historia ecclesiasticae notionis. § 38. Severioris de miraculo notionis censura. § 39 -- 41. Biblicorum miraculorum censura. § 42. De orthodoxa vaticiniorum notione. § 43. De veteris testamenti prophetia. § 44. Notiones N. T. de V. T. vaticiniis. § 45. De N. T. vaticiniis. § 46. Historia ecclesiasticae notionis. § 47. Epicrisis. § 48. De typis. § 49. De internis pro demonstranda religionis christianae divinitate et veritate argumentis. § 50. De religionis christianae praestantia. § 51. De accommodatione. § 52. De religionis christianae perfectibilitate. § 53—54. De protestantismo et catholicismo.

- Caput III. De scriptura sacra s. bibliologia dogmatica. Introductio. § 55. De scripturae s. notione. § 56. Partes scripturae s. § 57. De humana ac divina S. S. auctoritate.
  - I. De humana S. S. auctoritate. § 58. De authentia, fide et integritate V. T. § 59. De N. T. authentia et integritate. § 60. De historiae evangelicae fide. § 61. De V. T. canone. § 62. De N. T. canone.
  - 11. De divina scripturae s. auctoritate s. de inspiratione. § 63. Orthodoxa inspirationis notio. § 64—66. Biblica doctrina de spiritu s. § 67. Hebraeorum et Judaeorum de V. T. inspiratione notiones. § 68. Notiones N. T. de V. T. inspiratione. § 69—71. Historia dogmatis. § 72. Censura dogmatis. § 73. Scripturae s. affectiones.

Bibliologiae auctarium I. §74. De S. S. interpretation e. Bibliol. auctarium II. De libris symbolicis. §75. Introductio. §76—77. Librorum symbolicorum historia, potissimum inter Lutheranos. §78. De librorum symbolicorum auctoritate. §79. De constituendae novae formulae symbolicae necessitate.

Caput IV. De theologia dogmatica. — § 80. De notione et partibus theologiae. § 81. De discrimine religionis et theologiae. § 82. Disciplinae, quarum adjumento theologia dogmatica carere non potest. § 83. De nexu inter dogmaticam et moralem theologiam. § 84. De philosophiae in theologia systematica usu. § 85. De theologiae dogmaticae principio. § 86. De articulis fidei. § 87. Dicta probantia. § 88. De apalogia fidei. § 89. De theologiae dogmaticae tradendae methodo. § 91—95. Theologiae dogmaticae historia.

# Theologiae dogmaticae pars prima.

Doctrina de Deo s. theologia strictissime dicta.

§ 95. Conspectus.

Sectio I. De notione et exsistentia Dei. § 97. De notione Dei. § 98. De probanda hujus notionis veritate. § 99. Argumentum onto logicum. § 100 a. Arg. cosmologicum. § 100 b. Arg. teleologicum. § 101. Arg. practicum. § 102. Arg. historicum. § 103. Argum. apocalypticum. § 104. De unitate Dei. § 105—106. De theismo et pantheismo.

Sectio II. De natura Dei. § 107. Introductio.

- Caput I. De virtutibus s. attributis Dei § 108. Introductio. § 109. Variae virtutum divinarum distinctiones. I) Virtutes Dei physicae § 110—112. II) Intellectus divini virtutes § 113—115. III) Voluntatis divinae virtutes § 116—123.
- Caput II. De trinttate Det. § 124—225. Doctrina ecclesiastica. § 126—133. Doctrina biblica. § 134—136. Historia dogmatis. § 137. Censura dogmatis.
- Sectio tertia. De efficientia s. operibus Det. § 138. Procemium. Cap. I. De creatione mundi § 189—144. Cap. II. De providentia § 145—150.

#### Doctrinae de Deo auctarium.

Doctrina de angelis s. pneumatologia.

Cap. II. De angelis universe spectatis, potissimum bonis § 151 — 155.
Cap. II. De daemonibus s. angelis malis § 156—159.

# Theologiae dogmaticae pars secunda. Doctrina de homine s. anthropologia.

- Introductio. § 160. Anthropologiae theologicae notio. § 161. De hominis notione et naturae humanae partibus. § 162. De hominis dignitate et supremo fine.
- Sectio I. De statu integritatis. § 163. De generis humani origine. § 164. Imaginis divinae notio biblica. § 165. Ecclesiasticae notionis historia. § 166. Censura dogmatis.
- Sectio II. De statu corruptionis. § 167. De peccati notione et natura. § 168. Ecclesiastica doctrina de origine peccati et peccato originis. § 169—172. Doctrina biblica. § 173—174. Historia dogmatis. § 175. Censura dogmatis.

# Theologiae dogmaticae pars tertia. Doctrina de salute per Christum consequenda s. soteriologia.

- 6 176. Introductio.
- Sectio I. De salutis administro s. christologia. Cap. I. De Jesu Christi persona s. de utraque ejus natura, § 178—183. Cap. II. De utroque Christi statu. § 184. De utriusque status ratione. § 185. Descensus ad inferos. § 186. Resurrectio J. Chr. § 187. Adscensio in coelum. § 188. Sessio ad dexteram Dei. Cap. III. De operè s. officio Christi s. de tribus ejus muneribus. § 189. Prooemium. I. Munus Christi propheticum, § 190. II. Munus Christi sacerdotale, § 191—198. III. Munus Christi regium, § 199.

- Sectio II. De salutis a Christo partae oblatione, s. de decretis, operationibus, praesidiis et institutis, quibus Deus homines illius salutis participes reddit, s. soteriologia arctiore sensu dicta. Cap. I. De praedestinatione, § 200 204. Cap. II. De gratia medicinali, § 205 208. Cap. III. De justificatione (de fide et operibus), § 209 212. Cap. IV. De ordine salutis, § 213. Cap. V. De adminiculis gratiae. § 214. Introductio. I. De verbo Dei, § 215 216. II. De sacramentis. § 217. Notio sacramenti historice et critice exposita. 1) De baptismo, § 218 220. 2) De coena sacra, § 221 224. Cap. VI. De ecclesia, § 225 228.
- Sectio III. De salutis per Christum obtinendae perfectione, s. eschatologia, § 229-233.

## INTROITUS.

# § 1. De notione dogmatis ac theologiae dogmaticae.

Nitzsch: System der christl. Lehre p. 51-53. 5 A. - Böhme: Ueb. d. Begriff der christl. Dogmatik. In Keil u. Tzschirner Analekten f. d. Studium d. exeg. u. system. Theol. II Bd. 3 St. (1815) p. 153 sqq. Mynster: Ueb. d. Begriff d. christl. Dogmatik. In Ullmann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Kritt. 1831. 3 II. p. 447 sqq.

Zόγμα i. q. τὸ δεδογμένον, placitum, decretum, apud profanos scriptores tum de philosophorum praeceptis et sententiis <sup>1</sup>), tum de magistratuum et imperatorum decretis, in sacris libris de imperatorum jussis (Luc. 2, 1. Act. 17, 7), de Christianorum quibusdam ritualibus et moralibus decretis (Act. 16, 4. coll. 15, 20), denique de mosaicae legis praeceptis (Eph. 2, 15. Coloss. 2, 14), nondum <sup>2</sup>) vero de praeceptis ad fidem pertinentibus dicitur. Antiquissimi ecclesiae patres qualiacunque religionis christianae praecepta dogmata <sup>3</sup>) et collectivo sensu τὸ δόγμα appellabant. Sed inde a Clementis Alexandrini potissimum tempore verba δόγμα, δογματικόν de solis fidei praeceptis usurpari et nominibus τοῦ ήθικοῦ, πρακτικοῦ, τῶν τοῦ βίου opponi coeperunt <sup>4</sup>). Qui quidem loquendi usus in ecclesia ita invaluit,

<sup>1)</sup> Cic. Quaest. acad. IV, 9: "De suis decretis, quae philosophi vocant dogmata — — quoniam enim id haberent Academici decretum (sentitis enim, jam hoc me dogma dicere") etc.

<sup>2)</sup> Fuerunt quidem, qui Chrysostomo ac Theodoreto praeeuntibus Ephes. 2, 15. δόγματα de praeceptis ad fidem pertinentibus intelligerent ibique morum et fidet praecepta sibi opponi censerent. Sed
haec interpretatio et cum universae doctrinae paulinae mente et cum nexu
sententiarum illius loci apertissime pugnat.

Ignat. ad Magnes. c. 13: Σπουδάζετε οὖν βεβαιωθηναι ἐν τοῖς δόγμασι τοῦ χυρίου καὶ τῶν ἀποστόλων.

<sup>4)</sup> E dicendi usu profesus singulari, quem Eulogius, archiepiscalex., apud Photium c. 280 commendavit, Basilius Magnus de spir. sancto c. 27 δόγματα de esotericis, κηρύγματα de exotericis religionis christianae praeceptis intellexit.

ut nunc plerumque fidei christianae decreta in publicis ecclesiarum formulis sancita dogmata appellentur. Sed nihil impedimur, quominus eo nomine cum multis theologis omnino fidei christianae placita 5), inprimis accurate et subtiliter exposita, 6) significemus. Proinde theologia dogmatica 7) est docta et subtilis 8) fidei christianae placitorum expositio, quae, prouti placita aut e libris sacris aut e scriptis symbolicis petuntur, aut biblica 9) est aut ecclesiastica.

- 6) Dogmaticae methodi nomine primum significatur accurata et subtilis meditandi ratio, qua quis a certis principiis exordiens singula alicujus disciplinae praecepta exquisitis argumentis confirmat, apreque inter se connectit ac disponit. Quum vero in philosophando permulti cancellorum, quibus cognitio humana circumscribitur, parum memores a principiis arbitrariis neque satis exploratis exordirentur, eorunque lubrico fundamento totam doctrinam superstruerent, factum est inde, ui inter philosophos dogmaticae rationis nomen malo sensu diceretur de arbitrario philosophandi modo, cui, ut olim sceptica, ita nunc critica, a Kantio potissimum illustrata, adhibita et commendata, opponitur.
- 7) Theologiae dogmaticae nomen, quo primum L. F. Reinhartus, theol. altorf., in "Synopsi theologiae dogmaticae" 1659 usus est (quum jam Petavius Jesuita inscriptione operis sui "de dogmatibus theologicis [Par. 1644] praeiverat), inprimis per duumviros celeberrimos, Pfaffium, Tubingensen, et Buddeum, Jenensem (cf. § 93, not 8), invaluit. Antehac nomina theologiae nude dictae, institutionis religionis christianae, locorum theologicorum, theologiae positivae, recepta erant.
- 8) Docta dicitur expositio, cujus argumentum ex ipsis fontibus repetitur et eruditionis apparatu firmatur; subtilis, cujus singulae notiones et praecepta accurate explicantur, argumentis philosophicis confirmantur, ad summum quoddam principium referentur apteque inter se connectuntur.
- 9) Theologia dogmatica biblica valde differt ab ea disciplina, quae nostro aevo nude theologia biblica vocatur. Ilaec enim mere historica disciplina est, qua notiones Ilebraeorum, Judaeorum, Christi, apostolorum ceterorumque N. T. scriptorum de Deo rebusque divinis ex ipsorum mente exponuntur, quo modo conceptae atque e se ipsis deinceps pro cujusvis temporis ratione explicatae, emendatae, auctae fuerint, docetur, non alio ordine, nisi quem ipsa notionum historia per singularum aetatum vicissitudines secuta est, nec quidquam quaerens de earum dogmatica veritate. Quae disciplina, aptius historia notionum biblicarum ad religionem spectantium appellanda, ibi desinit, ubi dogmatum historica disciplina, qua notiones biblicae ad rectae rationis normam ita examinantur, ut ea, quae per se vera ideoque omnibus omnium temporum hominibus conveniunt, ab lis secernantur, quae solius biblici aevi rationibus accommodata fuerunt, ea autem, quae ad hanc normam eruta sunt, philosophiae robore firmantur, ad certum principium referuntur, et in artis formam rediguntur. Theologiae biblicae cum theologia dogmatica biblica prorsus eadem ratio est, ac theologiae symbolicae cum ecclesiastica theologiae dogmaticae forma.

<sup>5)</sup> Nitzsch l. c. p. 51: "Die Grundwahrheiten des Evangelium, die zuerst angenommen werden müssen und ohne die es keine christl. Rechtgläubigkeit giebt."

# § 2. De prolegomentis in theologiam dogmaticam.

Quemadmodum, ut rei natura fert et postulat, in cujusvis disciplinae vestibulo de argumenti pertractandi genere, fontibus et recta dispositione agitur: ita etiam theologiae dogmaticae eae praemittendae sunt quaestiones, e quarum disputatione totius disciplinae et singularum ejus partium recta cognitio et expositio pendet (Prolegomena), h. e. quaestiones de religione universe spectata, de religione revelata, potissimum christiana, de religionis christianae fonte historico s. de scriptura sacra\*), denique de theologiae dogmaticae systemate recte constituendo.

<sup>\*)</sup> Quum scriptura sacra fons religionis christianae neque vero fidei objectum sit, parum recte plerique theologi bibliologiae in ipso theol. dogmaticae systemate locum tribuunt.

### PROLEGOMENA.

Joan. Musaei Introductio in theologiam, qua de natura theologiae naturalis et revelatae itemque de theologiae revelatae principio cognoscendi primo, scriptura sacra, agitur. Jen. 1679. — de Wette: Ueber Religion u. Theologie. Berlin 1815. — Baumgarten · Crusius: Einleitung in das Studium der Dogmatik. Leipz. 1820. — Friedr Fischer: Zur Einleitung in die Dogmatik der evangel. · prot. Kirche. Tübingen 1828. — Alihn: Einl. in d. Stud. d. Dogm. Leipz. 1837. (Auctor hujus libri Herbarti disciplinam sequitur.)

## Caput I.

#### De religione universe spectata.

Herder: Von Religion, Lehrmeinungen u. Gebräuchen. Leipz. 1798.— Schleiermacher: Ueber die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Berlin (1799) 1831. 4 Aufl.— Amad. Wendt: Die Religion an sich u. in ihrem Verhältnisse zu Wissenschaft, Kunst, Leben u. zu den verschiedenen Formen derselben. Sulzb. 1813.— Benj. Constant: De la religion considerée dans sa source, ses formes et ses développements. Il Tomi. 1825. Deutsch von Phil. Aug. Petri. 2 Tom. Berl. 1824. 27.— de Wette: Ueber die Religion, ihr Wesen, ihre Erscheinungsformen u. ihren Einfluss auf das Leben. Vorlesungen etc. Berlin 1827.— Lu dw. Noack: Mythologie u. Offenbarung. Die Religion in ihrem Wesen, ihrer geschichtl. Entwickelung u. absoluten Vollendung dargestellt. I Thl. Die Religion in ihrem allgemeinen Wesen u. ihrer mytholog. Entwickelung. Darmstadt 1845. Il Thl.: Die absolute Religion, oder die vollendete Offenbarung Gottes in der Menschheit. 1846. [Auctor libri religionis indolem, naturam et formas ex hegelianae philosophiae liberius conformatae principils dijudicat.]

# § 3. De religionis etymo.

Nitzsch: Ueb. d. Religionsbegriff der Alten, in Ullmann u. Umbreit: Theol. Studies u. Kritiken. 1828. 3 u. 4 H. — J. G. Müller: Ueb. Bildung u. Gebrauch des Wortes religio, in eodem promtuario 1835. 1 H. — Hahn: Commentat. de religionis et superstitionis natura. Vratisl. 1834. — Dietrich: De etyniologia vocis religio. Schneeb. 1836. — Leidenroth: Lexici latini etymologici specimen (Lips. 1836) p. 35 — 33. — Ejusd. Commentat. in Jahn: Neue Jahrbb. f. Philologie u. Pädagogik; 3 Supplbd. 3 Hft. (1835) p. 455 sqq. — C. F. Bräunig: Religio nach Ursprung u. Bedeutung erörtert. Leipz. 1837. — Redslob: Sprachl. Abhandll. zur Theol. Leipz. 1837. Nr. 1. — Fleck: Dogmatik 1, p. 1—11.

De religionis etymo theologi et philologi vehementer dissentiunt. Ut Massurium Sabinum mittamus, qui Gellio (N.A. 4, 9) narrante religiosum, h. e. quod propter sanctitatem aliquam remotum ac sepositum est, a relinquendo deduxit, Lactantius 1), cui praeter plerosque veteres theologos nuperrime Hahnius, Redslobius et alii assentiunt, religionem, quia pietatis vinculo Deo nos obstringat ac religet, a religando, Cicero 2) autem, quocum recentiores longe plurimi faciunt, a relegendo s. religendo h. e. diligenter retractando ea, quae ad deorum cultum pertineant, dictam ceaset 3). Etsi Lactantii sententia argumentis haud contemnendis, inprimis eo defendatur, quod ligandi, vinciendi, vinculi aliaque id genus vocabula non raro de rebus ethicis obveniant: 4) tamen Cicerouis sententiae ut adstipulemur, permovet nos prima et propria religionis vocabuli de rebus non sacris dicti significatio 5), quae est:

<sup>1)</sup> Institt. div. IV, 28: "Har conditione gignimur, ut generanti nos Deo justa et debita obsequia praebeanus, hunc solum noverimus, hunc sequamur. Hoc viaculo pietatis obstricti Deo religati sumus; unde ipsa religio nomen accepit, non ut Cicero interpretatus est, a relegendo. — Dizimus, nomen religionis a vinculo pietatis esse deductum, quod hominem sibi Deus religaperit et pietate constrinxerit, quia servire nos ei ut domino et obsequi ut patri necesse est." — Cum Lactantio feceruat Hieronymus in Amos. c. 9, Augustinus Retractt. I, 13; quod per eam uni Deo religamus animas nostras ad cultum divinum vinculo serviendi."

<sup>2)</sup> Nat. Deor. 2, 28: "Qui omnia, quae ad deorum cultum pertinerent, diligenter retractarent et tanquam relegerent, sunt dicti religiosi, ex relegendo, tanquam a diligendo diligentes, ex intelligendo intelligentes; ut elegantes ex eligendo, his enim in verbis omnibus inest vis legendi eadem quae in religioso."

<sup>3)</sup> Alio sensu quam Cicero Augustinus de civit. Dei 10, 4 vocem ab codem etymo deduxit: "Ipse fons nostrae beatitudinis, ipse omnis appetiționis est finis. Hunc eligentes vel potius religentes (amiseramus enim negligentes), hunc ergo religentes, unde et religio dicta perhibetur, ad eum dilectione tendimus, ut perveniendo quiescamus" etc.

<sup>4)</sup> Huc pertinent verba et dictiones: obtigare, obstringere, vinculo religionis teneri (Cic. Balb. 15, 84), obstringi religione voti (Cic. Att. 12, 48), religione vinctum et adstrictum esse (Cic. Verr. 2, 4) etc.; et quae oppositi sensus sunt: religionem essolvere, religionum nodis homines solvere (Lucret. 1, 981) etc. — Vulgo quidem contenditur, religionis rerbum nusquam tropice sensu usurpari; sed cf. Cic. Tusc. III, 17:, quae (virtus) si extrinsecus religata pendent, et non oriatur a se et rursus ad se revertature etc.

<sup>5)</sup> Quam Müllerus dec.

5) Quam Müllerus doco cit. nube exemplorum comprobavit. Plerumque duplici modo peccatur, tum quod quam quisque de religionis natura netionem concepit, ei vocabuli etymologiam accommodare studet, tum quod omnta substantiva verbatia in syllabam to exeuntia a supinis verborum deducta putantur. At vero etiam permulta ejusmodi substantiva ita formantur, ut verborum radicibus syllaba to adjungatur, velut ambagio, obsidio, capio, legio, regio, optio, adoptio, rebellio, opinio, postulio, ita quidem, ut si solam analogiam spectaveris, religionis nomen codem jure et a religando et a religendo repeti possit.

sollicitudo, meticulosa trepidatio, dubitatio, cautio nihil temere aut injuste agendi, Scheu, Bedenklichkeit, Scrupulosität, Gewissenhaftigkeit, unde luculenter patet, vocabulum a relegendo, i. e. iteratis vicibus legere, diligenter reputare, animo volvere, repetitum esse, atque ad hominis necessitudinem cum rebus divinis translatum pavorem significasse, quo remotioris antiquitatis homines in naturae divinae qualiscunque notione sibi informanda correptos fuisse verisimillimum est, id quod etiam graecarum et hebraearum vocum de religione usitatarum, θεοσέβεια, εὐσέβεια, δεισιδαι-שְׁחֵיוֹת, analogia egregie comprobatur. Accedit, quod Romani ejusmodi payorem in credendis observandisque prodigiis et ominibus perspicue prodebant atque primum quidem religionis voce de ils potissimum, quae ad externum cultum, ad omina et auspicia, pertinerent, et posthac demum eodem, quo apud nos patet, latiore sensu utebantur. — Ingeniosius et speciosius quam verisimilius nuper Leidenrothus, cuius sententiae Braeunigius calculum adjecit, religionis vocem ab obsoleto quodam nec nisi in diligendo, intelligendo et negligendo conservato verbo ligere, h. e. videre (angl. to look, sanscr. lok, germ. lugen) deducendam esse atque idem quod nostrum zurückschauen, respectum, reverentiam, significare conjecit 6). Nam qui timeant, eos respicere solere, ne quid sibi ex improviso acci-

<sup>6)</sup> Mirandam esse I e i den r. asserti litteram vocalem i in religionis voce, si ea a relegendo deducatur, quum in substantivis et adjectivis, quae a verbis compositis originem trahant, semper simplicis verbi vocalis redeat, v. c. tangere, contingere, contagio; agere, exigere, exagium; agere, ambigere, ambagio. Sed regula, quam proposult, non ubique sibi constat, quod probant exempla: cadere, excidere, excidium; specere, (verbum obsoletum) suspicere, suspicio; lacere, delicere, deliciae. Deinde Le id en r. contendit, si discesserimus a Ni gi di i Figuli versiculo: religentem esse opertet, religiosum nefas, et a dicto Augustini: Deum religentes, amiseramus enim negligentes, nusquam inveski reltgere, sed semper relegere. Relinquendum est philologis investigare, annon usquam in codd. mss. etiam illa forma reperiatur. Ci ceronis et Ni gi di i Figuli auctoritas certe probat, romanas aures non tam religiosas fuisse, ut in deductione vocabuli a religendo = relegendo offenderent. — Denique L. etiam hoc monet, omnium verborum ex legendo et praepositionibus compositorum perfecta exire in syllabam gi, trium autem verborum intelligendi, negligendi et diligendi in xi. Quod argumentum nihil probat. Namque sine dubio haec perfecti forma in xi (quae aoristo graeco ĕλεξω respondet), e graeco sermone una cum verbo λεγειν (proprie id quod nos dicimus legen, ex qua primitiva verbi notione pro vario sensu, quo eam Graeci et Romani sibi informabant, tum dicendi tum legendi significationes prodierunt) in latinum sermonem translata, antiquior fuit et omnibus verbis e legendo compositis communis, posthac autem longo usu ita emollita est, ut s in syllaba xi elideretur ac tantummodo in tribus illis verbis servaretur.

dat 7). Inesse vero etiam in vocabulo vim venerationis ideoque religionem esse respectum timori et verecundiae conjunctum, ad aliquid sanctum, arcanum et sublime pertinentem. Ita quod ad sensum nomini religionis subjectum attinct, haec sententia cum illa, quam nos approbavimus, prorsus convenit.

# S 4. De notione religionis historica.

Discernitur historica religionis notio a philosophica. Illa ex omnium historicarum religionum comparatione hauritur notarumque his religionibus communium complexu continetur; philosophica autem s. idealis notio ex animi humani per se spectati natura atque legibus repetitur. — E notione historica religio animi humani habitus est ad natuqualemcunque homine superiorem tamquam divinam pertinens 1). Vix enim ulla tam fera ac barbara gens reperitur, quae non aliqua superioris naturae opinione imbuta sit eigue vitam accommodare studeat. Quae experientia nonnullorum narrationibus de gentibus quibusdam cujuslibet religionis expertibus minime refellitur. Vehementer enim dubitandum est, num peregrinatores vitam illarum gentium recte observaverint observandique praesidiis instructi fuerint. Accedit, ut, etiamsi vel maxime voluissent, tamen intimos animorum recessus et motus observare non potuissent. Etiamsi vero ponamus, illas gentes omni religione destitutas esse, minime tamen indoles religiosa iis abjudicari potest.— Omnis autem religio numinis qualiscunque notitià (cognitio-

<sup>7)</sup> At vero timidi non solum respicere, sed circumspicere solent, ut undecunque se tutos sentiant.

<sup>1)</sup> Cic. de invent. II, 53: "Religio est, quae superioris cujusdam naturae, quam divinam vocant, curam ceremoniamque affert." Definitio aliquamdiu plerisque theologis probata, qua religio certus modus Deum cognoscendi et colendi dicebatur, tribus vitiis laborat, prinuun quod ed amplior notio, cujus species religio est, parum accurate indicatur; quid enim illud sibi vult: religionem esse certum modum? (Nitzsch System p. 7 sq.: "Die gewöhnliche, aber nicht alte Begriffserklärung—erklärt im Grunde nichts, sondern deutet an, dass es in der Offenbarung Gottes oder in den Entwickelungen der ursprünglichen religiösen Anlage ein Manntchfaltiges gebe"). Deinde definitio illa ad solum monotheismum quadrat. Denique vitnperandum est, quod religionis partes, Dei cognitio et cultus, distinguuntur neque ad communem notam revocantur. Quae vitia definitione supra allata evitasse nobis videmur.—Nitzsch l. c. p. 7: "Die Relig. ist nicht eine Art Gott zu erkennen und zu verehren, sondern eine Art zu erkennen, zu denken, zu handeln, zu fühlen, welche das Göttliche zum Gegenstande, zum Grunde, zur Absieht hat."

ne 2) Dei) continetur, qua hominis animus ita afficitur, ut conitata, sensa et acta ad illud numen referre studeat (cultus Dei), unde theoretica et practica religio distinguitur. Cultus aut cogitatis et sensibus ad Deum relatis (c. internus), aut actionibus tum moralibus tum symbolicis, h. e. ceremoniis (c. externus), exhibetur. — Denique duplici sensu religio objectiva et subjectiva sibi opponuntur. Si enim notiones ad naturam divinam spectantes una cum praeceptis de ejus cultu tamquam objectum cogitantur, religio objectiva idem est ac religionis doctrina s. complexus notionum ad naturam divinam cognoscendam et colendam spectantium; religio subjectiva ea, quam homo animo tenet vitâque et moribus declarat. Quo quidem sensu plurimi discrimen intelligunt. Si vero objecti nomine ipsum divinum numen intelligitur, religio objectiva dicitur quae ideae summi numinis consentanea est, h. e. verissima et perfectissima religio; subjectiva, quae a summa perfectione propius remotiusve abest. Religio objectiva, quae pluribus communis publica auctoritate gaudet, rel. publica dicitur.

# § 3. De religionis nominibus biblicis.

In sacris litteris nulla vox reperitur, quae religionis vocabulo eo quo a nobis intelligifur sensu omni ex parte respondeat. Θρησκεία enim, quod in interpretatione vulgata religionis nomine redditur, et a graecis ecclesiae patribus latiore sensu de religione dicitur, cultum Dei 1) significat, Jac. 1, 27. coll. v. 26. Col. 2, 18. Act. 26, 5. Ceteris autem vocibus et locutionibus, quas theologi commemorare solent, singula tantum momenta atque partes religionis, hebraicae potissimum et christianae, significantur. Et primum quidem de religionis parte magis theoretica dicuntur בער אַרְבָּער אָרַבְּער אַרַבְּער אָרַבְּער אָרַבְּער אָרַבְּער אָרַבְּער אָרַבְּער אָרַבְּער אָרַבְּער אָרַבְּער אַרַבְּער אָרַבְער אַרַבּער אָרַבּער אָרָבּער אָרָבּער אָרָבּער אָרַבּער אָרָבּער אָרָבּי אָרָבּער אָרָבּער אָרָבּער אָרָבּער אָבּער אָרָבּער אָרָבּער

<sup>2)</sup> Cognitionis vocabulum h. l. latiore sensu accipitur, quo nos dicimus für wahr halten, quemadmodum jam Albertus Magnus Deum cognosci quidem posse, sed non comprehendi bene docuit. Abaelardo autem res divinas cognoscere aliquid multo superius esse videbatur quam intelligere; illud fieri posse negavit, hoc asseruit,

<sup>1)</sup> Quod ex addito genitivo objecti intelligitur: Sap. 14, 27; είδώλων θοησκεία; Euseh, H, E, VI, 41: θοησκ. τῶν δαιμονίων et permultis Josephi locis θοησκ. τοῦ θεοῦ. Inter varias de etymo vocabuli conjecturas ea nobis maxime arridet, qua illud verbo θοὲω, τοέω, prae sacro pavore contremiscere, cognatum esse dicitur; cf. Passows. v.

νὸν θεὸν καὶ δι ἀπέστειλεν Ἰησοῦν Χριστόν Joh. 17, 3; ἐπίγνωσις ἀληθείας τῆς κατ' εὐσέβειαν, evangelicae veritatis cognitio ad pietatem excitandam et promovendam spectans et accommodata Tit. 1, 1. De religione practica haec obveniunt: התחלה את האלהים 1 Mos. 5, 24. 6, 9; ז החבלה לפני יהוה 1 Mos. 17, 1. 24, 14. 24, 40. 48, 15. 1 Reg. 2, 4; הלה בחורת יהוח Ps. 119, 1; מספניפסשמו פי דמוֹג פֿרτολαϊς καὶ δικαιώμασι τοῦ κυρίου Luc. 1, 6; θεοσέβεια, εὐσέβεια (praeter Act. 3, 12 frequentissime in epistolis pastoralibus et 2 Petr. בוות יהור , φόβος του θεου, reverentia erga Deum; πίστις, fides, qua creditur. — Sensu magis objectivo obveniunt: δεισιδαιμονία Act. 25, 19; πίστις, fides, quae creditur, s. fidei christianae doctrina Act. 6, 7. Jud. 3, 20; δμολογία, confessio s. confessionis argumentum Hebr. 3, 1; אָמֶת יְהוָה vera morum disciplina a Deo praescripta Ps. 25, 5. 26, 3; ἀλήθεια, religio christiana tamquam veritas per se spectata Joh. 8, 32. 2. Cor. 4, 2 et potissimum in pastoral. epp.; יהוה religio a Deo praecepta tamquam vitae norma Ps. 25, 4. 27, 11. al. loc., quemadmodum in N. T. δδός de re christiana dicitur Act. 9, 2. 19, 9. 23. 22, 4; אֲבֹרֵה s. אֲבֹרֵה , λατρεία, externus Dei cultus 2 Mos. 12, 25 sq. 2 Chron. 35, 16. Rom. 9, 4 al. loc., in N. T. qualiscunque actio aut agendi ratio, qua homo Deum colere studet, Jo. 16, 2. Rom. 12, 1; אומ διαθήκη, h. e. necessitudo Deum inter Israelitasque Mose intercessore ita constituta, ut populus obedientiae legibus divinis praestandae obligaretur, Jehova autem potentissima sua tutela eum prosequi promitteret 2 Mos. 24. 3 Mos. 26, 42. 45. al. loc. 3), quae foederis notio Matth. 26, 28 ad rem christianam latiore et laxiore sensu transfertur tamquam religionis institutionem, quum in causa christiana omnia ita ad gratiam Dei referantur, ut cujuslibet conditionis et officii, quo Deus erga homines obstringatur, notio prorsus removeatur. quis autem foederis notionem sensu magis proprio intellectam rei christianae ingenio accommodare voluerit, ei dicere licet, foedere ab hominibus per Christum cum Deo inito illos

<sup>2)</sup> Praceunte Eichhornio nuper Baurus (die Pastoralbriefe des Ap. Paulus etc. Tüb. u. Stuttg. 1836 p. 122), ενσεβείας vocabulum in his epistolis ex patrum ecclesiasticorum loquendi usu simpliciter religionem christianam significare perperam contendit.

<sup>3)</sup> Jam ad necessitudinem Deum inter et patriarchas constitutam imago transfertur 1 Mos. 9, 9 sqq.

fidei Christo habendae se obligasse, Deum vero gratiam et salutem iis promisisse. — Praeterea notionis de religione veluti circumlocutio in dictione דְּעָה וְיִרְאֵח וְיִרְאֵח וְיִרְאַח וֹשְׁבְּיִּח Jes. 11, 2 cernitur. In posterioribus autem, inprimis apocryphis V. T. libris haud raro σοφίας, הְּבְּחְהְ, nomine fere eadem comprehenduntur, quae religionis nomine significamus 4). Summum denique et maxime expetendum religiosae vitae a Christo excitatae fastigium est εν είναι εν τῷ θεῷ τῷ πατρὶ εν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ Jo. 17, 21. 1 Jo. 5, 21. et κοινωνία μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, coll. V. 6. 1 Cor. 1, 9.

# § 6. De religionis origine.

Ph. Ch. Reinhard: Abriss einer Geschichte der Entstehung u. Ausbildung religiöser Ideen. Jena 1794. — C. Weiller: Ideen zur Geschichte der Entwickelung des religiösen Glaubens. München 1808—12. 8 Bdc.

Inter quaestiones de religionis origine et fonte ita discernimus, ut illà, quae historica est, in prima initia, quibus religio antiquissima hominum aetate se expromserit, et in praesidia, quibus in animis excitata sit, inquiramus; quaestione autem de fonte, quae philosophica est, quasnam religio in animo humano universe spectato radices habeat, indagemus. — In priore quaestione solvenda videndum est, ut viam mediam teneamus inter superstitiosas et impias sententias. Inter illas maxime notanda est orthodoxorum theologorum opinio de perfecta religione jam protoplastis post lapsum patefacta (§ 15), e cujus depravatione ethnicae religiones prodierint <sup>1</sup>). Quae opinio idoneis rationibus destituitur. Experientia autem, quam solam habemus in hac re magistram, docet, humanam culturam, etsi apud singulos populos singulis aetatibus regrediatur, tamen universe spectatam a tenuibus et vix conspicuis initiis paulatim ad perfectiora progressam esse, unde primos homines, licet innocentes

<sup>4)</sup> Cf. Grimm: Commentar üb. d. Buch d. Weisheit (Leipz. 1837) p. XVII.

<sup>1)</sup> Similina est, quam scholae romanensis appellatae (romantische Schule) socii, Schellingius (Methode des akademischen Studium p. 167—69), Frid. Schlegelius, Kaunius, Rixnerus, Windischmannus, alii, profitentur, sententia, qua primi homines perfectissimae religionis, artis et philosophiae dopis, celsiorum uuminum institutione acceptis, gaudebant. Neque apud veteres desuerunt, qui homines, quo propius ab ortu et divina progenic abessent, eo melius res divinas perspexisse censerent. Cf. Plato Phileb. p. 142 ed. Bekk. Cic. Tusc. 1, 12.

fuerint, omni tamen cultura destitutos fuisse, summa cum probabilitate conjicitur. Neque Sociniani audiendi sunt, qui ad dubia vel opinata nationum omni religione destitutarum exempla (§ 4) provocantes omnino omnem religionem a miraculosa Dei revelatione' repetendam esse censuerunt. Ouibus commentis contraria sunt impia eorum decreta, qui religionem aut e stolida hominum de aequalibus suis optime meritorum et post mortem ad divinum honorem evectorum reverentia<sup>2</sup>), aut e sacerdotum fraude repeterent, aut eam a sapientibus viris reipublicae causa inventam docerent, ut quos ratio non posset, eos religio ad officium duceret 3). Quibus opinionibus non solum religionis diuturnitas et stabilitas 4), sed etiam maxime sancta illa necessitas obstat et firmitas, qua persuasio de natura quadam hominibus superiore cujuslibet incorrupti hominis menti inhaeret. Rectius itaque jam apud veteres ii judicarunt, qui in ipsa animi humani lege et natura religionis originem quaererent. Neque a vero aberrarunt, qui religionem in animis aut timore 5) aut amore 6) primum excitatum esse putarent. Utraque enim animorum affectio ad communem imbecillitatis sensum, aut naturae terroribus aut beneficiorum usu excitatum, redit, quo prisci homines superiori numini se subjectos esse intelligere coeperunt. Etsi igitur timorem religionis initium vel primum ejus documentum fuisse non temere docetur, tamen e timore religionem prodiisse vel timorem ejus causam ac fontem fuisse perperam putatur. Rudis enim timoris affectio non diu animos constringit, remotaque timoris causa ipse timor exstinguitur, proinde exstincto timore religionem interiisse necesse fuisset?).

<sup>2)</sup> Quae fuit Persaei Stoici (Cic. Nat. deor. 1, 15) et Euhemeri (Cic. Nat. D. 1, 119) opinio. Similem de telololatriae origine sententiam profitetur auctor libri Sapient. 14, 15 ss. Nuper Car. Franc. Dupuis († 1809) in libro: Origine de tous les cultes ou la religion universelle (12 Tomi. Paris. 1794) omnium positivarum religionum originem tum ad saccrdotum fraudem, tum ad incultorum hominum naturae vires personarum formis induendi consuetudinem referre studuit.

<sup>3)</sup> Quod Critias, Socratis discipulus, opinatus est. Cf. Cic. Nat. D. 1, 42. Sext. Empir. IX, 17. 54.

<sup>4)</sup> Cf. Cic. Nat. D. II, 2, 5.

<sup>5)</sup> Cf. Lucret. V, 1217 sqq. Petron. Sat. fragm. V, 872. ed. Burm.: "Primus in orbe deos fecit timor."

<sup>6)</sup> Cic. Nat. D. II, 5.

<sup>7)</sup> Cf. quae de eo argumento Schleiermacher: Reden üb. die Religion, p. 109 sq. 4 Auft. diserte et ornate disputat. Adde Nitzsch: Christl. Lehre S. 12 f.: "Das Abhängigkeitsgefühl in seiner Dauer, Allgemeinheit und unverwüstlichen Tiefe lässt sich durch die Macht

# § 7. De religionis fonte, indole et notione philosophica.

Ad fontem religionis quod attinet, disceptatum est, utrum ea humano animo innata sit s. immediate inhaereat (id quod praeter Platonem, quem omnes ideas ad recordationem ex animorum statu praeexsistentiali retulisse constat, haud pauci antiquitatis philosophi, nonnulli patres ecclesiastici '), Cartesius, multique recentiores theologi et philosophi, inprimis Jacobius, Schleiermacherus, Friesius, Baumgarten - Crusius, Clodius, Twestenius, Nitzschius docuerunt), an vitae experientia, meditationis, institutionis ac demonstrationis ope in hominum animis progignatur. Cui posteriori opinioni obstat, quod institutio in perpetuum nihil proficeret, nisi animo facultas insita esset, qua reciperemus et cui responderent ea, quae docemur '2). Deinde qui ita de religionis causa sentiunt, quaestionem non solvunt, sed differunt. Quaeritur enim, unde illi, qui primum de rebus divinis praeceperunt, ad earum notiones pervene-

sinnlicher Eindrücke von unlustiger und lustiger Art um so weniger erklüren, da entweder ein Eindruck den anderen wieder hinwegnimmt oder alle durch Erfahrung, Gewöhnung, Reflexion ihrer gebietertschen Gewalt beraubt werden. Behalten sie diese Gewalt, so rührt sie ihnen wo anders her, nämlich von der beständigen Anregbarkeit des ursprünglichen Goltesgefühles durch das vermittelnde Weltbewusstseyn."

<sup>1)</sup> Cf. Cic. Nat. Deor. I, 16. 17. II, 4.5. Tusc. I, 15. Senec. Epp. 117. de benef. IIV, 6—8. Jamblich. de mysteris I, 3: Συνυπάρχει ήμῶν αὐτῷ τῷ οὐσία ἡ περὶ θεῶν Εμφυτος γνῶσις, πρίσεως τε πάσης ἐστὶ πρείττων καὶ προαιρέσεως, λόγου τε καὶ ἀποδείξεως προυπάρχει. Clem. Alex. Strom. V, 612. Tertull. adv. Marc. I, 10. Testim. animae 1. Apol. c. 17. Arn ob. c. gentes I, 33: "Quisquamne est hominum, qui non cum principis notione diem nativitatis intraverit? cui non sit ingenitum, non affixum, imo ipsis pene in genitalibus matris non impressum, non insitum, esse regem ac dominum cunctorum quaecunque sunt moderatorem"? Jo. Damas c. Exp. fid. I, 3: ἡ γνῶσις τοῦ είναι θεὸσ φυσικῶς ἡμῖν ἐγκατέσπαρται. Cf. J. II. A. Ebrard: De cognitione Dei innata. Erlang. 1841.

<sup>2)</sup> Melanchthon in ep. ad Rom. 1, 20: "Quamquam enim mens rationatur aliquid de Deo ex consideratione mirabilium ejus operum in universa rerum natura, tamen hunc syllogismum ratio non haberet, nisi citam Deus aliquam notitiam κατὰ πρόληψιν indidisset mentibus nostris, et illa mirabilia spectacula rerum πρόληψιν excitant." (De qua prolepseos s. anticipationis notione cf. Cic. Nat. D. 1, 16 sq.) — Nitzsch: (Tristl. Lehre p. 10: "Obwohl gesagt werden darf, dass der Mensch durch Wechselwirkung des Aeusseren und Inneren, also durch Erfahrung, Offenbarung, Lehre und Ueberlieferung zur Gotteserkenntniss erzogen werde und dass die Religion überall einen Bildungsprocess habe und fordere, so wäre doch nichts zu erziehen und zu bilden vorhanden, wenn der Erziehung nicht schon ein urs prüngliches Guttesbewusstseyn als wirksame Anlage vorausginge."

Denique si rerum divinarum notiones mathematicis rationibus demonstrari possent, sine dubio apud omnes una eademque esset vel facile effici posset religionis forma, nec unquam athei et homines increduli fuissent, quippe ex qui bus vel maxime invitis assensus extorqueri potuisset. altera parte qui religionem animo humano innatam omnique demonstratione superiorem censent, id minime de claris et perspicuis notionibus ad religionem pertinentibus intelligi volunt. Id potius censendum est, inesse cuivis homini naturalem instinctum, originariam indolem, qua ad rerum divinarum ideas concipiendas easque vitae accommodandas ne-Hanc vero indolem accuratione mentis cessario ducatur. agitatione et meditatione, naturae contemplatione, vitae experientia aliorumque communione et institutione ita excitari. moveri, ali et foveri, ut rerum divinarum ideae, veluti in intimo animi receptaculo delitescentes, inde compareant et ad perspicuitatis lucem protrahantur. — Sed etiamsi res divinae demonstratione proprie dicta superiores sint, tamen. ne religio solido fundamento carere videatur, indoles religiosa ita explicanda est, ut quilibet, cujus ratio sana et recte exculta neque falsae et opinatae sapientiae praestigiis onusta et occoecata est, sanctissimam religionis necessitatem intelligat et lubentissime concedat. Quae quidem necessitas ex intimo nec unquam prorsus delebili ad perfectam omnibusque numeris absolutam cum nobismet ipsis et cum rebus exteris concordiam perveniendi studio, conscientiae altissime infixo et cum omnibus animi facultatibus 3) arctissime connexo.

S) Una quidem eademque animi humani natura atque vis est, sed variis modis atque actionibus se exserit, quae recte ad tres animi facultates primarias, fac. cognoscendi, agendi et sentiendi, referuntur. I) Facultas cognoscendi et est, qua rerum notitias percipimus. Quae facultas aut sensuum externorum, aut intellectus, aut rationis praesidio se exserit. 1) Sensuum externorum ope de rerum singularum in sensus cadentium veritate nobis persuademus, quarum rerum imagines animo informatae germanico vocabulo Anschauungen appellantur. 2) Intellectus (Verstand) ope notas rebus singulis communes notionibus comprehendimus, eas res, quibus notae quaedam communes sunt, in species et genera redigimus, rerum praedicata enuntiamus (h. e. judicia formamus) variaque judicia comparamus et inter se connectimus (qua intellectus actione concludendi negotium continetur). Intellectus ope in rerum externarum causas et connexum inquirimus. A primitivo negotio suo etiam facultas notionibus universalihus concipiendis veram indolem nexumque rerum cognoscendi. "Wgsch.) 3) Rationis (Vernunft) ope supra experientiam ad rerum ordinem temporis et spatii limitibus non adstrictum, ad ea, quae per se, h. e. necessaria et absoluta sunt, adscendimus, s. rerum tdeas concipimus, unde ratio etiam facultas tdearum concipiendarum appellatur. — Imagines sensuum praesidio animo suppeditatas (Anschauungen), notiones et ideas communi conceptuum s. tn-

satis intelligitur. 1) Intellectus enim ope externarum rerum quidem causas, leges et connexum investigamus; verum hac rerum cognitione sibi non satisfacit animus, sed aliquid summum quaerit, ex quo omnia nexa sint, in quo tandem et ipse acquiescat. Cui studio, quod theoreticae rationis necessita-

formationum (Vorstellungen) nomine comprehendimus. Ideae sunt raformationum (Vorstellungen) nomine comprehendimus. Ideae sunt rationis conceptus necessarii, qui ad res experientiam excedentes, in suo genere summas et perfectissimas, pertinent. Discernitur inter ideas theoreticas s. speculativas, quae ad res infinitas per se spectatas pertinent, ut idea Dei, immortalisatis, omnipotentiae, aeternitatis; et practicas, quae hominis studio propositae sunt, ut idea sapientiae, justitiae. Summa idea est de Deo, quippe qua omnes perfectiones comprehendantur. Cf. B a chmann: Art. Idee in Ersch u. Gruber Encycl. Il Sect. Bretsch ne ider: Rel. Glaubenslehre p. 21. 3 Aufl. Res. aut persona ideae suae consentanea archetypum (Ideal) appellatur; summum archetypum Deus est. Ceterum a ratione arctiore sensu dicta, tanguam idearum con-Deus est. Ceterum a ratione arctiore sensu dicta, tamquam idearum contion complexis discernitur. Denique inde a Kantii tempore inter rationem theoreticam s. contemplativam (speculative Vernunft), quae in rerum cognitione efficax est, atque practicam, quae leges agendi praebet, distingui solet. — Praeter intellectum et rationem in rebus copraebet, distingui solet. — Praeter intellectum et rationem in rebus cognoscendis etiam vires animi auxiliares, memoria et phantasia, efficaces
sunt. Memoria conceptuum receptaculum est s. facultas cujuslibet generis informationes in animo conservandi, innovandi et repetendi ("thesaurus omnium rerum": Ci c. Orat. 1, 5). Phantasia s. imaginandi vis
(Vorstellungsvermögen im engeren Sinne) en vis est, qua aut rerum
absentium, quas intuiti eramus, imagines in animum revocamus (phantasia
reproductiva), aut novarum rerum, quibus extra nos nihii respondet,
imagines effingimus (ph. productiva), ita tamen, ut phantasia hoc posteinternational page discountes augumentum alle experientis reneriore negotio occupata, essiaciae suae argumentum ab experientia repetat. — Il) Facultas volendi s. agendi ea est, qua quae animo informavimus, ad effectum adducere possumus. Voluntas regitur: 1) externorum sensuum appetitibus; quibus solis qui ducuntur, non nisi quae sensuali naturae jucunditatem asserunt, sequuntur, injucunda su giunt. 2) intellectu; quo qui reguntur, duntaxat ea, quae vitae externae giunt. 2) intertectu; quo qui reguntur, duntaxat ea, quae vitae externae adjuvandae et conservandae inserviunt (commoda), sequuntur, contraria (incommoda) fugiunt. Cujusmodi agendi ratio intellectualis s. prudens appellatur. 3) ratione, cujus ope ea, quae ultra experientiae fines per se bona s. honesta sunt, eligimus vitamque ad ideas nobis insitas accommodamus. Actio honesta, rationalis, supiens. — III) Sentiendi facultas s. ea fac., qua rebus animo informatis qualicunque (h. e. jucundo vel injucundo) modo afficimur. Sensus (Gefühl, Empfindung, Gemüth) formae comparent v. c. in gaudio et dolore, in spe atque timore, in appetitione et aversatione. Sentiendi facultas medium inter cognitionis et petitione et aversatione. Senuenai racticas ineutani inter cognitionis et actionis facultates locum tenet. Affectio enim, quae judicio de rei cujusdam momento in nobis efficitur, ita commovet voluntatem, ut rem aut appetat aut fugiat. — Aliis, inprimis Schleiermachero et Twestenio, sensus idem est ac immediata sui ipsius conscientia ("das unmittelbare Inneverden seiner selbst, ein Zustand, in welchem unser Bewusstseyn ganz und gar in dem Bewusstseyn des Subjectes aufgeht") tests uterque hauc conscientiam plerumque jucunde aut injucunde moveri concedat. Sed sensus hac significatione acceptus rectius ad cognoscendi facultatem refertur. Neque sensus, si, quod in vulgari sermone fit, de immediata et obscuriore rerum perceptione dicitur, a cognitione differt, sed inferiorem ejus gradum constituit.

tem recte dixeris, eo demum satisfit, ut ultra hunc adspectabilium rerum ordinem ad primam et supremam et semet ipsa necessariam omnium rerum causam, ad summum et longe perfectissimum principium, numine suo omnia complectens et continens (quod a philosophis absoluti nomine vocatur). agnoscendum adscendamus, atque hujus principii ideam cum omnibus ceteris cogitatis apte componamus. E qua sancta persuasione religiosa de rebus judicandi ratio (religiöse Weltansicht) nascitur, qua omissis causis secundis s. intermediis omnia, quae in externa natura et inter homines eveniunt, a suprema ac divina omnium rerum causa repetuntur et ad supremum ac divinum finem referuntur. Cui iudicandi modo intellectualis sentiendi ratio (verstündige, verstandesmässige Weltansicht) opponitur, qua aut solum aut praecipue proximas eventuum causas, in rerum natura et in animi humáni legibus positas, spectamus. 2) Deinde legem in nobis agnoscimus, qua honestum sequi, inhonestum fugere jubemur, atque de absoluta illa honestatis necessitate edocemur, qua moralis rerum ordo 4) constituatur. Ad quem ordinem constituendum, etsi omnia omnibus viribus conferamus, nostrae tamen facultates atque studia non sufficient. Nihilominus hujus ordinis idea tam firma et efficax in nobis est, ut, dummodo nobis constare velimus, summum dominatorem agnoscamus necesse sit, cujus sanctissimis consiliis omnia respondeant, qui non solum diversissima naturarum libertate praeditarum studia et facta inter se connectat ac denique ad unum eundemque summum finem ethicum dirigat, sed etiam res physicas humana potestate superiores ethico rerum ordini subjiciat. Itaque sancta quadam necessitate, a ratione practica nobis imposita, eo ducimur, ut legis moralis praecepta tamquam ipsius Dei effata colamus atque divinae reipublicae cives omnia cogitata, studia ac sensa ad supremum regem et legis moralis latorem, rectorem et vindicem referamus. 3) Denique etiam sensu ad religionem amplectendam perducimur. Vix enim quisquam est, qui non ardentissimo tranquillitatis beatitatisque internae desiderio commoveatur. Cui desiderio res terrestres, quippe fluxae et caducae, vere et in perpetuum satisfacere nequeunt, sed veram animi beatitatem tum tandem assequimur, quum nexum nostrum eundemque aeternum cum supremo et perfectissimo numine, e quo nos cum rebus nostris suspensos esse nobis persuademus, animadverterimus omnemque vitam nostram ei

<sup>4)</sup> Moralis rerum ordo dicitur ejusmodi totius universi conditio, qua idea honesti summa lex est et omnia, quae eveniunt, ethicis finibus ita accommodantur, ut inde evadat summum bonum.

numini accommodaverimus. — Quae quum ita sint, religionis notio philosophica optime ita describitur: Ea animi affectio, qua homo nexus sui ejusdemque aeterni cum summo numine ac divino rerum ordine probe sibi conscius intimoque sensu amplexus omnem vitam suam hujus numinis et ordinis ideae accommodat indeque summam beatitatem percipit 5).

## § 8. De fide atque scientia.

Fries: Wissen, Glaube u. Ahndung. Jena 1805. — Hase: De fide. Tubing. 1828. — Ancillon: Ueber Glauben u. Wissen in der Philosophie. Berlin 1824. — Krug: Pisteologie oder Glaube, Aberglaube u. Unglaube. Leipz. 1825. — Day. Schulz: Die christl. Lehre vom Glauben. Leipz. [:830] 1835. — Christ. Weiss: Ueb. Grund, Wesen u. Entwickelung d. religiösen Glaubens. Ein Beitrag zur Wärdigung der rationalen Ansicht vom Christenthum. Eisteb. 1845. — Chlebus: Ueb. d. Verhältniss v. Glauben u. Wissen. In Ullmann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Kritiken. 1846. 4 H. p. 905 sqq. — W. Stephan: Wissen u. Glauben. Hannov. 1816. (Auctor hujus libelli Herbarti disciplinam sequitur.)

Religio, quatenus in cognoscendi facultate sedem habet, fides est. Etenim pro facultatum et praesidiorum, quibus ad res cognoscendas utimur, rerumque quas cognoscimus, varietate varii cognitionis s. persuasionis modi distinguuntur:

<sup>5)</sup> Aliorum definitiones notatu dignissimae: Eusebii (Praep. evang. I, c. 3): ἡ πρὸς τὸν ἔνα καὶ μόνον ὡς ἀληθῶς ὁμολογούμενον τε καὶ ὅντα θεὸν ἀνάνενοις καὶ ἡ κατὰ τοῦνον ζωή. An mon: "Conscientiae vinculum, quo cogitando, volendo et agendo numini nos obstrictos esse sentimus, h. e. consensus animi cum voluntate numinis recte cognita." We gscheid.: "Aequalis atque constans animi affectio, qua homo necessitudinem suam eandemque aeternam, quae ei cum summo omnium rerum auctore et moderatore sanctissimo intercedit, intimo sensu complexus, cogitationes, voluntates et actiones suas ad eum referre studet."— Bretschn. (Relig. Glaubenslehre p. 28): "Das lebendige aufs Leben wirkende Bewusstseyn von Gott und unserem Verhältnisse zu ihm, das uns antreibt, thn über Alles zu lieben, zu verehren und ihm zu gehorchen."— Schott (Briefe üb. Rel. u. Offenb. p. 92): "Klares zweifelloses, mit unserem ganzen hüheren geistigen Leben eng verschridung mit Gott und einer göttlichen Ordnung der Dinge."— Baumg. Crusius: "Sicherheit und Erhabenheit des Lebens, welche sich auf den Gedanken gründet, dass Gott sey."— Ja cobi: "Auf dem Gefühle ruhender Glaube an die Realitüt des Idealen."— De Wette ex philosophiae a Friesio propositae mente: "Ahnumg des Ewigen im Zeitlichen als Gefühl, dessen Modification in den ästhetischen Ideen der Begeisterung oder frommen Heiterkeit, der Ergebung oder heitigen Traurigkeit, der Andacht und Anbelung, alle Widersprüche des Lebens und der Wissenschaft in Harmonie auflöst." Ex mente corum, qui Schelling ii pantheismum sequantur, religio est intuitus absoluti innumeris formis manifestati cum summae bentitatis sensu conjunctus. De religionis notione a Kantio et Schleier machero et Hegelio proposita cf. § 9.

scientia ἐπιστήμη), h. e. persuasio de veritate rerum. quae aut sensuum aut intellectus testimoniis (scientia immediata), aut demonstratione, h. e. ratiocinatione ex sensuum aut intellectus testimoniis repetità (sc. mediata) nititur; fides  $(\pi i \sigma \tau i s)$ , h. e. persuasio idoneis rationibus nixa de veritate rerum, quarum notitia ex intuitu percipi nequit; opinio (elxaσία, ὑπόληψις, δόξα) s. sententia aut mancis et parum idoneis aut omnino nullis argumentis probata. Fides est historica, qua aliorum testimoniis de rebus in facto positis assensus praebetur. Quae fidei species minil nisi scientia est ab aliis ad nos translata. Opponitur ea fidei rationali (philosophicae, religiosae, ideali, morali), h. e. persuasioni firmae et vivae de divino et aeterno rerum ordine nostroque cum eo nexu, quae ex rationis sublimiore desiderio moralique necessitate proficiscitur 1). Quae fides si ad res post mortem futuras refertur, spes appellatur. Fides auctoritatis ea est. quae testimoniis non ob internam praestantiam, sed solam propter auctoritatem habetur<sup>2</sup>). Fidei historicae et rationali communis est fiducia, quam illà aliorum testimoniis, hac vero ideis menti infixis habemus 3). Quamquam rationalis fidei objecta demonstrari non possunt, tamen, ne haec fides coeca sit, corum necessitas ex animi humani naturà et legibus deducenda et probanda est (§ 7). Quamvis autem fides e

<sup>1)</sup> A m m o n: "Scientia est firma persuasio oritura e relatione immediata cogitationis ad rem objectam. Fides est certa persuasio de veritate corum, quae sensuum regionem excedunt quidem, tamen propter argumenta, quae cogunt interne, animo sistuntur cogitando tamquam exsistentia. Opinio est persuasio de veritate corum, quae tantum imaginando et hariolando concipiuntur." Ha s e (Dogm. p. 3): "Unser Verhültniss zum Unendlichen in seiner Aeusserung durch die Erkenntniss wird religiöser Glaube genannt, d. h. ein auf das religiöse Leben gegrindetes Fürwahrhalten gewisser Vorstellungen über unser Verhältniss zum Unendlichen." In N. T. ad fidei religiosae notionem supra expositam proxime accedunt loca Hebr. 11, 1. coll. 2 Cor. 5, 7. 1 Cor. 13, 9 sqq.

<sup>2)</sup> Theologi ecclesiastici rationalis et auctoritatis fidel notiones plerumque mirifice confuderunt, v. c. Augustinus Enchir. c. 4: "Quae nec corporeo sensu experti sumus nec mente assequi valuimus aut valemus, ea sine dubio credenda sunt testibus," id quod etiam nuper accidit Kuhnio, theol. cathol., in diss.: Glauben u. Wissen, mit Rücksicht auf extreme Ansichten u. Richtungen der Gegenwart in: (Tübinger) Theologische Quartalschrift. Jahrg. 1839. 3 H. p. 382 sqq. — Neque illa fides, quam orthodoxi ecclesiae doctores revelationis supranaturalis decretis habendam postulabant (§ 21 sq.) alia erat, quam auctoritatis fides.

<sup>5)</sup> Friesius a fide divinationem (Ahnung) ita discernit, ut illius nomine agnitionem invisibilis et per se speciati rerum ordinis in universum, hanc vero eam rerum acternarum notitiam intelligat, qua in rebus finitis intuendis et observandis solius sensus ope imbuamur.

rationis agro efflorescat, tamen ne intellectus quidem efficaciam in rebus divinis investigandis et perscrutandis spernendam, imo necessariam esse, variis de causis patet. Homo enim multo prius religione imbutus est, quam de ejus natura meditatur ac necessitatis, qua ad illam amplectendam ducitur, sibi conscius redditur. Simulatoue vero ad altiorem culturae gradum adscendit, fidei rationes explorare, notiones ad religionem pertinentes sibi perspicuas reddere et justo ordine disponere studet. Quae omnia tantum intellectus ope efficientur. Quemadmodum enim intellectus studium in conjungendis subtiliterque pertractandis informationibus sensuum externorum ope suppeditatis versatur, ita eius efficacia etiam ad ideas e ratione profectas recte enucleandas et inter se connectendas pertinet. Ita intellectus auxilio scientia fidei s. scientia credendorum (ein wissenschaftlich begründeter und bestimmter Glaube) efficitur, quia, etsi numquam ipsae res divinae, tamen earum ideae a ratione conceptae in intellectum cadunt 4). Deinde intellectus magno usui est ad temerariam phantasiae in divinis rebus mente informandis vim inhibendam et reprimendam. Phantasia enim, etsi in religione quoque maxime necessaria est tum ad imagines et symbola effingenda, quorum involucris res divinae informantur et declarantur, tum ad honesti formas et species hominis studio proponendas, tum ad sensum sacro fervore inflammandum 5), facillime tamen fines suos,

<sup>4)</sup> Nitzsch l. c. p. 19: "Der Glaube hat das Schauen nicht, aber eben so wenig verachtet er das Verstehen u. Begreifen, sondern strebt es an, nicht um es zu seinem Principe zu machen, vielmehr um durch dasselbe theils mit dem übrigen Leben zu communiciren, theils sich vor Vermischung mit fremdartigen Elementen zu verwahren." Steudel: "Der Glaube wird nicht ein Wissen, sondern altes Wissen er probt entweder den Glauben, oder trägt Frucht für dem Glauben." — Jam a Paulo apostolo niczig et ywöaz distinguuntur et inter gratiae dona a spiritu s. suppeditata commemorantur 1 Cor. 12, 8 sq. Πίστεως vocabulo apostolus simplicem atque popularem de causae christianae veritate persuosionem, qua animus sacro favore inflammatur, γνώσεως autem nomine interiorem evangelii cognitionem, inprimis necessitudinis, qua illud cum V. T. cohaereat ibique typis et vaticalis significatum sit, scientiam intelligere videtur. Sed γνώσεν his in terris numquam perfectam et absolutam esse recte asserit i Cor. 13, 18 sq. Joanni apostolo γνώσεις et πίστεις indissolubili nexu conjunctae et eo discrimine distinctae videntur esse, ut illa rei christianae intelligentiam e Christi doctrina beatoque consortio (6, 69) atque e vitae usu (7, 17) perceptam, haec firmam persuasionem e cognitione profectam significet, unde plerumque τῆ γνώσει (10, 38. 17, 8. 1 ep. 4, 16), semel τῆ πίστει (6, 69) prior locus assignatur. — De πίστεως et γνώσεως discrimine ab Alexandrinis facto cf. § 9, not. 1.

<sup>5)</sup> Cf. quae de recto phantasine usu in religione rebusque ad cam pertinentibus egregie disputat UII mannus in Theol. Studd. u. Kritt.

inprimis apud eos, qui in inferiore culturae gradu positi sunt, ita egreditur, ut ea quae pro angustis mentis humanae cancellis de rebus divinis cognosci nequeunt, ineptis figmentis supplere studeat eoque modo anthropomorphismum et superstitionem fovcat 6). Ita intellectus est, imaginationi, malae huic dogmatum matri, occurrere ac temperare ejusque efficaciam intra justos cancellos coercere. Denique ad positivarum religionum sacra documenta, scriptis tradita, criscos philosophicae et historiarum luminibus illustranda et enodanda prae ceteris dotibus intellectum requiri, non est quod doceamus.

# § 9. Aliorum de religionis natura, fonte ac sede sententiae censentur.

Zeller: Ueb. d. Wesen der Religion, in ej. Theologische Jahrbücher. 1845. 1 H. p. 26 sug. u. 3 H. p. 393 sug.

Quibus praemissis eorum sententia facillime judicatur, qui, velut G n o s t i c i x) (quorum principium erat: γνώσει σώ-

<sup>1841, 2</sup> II. p. 417 – 31, potissimum p. 429: "Sie (die Ph.) leiht uns die Zeichen, in denen wir das Göttliche ausprägen, sie giebt den religiösen Begriffen concrete Fille, sie fasst die höheren Objecte der Liebe sind. Anbetung in concrete Lebensgestalten, sie ist die Vermittlein der Urbilder, die unserem Leben als Lettsterne dienen, sie ist die Multer der heil. Kunst; um es in Eins zu fassen: sie ist die Bildnerin, die den himmitschen Sloff in trdische Gefüsse fasst, die Künstlerin, welche, wie die Weisheit vor Gott, so ewig am Throne der Religion spielt. Natürl. denken wir uns d. Ph., welche diese hohe Stellung würdig einnehmen soll, als eine reine, gesunde, geheiligte, in harmonischem Einklange mit dem gesamten höheren Geistesleben wirkende."

<sup>6)</sup> Krug (Handioörterb. d. philos. Wissensch. I, p. 605): "Die Phantaste begünstigt den Aberglauben, der meistentheils ihr eigenes Kind ist, das sie mit offenarliger Mütterliebe hätschelt:"

<sup>1)</sup> Similiter atque Gnostici eccleslae alexandrinae patres antiquissimi, polissimum Clemens, inter πίστιν et γνώσιν distinguebant, ita tamen, ut non, quemadinddum illi, fidem rejicerent, sed eam pro conditione atque inndamento τῆς γνώσιος declararent. E Clementis sententia ἡ πίστις δύντομος ἐστι τῶν πατεπειγόντων γνώσις ἡ γνώσις δὲ ἀπόδειξις τῶν δια πίστιος παρειλημμένων ἰσχυρά καὶ βέβωιος, διὰ τῆς κυριακῆς διὰσκαλίας ἐποκαδομουμένη τῆ πίστει, εἰς τὸ ἀμετάπτωτον καὶ μετ ἐπιστήμης καὶ κατάληπτον παραπέμπουσα. Cf. Ne ander: De fidei gnoseosque idea secundum Clementem Alex. Heidelb. 1811. Da eh ne: De γνώσει Clem. Alex. Lips. 1831. Fr. A. Cappenberg: De fidei et scientiae christ. ratione mutua sec. patrum alexandrinorum, St. Augustini et Scholasticorum sententias. Monasterii 1844. — Die γνώσεις u. κίστις u. deren gegenseitiges Verhältniss bet Clemens von Alexandrien, in Achterfeld u. Braun: Zeltschrift für Philosophie u. kathol. Theologie. Neue Folge. 5 Jahrg. (1814) Fasc. II, p. 33 – 53. fasc. III, p. 43 – 63. — Redepenning: Origenes. 1 Bd. (Bonn 1841) p. 158 sqq.

Zεσθαι τὰς ψυχάς) et plurimi pantheistae, inprimis Spinoza 2), Schelingiani, Hegeliani, side, utpote conscientiae religiosae inferiore gradu popularique formâ, reiectà, hominem ad accuratam et adaequatam rerum divinarum scientiam (intellectualem intuitum 3) a Schellingio appellatum) emergere posse ac debere contendunt. Qua cum opinione cohaeret distinctio ab H e g e l i o et antiquioribus eius asseclis facta inter fidei conceptus, tamquam imaginationes (Vorstellungen) sive veritatis tantum umbras et simulacra, atque scientiae conceptus, tamquam veras rerum divinarum notiones s. ideas, cujus utriusque generis conceptuum solam formam diversam, argumentum unum idemque esse docent. Cui distinctioni, legitimis finibus conclusae, etsi aliquid veritatis subesse cordatissimus quisque lubentissime concedit (§ 52), co tamen sensu et ambitu, quo ab Hegelio facta est, ideas ad religionis integritatem maxime necessarias denique funditus everti hominesque causae imperitos ludibrio haberi et misere falli, ipsi recentiores Hegeliani contra magistrum libere profiteri non verecundantur 4). - Qui in rebus religiosis cognitioni, inprimis intellectui, justo majorem libertatem concedunt, aut in quorum animis intellectus de ceteris animi facultatibus nativum quoddam imperium obtinet, facillime ii in scholasticismi, scepticismi, pantheismi, naturalismi et atheismi vel falsi rationa-

<sup>2)</sup> Spinoza Ethic. II, propos. 47: "Mens humana habet adaequatam cognitionem aeternae et infinitae essentiae Del." Epistt. LX: "Ad quaestionem tuam, an de Deo tam claram, quam de triangulo habeam tdeam, respondebo affirmando; si me vero interroges, utrum tam claram de Deo quam de triangulo habeam imaginem, respondebo negando: Deum enim non imaginari, sed quidem intelligere possumus." Sententia Hegelii optime patet ex notione religionis ab eo proposita: "Wissen des göttl. Geistes von sich durch Vermittelung des endlichen Geistes."

<sup>3)</sup> Cf. Scheidler: Artikel Intellectuelle Anschauung, in Ersch u. Gruber allg. Encyklopädie, 2 Sect. T. XIX.

<sup>4)</sup> Frauenstaedt: Die Menschwerdung Gottes, p. 188: "Die Philosophie (scriptor dicit hegelianam) darf, will sie anders nicht sich und die Welt betrügen, sich durchaus nicht das Ansehen geben, als lasse sie den Inhalt der Religion unangetastet und erhebe ihn nur in die ihm adäguate Form." Daumer: Andeutung eines Systèmes speculativer Philosophie p. 45: "Nichts ist unfruchtbarer und für den geraden Sinn unausstehlicher, als das Gerede, womit man dem Zwiespalt mit der Religiositäl auszuweichen sucht, ja gar um ihre Gunst und Anerkennung zu buhlen wagt: dass der Inhalt der Religion u. [hegelschen] Philosophie derselbe sey, indem den Vorstellungen des religiösen Bewusstseyns ein ihnen fern liegender Sinn untergelegt wird, den man unverholen auszusprechen sich nicht getrauen darf." Utrumque effatum Straus sius attulit: Christl. Glaubenslehre T. I, p. 16 sq. Adde Zeller: Theologische Jahrbücher. Jahrg. 1845, p. 55 sq.

lismi vitia incidunt. — Kantiani severiores praecunte magistro suo religionem in actionibus potissimum ad legem moralem accommodatis posuerunt 5), pios animi motus l'ere negligentes, aut in iis nihil nisi virtutis fulcra cernentes. Sed actio, quae non ex viva atque vera de Deo persuasione intimoque ejus amore et pietatis sensu proficiscitur, etsi, quod ad externam speciem attinet, vel maxime cum honestatis lege consentiat, minime tamen religiosa et vere honesta dici potest. — Ex honestatis idea male intellecta haud pauca religiosae vitae perversa genera, inprimis indifferentismus (§ 12), ascetismus, encratitismus, pharisacismus, res anachoretica et monachica et omnino vana externorum factorum contentio et gloriatio apud Catholicos, prodierunt. — Denique non defuerunt, qui primitivam vel primariam religionis sedem in sensu quaererent. Sed sensuum nomine si, ut debes, commotiones et affectiones animi, quae qualicunque demum rerum cognitione efficientur, intellexeris (§ 7, not. 3), ad eos solos religionem, quae ideis quoque continetur, revocari non posse, in aprico est. Multi autem, inprimis Jacobius, dum in sensu religionem ponebant, nihil aliud sibi voluerunt, nisi eam esse immediatam divinarum rerum perceptionem, demonstrationis haud capacem, vel inenarrabile esse ejus argumentum neque ad subtiles et artificiosas notiones revocari et veluti cum pulvisculo excuti posse (§7 sq.). Summam vero famam obtinuit Schleiermacheri, cui inter alios Twestenius et Nitzschius adstipulantur, sententia de religione tamquam sensu s. conscientia, qua quis se aliunde prorsus suspensum sentiat (Bewusstseyn'schlechthiniger Abhängigkeit) 6). Quamquam hujus sententiae patroni hominem ab hoc sensu ad religiosam cognitionem et

<sup>5)</sup> Unde Kantius religionem agnitionem legis moralis tamquam divinae, Fichtius persuasionem de cujuslibet honesti studii victoria aliquando futura appellavit. Quocum fecit Märtens (Antw. auf d. Sendschretben des D. Schott üb. d. Theophanes. Hibrst. 1821, p. 3), religionis notionem ita definiens: "Glaube an ein allgemein herrschendes sittliches Walten und an einen daher rührenden inneren Ruf zu gleichem Walten", ita ut notionem de Deo, tamquam personali numine et illius moralis regiminis principio, utpote metaphysicam, ad religionis integritatem non necessariam duceret.

<sup>6)</sup> Schleiermacher: Christl. Glaube I, p.7: "Frömmigkeit—
ist rein für sich betrachtet, weder ein Wissen, noch ein Thun, sondern eine Bestimmtheit des Gefühles oder des unmittelbaren Selbstbewussteyns." p. 16: "Das Gemeinsame aller noch so verschtedenen
Aeusserungen der Frömmigkeit, wodurch diese sich zugleich von allen anderen Gefühlen unterscheidet, also das sich selbst gleiche Wesen der Frömmigkeit, ist dieses, dass wir uns unserer selbst als
schlechthin abhängig, oder (?) was dasselbe sagen will, als in Bestehung mit Gott bewusst sind."

actionem progredi, minime infitiantur. Sed etiamsi in imbecillitatis sensu primum inter barbaros homines initium ponendum esse conjecerimus (§ 6): tamen non ad solum ejusmodi sensum religio universe spectata referri, omniom minime vero Schleiermacheri decretum defendi potest. Perperam quidem ei a multis obiectatur, eà conscientià, qua quis prorsus se aliunde suspensum censeat, necessario libertatem tolli. Nam id ipsum fervidissimae pietatis est, ut homo in omnibus, quibus gaudeat, etiam in libertate sua et in iis, quae per eam effecerit, gratiae divinae dona et effecta gratissimo animo agnoscat. At enimvero aliunde pendere idem esse quod e vivo suique conscio Deo suspensum esse, Schleiermacherus temere posuit neque argumentis demonstravit. Etsi enim, quod vir beatus concessit, singulis, quae nobis in mundo obveniunt, ad certum usque gradum reniti possimus, neque omni ex parte iis subjecti simus: quid impedit, quo minus aliquis a tota rerum universitate se pendere et in omnibus consiliis et actibus suis moveri et regi censeat, ita quidem, ut sensus ille, in quo Schleierm. religionem videt, etiam in atheo et materialista inesse possit. 7) Praeterea in sensu, quamcunque ejus nomini notionem substituis, nulla inest norma, qua verum a falso distinguatur et superstitiosae opiniones a religionis argumento arceantur vel secernantur. Denique sensus, nisi rationis ideis subjicitur et dirigitur, facillime ad phantasiasmum, pietismum aliasque perversas religiosae vitae formas perducit.

# § 10. De nexu inter religionem et virtutem.

Etsi a religione honestatem sejunctam cogitari non posse, jam ex illius notione philosophica (§ 7) satis pateat: tamen, quo accuratius de utraque disputari possit, inter utramque in scholis ita distinguitur, ut religio arctiore sensu de fide et religiosa cognitione piisque animi motibus intelligatur. Indissolubilis utriusque nexus etiam eo cernitur, quod fides rerumque divinarum sapientia ac vita vere honesta mutuam in se exercent efficaciam. Quemadmodum enim vitae integritas morumque honestas praecipuum quoddam veritatis divinae cognoscendae et fidei firmandae adminiculum

<sup>7)</sup> Hegel (Werke Bd. XVII, p. 295): "Gründet sich die Religion im Menschen nur auf ein Gefühl, so hat solches richtig keine weitere Bestimmung als das Gefühl seiner Abhängigkeit zu seyn u. so wäre der Hund der beste Christ, denn er trägt dieses am stärksten in sich, u. lebt vornehnlich in diesem Gefühle. Auch Erlösungsgefühle hat der Hund, wenn seinem Hunger durch einen Knochen Befriedigung wird."

est 1) (Jo. 7, 17), vitá autem flagitiosá fidei vis debilitatur et mentis ad res divinas perscrutandas acies obtunditur (Rom. 1, 18): ita vice versa rectà Dei notitià virtutis studium egregie sublevatur 1), errores autem religiosi, teste-religionum historia, nisi ipsa bona hominum natura obstiterit. vitam et mores facillime corrumpunt. Ouapropter in investiganda notionum et praeceptorum ad religionem spectantium veritate semper quaerendum est, quantum cum honestatis idea conveniant, cui quae repugnant, etiam fide indigna sunt. Tam alte autem religionis fundamento honestas innititur, ut quae non ex pio et religioso animo, ex vero atque vivo Dei amore prodeunt actiones, etsi, quod ad aeternam formam attinet, cum honestatis lege conveniant, legales quidem, sed non honestae dici queant (justitia civilis, non spiritualis). Quae quum ita sint, ad disciplinae religiosae alicujus positivae atque publicae praestantiam et salutarem efficaciam requiritur, ut nexum illum arctissimum inter religionem et virtutem praeceptis suis atque institutis repraesentet, sustentet et promoveat.

## § 11. Potiores religionis species.

Meiners Allgem. kritische Geschichte d. Religionen. 2 Bde. Hannov. 1806 u. 7. — Joh. Karl Fürchteg. Schlegel: Ueber d. Geist d. Religiosit. aller Zeiten u. Völker. 2 Bde. Hannov. 1819. — J. P. Gerlach: Fides oder die Religionen u. Culte der bekannten Völker der Erde alter u. neuer Zeit. 2 Bde. Erl. 1830. — P. F. Stuhr: Allgem. Geschichte der Religionsformen der heidnischen Völker. I Bd.: Religionssysteme der heidnischen Völker des Orients. Berl. 1836. II Bd.: Die Religionssysteme der Hellenen in ihrer geschichtl. Entwickelung bis auf die makedonische Zeit. Berl. 1838. — J. Thomas Scherru. Joh. Scherr: Gemeinfässliche Geschichte der religiösen u. philosophischen Ideen mit besonderer Rücksicht auf das Leben u. Wirken der Weisen aller Völker u. Zeiten, für diej. Classe der Gebildeten, welche eigentlich gelehrter Studien ermangelt. 2 Bde. Schaffhausen 1841.

Ex ingeniorum, quibus tum singuli homines tum universi populi praediti sunt, ac temporum et praesidiorum, quibus ingenia formantur, varietate variae prodeunt religionis species, i. e. formae, quibus religionis idea in singulis

<sup>1)</sup> Seneca Procem. ad quaest. natur. § 5: "Virtus, quam affectamus, magnifica est, non quia per se beatum est, malo caruisse, sed quia animum laxat ac praeparat ad cognitionem coelestium dignumque efficit, qui in consortium Dei veniat." Hildebert. Tractat. 21. et Bernard. in Cant. 8: "Tantum Deus cognoscitur, quantum diligitur."

<sup>2)</sup> Augustin. Civ. Dei V, 10: "Male vivitur, si de Deo non bene creditur." — Sil. Ital. IV, 794: "Heu primae scelerum causae mortalibus aegris naturam nescire Deùm."

hominibus aut universis populis exprimitur et repraesentatur, variae vel de rebus divinis earumque cultu sentiendi rationes vel animi religiosi affectiones 1). Plerumque inter veram et falsam religionem distingui solet, quarum illa animi humani naturae pariter atque ideae de Deo accommodata, haec contraria sit. Orthodoxi theologi veram religionem appellabant eam, quae divino verbo in sacris litteris tradito conformis esset. Experientia autem vix praebet religionem cujuslibet erroris expertem aut omni veritate destitutam. Inter falsas religionis species, quae subjecti ratione habita cernuntur, latissime propagata est superstitio 2) (δεισιδαιμονία, έθελοθρησιεία, Αberglaube i. e. Afterglaube), i. e. latiore sensu quaelibet falsa de rebus divinis opinio 3); strictiore et vulgari sensu opinio de nexu inter visibilem et invisibilem rerum ordinem, quae experientiae et manifestis 4)

<sup>1)</sup> Quaestio de religionis formis etsi rectius in religionis historia vel etiam in rel. philosophia tractatur, tamen, quum rebus dogmaticis et inprimis dogmatum historiae haud exiguam lucem affundat, ne in dogmaticis quidem scholis prorsus omittenda est.

<sup>2)</sup> Buddeus: Theses theoll. deatheismo et superstitione. Jen. 1717. Animadvers. adjecit Lulofs. Hagae 1767. Friderici Magni Comm.: De la superstition et de la religion, in Mémotres de Brandeb. p. 67 sqq. Ed. 1758. — K. H. Heydenreich: Psycholog. Entwickelung des Aberglaubens u. der Schwärmeret. Letpz. 1798. — Etymologia nominis, in qua definienda multi deliraverunt, admodum incerta est. Cf. Aug. Hahn: Disp. de superstitionis natura ex sententia veterum inprimis Romanorum. Vratisl. 1835. — Ciceronis, Servii, Donati et Lactantii opinio, qui vocem vario sensu a superstitibus (Cic. Nat. D. II, 25: "Qui totos dies precabantur et immolabant, ut sui sibi liberi superstites essent, superstitiosi sunt appellat, quod nomen postea latius patuit." Lactant. Institt. IV, 28 eos appellat superstitiosos, "qui aut superstitem defunctorum memoriam colunt, aut parentibus suis superstites colebant imagines eorum domi tanquam deos penates.") deducebant, prorsus arbitraria est. Secundum Lucretium, cui Hahnius quod ad etymologiam attinet, adstipulatur, superstitio est superstantium rerum i. e. coelestium et divinarum, quae super nos stant, inanis et superfluus timor. Simplicissima sententia est Festi, quem Paulus et Nitzschius chius sequuntur, qua vocabulum a superstatendo ita deductur, ut qui ceremoniis ac decretis religionis publicae privata addidissent, superstitiosi appellati essent, quam eandem notionem Graeci & \$\pale \text{s.lo Popouxiae} vocabulo significant. — Cic. de nat. Deor. 1, 42 superstitionem, in qua insit timor inanis deorum, religioni opponit, quae deorum cultu pio contineatur.

<sup>3)</sup> Hoc latiore sensu patres ecclesiastici Ethnicorum religionem, antiquiores nostrae ecclesiae doctores catholicismum superstitionem nominaverunt. Thomae Aquinati aliisque theologis scholasticis superstitio erat vitium religioni contrarium, quo vel Deo illegitimus vel creaturae divinus cultus praeberetur.

<sup>4)</sup> Manifestas dicimus cogitandi leges, i.e. quarum auctoritatem cordatissimus quisque agnoscit. Qua finitione prohibemus, ne ejusmodi quoque de nexu inter visibilem et invisibilem mundum sententiae, quae con-

naturae animique kumani legibus repugnat. 1) Superstitio plerumque apud eos reperitur, quorum intellectus aut naturâ tenuis est aut necessaria exercitatione caruit. commenta imaginationi originem debent, tamen non semper acrioribus sensibus conjuncta, sed saepenumero admodum frigida est. Omnes autem religionis species, quae acriore sensuum et phantasiae ardore, sive e nativa indole nato, sive perversa illarum facultatum cultura excitato, continentur, rationis et intellectus luce destitutae neque raro cum temeraria agendi ratione conjunctae sunt, communi phantasiasmi 6) (Schwärmerei 7)) nomine comprehendimus. Qui non con-fundendus est cum enthusiasmo, acriore illa quidem, sed sobria et sana sensuum et imaginationis commotione, quae ex claro judicio de rerum, quibus excitatur, praestantia proficiscitur. Phantasiasmi species, in certis opinionibus acriter tenendis conspicua et cum furore his opinionibus asseclas aucupandi (Proselytenmacherei), aliter sentientes vero insectandi conjuncta, fanatismus s. fanaticismus appellatur. 8)
Inter phantasiasmi formas maxime mysticismus 9) eminet,

veniantue cogitandi legibus nec ne, velut persuasio de miraculorum veritate, inter ipsos eruditos homines ambigitur, temere vel invidiose superstionis notioni subjiciantur. Quum enim de utriusque rerum ordinis nexu ipsi philosophi dissentiant: sine illa exceptione nostra fieri posset, ut quae alii pro veris ac divinis habent, aliis superstitiosa viderentur, ideoque ex odii arbitrio supernaturalistae a rationalistis, theistae a pantheistis superstitionis incusarentur.

<sup>5)</sup> Krug: "Diej. Ausartung des Glaubens, vermäge welcher Jemand Natürliches u. Uebernatürliches mit etnander vermischt, u. daher bald von natürlichen Ursachen übernatürl. Wirkungen erwartet, bald natürliche Wirkungen von übernatürl. Ursachen ableitet."

<sup>6)</sup> Chr. Garve: Ueb. d. Schwärmeret, in ejus Versuchen über verschiedene Gegenstände der Moral. 5 Th. (Bresl. 1802) 3 Abhdl. — Dan. v. Cölln: Histor. Beiträge z. Erläuterung u. Bertchtigung der Begriffe Piet., Mystic. u. Fanatismus. Halberst. 1830. v. Wessenberg: Schwärmeret. Histor. philos. Betrachtungen, mit Rücksicht auf d. jetzige Zeit. Heilbr. 1835.

Quod patrii sermonis vocabulum proprie de turbulentis ac frementibus motibus, velut apium et aliorum insectorum, dicitur.

<sup>8)</sup> Nomen dictum est a fano, l. e. loco sacro, ubi quum sacra carmina decantarentur orationesque sublimiore spiritu insurgentes haberentur, inde fanatict homines dicebantur fervidiore spiritu inflammati. — Quas enthusiasmi et fanaticismi notiones proposulmus, nostra aefate ubique receptae sunt. Ex ecclesiastico autem loquendi usu fanatict s. enthusiastae (Schwarmgeister) appellantur, qui spretis gratiae praesidiis ab ecclesia suppeditatis, verbo Dei vocali et sacramentis, lumen internum immediatamque spiritus sancti in fidelium animis efficaciam jactariut, ut Anabaptistae, Schwenkfeldiani, Weigeliani, alii. Cf. Zeltner: Breviarium controversiarum cum Enthusiastis et Fanaticis. Altorf. 1724.

<sup>9)</sup> Vocabulum μυστικόν dictum est a μύειν claudere, non a μυείν,

evius, notio a sentiendi rationibus repetita, quae in religionis et ecclesiae historia eo nomine venerunt, optime ita finitur: ea phantasiasmi species, qua hominibus singulari pietate ferventibus facultas tribuitur jam kac in vita ad immediatum idemque substantiale cum Deo vel coelicolis commercium sensu percipiendum perveniendi, unde et accuratissima Dei ac divinarum rerum cognitio (immediatus intuitus) summaque animi beatitas exeriatur. 10) Praeter vulgarem mysticismum notandae sunt hae potiores ejus formae: 1) Theosophia, i. e. mysticismus philosophiae studio
conjunctus, vel arctiore sensu ejusmodi disciplina, qua homo
singularibus quibusdam praesidiis, velut precibus, vità asceticà, arcanis artibus, immediatam divinorum mysteriorum
cognitionem sectatur. Theosophia, si naturae scrutationi se

mysteriis initiare, a quo tantum μυητικός (ex analogia κινητικός, κοσμητικός) formari poterst. Τοῦ μυστικοῦ et τοῦ μυστηρίου vocibus "non solum illud dicitur, quod in mysteriis proponitur, sed quidquid difficiliorem intellectum speciemque secreti habet, sive a natura ipsa involutum est, sive reconditis quibusdam continetur doctrinis, seu ob verborum obscuritatem majorem minoremve pro captu audientium." Lobeck: Aglaophamus Tom. I, p. 85 et 89.

<sup>10)</sup> Tholuck: "Geistesrichtung auf d. üb. d. Begriff Hinausliegende durch Uebergewalt des Gefühls u. der Phantasie, namentlich derer, die ihre Ueberzeugung von dem Einbegriffenseyn des einzelnen Lebens in das Allleben im unmittelbaren Gefühle der Allgewalt des Unendlichen suchen. Das Charakteristische ist stetes Hinneigen u. Horchen auf die Regungen u. Laute des Unendlichen, wie dessen Offenbarungen im tiefsten Grunde des eigenen Ich aufquellen." Heinroth: "Das krankhafte Streben nach Vereinigung mit dem Höchsten, das Begehren des Selbst, sich in die Gottheit aufzulösen u. die Gottheit nich zu eoncentrien, so dass Gott u. Mensch im Individuum entzückt zusammenschmelzen. Mysticismus nennen wir dieses Streben darum, weil es nach Innen, nach dem Verborgenen geht, weil es die Innerlichkeit (das verborgene Wesen) des Höchsten in seine eigene Innerlichkeit, in sein eigenes innerlichstes Selbst aufnehmen will." Cf. G. Arnold: Historia et descriptio theologiae mysticae. Frcf. 1702. Ej. Historie u. Beschreibung der myst. Theologie. Frkf. 1703. Borger: Disp. de mysticismo. Hagae 1820. Aus dem Lat. v. Stange. Altona 1827. Tholuck: Blüthensammlung aus d. morgenländ. Mystik, nebst einer Einleitung üb. Mystik. Berl. 1825. Hnr. Schmid: Der Mysticismus des Mittelalters in seiner Entstehungsperiode dargestellt. Jena 1824. (Baumg. Crusius:) Ueb. d. neue Mystik u. d. Goschichte des Mysticismus, in Hermes oder krit. Jahrbuch der Literatur. 1824. St. 4. p. 1—87. He inroth: Geschichte u. Kritik des Mysticismus aller bekannten Völker u. Zeiten. Lpz. 1830. G. Chr. Rud. Matthael: Der Mysticismus nach seinem Begriffe, Ursprung u. Unwerthe dargestellt u. geschichtl. erläutert. Göttingen 1831. C. F. A. Fritzsche: Ueb. Mysticismus u. Pietismus. Halle 1832, Görres: Die christl. Mystik in there Entwickelung u. in ihren Denkmalen. 2 Bde. Hamb. 1842. Multa alia scripta recenset Danz: Universalwörterbuch der theol. Literatur (Leipz. 1843) S. 680 sqq.

immiscet, alchemia vocatur. 2) Mysticismus pantheismo conjunctus. Quum mysticorum summus finis sit immediata et substantialis cum Deo conjunctio, ex pantheismi autem principio spiritus divini et absoluti substantia in individuas mentes diffundatur, satis elucet, quam facile fieri potuerit, ut mysticismus interdum cum pantheismo coalesceret, velut in Ssufismo 11) apud orientales, quo mentes humanae ad insina Dei naturam pertinere ex caque emanando progressae esse ac praeter divinum numen omnia ad meram speciem redire dicuntur, unde hominibus conscientiam de singulari sua exsistentia abjiciendi ac. Deo per amorem se uniendi officium incumbat. 3) Pietismus 12) (quo nomine primum ac proprie pietatis species ad capiendos oculos fucata, vel pietatis studium male sedulum significabatur), cujus imaginem optime in Herrenkutianismo 13) expressam videmus, s. ea mysticismi forma, cui qui addicti sunt, in orthodoxiae evangelicae decretis de peccato originali, de redemtione et gratia, abjectà tamen scholastica et artificiosa horum dogmatum forma, acriter tenendis et mirum in modum jactandis versantur. in privatis sodalitiis (ecclesiolis in ecclesia) efficacissima pietatis et fidei nutrimenta quaerunt, omnes ipsasque innocentissimas terrestres voluptates contemnunt, divinae gratiae in ipsorum animos efficacis gradus et modulos metiri posse sibi videntur (unde frequentes eorum sermones de desperatione salutari et gratiae divinae in animis perruptione, Busskampf und Durchbruch der Gnade), atque plerumque etiam imaginum aut ab historia infantiae et passionis Jesu, velut agni, fasciarum, praesepii, laterum et vulnerum Christi, aut a rebus eroticis petitarum intolerabili usu eximie delectantur et Christo majorem quam ipsi Deo patri honorem

<sup>11)</sup> Cf. Tholuck: Ssufismus s. theosophia Persarum pantheistica. Berol. 1821.

<sup>12)</sup> Cf. Wurster: Betrachtungen ib. d. Wesen u. die Verhältnisse der Pietisten. Heilbr. 1722. Duttenhofer: Freimültige Untersuchungen ib. Pietismus u. Orthodoxie. Halle 1787. Märklin (theol. hegelian.): Darstellung u. Kritik des modernen Pietismus, Stuttg. 1839. (Contra quem cf. Hengstenherg: Evang. KZ. 1840. Nr., 1—8.) Dorner: Der Pietismus. Hamb. 1840. (Ex promtuario: Theol. Studd. u. Kriti. 1840. 1 Heft.) Arn. Ruge: Der Pietismus u. die Jesuiten, in Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft u. Kunst. 1839. Nr. 81—86. K. Hey: Ueb. d. Pietismus, in Allgem. Kirchenzeit. 1841. Nr. 52. 53. Cöllnij et Fritzschil libri not. 6 et 10 citati. — Adde Baumg.-Crusius: Comp. d. DG. 1, p. 349 sqq. II, p. 14 sqq. — de Wette: Wesen des christi. Glaubens p. 379 sqq.

<sup>13)</sup> Etsi non negligendum est discrimen a Baumg. · Crus i o (Comp. d. DG. 1, p. 856) notatum: "Es sollte nach Zinsendorf die Freude der Erlösung vorherrschen vor dem Sündenschmerze; der Pietismus dagegen blieb in dem Trüben, Bungen, Erschreckten stehen."

tribuere amant. 14) - Mysticismi causas quod attinet, ad eum procliviores plerumque sunt tum quorum sensus et phantasia vel nativa indole vel perverso usu ita effervescunt, ut rationis et intellectus efficacia impediatur, tum qui corporis naturali imbecillitate laborant, aut morborum vi vel malae fortunae moerore vel flagitiorum stimulosa conscientia confecti sunt. Neque tenuia nutrimenta capit mysticismus ex calamitatum publicarum miseria, tum ex eo sacrorum publicorum statu, qui sublimioribus et sanctioribus religiosi animi necessitatibus parum respondet, ex ea denique theologiae conditione, quae etiam abscondita religionis mysteria intellectu assequi et comprehendere et rerum divinarum notiones cum pulvisculo ita excutere studet, ut sanae quoque ac sobriae fidei vis et ardor necessario exstinguatur. bus causis facillime fit, ut homines, quam aliunde frustra quaesiverunt, animi pacem ac tranquillitatem in intimis pectoris penetralibus quaerant, sed in ea ibi quaerenda rectum tramitem excedant. — Damna, quae religioni verae mysticismus affert, non exigua sunt, quum in passiva plerumque animi conditione acquiescat, ideoque cognitionis virium efficaciam impediat et illam quoque, quae inter justos fines se continet, subtiliorem de rebus divinis meditationem respuat. aut homines ei deditos, qui veri investigandi studium humanae naturae innatum abnegare nequeunt, ad theosophiae opinata oblectamenta abripiat. Neque raro in mysticismum delapsi homines honestatis studio supersedere posse sibi videntur, aut si moralis conscientia etiam in ipsis saluberrimam suam vim exercet, in asceticis et externis pietatis exercitiis sibi placent, quibus immediatam cum Deo conjunctio-nem assequantur. Praeterea facillime taediosam quamdam superbiam gignit falsa modestiae specie imperitos fallentem. Nihilominus interdum ad vitam religiosam e sopore resuscitandam, inflammandam, adjuvandam plurimum confert, iis potissimum temporibus, quibus intellectus supremum theolo-

<sup>14)</sup> Hey: "Diejenige Sinnesweise, welche das Wesen der Frömmigkeit einzig in das lebendige Gefühl unserer gänzl. Verdorbenheit u. unserer Begnadigung durch das Blut Christi setzt, und welche durch besondere Erbauungen mit Gleichgesinnten dieses Gefühl in sich und Anderen zu befestigen trachtet." — E notione prolata patet, pietismum maxime in evangelica ecclesia reperiri, etsi ne apud Catholicos quidem cognatae sentiendi rationes desint, ut in nonnullis aetatis mediae mysticismi formis et in Jansenismo. Bretschneiderus autem in libro: Grundlage des evangel. Pietismus (Letpz. 1833) nomen latiore sensu accipit de qualibet sentiendi ratione, qua naturae humanae depravatio moralis ultra modum urgeatur, ita quidem, ut appellatio ad eos quoque significandos apta sit, qui mali sedem in corpore tanquam materiae parte quaesiverunt et in quibusvis, etiam innocentibus sensuum appetitibus reprimendis et exstinguendis singularem vitae sanctimoniam sectati sunt.

giae imperium sibi arripuit et religionem ad summum periculum adduxit, aut quibus cultus publicus nonnisi inanibus et molestis caerimoniis exercetur et virtutis laus in externis operibus pio animi ardore destitutis quaeritur. — Quibus propositis quaestio aliquoties mota, num etiam de sano mysticismo sermo esse possit, facile solvitur. Mysticismus enim, quum ex turbata animi facultatum ratione prodeat, inter morbos animi referendus est. Si quis verò mysticismi nomen de ea religionis parte intellexerit, quae sensibus animique affectionibus vere et sane piis continetur, illa quaestio ad  $\lambda oyo\mu a \chi iav$  redit. — Mystici causam suam etiam biblicis effatis defendere studuerunt, inprimis Jo. 17, 21 sqq. 2 Jo. 2, 6 (in quibus de morali fidelium inter se et per Christum cum Deo patre unione sermo est), Coloss. 1, 27. Gal. 4, 19 (ubi de vi et mente Christi in sectatorum animis efficaci, ad quam animi conformandi sint, disseritur).

### § 12. De eadem re.

Fanaticismo e regione obstat indifferentismus (ἀδιαφο: ρία) s. ea sentiendi ratio, qua nihil interesse statuitur, quam persuasionem religiosam vel externam religionis formani homo amplectatur, dummodo honeste vivat. 1) Quae sententia vehementer improbanda est, tum quod ea inexpugnabile veri anguirendi studium animo innatum abnegatur, tum quod honestas in recta rerum divinarum sapientia solidissimum praesidium habet (§ 10). Effati petrini Act. 10, 34 sq. auctoritate indifferentismus perperam defenditur. Neque confundendus est cum tolerantia, sana ac sapienti aliter sentientium patientia, qua qui utuntur, ea quae pro veris habent, ad alios transferre quidem student, sed rectis tantum et idoneis adhibitis praesidiis, ita quidem, ut, qui ipsorum studiis vehementer et pertinaciter obstiterint, suae eos sorti relinquant. Indifferentismus saepe cum incredulitate (dnioria 2)) cohaeret, qua argumentis ex morali animi necessitate profectis et ad persuadendum idoneis assensus denegatur. Quae si in agendo conspicua est, impietas (ἀσέβεια) vocatur. Proficisci solet aut ex morum depravatione, aut ex eo intellectus de sensu et ratione imperio, quo fit, ut homo res di-

<sup>1)</sup> Cf. G. Wernsdorf: Comm. de indifferentismo religionum. Viteb. 17:6. Cyprian: Vernünftige Warnung vor Gleichgiltigkeit der Gottesdienste oder Religionen. Gotha 1754. Siebenhaar: Der religiöse Indifferentismus. Leipz. 1842.

<sup>2)</sup> In N. T. ἀπιστία et ἄπιστος plerumque de ils dicuntur, qui evangelio fidem recusarunt, Rom. 11, 20. 23. al.

vinas et aeternas velut adspectabilis rerum ordinis objecta judicare et demonstrationi subjicere studeat. Incredulitatis summus gradus est atheismus (d926775), defectus persuasionis de Deo. 3) Qui, si duntaxat in vità et moribus cernitur, practicus appellatur, cui theoreticus ath. opponitur, quo Deum esse aut tantum dubitatur (ath. theor. scepticus), aut certis argumentis allatis negatur (dogmaticus). Qui posterior aut materialisticus est aut idealisticus. Ath. materialisticus s. materialismus est ea sentiendi ratio, qua solas corporeas substantias esse ideoque mundum sua ipsius vi subsistere et permanere statuitur ipsaque mens et cogitatio e concretionis lege et concentu repetitur. Materialismi species est atomismus, h. e. ea doctrina, qua mundum e temeraria quadam atomorum s. corpusculorum minutissimorum s. individuorum concursione et adhaesitatione ortum esse contenditur. Idealisticus atheismus est ille, quo numen mente humana superius nullum agnoscitur. Atheismi non raro prorsus immerito incusabantur, qui a religionum publice sancitarum formulis ac decretis recedebant, ut Socrates, Christiani ab Ethnicis prima ecclesiae aetate, inter Christianos, qui ecclesiasticam de trinitate doctrinae formam improbabant. 4) Rectius atheis adnumerabantur Leucippus et Democritus atomistae, Diagoras Melius, Protagoras, Critias, Theodorus atheus, tum qui sec. proxime superiore in Anglia et Gallia exstiterunt materialistae, inprimis Helvetius 5), de la Mettrie 6) et Holbachius 7), denique Fichtius secundum priorem suam 8)

<sup>3)</sup> Cf. Buddei librum § 11 not. 2 citatum. Reimmann: Historia atheismi et atheorum falso et merito suspectorum apud Judaeos, Ethnicos, Christianos et Muhammedanos. Hildesiae 1725. Heydenreich: Briefe üb. d. Atheismus. Leipz. 1796. Platner: Gespräch üb. d. Atheismus. Leipz. 1783; quod colloquium etiam adjectum est libro: Dav. Hume: Gespräche üb. d. natürl. Religion, übersetzt v. Schreiter. Leipz. 1781.

<sup>4)</sup> In N. T. Eph. 2, 12 ἄθεοι gentiles vocantur propter unius et veri Dei ignorantiam, ξοημοι θεογνωσίας ex Theodoreti interpr. — Apud S y mmach. Hos. 4, 15 οίκος άθείας domus vocatur, in qua idola adorantur. — Cf. Lechler: Geschichte des engl. Deismus p. 453 sq.

<sup>5)</sup> De l'esprit. Paris 1758. Deutsch von Forkert. Liegn. u. Leipz. 1760. 2 Aufl. 1787. — De l'homme. Lond. 1773. 2 Voll. Ed. II. 1794. 4 Voll. Deutsch, Bresl. 1774. 2 Voll. — Helvetius impiae suae theoriae parum constans eximia morum integritate, inprimis insigni hominibus benefaciendi studio, excelluit.

<sup>6)</sup> L'homme machine. Leyd. 1748. L'homme plante. Potsd. 1748.

<sup>7)</sup> Système de la nature. Lond. 1770. 2 Voll. Deutsch: Frankf. u. Letpz. 1783. Letpz. 1841. (Pro cujus libri auctore olim plerumque Mirabaldus perperam habebatur).

<sup>8)</sup> Qua theoria moralis rerum ordo sine summo et vivo ejus mode-

theoriam ex idealismo natam. Neque recentissima aetate defuerunt, qui atheismum idealismo consentaneum impudentissime praedicarent, potissimum poetae, qui juvenilis Germaniae nomine appellari amaverunt, ) nec pauci eorum, qui juvenilium Hegelianorum nomine apud omnes bonos parum nobilem famam consecuti sunt, inprimis Arnold. Rugius 10), Ludov. Feuerbachius 11) et Bruno Bauerus. 18) Iis igitur, qui, an athei unquam fuerint, dubitabant, historia clarissime obloquitur. Quum autem atheismus sanctissimis humanae naturae legibus et necessitatibus repugnet, rectius quaeritur, annon ipsi ii, qui Deum esse negant nec non in eo negando gloriam quaerunt, nonnumquam pios et religiosos animi motus sentiant, quos falso

ratore statuitur. Cf. inprimis Fichte: Ueb. d. Grund unseres Glaubens an eine göttl. Weltregterung, in Fichte u. Niethammer: Philos. Journal 1798. 1 St. Controversia, quae hac comm. excitabatur, narratur in Neues theol. Journal. Johrg. 1799. 2 Bd. p. 207 sqq. 449 sqq. Jahrg. 1800, p. 217. Librorum, quibus controversiae argumentum disputatur, copiam recenset Bretschneider: Systemat. Entwickelung aller in der Dogmatik vorkommenden Begriffe. (4 Auft. Leipz. 1841) p. 47 sq.—Cf. Baumg.-Crusius: Einleit. in d. Dogmat. p. 87 sq.; "Dieser Atheismus (Fichtes) war unleugbar, mochten auch Fichte u. Fichtianer thn verdecken wollen. Die moral. WO. war entw. d. Inbegriff der handelnden Vernunftwesen, oder thre gemeinsame Thätigkeit, oder die Art zu handeln (Gesetz, Wesen der Vernunft), od. endlich das Resultat dieser gemeinsamen Thätigkeit (Sieg u. Herrschaft des Geistigen). Und Gott hiess dann entw. diese Weltordnung selbst, oder — die Beziehung dieser WO. auf uns u. unser Handeln im Begriffe eines existirenden Wesens zusammengefasst. Im zweiten Falle wäre nun der Begriff Gottes ein blosses Phantasma." — Jum Matthias Knuzenius sub finem sec. XVII solam conscientiae moralis auctoritatem agnovit, unde eius asseclae conscientiarios (Gewissener) se appellabant. Cf. Unschuld. Nachr. Jahrg. 1703, p. 569 sqq. Berliner Monatsschrift, August 1801. Ross el: Matth. Knuzen, Hans friedrich von der Vernunft. In Ullmann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Kritt. 1844, 4 H. p. 969 sqq.

<sup>9)</sup> Inprimis Gutzkovius et Wienbargius in sabulis romanensibus. Cf. Hase: Das junge Deutschland. Ein theol. Votum. Parchim 1837.

<sup>10)</sup> In promtuario ab eo edito "Deutsche Jahrbb. f. Wissenschaft u. Kunst (Letpž. 1841. 42) passim.

<sup>11)</sup> Das Wesen des Christenthums. Leipz. (1841) 1843. Contra quem libr. cf. Jul. Müller in Ullmann u. Um breit: Theol. Studd. u. Kritt., 1842, 1, p. 171 sqq. Reichlin-Meldegg: Die Autolatrie oder Selbstanbetung, ein Geheimniss der jung-hegelschen Philosophie. Pforzh. 1843. Adde Zeller: Theol. Jahrbb. 1843. 2, p. 330 sqq. 1845. 1, p. 66 sqq.

<sup>12)</sup> Cf. inprimis ejus libros: Kritik d. evang. Geschichte der Synoptiker u. des Johannes. Braunschw. 1842 et: Die gute Sache der Freiheit u. meine eigene Angelegenheit. Zürich 1842.

pudore ducti aut exstinguere studeant, aut tamquam anilis superstitionis reliquias contemnant. Atheismus, nisi ei addictos bona animi indoles a flagitiis prohibet, morum honestati infestissimus sit necesse est.

### § 13. De eadem re.

Ouod ad religionis objectum attinet ejusque quantitas si respicitur, notandi sunt: 1) Monotheismus, unius Dei agnitio, cujus species sunt theismus, quo Deus pro personali numine habetur et a mundo distinguitur, atque pantheismus, quo Deus cum mundo qualicunque modo confunditur (§ 105 sq.) 2) Dualismus, duorum principiorum supremorum, boni et mali, sibi invicem oppositorum agnitio, qualis Zorastris et Manichacorum fuit. Dualismus e perverso de malis in mundo obviis, tanquam summi boni ideae parum congruis, judicio nascitur. 1) 3) Polytheismus (gentilismus, paganismus), plurium vel multorum numinum opinio, inde repetenda, quod incultioribus hominibus, qui unius rerum universitatis notionem nondum conceperant, multarum, quae fiunt, rerum multae causae divinae statuendae esse videbantur. 2) - Objecti religionis qualitatem si respicimus, distinguitur cultus numinis tamquam mentis perfectissimae et cultus objectorum ab hac perfectione recedentium, qualis cernitur in feticismo 3), infimo religionis

<sup>1)</sup> de Wette: Wesen d. Christl. Glaubens, p. 81: "Unvollkommen ist der sittl. Glaube (im Dual.) darin, dass das Naturübel, welches nur fitr den Sünder vorhanden, wenigstens bloss ein verhältnissmässiges ist, als ein solches an u. für sich u. somit selbst reissnste u. giftige Thiere als Werke des bösen Gottes angesehen werden; sodann darin, dass das Böse, das nur in d. sittl. Freiheit seinen Grund u. sein Bestehen hat, zu sehr als an u. für sich bestehend gedacht wird; endlich darin, dass durch die, wenn auch nicht schlechthinnige Gegenüberstellung des bösen u. guten Systems dem für d. sittl. Menschen wesentl. Glauben an d. Üebermacht des Guten Eintrag gethan wird."

<sup>2)</sup> In decernenda quaestione a nonnullis ventilata, utrum monotheismus an polytheismus prius inter bomines exstiterit, omnia e notione pendent, quae monotheismi nomini supponitur. Rudiores enim et barbaros homines, in quibus prima religionis conscientia excitabatur, tantummodo vagam et parum definitam naturae alicujus homine superioris, Φείου cujusdam, notionem sibi informasse, posthac autem, quum effectum in mundo varietatem accuratius perpenderent, τοῦ θείου notionem ad varias naturas atque vires transtulisse verisimillimum est.

<sup>3)</sup> Quod vocabulum, sub finem superioris seculi demum usu receptum, a lusitanica voce fetico s. fetisso i. e. truncus magicus vel praesidium magicum, formatum est, quod nomen Lusitani Aethiopum ad Senegalis flumen habitantium idolis imponebant. Cf. (De Brosse:) Du culte des dieux fétiches. Par. 1760. Deutsch v. Pistorius. Berl. u. Strals. 1785. Kaiser: Bibl. Theologie. I Bd. (Erlang. 1813) p. 42 sqq.

gradu, h. e. terrestrium, inprimis sensu carentium rerum cultu, quae plerumque ad certum tempus eliguntur, prouti ab iis aut dampum aut emelumentum proficiscitur vel exspectatur; in idololatria, mundanarum rerum cultu, certo ordine ac lege constituto, v. c. pyrolatria, zoolatria, sabaeismo s. stellarum cultu, anthropolatria, naturae virium, personarum formis indutarum, cultu.

## § 14. De religione naturali et revelata.

Fontis denique ratione habita inter religionem revelaium, quae supranaturali et miraculoso Dei interventu hominibus suppeditata esse dicitur, et naturalem 1), quae naturali
animi humani luce nititur, discriminari solet. Religionis naturalis doctrina vid et arte exposita olim theologia naturalis 2) vocabatur, nunc religionis philosophia. E discrimine
juris disciplinae desumto inde a tempore sub finem superioris
seculi 3) naturali religioni etiam positiva opponitur, h. e.
externà auctoritate sancita, secundum graeci vocabuli vov
Serinov, quod de legibus dicitur (νόμους τιθέναι), analogiam 4). Etsi, quantum scimus, omnes hucusque positivae
religiones supranaturalem originem sibi vindicaverint, inde
tamen non consequitur, ut positiva religio idem sit ac revelata, quum non deessent societates, quae duntaxat naturalem religionem inter se amplectendam cultuque externo
ornandam et augendam tentarent vel saltem commendarent 5).

<sup>1)</sup> Etsi naturae contempiatio inter praesidia, quibus religio naturalis excitatar et augetur, neutiquam desit, tamen in hoc nomine vox maturae minime externam rerum naturam, tanquam si ex ea illa religio hauriatur, sed humanum animom, qualis a natura est, significat (cf. Rom. 2, 14. 1 Cor. 11, 14), quum in theologia ecclesiastica naturalis homo ab eo distinguatur, qui supranaturali gratiae divinae auxilio adjuvetur et regatur. Quamobrem inane est discrimen, a Nitzschio propositum, inter religionem maturalem, quae ex naturae contemplatione hauriatur, et rationalem, quae conscientiae testimoniis nitatur.

<sup>2)</sup> Quo nomine primus Raymundus de Sabunde († circa 1490) usus est in inscriptione opera: "liber creaturarum a theologia naturalis", quae inscriptio ab externa rerum natura repetita est.

<sup>3)</sup> Olim theologia thetica s. positiva (h. e. dogmatica) polemicae opponebatur. Atque medio aevo theologi biblici s. positivi scholasticis obsistebant.

<sup>4)</sup> Graeci inter φύσιν atque θέσιν (Gell. N. A. X, 4) ita distinguebant, ut illud rei aut personae indolem cum ipsa ejus origine conjunctam ex eaque profectam, hoc ejus conditionem extrinsecus constitutam et formatam significarent. Vel etiam inter φύσιν et νόμον discernebatur; cf. Isocr. Εναςτ. 16: τῷ μὲν γὰς ἡν φύσει πατρίς, τὸν δέ — νόμο πολίτην ἐπεποίηντο.

<sup>5)</sup> Cf. Baumg. Crusius: Lehrb. d. Dogmengesob. H, 792 sqq.

Quorum molimina successum si habuissent, naturalis eorum religio, quippe externa communis consensus auctoritate constituta et sancita, abiisset in positivam. Si quis vero inter naturalia et positiva christianae religionis elementa distinguere velit, illa sunt, quae causa christiana cum religione generali communia habet, haec, quae ei propria et domestica sunt et quibus peculiaris ejus natura constituitur. Ceterum religionis naturalis auctoritatem etiam ss. scriptores agnoverunt et ita quidem, ut in ea ipsius Dei revelationem cernerent: Ps. 19, 2 sqq. 6) 5 Mos. 30, 11 sqq. Matth. 6, 22 sqq. Luc. 11, 36. Joh. 1, 4. (coll. v. 9) Act. 14, 17. 17, 24 sqq. [quo loco triplex Dei revelatio distinguitur, quae fiat: 1) per universam externam rerum naturam, v. 24 sq.; 2) per generis humani historiam, v. 26; 3) per suam cujusque hominis vitam et conscientiam, v. 27 sq.] Rom. 1, 19 sq. 2, 12—16.

### Caput II.

De religione revelata, potissimum christiana.

# § 15. Variae revelationis periodi 1).

Theologi orthodoxi tres revelationis gradus (periodos, formas) discernunt, patriarchalem, mosaicam et christianam, sive revelationem ante legem, sub lege et sub evangelio, quas, quum in utraque priore tertiae revelationis primaria capita reperiant, non argumento, sed perspicuitatis gradu differre docent 2).

<sup>6)</sup> Quo psalmo primum de Dei per naturam (v. 2—7) deinde per legem mosaicam (v. 8 sqq.) revelatione sermo est, ita ut quod ad rem attinet, naturalis et supernaturalis revelatio, vel naturalis et positiva religio discernatur.

<sup>1)</sup> Variae revelationis periodi jam Matth. 21, 33 sqq. Hebr. 1, 1 sq. distinguuntur, inter easque quae per ipsum Dei filium facta est tamquam ultima (ideoque perfectissima) commemoratur.

<sup>2),</sup> Quoad substantiam" unam eandemque vet. et nov. test. religionem esse docuerunt. Quenstedt I, p. 32: "Uti revelatio cum tempore crevit, ita ei innixa theologia — . Deo subinde novas revelationes impertiente, temporis progressu sua sumsit incrementa, non quidem in iis, quae fidei et salutis fundamentum constituunt (in his semper eadem revelatio veritatis primae fuit, coepitque statim post lapsum in protevangelio), sed in aliis, quae ad illorum uberiorem declarationem et intelligentiam faciunt, et ad ordinem et disciplinam ecclesiasticam pertinent." — Conf. helv. c. 13: "Evangelii doctrina — non modo vetus erat et est adhuc vetus doctrina, sed omnium in mundo antiquissima."

### § 16. De religione patriarchali.

Patriarchalis revelatio illa est, quae patriarchis, h. e. tum totius generis humani, tum gentis hebraeae auctoribus, contiguese dicitur. In antediluvianam et postdiluvianam dividitur. Quum Geneseos liber posterioris originis sit, eiusque argumentum ad tempus diu ante scribendi artis inventionem spectet, longe difficillimum est, certo enucleare, quid prisci illi homines vere crediderint et quid iis a traditionis in Genesi relatae auctoribus suppositum sit. Quae ante Abrahamum accidisse dicuntur, fere omnia mythis prorsus implicata sunt. Nec vix probabile est, jam protoplastos monotheismo addictos fuisse (cf. § 6 et 13, not. 1). Sed a probabilitate non abhorret, quod Abrahamum multosque ex ejus posteris unum Deum, mundi creatorem ipsorumque familiae tutorem, credidisse ac mentes suas inprimis in omnipotentiae divinae idea fixisse (1 Mos. 17, 1, 2 Mos. 6, 2) Deumque simplicibus precibus et sacrificiis coluisse narratur 1), quum, si vera non esset haec traditio, vix intelligeretur, unde tam perpetua illa et tam indelebilis summi numinis tamquam Dei Abrahami, Isaaci et Jacobi memoria Israelitarum animis impressa fuisset. Et quum qui veritatem tenent, lubentissime etiam spem de ejus victoria tandem aliquando futura foveant, fortasse ne illa quidem spes, quae Abrahamo tribuitur 1 Mos. 12, 2. 18, 18. 22, 18. 26, 4 de futuris prolis suae incrementis atque de salute, ab hac progenie in omnes gentes redundatura, omni historico fundamento destituta est 2). Sed jam protoplastis post lapsum promissionem de Jesu Christo, futuro generis humani reparatore, factam esse (protevangelio), theologi orthodoxi e loco 1 Mos. 3, 15 perperam docent.

# § 17. De religione mosaica.

De Wette: Beitrag zur Charakteristik des Hebraismus. In Daub u. Creuzer Studien. 8 Bd. p. 241 - 812.

Mosaicae religionis nomine (πίτη, νόμος, νόμος καὶ προφήται) non solum quae a Mose Israelitis tradita sunt,

i) Cf. Ewald: Gesch. des Volkes Israel. I Bd. (Gött. 1843) p. 370 sqq.

<sup>2)</sup> Quamquam plerumque conjicitur, hanc spem eo demum tempore, quo Davides rex imperii sui fines ad Euphratem usque protulisset, inter Israelitas excitatam indeque divinae promissionis Abrahamo factae forma indutam esse, quo major ei et antiquitatis et divinitatis splendore auctoritas conciliaretur. Cf. v. Cölln: Bibl. Theol. 1, p. 201 sq.

sed etiam quae prophetae atque ceteri V. T. scriptores de rebus divinis praeceperunt, comprehendimus. Etsi pentateuchus diu post mosaicam aetatem conscriptus est. Mosen tamen historicam personam fuisse et populi sui legislatorem ac theocratiae statorem exstitisse atque omnino excellentissimi ingenii eximiaeque virtutis hominem se praestitisse, non solum ex inconcussa et indelebili ejus memoria, popularium mentibus altissime infixa, verum etiam inde patet, quod, si aliter res se haberet, posteriores sacerdotes artificiosiora sua instituta ac disciplinam ipsumque pentateuchum ad Mosis nomen et auctoritatem referre non potuissent. Summa praeceptorum, quae totius vet. test. doctrinae lineamenta continent et a Mose ipso profecta videntur esse, huc redit: Jehovam, potentissimum omnium rerum creatorem et conservatorem, Israelitarum Deum patrium et tutelarem itemque invisibilem regem esse. Non adspectabilis eum naturae esse. neque licere eius numen in mortalis materiae simulacro effingere, etsi symbola quaedam, inprimis arca foederalis et nonnunquam nubes aut luminis splendor, praesentiae divinae documentis inserviant (§ 112). Foedus eum cum populo israelitico iniisse, quo ei potentissimam tutelam promisisset ea conditione, ut legem Mosis interventu latam observaret; transgressoribus legis autem gravissimas minitatum esse poenas, et omnino imperium eius invisibile in justitiae distributivae documentis conspicuum esse. Externum foederis cum Jehova initi signum circumcisionem esse. - Quemadmodum posthac externam mosaismi disciplinam sacerdotes multis ritualibus et civilibus praescriptis et institutis augebant, ita illud religionis momentum, quod in interno Dei cultu et morum sanctitate cernitur, prophetae excolere et perficere studebant, ita quidem, ut praestantiori evangelii causae viam sternerent. Post exilium parsismi quoque vim in augenda et constituenda mosaicae religionis doctrina efficacem videmus. Cujus religionis eximia praestantia cernitur 1) in sublimi et satis puro monotheismo, certe tam prisca aetate in nulla alia positiva religione ita cognito; 2) in salutari ejus fine, ad omnes tum privatae tum publicae vitae partes conformandas et divina specie illustrandas spectante: 3) in spe messiana, qua christiana res praeparabatur. At vero etiam haud exiguis vitiis res mosaica laborabat, ad quae referendi sunt anthropopathismi, ad divinum numen passim translati, etsi minime desint magnifica V. T. effata, quibus quidquam humani in Dei naturam cadere diserte negatur. Deinde recta et integra immortalitatis notione caruit. nec nisi tenuem orci imaginem praebuit, in quo animae a corporibus sejunctae umbratilem, clara conscientia destitu-

tam nec vitae nomine dignam vitam degerent, donec post exilii demum tempus e parsismo Israelitis clarior lux hac in causa illucescebat. Qua manca immortalitatis notione factum est, ut divina remuneratio soli terrestri vitae adstringeretur et in quovis et ipsorum innocentium infortunio poena peccatorum cerneretur, quam perversam opinionem non-nulli sapientes, inprimis Jobi libri scriptor, frustra impugnabant. Tum etiam opinio de Deo έγχωρίω ac tutelari taediosum particularismum progenuit, quo Jehova solos Judaeos favore amplecti putabatur. Denique e summa theocratiae sententia civilium, ritualium et moralium officiorum notiones ita coalescebant, ut a multis probi (τοῦ δικαίου) hominis laus duntaxat in externis operibus poneretur, neque de mente quaereretur, quo opera perficerentur. Quapropter Paulus apostolus docet, legem mosaicam, etsi per se spectata sancta sit et spiritualis (Rom. 7, 12. 14. 16), tamen, quatenus externorum statutorum complexum constituat (Eph. 2, 15), verae pietati et honestati efficiendae imparem esse (Rom. 8, 3), nec nisi hunc ejus divinum finem fuisse, ut rudiori aetati accommodata (quare cum ethnicis religionibus uni τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου notioni subjicitur: Gal. 4, 3. coll. Col. 2, 8) paedagogi instar barbariem hominum coerceret (Gal. 3, 23), peccati conscientiam et dolorem excitaret (Rom. 3, 21), futuraeque fidei Christo habendae necessitatem probaret et eximiis exemplis, ut Abrahami, illustraret (Rom. 3, 21. 31. cp. 4) eoque modo homines ad eam praepararet, usque dum ad christianam libertatem sustinendam et Christi mentem in arrimos recipiendam apti existerent, qua imbuti externorum praeceptorum impetu non amplius egerent, sed pio et alacri fervore divinitus inflammati morum praeceptis satisfacerent (Rom. 8, 4 sqq.) et ita verorum Dei filiorum dignitatem obtinerent (Gal. 4, 5 — 7. Rom. 8, 14. 29). Solo enim amoris praecepto summam legis contineri (Gal. 5, 14. Rom. 13, 18). Item scriptor ad Hebraeos (coll. Col. 2, 17) religionis mosaicae institutum duntaxat lineamenta et umbras periectiorum et coelestium rerum christianae rei beneficio inauguratarum exhibuisse docet. — Quid Jesus Christus ipse de lege mosaica sibi propositum habuerit, aptius § 19 disputabitur.

# § 18. De religionis christianae origine et notione.

Jo. W. Schmid: Ueb. christl. Rel., deren Beschaffenh. etc. Jen. 1797. Garve: Das Christenth. als Lehrgebäude u. als Institut betrachtet, in ej. Vermischte Aufsätze, Thl. II, p. 289 sqq. Ch. L. W. Stark: Das Leben u. dessen höchster Zweck in ihrer allmäl. Entwicklung u. in ihrer Vollendung durch das Christenth. Jen. 1817. 2 Thlc.—

Fr. Delbrück: Christenthum. Bonn 1822. 2 Thle. Dav. Schulzii liber supra (§ 8) commemoratus. — Graevell: Die Rel, Jesu Christi u. d. Christenth. Halle 1845. — Ullmann: Ueb. d. unterschetd. Charakter des Christenth. mit Beziehung auf neuere Auffassungsweisen. Hamb. 1845. (Ex theol. Studd. u. Kritt. 1845. 1 Hft. p. 1 sqq.) — J. Fr. Bruch: Betrachtt. üb. Christenth. u. christl. Glauben. Strassb. 1845—46. 2 Bde.

Tempore divinitus constituto (Gal. 4, 4) Jesus Nazarenus, gestis et fatis prorsus singularibus eximie nobilitatus, exstitit, qui non solum religionem perfectissimam omnibus omnium temporum hominibus accommodatam tradidit, verum etiam ipse perfectissimo et intimo suo Dei consortio summum religiosae vitae exemplar expressit (τῆς πίστεως ἀρχηγὸς καὶ τελειωτής Hebr. 12, 2) atque religiosum coetum condidit, cujus socii per fidem Jesu tanquam Dei filio unigenito et generis humani servatori habitam mentisque sanctae ab eo acceptae auxilio ad eandem, qua ille excelluit, vitae religiosae perfectionem emergerent. Unde religionem christianam (εὐαγγέλιον, πίστιν, τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ vel Χριστοῦ, coll. Act. 11, 26) persuasionem appellamus de Jesu Christo, unigenito Dei filio, unico salutis auctore hominibus peccato miseris divinitus misso vitamque ei persuasioni consentaneam \*).

<sup>\*)</sup> Schleiermacher: "Eine der teleologischen Richtung der Frümmigkeit angehörige, monothetstische Glaubensweise, welche sich von anderen solchen wesentlich dadurch unterscheidet, dass Alles in derselben bezogen wird auf die von Jesus von Naz. vollbrachte Versöhnung." Hase: "Christenth. ist objectiv das von Christus ausgehende, alle Zukunft umfassende Reich eines eigenthüml. bestimmten religiösen Lebens; subjectiv die Ueberzeugung, dass die Vollendung des religiösen Lebens in Christo angebrochen sey, und in obseinem Getste beseelten relig. Gemeinschaft auch unser relig. Leben dieser Vollendung nahe." Ullmann (l. c. p. 58 sq.): "Das Christenthum ist diej. Rel., welche in der Person ihres Stifters die von jeder anderen liel. angestrebte, aber nicht erreichte Einheit des Menschen mit Gott in der That verwirklicht u. von diesem schöpferischen Mittelpuncte aus durch Lehre u. sittl. Wirkung, durch Erlösung u. Versöhnung den Einzelnen u. die Menschheit zu ihrer wahren Bestimmung, zur vollen Gemeinschaft, zur Einheit mit Gott, in der sich alles Menschliche heiligt und verklärt, zurlickführt." Plurimi recentiores duntaxat nominales definitiones protulerunt, e quilbus non patet, quaenam summa sententia christianae religioni peculiaris ac veluti domestica sit, qua ab aliis religionibus discerniur, velut Bretsch n ei der: "Diej. Bestimmtheit des relig. Menschengetstes, welche in Christo thren Grund hat." Klein: "Modus cognoscendi et colendi Deum per Christum traditus." — Orthodoxa relig, christ. notlo optime significatur a Quensted tio: "Ratio colendi verum Deum in verbo praescripta, qua homo, a Deo per peccatum avulsus, ad Deum per fidem in Christum, Deum et hominem, perducitur, ut Deo reduniatur eoque aeternum fraatur."

#### 6 19. De Josu Christi consilio.

F. V. Reinhard: Versuch üb. d. Plan, welchen d. Stifter d. christl. Rel. zum Besten der Menschen entwarf. 4 Aust. Wittenb. 1798. 5 Aust. mit Zuzätzen u. Anhängen v. Heubner. 1830. — Hase: Leb. Jesu, p. 69 sqq. 3 A. — Neandor: Leb. Jesu (Hamb. 1887), p. 102 sqq.

Ouum Jesus se Messiam (ΜΨΟ, Χριστόν) a prophetis promissum, qui regnum divinum (βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ, τῶν οὐρανῶν) conditurus esset, identidem tum circuitionibus quibusdam, tum diserte (Matth. 7, 21 sqq. 16, 16 sq. c. 24 sq. c. 26, 64. Jo. 1, 42 sqq. 4, 26. 39 sqq. 5, 46 al loc.) declararet, é spe messiana autem illius regni notio etiam exspectationem de externae Hebraeorum theocratiae instauratione et ad ceteros populos propagatione complecteretur: non desuerunt, qui Jesu consilium ad ipsas quoque civiles res spectavisse contenderent. Sed Jesum, quod inprimis Reimarus 1) allucinatus est, seditionis contra Romanos movendae ope summà rerum judaicarum potiri voluisse et religione duntaxat ut praetextu usum esse, id toto modo et habitu, quo se gessit, satis superque refellitur 2). Majore cum veri specie a Straussio 3) contenditur, Jesum utrique spei propheticae elemento, et religioso et civili, satisfacere voluisse, et felicem consilii successum a miraculosa Dei, angelorum legionibus coelitus ipsi opitulaturi et omnes gentes sine gladio regno messiano subjecturi, omnipotentia speravisse. Primaria Straussii argumenta, jam a Reimaro proposita, haec sunt: 1) Jesum de regno divino et causa messiana semper simpliciter loqui consuetis Judaeorum dicendi formulis utentem, non addita earum interpretatione. 2) Eundem illam spem disertis nonnullis effatis datà opera alere (Matth. 19, 28), neque eum a sectatoribus alio nisi judaico sensu intellectum esse, elucere e locis Matth. 18, 1. Marc. 10, 35 sqq. Act. 1, 6. At enim vero ejusmodi spe et consilio fanaticismum Jesus prodidisset, ab animo, qualem alias semper exhibuit, alienissimum

<sup>1)</sup> Vom Zwecke Jesu u. seiner Jünger. Herausg. v. Lessing. Braunschw. (1778) 1784.

<sup>2)</sup> Tantum enim aberat, ut quae ejusmodi consilio exsequendo inservirent, uteretur (Jo. 6, 56), et ante omnia Pharisaeorum favorem sibi coaciliaret, ut omnia ageret, quae molimini obstacula obmoverent infestissimumque gentis procerum odium ipsi contraherent, unde etiam Pilati eum a supplicii periculo servandi studium intelligitur. Neque obstat insersaus Hierosolymam solenni pompa factus (Mith. 21. parall. Jo. 12), dummodo ejus ansam, naturam et consilium perpenderimus.

<sup>3)</sup> Leb. Jesu T. I, p. 487 sqq. 1 Auft. p. 520 sqq. 4 Auft. In ed. III. P. 554 sqq. ipse eam opinionem improbaverat.

(Matth. 26, 36 sqq. parall.; 12, 38, 16, 1 sqq. coll. Jes. 7, 11 sq.). Messianarum autem locutionum usus facillime inde explicatur, quod solum earum involucro Jesus persuasionem de legatione sua coelesti et auctoritate divina in auditorum animis excitandam et sustentandam promovere poterat. Namque si alia ejus effata, quibus quodvis ad civilem dominationem aut externum causae messianae solendorem spectans consilium disertissime aversatur (Luc. 17, 21. [coll. 11, 20.] Matth 20, 25. Jo. 8, 34. 18, 35), aut sectatorum civilem spem impugnat eosque de sanctissimo omnibus terrae bonis atque gaudiis et ipsi vitae terrestri, si bona causa id flagitaverit, lubenter renuntiandi officio edocet (Matth. 5, 10 — 12. [coll. v. 3 sqq.] c. 20, 22 sqq. 26 sqq. 10, 16 sqq. 16, 24 parall.), aut denique ea, quibus tropicus judaicae dictionis usus nulli dubitationi obnoxius est (Matth. 8, 11 sq. 11, 14 sq. 17, 12, 26, 64. Luc. 10, 18. Jo. 1, 52), comparaverimus: non possumus non statuere, Jesum consuetis Judaeorum locutionibus messianis puriorem et sublimiorem sententiam supposuisse, neque tamen praesidia addere neglexisse (Matth. 19, 29. Marc. 10, 30), quibus auditorum attentiores et intelligentiores veram suam mentem assequerentur, atque etiam posthac τοῦ τῆς ἀληθείας πνεύματος promissi auxilio, fracto cortice, medullam evolverent; his autem purioris sententiae significationibus in traditione orali plerumque neglectis vel omissis factum esse, ut crassiores locutiones ad posteritatem propagarentur. alienus denique Jesus a regni messiani per miraculosam Dei omnipotentiam confestim condendi spe fuerit, parabolae ejus ap. Matth, 13, 31 - 33 declarant +). Ita dubitari nequit, Je-

<sup>4)</sup> Quibus propositis etiam illud refellitur, quod Hasius (Leb. Jesu § 68 et 8½. 1 Auf.) olim censebat, Jesum, cui messiana spes non alia, nisi qua a prophetis adumbrata esset, forma innotescere potuisset, priore vitae publice actae tempore externae quoque theocratiae florem revocare sibi proposulsse, posthac autem ex hujus propositi successu parum felici perspexisse, quantum haec studia Deo improbarentur ideoque ia regno duntaxat morali condendo acquievisse. Sed nihil obstat, quominus eum, jam antequam publice prodiisset, sine ulla cunctatione, sola divini ingenii acie, hebraicae et judalcae opinionis de civili Messia inanitatem perspexisse censeamus, quod vir s. ven. nunc ipse concedit Leb. Jesu § 42. 43. 3 Auft. Accedit, quod Jesus non multo post quum doctor publicus exstitisset, sermone montano luculenter derlaravit, quam vehementer civilem poputarium exspectationem improbaret, Neque, si unquam civilium rerum immutationem moliturus fujsset, id, quum Pilato judici tottus vitae rationem redderet, pro summa sua fide et religione reticere potuisset. Lücke: Examinatur quae speciosius nuper commendata est sentente mutato per eventa adeoque sensim emendato Christi consilio. 2 Progrr. Gott. 1831. Cf. Has e: Theolog. Streitschriften (Leipz. 1834) 1 Heft, p. 61 sqq.

sum ethicum regrum, paulatim omnes homines complexurum (Matth. 8, 11 sq. 24, 14. 28, 19. Joh. 10, 16), condere voluisse, h. e. congregationem hominum, qui Jesum summum Dei legatum agnoscerent (Jo. 17, 3), mentisque ab eo acceptae (Matth. 10, 20. 28, 20. Luc. 24, 49. Jo. c. 14—16) vi de rebus divinis rectius edacti Deum patrem mente et veritate colerent (Jo. 4, 23), a peccati dominatione sensim liberati (Jo. 3, 5 sqq. 8, 12. 31 sqq. 14, 6. 18, 37), communi amoris vinculo conjuncti (Jo. 13, 34 sq. 15, 10. 12), arctissimam inter semet ipsos, cum Christo atque Deo patre familiaritatem (Jo. 17, 21—23) contraherent atque vitae vitalis (Zwīfs aiwviov) ultra hujus terrae fines ad summum fastigium evehendae participes redderentur (Jo. 17, 2) 5).—Quo cum grandi et sublimi pro generis humani salute consilio arctissime cohaeret, quod Jesus legis mosaicae ritualem et civilem partem prorsus abrogare (Matth. 9, 16 sq. 15, 17 sq. 24, 2. 26, 28. Jo. 2, 19. 4, 21 sqq.), moralem vero ita consummare decrevit, ut ejus praeceptis rudiori aevo accommodatis (Matth. 19, 8) sententiam e verae honestatis idea necessariam perfectiorique humanarum rerum ordini unice aptam supponeret (Matth. 5, 17 sq. coll. v. 21—48) 6).

<sup>5)</sup> Cajus regni fundamenta quum jam a Christo jacta sint, consummatio autem ad futurum tempus pertineat: satis intelligitur, cur in sermonibus servatoris modo tanquam jam praesens et inchoatum, modo tanquam faturum describatur. Item in scriptis apostolicis nomen βασιλείας τοῦ θεοῦ tum de societate his in terris congregata et ad majorem in dies amplitudinem perducenda (1 Cor. 4, 20. Coloss. 1, 13. Rom. 14, 17), tum de futura hujus regni post solennem Christi reditum constitutione, summae sociorum beatitati et vero etiam physici rerum ordinis innovationi (Rom. 1, 21. 2 Petr. 3, 10 sqq.) conjuncta (1 Cor. 6, 9. 15, 50. Eph. 5, 5. Gal. 5, 21. 2 Petr. 1, 11), dictur. Singularis locutionis usus est loco 2 Tim. 4, 18, quo sublimiorem et perfectum rerum ordinem, qualis jam nunc in coelis constitutus sit (Hebr. 12, 22 sq.) et in quem pii Christiani statim post mortem recipiantur, significare videtur. — Cf. Fleck: De regno divino liber exegetico-historicus, quaturo evange, doctrinam complectens. Lips. 1829. He emskerk: De notione τῆς βασιλείας τῶν οὐφανῶν. Amstelod. 1839. — Alia scripta recenset Bretschneider: Entwotekelung etc. p. 559 sq.

<sup>6)</sup> Quum Jesus apud Matth. 5, v. 21—28 exemplis e sola morum doctrina pelitis illustret, quo sensu dinerit se velle τον νόμον και τους προφήτας πληφούν, locutlo autem δ νόμος και οι προφήται Matth. 7, 12. 22, 40 (coll. Rom. 13, 8. 10. Gal. 5, 14) aperte de ethico vet. testamenti argumento tanquam primaria ejus parte obveniat: interpretatio loci Matth. 5, 17 sq., a nobis supra proposita, omni dublo superior est. Quapropter mullo pacto S t r a u s s i o (Leb. Jesu T. I, p. 494 sqq. 1 Aufl.) adstipulari possumus, qui e verbis Matth. 5, 18: ἐῶτα ἐν ἢ μία κεφαία οὐ μὴ καφέλθη ἀκό τοῦ νόμον ultra modum pressis, neque gnomica eorum indole, quae orationis aculeos quaerit, considerata, conjecit, Jesum totam legem mosaicam ipsaque minutissima ejus praecepta usque ad rerum humanarum finem servare, nec nisi arbitraria traditionis oralis additamenta (Muth. 15, 3)

### § 20. De revelationis notione biblica.

Scho'tt: Briefe üb. Rel. u. christl. Offenbarungsglauben (Jena 1826), p. 101 — 147. — Christ. Frid. Fritzsche: De revelationis notione biblica. Lips. 1828. (Qui liber contra Schottum scriptus est.)

Sacri scriptores, etiamsi in ipsa religione naturali revelationem divinam agnoscant (§ 14), Deum tamen in commercio cum patriarchis inito pariter atque in inaugaranda conservandaque re mosaica et christiana insolito modo et plerumque sine naturae ministerio efficacem fuisse docent, quae quidem efficacia revelatio κατ' έξοχήν vocatur. borum הלה, ἀποκαλύπτειν (revelare, h. e. velum retegere. quae sub velamine latent manifestare), φανεροῦν (Suid.: εἰς τό φῶς ἄγειν) γνωρίζειν, ἀποκαλύψεως, φανερώσεως notio latissime patet <sup>1</sup>). Universe de qualicunque modo di-cuntur, quo aliquid occultum patefiat (2 Sam. 22, 8. Luc. 2, 35. Mtth. 10, 26. Jo. 1, 31. 1 Cor. 3, 13. 4, 5. Eph. 5, 13), aut quod antea nondum erat, exsistat atque innotescat (Rom. 8, 30. Gal. 3, 23. 2 Thess. 2, 3. 6. 8), quam ob causam usurpantur 1) de institutione divina per externam rerum naturam facta (Rom. 1, 19. cf. § 14 extr.); 2) de ejusmodi rerum divinarum, inprimis consiliorum divinorum salutem Christo intercessore hominibus adferendam spectantium intelligentiâ, quae Deo auctore et moderature e factis quibusdam, potissimum e Christi in terram adventu, vità, doctrinà, gestis et fatis percipiatur (Matth. 11, 25. 27. 16, 17. 2 Tim. 1, 10. coll. Jes. 53, 1. Ps. 98, 2); 3) de annuntiatione et pro-

abrogare voluisse. — Quum Christus circuitionibus tantum aut per imagines significasset, quid de lege Mosaica sentiret et vellet, sacillime sieri poterat, ut apostolico aevo controversiae de perpetua et absoluta hujus legis apud Christianos auctoritate exardescerent, neque ex his controversiis colligere licet, demum a Paulo apostolo perpetuam legis mosaicae auctoritatem impugnatam esse (p. 37). — Bialloblotzky: De legis mos. abrogatione. Gott. 1824. Mich. Baumgarten: Doctr. J. Ch. de lege mos. ex orat. montana hausta et exposita. Berol. 1838. Wüst: Essais sur la doctrine de J. Chr. concern. le mosaisme. Strasb. 1839. Bu o b: De abrogatione leg. mos. e Petri, Jac. et Joann. apostol. itemque ecclesiarum ab iis constitutarum sententia. Monte-Alb. 1842. Planck: Das Princip des Ebtonitismus, in Zeller: Theol. Jahrbb. 1843, H. 1, p. 1—34. Auctor hujus commentationis, quoad ejus mentem non satis claram assecuti sumus, minime quidem dissitetur, quantum Christi sentiendi ratio cum legis mosaicae argumento, inprimis ceremoniali ejus parte, pugnaverit, sed illum hujus dissensionis nondum satis sibi conscium suisse perperam censet.

<sup>1)</sup> Cf. J. F. K. Gurlitt: Ueb. ἔνδειξις u. — φανεροῦν, γνωρίζειν, δηλοῦν, ἀποκαλύπτειν, ἐπιδεικνύναι u. die entsprechenden dav. abgelett. Substantiva in Ullmann u. Umbreit: Studd. u. Kritt., 1840. 4 H. p. 980 sqq.

pagatione evangelii per Christum et apostolos (ἀποκαλ. Matth. 11, 25. 27; φαν. Jo. 17, 6. 2 Cor. 2, 14. 4, 2. Tit. 1, 3; γνωρίζειν Jo. 15, 25. Rom. 16, 25. Eph. 6, 19); 4) de numinum coelestium (antea quippe in coelis occultorum, nunc vero in conspectum venientium, Col. 3, 3) in terris apparitione, unde a) de primo Christi in terram adventu ( $\varphi av$ . 1 Petr. 1, 20. 1 Jo. 3, 5. 8. b) de futura ejus e coelis reditione ( $\varphi av$ . Col. 3, 4. 1 Jo. 2, 28. 1 Petr. 5, 4;  $\partial \pi o \kappa a \lambda$ . 1 Cor. 1. 7. 2 Thess. 1,7. 1 Petr. 1, 7. 4,13. Luc. 17, 30); 5) de interna et immediata, quae dici solet, Dei in hominum animos efficacia, qua de rebus divinis edoceantur (1 Cor. 2, 10. 14, 26.30. Gal. 1,16. Phil. 3, 15. Eph. 3, 5) 2). — Revelationum divinarum, κατ' ἐξοχήν dictarum, in litteris ss. narratarum species ad triplicem notionem referri possunt: 1) mythicam, qua Deus ipse in conspectum venisse (1 Mos. 3, 8 sqq. 18, 1 sqq. 2 Mos. 19, 20. 33, 11. 4 Mos. 12, 8. coll. 5 Mos. 34, 10 3) al.), aut angelophaniis aut vocibus coelestibus (1 Mos. 22, 11. Matth. 3, 17. 17, 5. Act. 9, 4 sqq.) homines docuisse fertur; 2) mysticam, qua somniorum et visorum praesidiis usus esse dicitur; 3) ethico - religiosam, qua veteres tum rectiorem rerum, inprimis divinarum, intelligentiam, potissimum cogitata, quae nullà praegressa meditatione animum repente subirent, a vi divina, tum consilia sibi vel aliis salutifera, ad quae exsequenda vehementiore animi fervore abripiebantur, proxime (unmittelbur) a divino impetu repetebant, ita tamen, ut, non cognito discrimine inter mediatam et immediatam, naturalem et supranaturalem Dei actionem in scholis facto, illius divinae efficaciae modum et necessitudinem cum

<sup>2)</sup> Eph. 3, 3 verbis κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνώφισέ μοι νος γνωφίζειν ut notio latior ab ἀποκάλ tanquam notione arctiore aperte distinguitur.—Neque verbum φωτίζειν omittendum est, quod non solum de veritatis christianae institutione tum per doctorum christianorum pradeitatione evangelicam (Eph. 3, 9. Hebr. 6, 4. 10, 32), tum per immediatam Dei in animos efficacitatem (Eph. 1, 18) facta, sed etiam de ea, quam naturalem nos appellamus, hominum illuminatione dicitur, Jo. 1, 9.

<sup>3) 4</sup> Mos. 12, 8 Deus cym Mose ארך אר בין שנים 12 Mos. 38, 11 מרל בין ארל בין א

libertate humana intercedentem non subtilius indagarent, sed intimum et fervidissimum pietatis sensum sequerentur, qui, omissis vel etiam negatis intermediis causis. omnia eximia, fausta, praeclara, inprimis ea, quibus salus humana promovetur, statim a summo omnium rerum principio omniumque bonarum fonte repetit (cf. p. 15). Unde optimo jure Moses, prophetae, Jesus et apostoli sese legatos divinos causamque, quam agerent, divinam esse asseverabant (Matth. 10, 40. Jo. 3, 17. 5, 43. 6, 29. 36 sqq. 7, 16. 28 sq. 42. 12, 49 sqq. 14, 24. 17, 8. 14. 20, 21. 1 Thess. 2, 3 al.). Paulo subtilior illa tantum sententia est, quam Joannes Christo de divinae, qua excelluit, sapientiae fonte supposuit 4). Qui apostolus, quum in Jesu persona zdv doyov hominem faetum cerneret (cf. § 129 sq.), servatoris sapientiam ex origine ejus coelesti et apud patrem statu praeexsistentiali re-petit (3, 13. 32), et ab eo, quae apud Deum vidisset vel audivisset, prolata esse docet (3, 11 32. 8, 26. 40. 15, 15), etsi his posterioribus phrasibus etiam cognitio quam maxime intuitiva, ex intimo Dei consortio profecta, significari possit (cf. 5, 37. 6, 45. 8, 38). — Ceterum conferenda sunt, quae 664 ss. de inspirationis notione biblica disputabimus.

# § 21. Ecclesiasticae doctrinae historia antiquior.

Antiquissimi ecclesiae patres in biblicae notionis simplicitate substiterunt 1). Summam sentiendi libertatem alexandrini sec. II et III patres, Justinus Martyr, Clemens et Origenes, prodiderunt, qui, etsi in re christiana perfectissimam et amplissimam τοῦ λόγου manifestationem cernerent, tamen ejus efficaciam extra causae hebraicae et christianae fines potissimum in Graecorum philosophia conspicuam minime diffitebantur, sed omnium hominum animis

<sup>4)</sup> Simplicior ea revelationis notio est, qua Christus apud Jo. 8, 19. 12, 45, 14, 19 affirmat, qui ipsum intueatur, Deum intueri, h.e. in Christi persona et efficacia patris coelestis vim et majestatem relucere; cf. Jo.14, 10.

<sup>1)</sup> Memoratu dignissimum est, unum jam vetustissima ecclesiae aetate exstitiase, qui in constituenda revelationis notione cum nostri aevi rationalistis fere prorsus consentiret, auctorem Homil. clement. 18, 6: Αποπάλυψε έστιν το έν πάσως καθώως άνθοώων ἀποδόπτως κείμενον κεκαλυμένον, άνευ φωνής τη αὐτοῦ βουλη, ἀποπαλυπτόμενον. — 17, 18: τὸ ἀδόσαπως άνου όπτασίας καὶ ὀνείφων μαθεῖν ἀποπάλυψες έστιν — - ἐν γὰο τῆ ἐν ἡμῖν ἐν θεοῦ τεθείση (καφδία) σπερ μα τ, νῶς πάσα ἔνεστιν ἡ ἀλήθεια: θοοῦ δὲ κειρὶ σκέπεται καὶ ἀποπαλύπτεται. — 17, 17: τῷ χὰο ἐὐσεβεῖ ἐμφύτω καὶ καθαφώ ἀναβλύζει τῷ νῷ τὸ ἀληθὲς, οὐκ ονείρω «πονδαζόμενον, ἀλλὰ συνέσει ἀγαθοῖς διδόμενον. Cf. Credner: Ueb. Essäer u. Ebionitàn. etc. in Winer: Zeitschr. f. wissenschaftl. Theol. p. 211 sq. Baumg. - Crusius: Compend. d. DG. II, p. 31.

τά θρεπτικά του λόγου σπέρματα inspersa esse docehant. unde Justinus Martyr omnes, qui λογικώς viverent, etsi numquam de Christo historico quidquam audivissent, Christianis adnumerabat, Clemens Alexandrinus autem philosophiam inter Éthnicos eodem ac apud Hebraeos legem et prophetas παιδαγωγού els τον Χριστόν munera functam esse statuit. Quamquam iidem patres apologetica et polemico furore interdum abrepti Aristobuli et Philonis, Judaeorum alexandrinorum, fabulam de omni Grae-corum sapientia e vetustissima V. T. interpretatione hausta recoxerunt. Etiam Tertullianus naturalem hominum de Deo conscientiam agnovit et quamlibet animam "nondum scholis formatam, bibliothecis exercitatam, academiis et perticibus pastam naturaliter christianam" esse concessit. Sed quemadmodum jam hoc effato, illo quidem magnae veritatis plenissimo, summum suum philosophiae contemtum declaravit, ita in eadem vidit omnium haeresium matrem et in philosophis haereticorum patriarchas, neque supranaturalismi principium disertius significare potuit, nisi celeberrimo paradoxo: "non pudet, quia pudendum est; prorsus credibile est, quia ineptum est; certum est, quia impossibile. "2) -Supranaturalis revelationis necessitatem primus Augustinus e peccato originali deduxit, atque Catholicorum osso docuit "credere, ut cognoscerent".3), itemque principium defendit, quo quis "credit, quia absurdum est." Praeterea patrum ecclesiasticorum aetate praeceptum de continua, quae ecclesiae vel potius ejus praesectis contingeret, revelatione exstitit, quod apud Catholicos tum graecos tum ro-manos publicam auctoritatem obtinuit et universae rei catholicae tanquam fundamentum suppositum est 4). Ceterum

<sup>2)</sup> Baumg.-Crusius: Compend. der DG. II, p. 86: "Bei Tertullian, dem vornehmsten Vertreter der Misologie, kam der afrikanische Geist, die rheiwische Uebertreibung u. seine Freude an der Paradoxie hinzu, die Aeusserungen mit solcher Schroffheit hervortreten zu lassen."

<sup>5)</sup> De utilitate credendi c. 1 hanc esse docet inter Manichaeos et Catholicos differentiam, quod Catholici crederent, ut cognoscerent, Manichaei autem prius vellent cognoscere, ut postea si liberet crederent. Adde c. 13. c. 14: "Fateor, me jam Christo credidisse et in animum induxisse, etiamsi nulla ratione fulciatur." Quapropter A ug. Tract. 29 in Joann. intellectum merciodem fidei appellat. — Nihilominus de vera rel. c. 5 philosophos platonicos "paucis mutatis verbis et sententiis Christianos fieri posse" concessit.

<sup>4)</sup> Confess. orthod. qu. 96: — ή ξακλησία — ξχει τό πνεῦμα τό αγιον, ὅπου τὴν διδάσκει πάντας και κάμει τὴν ὡς λέγει ἀπόστολος — στόλον και ἐδραίωμα τῆς ἀληθείας. Και τὰ δόγματα και διδάγματά της δὲν είναι ἀνθρώπινα άλλὰ θεῖα. Cf. Neudecker: DG. seit der Re-

neque patres neque scholastici theologi peculiarem de revelatione theoriam effinxerunt. Magna judicii liberalitate et subtilitate sec. IX excelluit Joannes Scotus Erigena, rei scholasticae praecursor, qui religionis necessitatem ex ipsa animi humani natura repetebat 5), inter veram philosophiam et veram religionem ullum discrimen intercedere negabat 6), etsi mentem humanam ad res divinas indagandas et cognoscendas divinae revelationis auxilio excitari concederet 7).— Inter Scholasticos proprie dictos jam summa rationalismi et supranaturalismi principia illucescere sibique adversari coaperunt, quum alii, quorum agmen Anselmus Cantuariensis duxit, a fide ad intellectum Christianis progrediendum vel credendum esse, ut intelligeretur 8), docerent, ita tamen, ut, ubi doctrinae divinitus revelatae perscrutatio successu careret, in fide et pia divini

format. (Cass. 1838) p. 118 sq. — Pariter Concil. trid. Sess. XIII, c. 1. p. 77 (ed. Danz) verba 1 Tim. 3, 18 "columna et firmamentum veritatis" de ecclesiae scientia et auctoritate falli nescia explicantur. — Cat. rom. p. 438, § 159: "Quemadmodum haec una ecclesia errare non potest in teda ac morum disciplina tradenda, cum a spiritu s. gubernetur: ita ceteras omnes, quae sibl ecclesiae nomen arrogant, ut quae diaboli spiritu ducantur, in doctrinae et morum peruiciosissimis erroribus versari necesse est."

<sup>5)</sup> De divis. nat. V, 31: ,,Nulla quippe alia via est ad principalis exempli purissimam contemplationem praeter proximae sibi suae imaginis certissimam notitiam."

<sup>6)</sup> De div. praedest. c. 1, § 1: "Quid est de philosophia tractare, nisi verae religionis, qua summa et principalis omnium rerum causa et humiliter colitur et rationabiliter investigatur, regulas exponere? Confictur inde, veram esse philosophiam veram religionem conversimque veram religionem esse veram philosophiam." De divis. nat. 1, 68: "Vera auctoritas (dicit scripturae sacrae auct.) rectae rationi non obsistit, neque recta ratio verae auctoritati. Ambo siquidem ex uno fonte, divina videlicet sapientia, manare dubium non est."

<sup>7)</sup> Ibid. II, 31: "Nisi ipsa lux initium nobis revelaverit, nostrae ratiocinationis studium ad eam revelandam nihil proficiet." Quod Erigena I, 71 dicit, "omnis auctoritas, quae vera ratione non approbatur, infirma videtur esse. Vera autem ratio, quum virtuibus suis rata atque immurabilis munitur, nullius auctoritatis adstipulatioue roborari indiget. —— Ideoque prins ratione utendum est ac deinde auctoritate", id e sententiarum connexu ad patrum ecclesiasticorum auctoritatem referendum est, de qua c. 70 exeunte dixerat. — Neque Erigena, etsi aliquoties omnia ad scripturae s. auctoritatem revocaret, a summo suo principio defecit, quippe qui ea, quae in libris sacris minus recte dicta viderentur, accommodationis a Deo factae opinione et allegoricae interpretationis ope cum philosophiae suae praeceptis conciliaret. Cf. inprimis div. nat. I, 66.

<sup>8)</sup> Qued principium Jesaiae loco 7, 9 e versione vulg. defendebant: "nisi credideritis, non intelligetis," quemadmodum praceunte A u gustino e Jo. 7, 17 formulam non minus solemnem eruebant: "intellectus merces fidei."

mysterii veneratione subsistendum esset; alii autem, et potissimum quidem Roscellinus et Abaelardus, contrariam sententiam defenderent, qua ab intellectu ad fidem progrediendum esse vel nihil credi posse nisi prius intellectum doceretur. Quid? quod Abaelardus ipsis ethnicis philosophis divinam revelationem tribuebat eamque a sapientia christiana non veritatis gradu, sed praeceptorum ambitu et numero distare contendit.

## § 22. Historia recentior.

Optimo suo jure instauratores sacrorum et catholicum continuae revelationis (§ 21) commentum et Fanaticorum (cf. § 11, not. 8.) errorem de lumine interno, quippe quibus opinionibus omnes ecclesiae catholicae abusus ad divinam auctoritatem referri et quaevis temerariorum hominum allucinationes pro divinis oraculis venditari possent, strenue rejecerunt atque revelationis divinae argumentum sacris litteris conclusum esse docuerunt 1). In libris symbolicis etsi peculiaris theoria de revelatione non proponatur, tamen severior Augustini sententia asseritur, qua humana ratio (quo nomine cognitionis humanae vis universe spectata significatur) tam prorsus depravata et occoecata esse dicitur, ut sua vi Deum neque cognoscere neque diligere possit, nec nisi in rebus civilibus, h. e. ad terrestrem et externam vitam spectantibus, ejus auctoritas valeat 2). Tametsi ei interdum

<sup>1)</sup> Art. smalc. p. 331 sq.: —— sonstanter tenendum est, Deum nemini spiritum vel gratiam suam largiri, nisi per verbum et cum verbo externo et praecedente, ut ita praemuniamus nos adversum enthusiastas, id est spiritus, qui jactitant, se ante verbum et sine verbo spiritum habere ——. Quid, quod etiam papatus simpliciter est merus enthusiasmus, quo spapa gloriatur, omnia jura esse in scrinio sui pectoris et quidquid ipse, in ecclesia sua sentit et jubet, id spiritum et justum esse, etiamsi supra et contra scripturam et vocale verbum aliquid statuat et praecipiat. — Forma Conc. p. 579 sq. 669.

<sup>2)</sup> Conf. aug. p. 18: "Humanae vires sine spiritu s. plenae sunt impiis affectibus et sunt imbecilliores, quam ut bona opera possint efficere coram Deo. Ad haec, sunt in potestate diaboli, qui impellit homines ad varia peccata, ad impias opiniones, ad manifesta scelera, quemadmodum est videre in philosophis"—. Apol. Conf. p. 64. 113. Form. conc. p. 657:—— "adeo ignorans, coeca et perversa est ratio illa (humana), nt etiamsi ingeniosissimi et doctissimi in hoc mundo evangelium de filio Dei et promissiones divinas de aeterna salute legant vel audiant, tamen ea propriis viribus percipere, intelligere et vera esse statuere nequeant.— Quin potius quanto diligentius in ea re elaborant, ut spirituales res istas suae rationis acumine indagent et comprehendant, tanto minus intelligunt et credunt et ea omnia pro meris nugis et fabulis habent, priusquam a spiritu sancto illuminentur et doceantur." Adde p. 661.— P. 579: "Haec

scintifiulae quaedam cognitionis rerum divinarum vindicantur<sup>3</sup>). Quapropter notio de revelatione prodigialiter facta et in bibliis proposita universae orthodoxiae in libris symbolicis sancitae tanquam fundamentum subest, cujus revelationis argumento, quantumvis cum rationis humanae placitis pugnare videatur, promtissima fides habenda postulatur <sup>4</sup>). Privatae Lutheri de humanae rationis vi et auctoritate sententiae <sup>5</sup>) non satis sibi constant. Haud raro enim rationem, utpote solis in rebus civilibus validam, ad divinas autem res judicandas prorsus invalidam <sup>6</sup>), quippe peccato

est fides, doctrina et confessio nostra, quod videlicet hominis intellectus et ratio in rebus spiritualibus prorsus sint coeca nibilque propriis viribus intelligere possint."

<sup>3)</sup> F. C. p. 657: "Etsi humana ratio seu naturalis intellectus hominis obscuram aliquam notitiae illius scintillulam reliquam habet, quod sit Deus et particulam legis tenet, tamen" etc. [sequantur ea verba, quae antecedente nota attulimus.]

<sup>4)</sup> Art. sm. p. 317: "Peccatum haereditarium tam profunda et tetra est corruptio naturae, ut nullius hominis ratione intelligi possit, sed ex Scripturae patefactione agnoscenda et credenda sit." — F. C. p. 656 sq.: "Hanc plam declarationem [de libero arbitrio] — — e verbo Dei desumta argumenta — — confirmant. Licet autem ea supercilio humanae rationis et philosophiae displiceant, tamen novimus, mundi hujus perversissimi sapientiam coram Deo esse stultitiam et quod de capitibus religionis nostrae tantummodo ex verbo Dei sit judicandum." — p. 738: "Neque committendum est, ut ullae objectiones aut hominum contradictiones, quae ab humanae rationis acumine promanant, utcunque humanae rationi blandiantur, nos ab expresso illo Christi testamento [agitur de verbis, quibus Christus coenam sacram instituit] abducant." — P. 787: "Hortamur omnes plas mentes — — ne sua ratione humana in tantis mysteriis [agitur de utraque Christi natura] perscrutandis curiosae sint, sed potius cum apostolis Christi simpliciter credant, oculos rationis suae claudant et intellectum suum in Christi obedientiam captivent."

<sup>5)</sup> Cf. F. W. Ph. v. Ammon: Der Vernunftgebrauch in Glaubenssachen im Sinne Luthers, Melanchthons, Zwinytts u. Calvins, in Winer: Zeitschr. f. wissenschaftl. Theol. Jahrg. 1827, H. 1, p. 8 sqq. H. 2, p. 137 sqq. Bretschneider: Stimmen Luthers an unsere Zeit (Erfurt 1817) p. 190 — 224. Rölir: Grund-u. Glaubenssätze d. evang.prot. Kirche p. 115 sqq. Strauss: Glaubensl. p. 311 sqq. Beste: Luthers Glaubensl. (Halle 1845) p. 2 sqq.

<sup>6)</sup> Opp. ed. Walch, T. Hl, p. 1821: "Die Vernunft, wie schön u. herritch sie auch ist, so gehört sie doch ins Weltreich alleine, da hat sie ihre Herrschaft und Gebtet, aber im Reiche Christi, da hat allein Gott die Oberhand." T. XIX, p. 1717: "Es ist was Ausgemachtes, dass die Vernunft unter allen Sachen das Vornehmste und son allen anderen Dingen die ses Lebens [i.e. in rebus civilibus] das Beste, ja was Cöttliches sey. Sie ist eine Sonne u. gleichsam ein Gott, der Aber die Regierung der Dinge in diesem Leben gesetzt ist. Und diese Herrlichkeit hat Gott nach dem Falle Adams der Vernunft nicht genommen, sondern vielmehr bestätigt."—, Allein (T. XII, p. 898:) du musst hie scheiden — ewig u. veitlich Ding. In

originali prorsus depravatam, indeque fidei litterarum ss. argumento habendae imperio subjiciendam?), omnibus quibus potuit conviciis infamare studuit; interdum vero, quando Augustini sui auctoritati non mancipatus liberum sanae mentis impetum sequebatur, egregie rationalem et liberalem se prodidit theologum 3), qui inter aeterna et temporaria religionis

- 7) Opp. Tom. XII, p. 859: "Wenn ich weiss, dass es Gottes Wort ist u. Gott also geredet hat, so frage ich damach nicht weiter, wie es könne wahr seyn u. lasse mir allein an dem Worte Gottes begnügen, es reime sich mit der Vernunft wie es wolle. Also sollte ein jeder Christ auch thun in allen Artikeln unseres heiligen Glaubens."
- 8) Inprimis solenni illa declaratione in comitils vormatiensibus edita ("Es sey denn, dass tch mit Zeugnissen der h. Schrift oder mit öffentlichen klaren u. hellen Gründen u. Ursachen überwunden u. überwiesen werde —, so kann u. will tch nicht widerrufen, weil weeder sicher, noch gerathen ist, etwas wider Gewissen zu thun. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir! Amen!") jam summum rationalismi principlum significavit. Et a Joachimo, brandenb. electore, rogatus, num dixisset, se non cessurum, nisi convictum scriptura s., respondit: "Etiam, Domine clementiss., vel rationibus clarissimis et evidentibus." Objiciunt quidem tenebriones, rationum nomine Lutherum nihil nisi uberiorem biblicorum argumentorum expositionem indeque de-

vertünftig genug, da bedarf er keines anderen Lichtes, denn der Vernunft. Darum lehret auch Gott in der Schrift nicht, wie man Häuser bauen, Kleider machen, heirathen, kriegen, schissen oder dgl. thun soll — . Aber in gött l. Dingen, d. i. in denen, die Gott angeken, dass man also thue, duss es Gott angenehm sey u. damit seitg werde, da ist doch die Natur stock-starr-u. gar blind, dass ste nicht mag ein Haarbreit anzeigen, welches dieselbigen Dinge sind. Vermessen ist sie genug, dass sie darauf fället u. plumpet einhin, wie ein blind Pferd; aber Alles, was sie örtert u. schleusst, das ist so gewisslich falsch u. irrig, als Gott lebt." — Opp. VIII, p. 2048: (Man soll halten u. sagen), "dass Frau Vernunft Gott nicht fürchtet, ihn nicht liebet, noch vertrauet, sondern ihn frei dahin ohne alle Scheu verachtet, sich weder an sein Dräuen, noch Verheissen kehret, dazu hat sie weder Lust noch Liebe zu seinem Worte und Willeu, sondern murret u. schnurret, zürnet u. poltert, sonderlich wenn es übel zugehet, darüber," T. V, p. 1312: "Auf Erden ist unter allen Fährlichkeiten kein gefährlicher Ding, denn eine hochreiche, sinnige Vernunft, sonderlich so sie fället in die geistlichen Dinge, die die Seele u. Gott antressen. Denn es ist möglicher, dass man einen Esel lesen lehre, denn ihnen ihre Vernunst blenden u. zum Rechten führen, so sie doch verblendet muss seyn u. zu Nichte werden." — Adde T. II, p. 2541. — In oratione sacra ultima, Vitebergae a. 1546 habita, rationem humanam-slagitiosisissimum diaboli scortum ("die grösste Hure, die der Teufel hat") appellare non reformidavit. "Neque tamen", recte inquit W e g s c h e i der us (lustt. p. 78), "praetereundum est, Lutherum contumeliose locutum de ratione humana [praeterquam quod ex Augustini auctoritate suspensus erat] partim usum ejus in philosophia scholastica factum respexisse, partim tumultu Anabaptistarum et controversiis cum Zwinglianis agitatis eo perductum esse, ut rationis usum temere recusaret."

biblicae elementa distingueret <sup>9</sup>), errores in sacris litteris obvios non diffiteretur <sup>10</sup>) neque a mediatae revelationis notione, qualis a recentissimis theologis defenditur, multum abesset <sup>11</sup>). — E Zwinglii sententia ratio humana sibi ipsa relicta intelligit quidem, Deum esse, non autem quis qualisve sit, perspicit, ac si quid rectius de Dei natura ethnici philosophi sapuerunt, id a Deo profectum est, qui cognitionis suae semina quaedam etiam in gentes, quamvis parcius et obscurius quam in bibliorum codice, sparserit. — Calvinus quendam inesse concessit in humana mente et quidem naturali instinctu sensum divinitatis, qui, etsi patefactione Dei, toto mundi opificio facta, eximie adjuvaretur, tamen minime sufficeret, quo homines probe ad ipsum mundi creatorem dirigerentur. Quamobrem Deum non frustra verbi sui lumen addidisse, quo certissima salutis via innotesce-

ductas argumentationes intellexisse. Sed si ita res se haberet, non intelligeretur, quid eum, inprimis a principe rogatum, movisset, ut tam disserte tantaque cum vi rationes biblicis testimoniis opponeret ab iisque tam accurate distingueret, neque potius his illas comprehenderet.

<sup>9)</sup> Cf. Opp. T. III, p. 16: "Man muss mit d. Schrift säuberlich handeln u. fahren. Das Wort ist in mancherlei Weise geschehen vom Anfang. Man muss es nicht allein ansehen, ob es Gottes Wort sey, ob es Gott geredt habe, sondern vielmehr zu wem es geredt sey, ob es Dich treffs oder einen Andern. Da scheidet sich's denn wie Sommer u. Winter. — Es ist zweierlei Wort in der Schrift. Eines gehet mich nicht an, das andere betrifft mich, u. auf dasselbe mag ichs kühnlich wagen u. mich darauf als einen starken Fels verlassen."

<sup>10)</sup> Opp. XIV, p. 172: "Haben ohne Zweifel d. Propheten im Mose u. d. letzten Propheten in den ersten studirt u. ihre guten Gedanken vom h. Geiste eingegeben in ein Buch aufgeschrieben. Ob aber denselben guten treuen Lehrern u. Forschern in der Schrift zweilen auch mit unterfiel Heu, Stroh u. Stoppeln, u. nicht lauter Silber, Gold u. Edelgesteine bauten, so bleibet doch der Grund da, das Andere verzehrt das Feuer."

<sup>11)</sup> Cf. Tischreden in Opp. XX, p. 2094: "Einer fragte von der Propheten Offenbarung, welche immerdar rühmen: ""So spricht der Herr,"" ob Gott persönlich mit ihnen geredet habe. Da sagte — Luther: ""Es sind sehr heilige, geistliche, fleissige Leute gewest, die göttlichen u. heiligen Sachen haben mit Ernst nachgedacht u. ste betrachtet; darum hat Gott in ihren Gewissen mit ihnen geredet, das haben die Propheten für eine gewisse Offenbarung genommen." — Rationalistae, causam suam Lutheri auctoritate firmaturi, ex Opp. T. XIX, p. 1940 haec afferre solent: "Was nun der Vernunft entgegen ist, ist gewiss, dass es vielmehr Gott entgegen ist. Denn wie sollte es nicht gegen die göttl. Wahrheit seyn, was wider Vernunft u. menschl. Wahrheit ist." Sed probationis vis, quam huic effato vindicant, infringitur iis, quae proxime antecedunt: "Wir wollen die Klostergelibde halten gegen die nat ürliche Vernunft, d. i. gegen das dunkele u. grobe Licht der Natur."

ret 12). - Seculo XVII demum evangelici theologi accuratiorem de revelatione et quae ei cum ratione humana intercederet necessitudine theoriam effinxerunt. Argutissime enim inter revelationem et inspirationem discriminabant (§ 70). Tum deplicem revelationem distinxerunt: naturalem sive generalem, quam Deus hominibus tum internae eorum naturae lumine post Adami lapsum relicto (rev. naturalis interna). tum per externae naturae opificia (rev. nat. externa) contingere jussisset; supranaturalem s. specialem, i. e. prodigiosam, qua verbo suo in sacris litteris tradito se patefecisset. Supranaturalem quoque revelationem docuerunt esse duplicem, aut mediatam aut immediatam; illam, quae externarum capsarum, inprimis angelorum interventu, hanc, quae nullo externo praesidio intercedente, sola interna Dei in hominum animos efficacia facta esset 13). Rationem hominis naturalem ante Adami lapsum cum doctrinae coelestis argumento amicissime conspirasse, etsi vel minime diffisa esset iis, quae cognitionis suae fines excederent. Rationem vero lapsu corruptam divinae veritati libris ss. patefactae adversari, nec nisi regeneratam verboque divino illuminatam eius praecepta percipere. Quum regeneratio his in terris numquam absolvatur, ne luctam quidem inter rationem atque fidem unquam prorsus tolli. Quare nullum rationis et philosophiae usum concedebant et postulabant nisi organicum s. instrumentalem s. formalem, quo doctrina divina rectae interpretationis ope e sacris litteris repeteretur, animi penetralibus insinuaretur, argumentis idoneis comprobaretur, in artis formam redigeretur et ab adversariorum objectionibus defenderetur, usum vero materialem, quo revelationis decreta ex rationis princi-Piis judicarentur, tanguam rationis abusum rejiciebant 14). —

<sup>12)</sup> Ceterum Zwinglius et Calvinus a philosophiae, tanquam revelationis divinae argumento infestae, usu dehortantur; cf. Neu decker: DG. p. 145 sq. — In Conf. gall. 2 duae revelationes distinguuntur: .— Deus talem se patefecit hominibus, primum in operum suorum creadione, tum conservatione et gubernatione, deinde multo clarius in verbo suo, quod quidem initio certis quibusdam visis et oraculis hominibus patefecit: deinde vero iis libris perscribi voluit, quos sacram scripturam vocamus." Idem docetur Conf. belg. art. II, p. 360. Purit. Cap. I, § 1.

<sup>13)</sup> E. F. Hoepfner: De discrimine mediatae et immediatae Dei efficaciae rectius intelligendo. Lips. 1823. Baumg.-Crusius: De notionibus mediati et immediati in disciplina theol. Jen. 1827 et in ej. Opuscc. (Jen. 1836) p. 41 sqq.

<sup>14)</sup> Quare theologiam dominae, cui magisterium competeret, philosophiam ancillae comparabant, cujus ministerium esset, qui quidem imaginum usus, primum apud Clementem Alex. obvius (cf. Strauss l. c. l, p. 303) et a pluribus patribus approbatus per totum aevum medium in occidentali ecclesia receptus erat. Cf. Scheidler: Encyklop.

Supernaturalis revelationis necessitatem etiam Sociniani desendebant, neque vero, ut orthodoxi theologi, e peccati originalis decreto, sed e dubiis populorum omni religione destitutorum exemplis (p. 7) repetebant, unde ullam naturalem religionem exstare negabant. Verumtamen intimum divinae doctrinae in N. T. traditae cum humanae rationis decretis consensum asserebant. Quapropter etsi in ss. litteris nonnulla inesse concederent, quae a humana ratione nullo modo intelligi possent (mysteria fidei), tamen quidquam in iis doceri negabant, quod rationi contrarium esset, unde quidquid hujus posterioris generis in S. S. deprehendisse sibi videbantur, ineptis contortae interpretationis artificiis e N. T. exstirpare studebant, neque tamen in hoc principio tenendo et sequendo satis sibi constabant. - Ex Arminianorum sententia revelatio miraculosa necessaria erat. ut homines, qui solius rationis praeceptis aegre ad honestatem ducerentur, illius praesidio facilius sensuum illecebras opprimerent et ad virtutem Deo probatam emergerent. Revelationis lucem rationis lumini non contrariam, sed eo majorem declarabant. — Orthodoxa revelationis sententia a Deistis, qui a sec. XVII medio usque ad prima sec. XVIII decennia in Anglia florebant, vehementer neque sine successu impugnata est. Inter quos non defuerunt, qui naturalem religionem ad salutem consequendam sufficere docerent 25),

d. Philos. p. 71. Neque Kantius imaginem repudiavit, scilicet quia ancilla dominae facem praeferret. — Notanda est controversia a Daniele Hofmanno, helmstad, theologo, a. 1598 excitata, qui contenderat, "quanto magis excoleretur ratio humana philosophicis — studiis, tanto armatiorem eam hostem prodire, et quo se ipsam armaret impensius, eo theologiam invadere atrocius et errores pingere speciosius", atque "ipsum lumen rationis naturaliter et carnaliter adversari Deo et summis mandatis ejus, imo esse infinicitiam adversus Deum et praecipue in divinis et spiritualibus." Quae sententia, licet recte intellecta lutheriae orthodoxiae nihil repugnaret, magnum tamen Hofmanno collegarum philosophorum odium conflavit, qui tandem ardore pugnandi eo abreptus est, ut quemlibet rationis usum rejicere videretur. Unde anno 1601 principis jussu declarare coactus est, se non intellexisse yerum philosophiae usum, neque illam philosophiam, "quae in suo officio se contineret et intra terminos maneret,"—, "sed tantummodo eam, quae abusu affectaret imperium in theologia — — in lis, quae essent spiritus, damnandam, rejiciendam, explodendam," Nibilominus controversia magna utrimque cum animi acerbitate per duo decennia agitabatur. Cf. Jo. Geo. Walch: Etialett. ta d. Religionsstrett. d. luth. Ktrche, T. IV, p. 517—531. Thomasius: De controversia Hofmanniana. Erlang. 1844.

<sup>15)</sup> Herbertus a Cherbury († 1648): De veritate, prout distinguitur a revelatione, a verisimili, a possibili et a falso. Paris. 1624. Ultima ed. Lond. 1656. De religione gentilium errorumque apud eos causis. Lond. 1645. Ed. Isaac. Voss. Amstelod. 1700. Herbertus religionem naturalem ad hos quinque articulos, tanquam omnibus historicis religionibus communes, revocavit: 1) Esse supremum aliquod numen; 2) colà

in re christiana nihil nisi naturalem religionem a mundi primordio omnibus communem, a sacerdotalibus commentis purgatam 16) cernerent, ideoque nulla in ea decreta agnoscerent, quae cum recta ratione pugnarent aut ejus captum excederent 17), ac denique in N. T. argumento notiones religiosas omnibus communes a privatis apostolorum opinionibus, et ea, quae ipse Christus docuisset, ab iis distinguerent, quae primis ejus sectatoribus et N. T. scriptoribus placuissent 18). — Sub finem proxime superioris seculi in Germania illae sentiendi rationes sibi adversari coeperunt, quae posthac rationalismi et supranaturalismi nominibus 19)

debere; 3) virtutem pietatemque esse praecipuas partes cultus divini; 4) dolendum esse ob peccata ab iisque resipiscendum; 5) dari ex bonitate justitiaque divinum praemium vel poenam tum in hac vita, tum post hanc vitam. — Prorsus eandem sententiam jam Joann. Bo dinus, Francogallus († 1596), professus erat in libro 1588 scripto, sed nondum hucusque typis impresso: "Colloquium heptaplomeres de abditis rerum arcanis." Cf. Lud. Jo. Diecmann: De naturalismo cum aliorum, tum maxime Jo. Bodini etc. Lips. 1684. et Jen. 1704. G. E. Guhra uer: Das Heptapl. des J. Bodin. Berl. 1841.

<sup>16)</sup> Tindal († 1783): Christianity as old as the creation. Lond. 1780. Ed. IV: 1783. Deutsch v. Jo. Lor. Schmidt: Beweis, dass d. Christenth. so alt als d. Welt sey, nebst Jac. Fosters Widerlegung. Frankf. u. Leipz. 1741.

<sup>17)</sup> Toland († 1722): Christianity not mysterious. Lond. 1696. Ed.: III: 1702. Quo in libro auctor supranaturalem revelationem re christiana factam non negavit, sed ejus argumentum captui rationis prorvus consentaneum esse contendit. Persecutionibus demum, quas ob mentis liberalitatem subiit, ad insanam pantheismi theoriam in libro "Pantheisticon" inscripto prolatam abreptus est.

<sup>18)</sup> Chubb († 1747): The true Gospel of Jesus Christ asserted etc. Lond. 1738. The true Gospel vindicated. Lond. 1739.

<sup>19)</sup> De quibus nominibus haec notanda sunt: Ex etymologiae lego rectius sibi opponuntur rationalismus et suprarationalismus (h. e. ea sentendi ratio, qua religio a principio supra rationem humanam elato immediate repetitur), aut supranaturalismus et naturalismus. Praeeunte Diec man no (cf. not. 15) theologi evangelici sec. XVIII tres naturalismi formas distinxerunt: 1) Nat. subtilem s. pelagianismum, quo necessitas operationum gratiae supranaturalis ad convertendum et sanctificandum hominem negaretur aut in suspenso relinqueretur. 2) Nat. crassum, qui etiam deismus (in Anglia Freethinking, Fretdenken), rarius rationalismus appellabatur, s. illud cogitandi principium, quo per solius rationis decreta viam ad aeternam salutem patere contenderetur. Rationalismi nomen eo sensu intellectum, quantum ex historiae fontibus probari potest, primum in Anglia anno 1646 obvenit (cf. Lechler: Gesch. des engl. Deismus p. 61). De "rationali theologia", a nonnullis Cartesianis commendata § 28, not. 2 disputabimus. 3) Nat. crassissimum, s. materalismum, Spinozismum, quo quodvis Deum inter mundumque discrimen negaretur. Quae postrema significatio nomini naturalismi pletumque nostra aetate subjicitur. Cf. Tribechovii Historia naturalismi. Jen. 1700. Val. Ern. Löscher: Praeaotiones theologicae contra

insignitae sunt. Subtilior et accuratior rationalismi expositio Kantio potissimum debetur. Qui philosophus supranaturalem revelationem fieri quidem posse concessit, sed eam absolute necessariam certisque notis conspici negavit, etsi minime infitiaretur saluberrimam vim, quam ejus notio ad religiones positivas inter homines inaugurandas ac stabiliendas exercuisset. -- In controversiis a Kantii tempore de revelationis natura et notione agitatis supranaturalistae immediatae revelationis, qua Deus ipse, sine naturalibus praesidiis, prodigialiter sanctos homines docuisse putatur, causam ageré perrexerunt. Diversissimae reliquae de revelatione sententiae 20), quibus multi lites componere posse sibi videbantur, denique ad naturalis revelationis notionem, rationalistis acceptam, redeunt, h. e. illius rev., quae per hominis animum religiosum facta sit, quam recentiores mediatam appellant. Ita haud pauci revelationis nomine facta et eventa historica intelligunt, ad excitandam promovendamque vitam hominum vere religiosam eximie composita, in quibus pio animo insigni cum perspicuitate Dei majestas et voluntas et efficientia eluceat, id quod omnium maxime de persona et vita Jesu Christi causaque per eum condita valeat \*1). Schel-

naturalistarum et fanaticorum omne genus. Viteb. 1708. Ed. V: 1752. — Initio nostri seculi G a b l e r u s (Theol. Journal Bd. l, p. 473 sq.) inter rationalismum et protestantismum distinxit, et illum quidem rationem unicam religionis magistram sequi, hunc, quem etiam (l. c. III, p. 270 sqq.) supranaturalismum appellavit, scripturae sacrae auctoritatem amplecti mediumque locum inter rationalismum et catholicismum obtinere docuit. At vero etiam (Bd. III, p. 313) nudum rationalismum (den blossen Rat.) et severum supran. distinxit, inter quas sentiendi rationes tertia quaedam viam mediam teneret, qua revelatio divina, licet mediata, concederetur.— Re in h a r d o (Geständnisse, seine Predigten u. seine Bildung zum Prediger betreffend. Sulzb. 1810) potissimum auotore factum est, ut rationalismi et supranaturalismi discriminatio ubique invalesceret, atque illius nomen, hucusque plerumque ignominiosum, ab iis quoque, qui sententiam eo significatam tuerentur, honorifica sensu adoptaretur. Cf. Bretsch nei der: Histor. Bemerkk. üb. d. Gebrauch der Ausdrücke Rational. u. Supranat., in Bretsch nei der u. Schröter Oppositionsschrift, VI (1824) H. 1, p. 85 sqq. Hahn: De rationalismi, qui dicitur, vera indole et qua cum naturalismo contineatur, l'atione. Part. I. Lips. 1828. Lech ler l. c. p. 453 sqq. — Quum supranaturalismus et rationalismus in eo conveniant, quod utriusque sectatores Deum principium mundo et rerum natura longe superius agnoscant et ab hoc principio originem religionis biblicae repetant neque nisi de moda dissentiant, quo ea a Deo profecta sit: Wegscheid. utramque sententiam, utpote naturalismo sensu materialismi intellecto oppositam, communi supranaturalismi nomine comprehendere hujusque supranaturalismi duas formas distinguere suadet: a) supranaturalismum teratologicum, h. e. supranat. vulgo dictum, et b) supranat. rationalem, h. e. rationalismum vulgo dictum.

<sup>20)</sup> Quas enarrat Bretschneider: Entwickelung etc. p. 178 ss.

<sup>21)</sup> Baumg. - Crusius: Einleit. in die Dogm. p. 93 sq.: " Gottesoffenbarung – eine grosse Anstalt für alle Zeiten, d. heilig-

lingiani et Hegeliani revelationis nomen de actu interpretantur, quo mens absoluta et in externa rerum natura et in hominum historia semet explicet, aut in hominum de Deo notione ad sui ipsius conscientiam emergat. Qui ex hoc principio christianae religionis originem et naturam explicare singulaque ejus praecepta illustrare student, prae ceteris contemplativi h. e. speculativi rationalistae appellari amant. Revelationis supranaturalis ipsam possibilitatem Spinoza, Reimarus 22), Straussius et juveniles, qui dicuntur, Hegeliani negaverunt.

### § 23. De supranaturalismo.

Zöllich: Briefe üb. d. Supranatur. Ein Gegenstück zu den [Rühr-schen] Briefen üb. d. Rationalismus. Sondersh. u. Nordh. 1821. — Sartorius: Rel. ausserhalb der Grenzen der blossen Vernunft. Marb. 1822.

Supranaturalismus s. supernat., si latissimo et subjectivo sensu intelligitur, persuasio est de religione (h. c. tum

sten Güter der Menschenseelen, vor Allem aber den Glauben zu erhalten u. zu ertheilen. Dieses Werk hat Christus nun auf Erden gegründet, u. in Ihm hat sich Gott auf diese Weise geoffenbart. Es ist, wollen wir sagen, das Ewige in ihm eingetreten in die Welt, also, dau derselbe Glaube, mit welchem der Mensch den ewigen Gott umfast, auch in Christus die Offenbarung des Ewigen schaue u. anbete; u. auf der anderen Seite in dem Betrachtenden, dafern er mil Ernst u. Sinn betrachtet, der Glaube an das Ewige angeregt werde." — Ullmann: Theol. Studd. u. Kritt. 1845. H. 1, p. 52 sq.: "Offenb. ist nicht bloss theoretische Weiterführung der Gotteserkenntmis, sondern da sie einem sündigen Geschlecht gegenüber mit der Befreiung von der Sände, mit der Erlösung Hand in Hand gehen muss, ih at sächliche Enthüllung göttlicher Heilsgedanken u. Heilskräfte, reelle Kundgebung Gottes in seiner erziehenden, erleuchtenden u. heiligenden Einwirkung auf das Menschengeschlecht. — Nur ein Inbegriff von heilbewirkenden Thaten, in denen sich der Getstu. Wille Gottes ausdrückt, kann den leben digen Gut ganz offenbaren, u. venn Diess in der vorbereitenden Offenb. theilweise u. andeuend geschah, so kann es in der vollendenden nur so geschehen, dass sich alles Das, was Gott mit den Menschen will, zusammenfast, u. ungetheilt, klar u. unwerkennbar darstellt in einem Leben vollgölllicher Gnade u. Wahrheit. In diesem u. keinem anderen Sinne ist das Christenth. Offenb., u. es ist diess dadurch, dass in der ganzen Lebenserscheinung Christi ein vollständiger Ausdruck des göttl. Willens gegeben, dass in seinen Worten u. Thaten, in seinem Leben u. Tode, in seiner Auferstehung u. Erhöhung der Heilswille ewiger Liebe erleuchtend, befreiend, heiligend thatsächlich zur Anschauung gebracht ist." — Adde Nitzsch l. c. § 23. 25 – 27.

<sup>22)</sup> Unmöglichk. einer Offenb., in Lessing: Zur Geschichte u. Literatur, aus den Schätzen der wolfenb. Bibl. 4 Beitrag, 2 Abhdl. — Adde Gebhurd: Letzte Gründe des Rational. p. 859 sq.

sapientia, tum vita religiosa) a miraculoso Dei interventu repetenda, seclusa naturali hominis efficacitate. Nam qui ab omni parte sibi constant in ecclesia potissimum christiana supranaturalistae, non solum cognitionem rerum divinarum, sed etiam honestas actiones et pios animi motus ab ipso Deo solo auctore repetunt. Hoc autem loco de christiano supranaturalismo eoque theoretice 1) spectato agitur, h. e. ejusmodi sentiendi ratione, qua religionis christianae d o c t r i n a miraculoso Dei actu revelata et in ss. litteris, quae biblia vocantur, tradita esse putatur, ita, ut huic doctrinae tanouam cuiuslibet erroris experti plenissima fides habenda sit, secluso materiali rationis usu. Objectivo sensu supranaturalismi nomine systema intelligitur ad illius principii normam compositum eique superstructum. Supranaturalistae causam suam firmaturi triplicem miraculosae revelationis possibilitatem defendunt: logicam, in eo positam, quod in ipsa ejusmodi revelationis notione nulla insit repugnantia; metaphysicam, quod ejusmodi revelatio cum metaphysica Deum inter mundumque ratione non pugnet; moralem, quod rev. notio neque Dei neque hominum morali naturae adver-Necessitatem revelationis antiquiores ecclesiae nostrae doctores et qui etiamnunc severiorem orthodoxiae formam tuentur 2), e miserrima humanae naturae occoecatione per peccatum haereditarium orta (§ 22) repetunt. Plerique vero recentiores, qui doctrinam de peccato originali aut prorsus rejiciunt aut saltem antiquum ejus rigorem eximie relaxant, prodigialis revelationis necessitatem probaturi ad experientiam provocant, quae satis doceat, quam imbecillis ratio nostra in perscrutandis rebus divinis sit; inprimis magnum philosophorum de rebus divinis dissensum urgent, e quo eluceat, quam parum ratio sibi ipsi relicta valeat, unde, quum ratio universalis nullibi exstet neque nisi mera notio sit, illa autem, qua singuli homines praediti sint, ratio in aliis aliam se exhibeat, nullam omnino humanam veritatem omnibus perspicuam et evidentem, sed tantum incertas ac dubias et inter se pugnantes singulorum opiniones exstare colligunt. Neque pauci clamitant, phllosophiae et naturali religioni nondum contigisse, religiosam hominum societa-

<sup>1)</sup> Practicum christiani supranataralismi momentum infra disputabitur in doctrina de gratiae divinae operationibus.

<sup>2)</sup> Hengstenberg: Evangel. KZ. 1836. Jun. p. 385 (apud Wgsch. p. 47); "Das credo quod-absurdum est (cf. § 21, p. 45) hat tiefe Wahrheit. Jeder christl. Glaubenssatz ist unvernäuftig, zwar wicht an sich, aber unserer Vernunft, weil diese durch d. Fall selbst. unvernäuftig geworden ist. Unsere Vernunft ist blind, wie unser Wille todt. Nur d. Wiedergeburt bringt Licht u. Deben."

tem condere, sed omnes positivas religiones, quae adhuc floruerint, supranaturalem sibi vindicasse originem huiusque sanctissimae persuasionis indissolubili vinculo earum confessores' consociatos esse atque etiamnunc consociari. Praeterea supranaturalistae notas s. criteria (characteres, γνωρί-σματα) recensent, quibus tum aliquis revelationis sibi ab ipso solo Deo factae conscius reddatur (subjectiva criteria), tum vero etiam aliis supranaturalis religionis alicujus origo persuadeatur (objectiva criteria). Quae criteria esse dicuntur aut interna, ut motus insoliti, et ipsi per ipsam revelatam religionem prodigialiter in animis excitati, atque praeclara doctrinae patefactae indoles et cum ratione humana consensio, aut externa, ut theophaniae et angelophaniae, miracula et vaticinia eventu probata 3). - Deinde religionis miraculose revelatae naturam atque indolem ita ferre docent, ut elementa contineat omnem captum humanum excedentia, h.e. sidei mysteria, quae duplicis generis esse perhibent, aut historica s. res in facto positas, aut dogmatica s. placita atque decreta 4), cujusmodi generis sint praecepta de trini-tate, de duabus Christi naturis, de reali corporis et sanguinis Christi praesentia in coena domini. Quum denique revelatae religionis argumentum ex Dei intelligentia omnibus numeris absoluta et falli nescia proficiscatur, humana autem ratio peccato originali prorsus corrupta ac teterrimis erroribus obnoxia sit: omnibus revelationis praeceptis, etiamsi vel absurdissima et maxime ridicula videantur, sine ulla mussitatione et haesitatione promtissimam et plenissimam fidem habendam, sive, quod formulà Tertulliano auctore in ecclesiasticum sermonem receptà significant, rationem sub

<sup>3)</sup> Theoria de revelationis criteriis potissimum a Calovio, Buddao (Diss. de criteriis verae falsaeque inspirationis. Jen. 1715, rec. in ej. Miscellan. P. II, p. 337 ss.) Carpovio, Flatto (Vermischte Versuche [Leipz, 1785] p. 153 ss.) et Schotto (Epitome p. 21 s.) subillus et copiosius tractata est. Cf. Bretschneider: Entwickelung etc. p. 171 ss.

<sup>4)</sup> Gerhard: "Articuli fidei in se ac per se non sunt contra rationem, sed duntaxat supra rationem. Per accidens vero contingit, ut sint etiam contra rationem, quando scilicet ratio judicium sibi de illis sumit e suis principlis nec sequitur lucem verbi, sed eosdem negat et impugnat. Deinde articuli fidei non sunt contra, sed tantum supra rationem, quatenus ratio ante lapsum nondum fuit corrupta et depravata, sed post lapsum sunt non tantum supra, sed etiam contra rationem corruptam, quippe quae, quatenus talis, non potest sibi temperare, quo minus de illis ex suls principiis velit judicare." Eadem ilsdem fere verbis Quendam ex rationis etiam lumine innotescunt, ut Deum esse unum— alia antem tantum ex revelatione constant adeoque licet non stat contra rationem, ejus tamen vim superant atque excedunt— "

fidei obsequium captivandam esse docent, cujus officii necessitatem his N. T. locis probari putant: 1 Cor. 1, 18 sqq. 2, 6 ss. inpr. v. 14. 2 Cor. 10, 5. Eph. 2, 3. 3, 19. Col. 1, 21. 2, 8. Phil. 4, 7.

### § 24. Censura supranaturalismi.

. Logica possibilitas revelationis utique concedenda est. Nam supranaturalis revelationis notio repugnantiae vitio non laborat, quod tum fieret, si una notionis nota alteram tolleret. Contra metaphysicam revel. possibilitatem nonnulli monuerunt. Deum semper mediate, h.e. per naturae externae et animi humani vires tanguam secundas s. intermedias causas At enimyero etiamsi Deus, quousque patet experientia nostra, mediate ageret, minime tamen inde consequeretur, ubique eum atque semper ita agere. Nam metaphysica Dei cum mundo et animo humano necessitudo tam arcana nobis atque recondita est, ut ab ea nullo pacto argumentum contra nudam îmmediatae revelationis possibilitatem repetere liceat. 'Ad moralem denique possibilitatem quod attinet, fuerunt, qui immediatae patefactionis notionem divinae sapientiae repugnare contenderent. enim notione Deum humano opifici similem esse, qui in opere suo jam peracto manca quaedam et imperfecta ideoque reficienda et retractanda animadverteret. Neque enim intelligi, cur Deus sapientissimus atque potentissimus animi humani naturam non jam ab initio ita instruxerit ac disposuerit, ut sua ipsius vi ad rerum divinarum cognitionem emergeret nec supranaturali auxilio posthac accedente indigeret. Qua objectione necessitas quidem neque vero nuda possibilitas revelationis impugnatur. Haud pauca enim et in externa rerum natura et in humani generis historia deprehenduntur, quorum divinum finem non intelligimus quidem, sed quae nihilominus divinae sapientiae optime congruere, pia cum side religioso jure considimus. Ita etiam cogitare licet, ex occulto consilio jam ab aeternis Deum id sibi reservasse, ut humanae salutis causa homines quosdam sine secundarum causarum usu ipse solus illuminaret. Alii objecerunt, immediata Dei in hominis animum efficacitate libertatem ejus tolli aut saltem imminui ac turbari eumque, cui revelatio contingeret, a machina non differre. At vero humana libertas non absoluta, sed relativa est, cujus notioni minime repugnat aliunde moveri. Jam supra (§ 7) vidimus, ad indolem religiosam excitandam explicandamque variis opus esse incitamentis. Perinde autem est, unde haec indoles, utrum naturae praesidiis, an ab ipso solo Deo excitetur. Neque eorum libertatem tolli aut turbari dicimus, qui rerum divinarum sapientism suam ex aliorum hominum institutione accipiunt.

### § 25. De eadem re.

Sed supranaturalismi causa nihil inde capit emolumenti, quod immediatae revelationis possibilitas conceditur. quum nullis argumentis probari possit necessitas. Etenim doctrinae de peccato originali non minus scriptura s. adversatur quam Etiamsi vero haec doctrina in libris sacris recta ratio. traderetur, tamen argumentatio inde petita petitionis principii vitio laboraret. Nam si, quod ipsi Orthodoxi concedunt (cf. Art. sm. p. 317. Form. conc. p. 657.), illud dogma rationi humanae quam maxime contrarium est: ejus veritas tum tantum constaret, si in scripturis ss. doceretur atque scripturarum argumentum prodigialiter revelatum esset. Dum igitur orthodoxi theologi ad probandam supranaturalis revelationis necessitatem a peccato originali argumentum repetunt, id quod demonstrandum est ponunt pro demon-strato. Angusti autem fines, quibus ratio humana in rebus cognoscendis circumscripta est, optabilem quidem nobis reddunt ampliorem et accuratiorem rerum divinarum intelligentiam, sed eam etiam per se atque prorsus necessariam esse, Deoque, si eam nobis concedere placuisset, suo ipsius miraculoso interventu opus fuisse, nequaquam probant. Quamvis ratio nisi in singulis hominibus, vim suam non exerceat, tamen communes ejus sunt leges et quae recto harum legum usu cognoscuntur, summo jure pro communibus, certis atque evidentibus notionibus habentur. Contra quarum notionum evidentiam eximia errorum multitudo nihil probat. Nam inter excultam et parum cultam rationem, inter legitimum et perversum rationis usum distinguendum est, neque nisi per errores historia teste humanum genus ad veri cognitionem progreditur. Si supranaturalistarum argumentum, ab errorum multitudine et opinionum dissensu petitum, verum esset, omnium disciplinarum et cujuslibet humanae scientiae titubaret firmitas et vacillaret certitudo \*). Non minor, quam inter philosophos, apud eos opinionum dissensus deprehenditur, qui opinatae miraculosae revela-tionis auctoritatem secuti sunt, id quod religionum et ecclesiae historia abunde docet. Quid? quod philosophorum dissensus semper intra scholarum fines se continuit, theolo-

<sup>\*)</sup> Cf. quae Bretschneiderus (Relig. Glaubenslehre p. 7 – 15. S Aufl.) praeclare hac de re disputat.

gorum vero discrepantia ipsam vitam invasit multasque perniciosissimas turbas civiles, persecutiones et cruenta bella excitavit. De summis autem atque ad honestatem pietatemque unice necessariis religionis ideis sapientissimi philosophi ante Christum et post eum consenserunt, quarum veritas atheorum et materialistarum auctoritate et sophisticis argutiis non magis convellitur, quam logicae conclusionis leges mente captorum exemplis et falsarum conclusionum multitudine quidquam detrimenti capiunt. Accedit, ut, si Deo opinionum dissensui in perpetuum occurrere placuisset, perpetua ei supranaturali revelatione opus fuisset, quapropter supranaturalismi principium, dummodo in eo tenendo aliquis sibi constare voluerit, ad catholicismi commentum (§ 21.53) perducat necesse est, quemadmodum ab altera parte protestantismus in rationalismo demum vere sibi constat. Etsi denique concedendum est, nullam hucusque religiosam societatem in solis naturalis religionis notionibus acquievisse, inde tamen nihil nisi positivarum religionum, externis institutis et symbolis pariter atque historiae sacrae insignibus providentiae divinae documentis nobilitatae splendore auctarum, necessitas consequitur. — Etiamsi omnes adhuc positivae religiones originem suam proxime ab ipso Deo repetierint, ipsi tamen religionum conditores in ea re intimum ac tenerrimum pietatis sensum potius quam subtilem et dogmaticam meditationem secuti sunt (§ 27), quo pietatis fervore inflammati quae de arctiore ipsorum cum summo numine commercio sibi persuaserunt allisque nuntiarunt, a posterioribus demum eorum sectatoribus ad metaphysicarum notionum subtilitatem revocata sunt. Denique prorsus injustum est opprobrium in philosophiam dictum, quod ea condendo sodalitio religioso semper imparem sé prodiderit. Philosophia enim non religio est, sed meditatio de rebus divinis vià et arte instituta; paria autem a pari-bus progignuntur, unde ad religiosas societates condendas tantummodo ii apti exstiterunt; in quibus vita religiosa ad altius fastigium evecta erat.

# § 26. De eadem re.

Denique prorsus futilia sunt criteria revelationis a supranaturalistis allata. Narrationes enim de Dei aut angelorum apparitionibus aperte mythicam indolem referunt; miraculorum et vaticiniorum notiones tot tantisque difficultatibus implicatae sunt, ut, si quis ad ea pro divina alicujus religionis origine probanda provocaret, is rem jam satis difficilem re longe difficiliore illustraret. In acrioribus

autem animi motibus, qui et ipsi miraculose excitati perhibentur, nullum signum inest, quo a fanaticorum et mysticorum commentis distinguantur. Frustra etiam ad praeclaram revelatae religionis indolem et cum rationis humanae commodis (Interessen) consensum provocatur, quum nulla pateat causa, cur id, quod animi humani legibus congruat, non ex ipsis his legibus earumque efficacia explicandum sit. — In mysteriis denique, qualia ab orthodoxis theologis tanquam praecipua religionis revelatae insignia jactantur, omnino nihil inest, quo animo humano se insinuent eique pietatis et honestatis nutrimenta praebeant. Cujus-modi mysteria non a ratione apprehendi, sed tantummodo in memoriam ut steriles et intermortuae formulae recipi possunt, neque fides iis habita rationalis est, sed coeca et bruta 1). Neque intelligitur, quid juvet mysteriorum revelatio, quae tantum proponuntur, neque vero exponuntur. Insunt quidem in omni religione momenta, quorum indoles et natura altissime abscondita est neque ad subtiles notiones revocari potest; habet etiam naturalis religio arcana sua. quae omnem captum excedunt, ut physica Dei cum mundo necessitudo, providentiae divinae consilia; sed ad horum mysteriorum argumentum agnoscendum sancta quadam animi necessitate impellimur, neque corum argumentum, sed duntaxat modus (das Wie, die Modalität) absconditus est; in positivis autem, quae dicuntur, mysteriis non solum modus, sed ipsum quoque argumentum est, in quo maxime offendimus 2). Denique prorsus falsa interpretatione ad N. T. loca provocatur, quibus rationis sub fidei obsequium

<sup>1)</sup> Baumg. Crusius: Dogmatik (Jena 1830) p. 8: "Solche Geheimnisse, wie sie d. Kirche dachte, ohne ein Bedürfniss, einen Anhaltpunct, ein Streben u. Ergreifen in d. menschl. Geiste, könnten schon darum durch keine Offenb. dargeboten werden, weil sie nur als todier Stoff in d. Seele liegen wirden."

<sup>2)</sup> Vox uvotaçlov (hebr. 770) in ss. litteris dicitur 1) de qualibet re abscondita 1 Cor. 13, 2. 2) de divinis consiliis ad moderandam hominum vitam spectantibus, profanae et impine multitudini absconditis, piis autem conspicuis Sap. 2, 22. coll. 4, 17. 3, 9. 3) in N. T. a) de Dei consilio ab aeternis pro hominum salute per Jesum paranda capto, hucusque recondito, nunc autem patefacto: Rom. 16, 25 sq. 1 Cor. 2, 7. Eph. 1, 9. 5, 3 sqq. Col. 1, 26. 4, 3. 1 Tim. 3, 9. 16., aut aliquando perfectius et amplius patefaciendo Apoc. 10, 7. Etsi enun jam Judaei redemtionem Messia intercessore futuram sperassent, tamen, quibus Deus hanc redemtionem effecturus esset praesidiis, ut legis mosaicae abrogatione, passione, morte et resurrectione Messiae, promus ignoraverant. b) de singuiis hujas consilii momentis atque decretis Matth. 13, 11. 1 Cor. 4, 1. 15, 51. Rom. 11, 25. 4) ex judaico dicendi usu de arcano V. T. locorum allegorice intelligendorum (Eph. 5, 82), aut imaginum visis oblatarum (Apoc. 1, 20) aut somniorum (Dan. 2, 18 sq.) sensu.

captivandae necessitas probetur atque philosophiae usus damnetur 3).

### § 27. De rationalismo.

Pro rationalismo: (Röhr:) Briefe üb. d. Rat. Zeitz 1813. — Ejus d. Grund-u., Glaubenssätze d. prot. Kirche. 3 A. Neust. a. O. 1843. — Gebhard: Letzte Gründe d. Rat. Arnst. 1822. — Jul. Körner: Grundlinien zu einer Philosophie d. Rat. Schneeb. 1832. — Chr. Fr. Aug. Fritzsche: De rationalismo. 2 Progr. Hal. 1833. — Contra rationalismum: Tittmann: Ueb. Supranat., Rationalismus u. Atheismus. Leipz. 1816. — Sartorius: Die Unwissenschaftlichkeit u. innere Verwandtschaft d. Rational. u. Romanism. Heidelb. 1845. — Hahn: De rationalismi qui dicitur vera indole et qua cum naturalismo contineatur ratione. Lips. 1827. — Ej.: An die evang. Kirche zunächst in Sachsen u. Preussen. Leipz. 1827. — Stäudlin: Gesch. d. Rational. u. Supranat. Gött. 1826. — Saintes: Histoire critique du rationalisme en Allemagne. Par. et Leipz. (1841) 2 Ed. 1845. (Deutsch mit Anmerk. u. Excursen dogmat. u. dogmengeschichtl. Inhaltes von Chr. G. Ficker. Leipz. 1845) Cujus libri scriptor rationalismo infestissimus mirum in modum res atque personas confundit.

Quum supranaturalis revelationis possibilitas negari quidem nequeat, nulla autem ejus criteria pateant, in suspenso relinquendum est, num et quatenus in inauguranda re christiana supranaturales vires efficaces fuerint. Quum vero animi humani natura ita disposita sit, ut proximas quorum-

<sup>3)</sup> Quae Paulus 1 Cor. 1, 18 ss. 2, 6 ss. magno cum contemtu de σοφία τοῦ κόσμον (h. e. philosophià, unde ejus nomen saptentia secularis s. mundana) loquitur, ad illam potissimum depravatam, qualis tum temporis inter Graecos florens Paulo innotuerat, philosophiae formam spectant, quae dialecticis argutiis referta in cultoribus suis taediosum fastum excitabat mentesque ita occoecabat, ut simplicem evangelii institutionem despicerent et ludibrio haberent neque salutarem ejus in animos vim sentirent. Neque ullo post Christum tempore defuerunt simillimae humanae sapientiae formae, ad quas apostoli vituperium jure meritoque accommodetur. — Loco 1 Cor. 2, 14. ὁ ψυχικος ἄνθοφοις non est homo, qualis a natalibus est, ad res divinas cognoscendas et diligendas prorsus invalidus (quo sensu Lutherus locutionem reddit: "der natürlitehe Mensch"), sed qui τῆ ψυχῆ suā, h. e. naturā suā sensibus obnomia regitur (i. q. σαρκικός β, 1.) indeque ad mentis divinae in evangello efficacis vim in animum recipiendam impar exsistit. — Celeberrimo loco 2 Cor. 10, 5. locutio αἰχμαλωτίζειν πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπαικοὴν τοῦ Χριστοῦ [τῆς πίστεως Rom. 1, 5. 16, 25.], quam Lutherus transtulit gefangen nehmen alle Vernunft unter d. Gehors. Chr., significat omnes temerarias adversariorum ratiocinationes tam prorsus refutare et profligare, ut in solo Christo neque vero in opinata sapientia salutem quaerant. — Philosophia autem, a cujus lenociniis P. Col. 2, 3. dehortatur, non est philosophia universe spectata, sed quod jam indicat articulus, singularis quaedam, quam falsi doctores jactabant. — Loca denique Eph. 2, 3. 3, 19. Col. 1, 21. Phil. 2, 7. is tantum de rejiciendo in rebus divinis peracrutandis rationis usu explicabit, qui falsam Lutheri translationem secutus fuerit.

vis eventuum causas in naturali causarum nexu quaeramus: etiam religionis origo et natura ex animi humani indole et lezibus repetenda et explicanda est. Deinde quum omnes, quas hucusque vidimus, religiones positivae supranaturalem originem sibi vindicaverint, neque tamen omnes aeque verae eodemque sensu divinae esse possint: profecto nisi quis coeco arbitrio unam ceteris praeserre velit, earum veritatem duntaxat e convenientia et consensu tum cum animi humani legibus et necessitatibus, tum cum iis, quae aliunde prorsus certa sunt et explorata, cognoscere potest, singulaque earum decreta ad rectae rationis et experientiae normam exigere debet. Ita inevitabili necessitate ad rationalismum amplectendum perducimur. Quam tuiti minime pietatis regulam nexligimus, qua omnia, quae tum in externa rerum natura tum in genere humano eveniunt, ideoque etiam inprimis religiosam generis humani culturam, a supremo omnium rerum principio, h. e. ab ipso Deo, repetere jubemur (§ 7), cui pietatis legi rationalistae mediatae Dei revelationis notione satisfaciunt. Quae quidem mediata Dei revelatio duplex est, aut generalis, quae in indole religiosa omnibus hominibus concessa variisque in praesidiis ad hanc indolem excitandam et excolendam accommodatis cernitur, aut specialis, eo conspicua, quod interdum homines exstiterunt prae ceteris tam eminenti et efficaci ingenio religioso praediti, ut in iis religiosa vita ad altius fastigium eveheretur novamque et peculiarem indueret formam, unde in aliis quoque hominibus; quorum interioribus desideriis succurrebant, novum religiosae vitae fontem aperuerunt eosque ad societates congregarunt. in quibus eandem, quae in ipsis efficax erat, vitam religiosam. externis quoque institutis adjuvandam, conservarent et ad posteritatem propagarent. Illi homines sunt religionum conditores, non solum in rebus divinis ultra captum vulgarem sapientes, sed in universa vita religiosa, etiam in honestate et pietate et animi beatitate, ad altiorem gradum traducti. Nam si rectior rerum divinarum cognitio ad condenda sodalitia religiosa sufficeret, profecto non intelligeretur, cur non etiam philosophi tam grande et eximium opus perficere potuissent. Quae autem rectius de rebus coelestibus hominumque ad eas ratione sapuerunt religionum auctores, ad eorum cognitionem non tam artificiosa et subtili meditatione, quam elatiore sua conscientia arctioreque et interiore animi familiaritate cum summo numine contracta (immediato veluti intuitu) pervenerunt. Et quum fervidissimo pietatis sensu agerentur Deoque se propiores sentirent, non poterant non in interna sua vita divinum opus et in ampliore sua et accuratiore rerum coelestium cognitione divinam revelationem

agnoscere, ita tamen, ut quum philosophicum mediatam inter et immediatam Dei efficaciam discrimen ignorarent, de illius divinae in ipsos efficaciae modo et ratione nihil quaererent. Ouum denique fervidissimo ea, quibus ipsi moverentur, ad alios transferendi studio inflammarentur, optimo suo jure in hoc impetu divinum mandatum viderunt ac divinos legatos se agnoverunt aliisque annuntiarunt. Jam si Jesu Nazareni imaginem in N. T., potissimum in evangeliis adumbratam totoque primordiorum rei christianae connexu confirmatam respicimus, in eo religiosa vita ad fastigium, quo altius cogitari nequit, perducta erat, ita quidem, ut eum non possimus non pro excellentissimo Dei legato habere, cui haec a Deo provincia demandata esset, ut sensim omnes homines ad unam societatem congregaret eosque sua divina mente imbueret et ad eandem, qua ipse gauderet, arctissimam cum Deo familiaritatem perduceret. Quapropter in causa christiana summam et praestantissimam Dei revelationem recte cernimus. Etsi enim e notione Dei recte constituta divinam providentiam omnia, et summa et infima, eâdem curâ complecti neque ab ulla re numine suo abesse censendum sit: tamen in excellentioribus rerum discriminibus, maxime iis, quibus salus humana egregie promovetur, pio et religioso animo efficacia Dei majore cum splendore et perspicuitate elucet, quam ob causam summo psychologico jure in persona et opere Jesu Christi perfectissimam Dei revelationem sive potius manifestationem agnoscimus 1). Quibus praemissis christianus rationalismus 2) optime ita definitur: "ea sentiendi ratio, qua religio christiana a mediata Dei reve-

<sup>1)</sup> Schott: Theorie d. Beredsamkeit. 1 Thl. (Leipz. 1828), p. 343: "Offenb. ist eine Wirksamkeit Gottes, die sich als göttl. Wirken für d. religiöse und sittliche Bildung der Menscheit auf besondere Art mit eigenthüml. Klarheit und Herrlichkeit dem Menschen darstellt und als ein solches fortvährend erkannt wird."— de Wette: Rel. u. Theol. p. 232 sq.: "Um in einer relig. Erscheinung die Offenb. des Göttl. zu erblicken, müssen wir von der darin liegenden Kraft der relig. Wahrheit u. Schönheit dergestalt ergriffen und bewegt seyn, dass wir uns üb. uns selbst u. unser geistiges Vermögen emporgehoben fühlen; wir müssen in dieser Erscheinung eine unendlich überlegene Gewalt anerkennen, vor der wir unwillkürlich anbetend die Kniee beugen."

<sup>2)</sup> Rationalismus (a ratione sensu latiore dicia) universe spectatus illud cogitandi principium est, quo nihil pro vero habetur, nisi quod tum animi humani legibus, tum iis, quae aliunde certa sunt et indubitata, respondeat, et quo omnia, quae nobis obferuntur, rationis vi pervestigantur rationes et principia inquiritur, v. c. in arte grammatica rationali, medicina rationali, oeconomia rationali. Theologicus rationalismus est, quo illud cogitandi principium ad judicandas religiones historicas ita transfertur, ut earum origo ex animi humani natura explicetur atque e singulis

latione, h. e. ejusmodi Dei efficacia, quae in eximiis et prorsus singularibus ingenii animique viribus Jesu Nazareno concessis pariter atque in externis praesidiis ad illas vires excolendas eareaie accommodatis conspicitur, ita revetitur, ut religio christiana pro summo adminiculo habeatur, quo divina providentia in genere humano educando et ad summos ejus fines perducendo utatur. Rationalistae, jus omnia et ipsum quoque christianae religionis argumentum ad rectae rationis normam examinandi biblica auctoritate munituri, ad haec provocare solent N. T. loca: Matth. 6, 22 sq. Luc. 11, 36. Eph. 5, 10. 1 Thess. 5, 21. 1 Cor. 10, 15. Phil. 1, 10. 1 Jo. 4, 1., quae tamen non omnia probationis vim habent. — Quam liberiorem de divina religionis christianae origine sententiam si amplectimur, minime impedimur, quo minus in fontem historicum, ex quo Christus ampliorem et eminentiorem suam rerum divinarum sapientiam hauserit, subtilius inquiramus (praesertim quum ex Lucae 2, 40. 52. narratione etiam Christus communi humani generis legi ita subjectus esset, ut puer intelligentià incresceret), etsi omnes conjecturae hucusque prolatae, quibus Jesus e certa quadam religiosarum aut philosophicarum, quae tum temporis florebant, disciplinarum prodiisse putatur, iis, qui rem sobrio judicio expendunt, minime satisfacere potuerint 3). Ita ne illa quidem celeberrima conjectura, quae obiter spectata facile arridet, qua Jesus ab Essaeis institutus et fortasse etiam ablegatus eum in finem esse dicitur, ut hujus sodalitii religiosi causam inter homines ageret latiusque propagaret 4),

earum decretis nulla nisi ea, quae et cum rectae rationis principiis et cum iis, quae e ceteris scientiae humanae partibus certa et indubitata sunt, conveniant, approbentur, cetera autem rejiciantur et antiquorum hominum sentiendi modo tribuantur. Hac duntaxat via fieri potest, ut, quemadmodum veritas per se spectata una est, ita etiam omnium, quorum notiones a nobis concipiuntur, pulcerrima evadat harmonia. Cujusmodi tamen rationalismus christianae religioni non semper amicus est. Quamobrem ut aliquis christianus sit rationalista, opus est, ut, etsi in N. T. haud pauca soli tempori et loco tribuat, quo causa christiana exsitit, tamen in religione christiana universe spectata efficacissimum salutis praesidium omnibus omnium temporum nominibus a Deo suppeditatum agaoscat.

<sup>3)</sup> Cf. quae de tota quaestione disserverunt Röhr: Briefe ilb. d. Rat. p. 189 ss. Paulus: Exeget. Handb. zu d. 3 ersten Evangg. I, a, p. 272—77. Kuhn: Ueb. d. Bildungsgang Jesu, in Tüb. (kathol.) Quartalschrift 1838. Fasc. 1, p. 1—30. Strauss: Leb. Jesu I Bd. p. 359 ss. 3 A. Neander: Leb. Jesu p. 38 ss. 1 A. Hase: Leb. Jesu p. 56—58. 3 A. Bretschneider: Dogmatik, 2 Bd. p. 244 ss. Ej. relig. Glaubenslehre p. 270 ss.

<sup>4)</sup> Quam conjecturam praecuntibus deistis et naturalistis commenda-

communem plausum ferre potuit. Quamvis enim Christi doctrina in sacrificiis reprobandis, jurejurando interdicendo, in terrestrium opum tanquam virtuti et animorum saluti periculosarum contemtu commendando, in severissima morum Integritate, inprimis autem caritate erga omnes homines praecipienda cum Essaeismo consentiat, tamen utriusque discinlinae intimam naturam nativamque indolem si respexeris. fundamentale discrimen in propatulo erit. Essaeismus enim contemplativam et asceticam referebat indolem, in arcani specie sibi placens decreta sua intra sodalitii fines continere. exteris autem et profanis diligentissime recondere vitamqué a profanorum commercio longissime reductam agere et pietatem externis exercitiis, inprimis severissima sabbati celebratione, adjuvare ac declarare jubebat, neque nisi aquae, hyssopi, salis et panis usum ad vitam sustentandam permittebat. Religionis autem doctrina a Christo tradita popularis est et practica, communi omnium luci et usui destinata (Matth. 10, 26 sq.), ejusque morum disciplina severa quidem est, sed liberalis et humana, neque pietatem externis exercitiis, ut jejuniis (Matth. 9, 14 sqq. coll. 6, 17 sqq.), sabbati severae celebrationi (Matth. 12, 1 sqq. Luc. 14, 1 sqq. Jo. 5, 9. 9, 14.) aut ciborum discriminis observationi (Matth. 15, 17 coll. Jo. 2, 1 sqq.) adstringit 5). Praeterea Essaei gradibus quibusdam hierarchicis inter se distincti erant. Christus autem quodvis hierarchicum discrimen a sectatorum suorum sodalitio utique prohibendum sanctissime declaravit (Matth. 23. 8-12. 18, 1 — 4.). Neque discipulos suos a profanae multitudinis consuctudine prorsus abstinere, sed tantum a flagitiosa eius contagione immunes servari voluit (Jo. 17, 15.) 6).

stianae religionis libri duo, quorum prior agit de Essaeis Christianorum inchoatoribus, alter de Christianis Essaeorum posteris, anno 1713 scripto, 1716 et 17 recensito, numquam typis expresso, de quo cf. Heubneri append. V ad Reinhardi librum: Vom Plane Jesu), Bahrdtius, V enturinius, plurimi eorum, qui liberorum caementariorum (Fretmaurer) ordini adscripti sunt, Riemius (Christus u. die Vernunft. Braunschw. 1792. Kap. 23), Stäudlinius (Geschichte der Sittenlehre Jesu, Bd. I, p. 570 ss.), Cfrörerus (Gesch. des Urchrist. 3 Bd: Das Helligthum u. die Wahrheit. Stuttg. 1838, p. 356—84) et alii proposuerumt.

<sup>5)</sup> Praeterea Essaei olei usum rejiciebant (Jos. B. J. II, 8, 3), Christus permittebat (Matth. 6, 17. 26, 6.7. Luc. 7, 38. Marc. 6, 13. coll. Jac. 5, 14).

<sup>6)</sup> Epularum communio, inter antiquissimos Christianos recepta, aptius ex religionis christianae ingenio atque sensu, quo omnes unam familiam constituerent, quam e simillimi Essaeorum instituti imitatione repetitur. Bonorum autem communio, apud eosdem Christianos instituta (Act. 2, 45. 4, 35), quam e mala interpretatione praecepti christiani de mutuo amoris officio aptissime explicetur, non opus est, ut ejus originem apud Essaeos

Ogum igitur sublimiorem Christi sapientiam et religiosam culturam e peculiari quadam illius aevi disciplina repetere vix unquam contingat, et quum apud Jo. 7, 15. Mtth. 13, 54 ss. Jesum ex ejusmodi schola prodiisse diserte negetur: primarius fons in excellentissimis atque in suo genere summis ingenii animique dotibus illi divinitus concessis quaerendus erit 7). At vero hae praestantissimae vires rudes et incultae jacuissent, nisi externis etsi vel tenuissimis praesidiis excitatae formataeque fuissent. Quorum praesidiorum idonea copia in vulgaribus palaestinensis eruditionis adminiculis, in V. T., inprimis propheticorum ac didacticorum librorum, in quibus jam multa purioris religionis semina sparsa sunt 8), lectione, in orationum sacrarum in synagogis habitarum auditione et in diversissimorum hominum, qui ad magna sacra Hierosolymis celebranda confluebant, notitia et commercio suppeditata erat.

quaeramus. Etiamsi vero posteriorum quarundam inter Ebionitas sectarum cognationem quandam cum Essaeis negare non liceat (cf. Credner: Ueb. Exider u. Ebioniten in Winer Zeitschr. f. wissenschaftl. Theol. T. I, H. 2, p. 211 sqq. H. 3, p. 277 sqq.): hanc tamen cognationem non e consilio et mandato Christi exitisse, ex iis, quae disputavinus, satis superque intelligitur. Cf. quae contra opinionem de sapientia Christi ab Essaeis repetenda disputarunt Lüderwald: Ueb. den angebl. Ursprung des Christenth. aus d. jiül. Secte der Essäer, in Henke: Magazin f. Religionsphil., Exeyese u. KG., IV Bd. p. 371 ss. Bengel: Bemerkk. üb. d. Versuch, d. Christenth. aus d. Essätsmus abzuleiten in Flatt: Magazin f. christl. Dogmatik u. Moral. VII, p. 126-180. Bellermann: Geschichtl. Nachrichten aus dem Alterth. üb. Essener u. Therapeuten. Berl. 1821, p. 32 ss. v. Wegnern: Ueb. d. Verhültniss des Christenth. zum Essen, in Illgen: Zeitschr. f. d. histor. Theol. Jahrg. 1841. 2 Heft, p. 1-76.

<sup>7)</sup> Strauss I. c. p. 867 sq.: ", Warum suchen wir in Ermangelung bestimmter Nachrichten mühselig nach ungewissen Spuren eines Einflusses, den die gegebenen Bildungselemente seiner Zeit auf Jesum ausgeübt haben möchten? Und noch mehr, warum weist man von anderer Seite diese Bemühungen so üngstlich zurück? da doch, mag auch noch so viel geistiger Stoff gegeben seyn, dessen ungeachtet der Funke, durch welchen der Genius denselben entzündet und seine verschiedenen Bestandtheile in Einen in sich gleichartigen Guss verschmelzt, weder an Erklärlichkeit gewinnt, noch an Verdienst verliert? So auch bei Jesu. — Möchte er dem Essenismus u. Alexandrinsmus u. welchen Schulen u. Richtungen sonst noch wett mehr verdanken, als wir, u. noch dazu so unsteher, nachzuweisen im Stande sind: zur Umbildung einer Welt reichte keines dieser Elemente auch nur von ferne hin: den hiezu erforderlichen Gährungsstoff konnte er nur aus der Tiefe seines eigenen Geistes nehmen."

<sup>8)</sup> Ipsum praeceptum amoris inimicis praestandi jam Proverb. 24, 17 s. 25, 21 s. legitur.

# § 28. De supranaturalismi et rationalismi inter se conciliandi studio.

Taschirner: Briefe veranlasst durch Reinhards Geständnisse. Leipz. 1811. 5 Br. — Ammon: Der rechte Standpunct. Leipz. 1822. — Schott: Briefe üb. Rel. u. christl. Offenbarungsglauben. Jen. 1826.

Etsi fortasse revelationis prodigialiter factae notio, licet precario sumta et asserta, si sola per se spectatur, cum rectae rationis jure aliquo modo conciliari possit, tamen in condendo ipso dogmatico systemate theologus, dummodo sibi constare neque tergiversando flexionesque et diverticula quaerendo summae quaestionis cardinem subterfugere et declinare, aut perplexis formulis, quibus cum Pythia contendere possit, imperitorum mentes fallere voluerit, ex uno alterove principio ita suspensus erit, ut tum e dogmatum in systema recipiendorum delectu, tum e sensu, quo ea intelligit ac defendit, dilucide pateat, utrum rationalismum an supranaturalismum foveat ac tueatur. Quod potissimum de supranaturali rationalismo, qui dicitur, per Tzschirnerum commendato valet, e cujus principio in christiana religione supranaturalis revelatio cum in finem facta esse dicitur, ut naturalis religionis decreta auctoritate divina confirmarentur atque historiae sacrae fundamento superstruerentur ejusque lumine illustrarentur. Ex qua theoria quum christianae religionis praecepta cum rectae rationis principiis amicissime concordent necesse sit: penes rationem erit decernere, quaenam N. T. decreta ad verum divinae revelationis argumentum referenda et quae ab eo secernenda sint. Jam vero qui ita in judicandis S. S. praeceptis versantur, in summa re a rationalistis nihil differunt, eadem ac rationalistae methodo utuntur et ad eundum perveniunt finem, quod Bretschneideri exemplo comprobatum videmus, qui etiamnunc supranaturalem revelationem in ss. litteris factam defendit, atque etiamsi principio suo nomen supranaturalis rationalismi imponere hucusque dubitaverit, tamen ejus causam agit stre-Qui autem, ut Ammonius et Schottus. nue ¹ ). —

<sup>1)</sup> Hasius in Hutt. red. p. 74. de supranaturali rationalismo bene haec docet: "Die kirchl. Ansicht v. Einführung des Christenthums wird hiedurch befriedigt, obwohl der Beweis schwer seyn möchte, dass wenn d. Christenth. nur Promulgation der Vernunftrelig. war, diese nicht auch durch blosse Vernunft unter dem Segen des Himmels geschah, u. was im N. T. anders zu seyn scheine, nur Ausdrucksweise des populären Supranaturalismus sey. Methode aber u. Resultat dieses Systems ist rationalistisch, die Vernunft allein entscheidet, was zum Christenth. gehöre u. der entschiedenste Rationalist kann jene nur historisch zu entscheidende Thatsache zugeben. Kant 1789 an Jacobi (Dessen Werke III, p. 522): ""Ob die Ver-

rationalem surranaturalismum tuiti. non propter immediatum et miraculosum spiritus s. testimonium in animis nostris editum (§ 49), sed rationalibus de causis in litteris ss. supranaturalem revelationem agnoscendam esse docent, cuius argumentum universe spectatum cum ratione humana consentiat quidem, sed, quum ex absoluta Dei mente proficiscatur, etiam decreta exhibeat, ad quorum cognitionem ratio sibi relicta numquam pervenerit, et quae ejus captum lon-gissime excedant ideoque pia cum fide amplectenda sint, ii cum supranaturalistis nude dictis denique prorsus conveniunt<sup>2</sup>). - Praeterea Daubio, Marheineckio, Schleiermachero, Twestenio, Nitzschio, Ullmanno, de Wettio, Hasio aliisque nonnumquam laus vindicata est, quod exquisitae philosophiae arte harmoniam inter rationalismum et supranaturalismum constituerint. Verum enimvero ne hi quidem theologi id praestiterunt, sed novas tantum et antea insolitas aut rationalismi aut supranaturalismi formas (cf. 695) in lucem protulerunt. Ceterum utriusque systematis sectatores de rebus gravissimis ad religionem et virtutem pertinentibus consentiunt. Utrique in causa christiana certissimam neque sine optimi maximi numinis efficacia munitam salutis viam cernunt, neque nisi de huius divinae efficaciae modo ac ratione disceptant, ita quidem, ut, utricunque principio doctor aliquis publicus addictus est, dummodo christianae pietatis fervore veraeque honestatis studio inflammetur, summum finem ab ecclesia propositum optime assequi possit. Causae christianae infesti sunt duntaxat ille supranaturalismus, qui in temeraria, bruta et coeca fide acquiescit et cum aliter sentientium odio eosque persequendi furore conjunctus est, atque ille rationalismus, qui ad pantheismum et materialismum propius accedit et Christi amore et reverentià denuda-

nunft, um zu diesem Begriffe des Theismus zu gelangen, nur durch Etwas, was allein d. Geschichte lehrt, oder nur durch eine uns unerforschliche übernatürl. innere Wirkung habe erweckt werden können, ist eine Frage, welche bloss eine Nebensache, nämlich das Entstehen u. Aufkommen dieser Idee, betrifft. Denn man kann eben sowohl einräumen, dass wenn das Evang. die allgemeinen sittlichen Gesetze in ihrer ganzen Reinigkeit nicht vorher gelehrt hälte, die Vernunft bis jetzt sie nicht in solcher Vollkommenheit würde einge sehen haben, obgleich, da sie einmal da sind, man einen Jeden von ihrer Richtigkeit u. Giltigkeit (anjetzt) durch blosse Vernunft überzeugen kann.""

<sup>2)</sup> Rationalis supranaturalismi nomen novum est, res antiquior. Etenim hujus theoriae lineamenta optime et summa cum perspicuitate jam ab Herm. Alex. Roellio, Batavo, Cartesii discipulo († 1718), In "Dissert. de theologia rationali" (Franeq. 1686) adumbrata sunt. Cf. Strauss: Glaubensl. I, p. 320 sq. Hahn: De rationalismi indole etc. p. 60 sqq.

tus excellentissimam ejus dignitatem ita extenuat, ut ille a vulgaribus hominibus nihil discrepet, aut qui religionem christianam omnibus positivis suis et historicis elementis ita exuit, ut ea a religione generali non amplius distingui possit.

Argumentorum pro demonstranda supranaturali religionis christianae origine allatorum accuratior enarratio et censura.

### § 29. De his argumentis universe spectatis.

Theologi orthodoxi, qui vocantur, supranaturalem et prodigialiter divinam religionis christianae originem probaturi, tum externa, tum interna attulerunt argumenta. Externorum potiora haec notamus: ipsius Jesu Christi testimonium, Joannis baptistae testimonium, J. Ch. resurrectio e mortuis et ascensio in coelum 1), miraculosa Pauli apostoli ad rem christianam conversio, felix ac celerrima religionis christianae propagatio, miracula, vaticinia ac typi. Interna argumenta sunt testimonium spiritus s., argumentum ab experientia ductum et religionis christ. praestantia. Quorum argumentorum etsi nullum religionis christianae originem prodigiose divinam evincere possit: in plerisque tamen tantum inest veritatis, quantum a rationalistis quoque concedi potest. Argumentorum, quibus causae christianae divinitas et veritas demonstratur, docta et subtilis expositio theologia apologetica 2) vocatur.

<sup>1)</sup> De quo utroque miraculo in Christologia disputabimus.

<sup>2)</sup> Lechler: Ueb. d. Begriff der Apologetik, in Ullmann u. Umbreit: Studd. u. Kritt. 1839. 3 H.— Hugo Grotius: De veritate religionis christ. Ed. G. J. Vosstus. Par. (1627) 1640. Cum suis notis ed. Clericus Amstelod. (1709. 1712) 1724. Maltorum eraditorum suisque ipsius notis illustratum libellum denuo edidi Jo. Christ. Köcher. Ill Voll. Jen. 1726—89. Leonh. Euler: Rettung der göttl. Offenb. geg. d. Einwörfe der Freigeister. Berl. 1747. Lilienthal: Die gute Sache d. Offenb. Königsb. 1750—78. 16 Bde. Nösselt: Vertheid. der Wahrh. u. Göttlichk. des Christenth. Halle (1766) 1774. 4 Auft. Less: Wahrh. der christl. Rel. (Brem. 1768). Götting. 1785. 5 Auft. Less: Wahrh. der Christl. Rel. (Brem. 1768). Götting. 1785. 5 Auft. Kleuk er: Neue Prüfung u. Erklär. der vorzüglichsten Beweise f. d. Wahrh. u. Göttlichk. des Christenth. Riga 1787—94. 4 Bde. Paley: Uebersicht u. Prüfung d. Beweise u. Zeugnisse f. d. Christenth. Nachd. dritt. engl. Auft. mit Vorrede v. Nösselt. 2 Bde. Leipz. 1797. Heubner: Art. Apologetik des Christenth. als Wissensehft. Leipz. 1824. Sack: Apologetik. Hamb. 1829. 2 Auft. 1841. Stirm: Apologie des Christenth. Stuttg. 1836. Drey (theol. roman.): Apologetik. Mainz 1838—43. 2 Bde.; 2 Auft. 1 Bd. 1844. Fleck: Vertheidigung d. Christenth. Letpz. 1842. Gust. Schweitzer: Der Christen Glaube an Jes. v. Naz. Berl. 1842.— Tzschirner: Geschichte der Apologetik Aus d. Holländ. übersetzt v. Quack u. Binder. 2 Bde. Stuttg. 1846.

## § 30. Ipsius Jesu Christi testimonium.

Cujus testimonii notione effata Christi comprehenduntur, 1) quibus Messiam se et legatum divinum declarat (§ 19), ac Dei mandatum se exsequi (Jo. 4, 34.6, 38. al. loc.) suamque causam et doctrinam Dei esse affirmat (Jo. 7, 16, 14, 10. 16, 15), ita quidem, ut in semet Deus ipse tum colatur et illustretur (Jo. 11, 4, 13, 31), tum infametur et odio habeatur (Jo. 5, 23, 15, 23); 2) quibus coelestem originem (Jo. 8, 14, 16, 27 sq. al. locc.) et apud Deum praeexsistentiam (§ 20) sibi vindicat. Cújus posterioris generis effata tam arcte cum alexandrina τοῦ λόγου notione cohaerent, ut non ex ipso Christi ore profecta, sed a quarto evangelista e sua mente servatori supposita censenda sint. Effatorum autem, quae primo loco notavimus, authentia omni dubio superior est. Quo minus Jesum edendis iis ipsum erravisse aut alios decipere voluisse statuamus, animus ejus a quovis furore fanatico et morali labe alienissimus impedit. haec effata, etsi evidentissimam ac certissimam divinae auctoritalis conscientiam prodant ideoque, praesertim si cum argumento ab interna rei christianae praestantia ducto comparantur, ad moralem 1) persuasionem in nobis efficiendam aptissima sint, tamen sine ulla accuratione dogmatica et subtilitate metaphysica prolata, sed potius ex intimo ac tenerrimo pietatis arctissimaeque cum Deo familiaritatis sensu profecta sunt (cf. p. 63 sq.).

# § 31. Joannis baptistae testimonium.

C. L. W. Grimm: Art. Johannes der Täufer in Ersch u. Gruber Encykl., 2 Sect. XXII Bd. p. 94—120.

Hoc testimonium iis effatis baptistae continctur, quibus Jesu messianam dignitatem, praeexsistentiam et coelestem originem (Matth. 3, 13 sqq. et parall. Jo. 1, 7. 15. 26 sq. 3,

<sup>(</sup>Narratur historia usque ad instaurat. sacrorum). Tholuck: Ueb. Apolog. u. thre Literatur, in ej. Vermischte Schriften grösstenth. apologet. Inhalts. 1 Bd. (Hamb. 1839) p. 150 — 373. — Adde G. J. Planck: Enleitung in die theol. Wissenschaften (Leipz. 1794) 1 Bd. p. 271—362. Neudecker: DG. seit der Reformation p. 207 — 219.

<sup>&</sup>quot;) Moralem dicimus, non juridicam persuasionem, quum ex communi juris humani regula nemo de sua ipsius causa testari possit. (Pomponius de testibus XXII, 5, 10: "Nullus idoneus testis in re sua intelligitur)." Cf. Ci c. de divin. II, 11: "Philosophi non est, testibus uti; — argumentis eum et rationibus oportet, quare quidque ita sit, docere. Efiata Christi joannea 5, 31 et 8, 14 inter se non pugnant, quum in priore Jesus ad illam humani juris regulam se accommodet, in altero autem e divinae originis et auctoritatis conscientia loquens inducatur.

27 ss. 5. 32. 10.41) pariter atque finem pro generis humani salute mortem vicariam subeundi illi propositum (Jo. 1, 29) asserit. Sed praeterquam quod necessitudo, qualis secundum evangelia baptistam inter et Jesum intercessisse dicitur, summis difficultatibus criticis implicata, atque in baptistae effatis de Christi praeexsistentia et morte vicaria conformandis quarti evangelistae manus conspicua est: omnis probationis vis, illis testimoniis tributa, prophetica baptistae facultate nititur, quam facultatem erroris non necessario expertem esse, quisque intelligit, qui ejus indolem ac naturam ex humani animi legibus penitius investigaverit. Verum enimvero baptistam, in quo illa facultas, per complura secula inter Judaeos exstincta, denuo revixit, Messiae adventum proxime futurum divinasse\*) et auguratum esse (unde à Christo ipso prophetarum excellentissimus vocatur Luc. 7, 28. Matth. 11, 11) atque per eximiam suam inter Judaeos efficaciam servatori viam munivisse, ne ii quidem infitiari potuerunt, qui nuperrime in censendis evangeliorum narrationibus verae libertatis tramitem excesserunt, quapropter ipsi rationalistae, dummodo ad pletatis sensum non prorsus occalluerint, in baptistae persona et efficacia splendidissimum divinae providentiae in praeparanda re christiana conspicuae documentum gratissimo animo agnoscere et admirari debent.

# § 32. De Pauli apostoli ad religionem christianam conversione.

Ammon: De repentina Pauli ad doctrinam christ. conversione, in ej. Opusoc. Erl. 1793. (Auctor defendit naturalem eventi explicationem,) — Bengel: Ueb. d. Bek. d. Paul, zum Chrtstenth. Tüb. 1826. (Auctor miraculum tuetur.) — Neander: Gesch. d. Pflanz. u. Lett. d. christl. Kirche durch d. Apost. ! Bd. p. 116 — 124. 8 A. (qui orthodoxam opinionem cum sententia de naturali eventu commiscet.) — Strauss: Theol. Streitschriften, 2 Hft, p. 53 (qui eventum psychologice explicat.) — O. L. W. Grimm: Glaubioùrd. d. evang. Gesch. (Jena 1845), p. 58 sqq. — Baur: Der Ap. Paulus. Sein Leben u. Wirken, s, Briefe u. s, Lehre (Stuttg. 1845), p. 60 sqq.

Supranaturalem religionis christianae originem orthodoxi theologi praeterea inde probare student, quod Paulus

<sup>\*)</sup> Joannem baptistam, dum populares lavacro sacro immergeret, messianae spei rationem habuisse, etiam Josephus, licet pro modo suo tecte, indicat Actt. XVIII, 5, 2: Joannem Judaeos βαπτισμώ συντέναι cobortatum esse, sive id explicamus "ad baptismum convenire", sive "baptismi praesidio in societatem coire." Nam utramcunque sequimur interpretationem, e sententiarum nexu baptismus praesidium est, quo moralis Judaeorum consociatio constituatur, unde etiam additur, Herodem metuisse, ne baptista defectionis auctor exsisteret.

anost, nisi miraculoso Dei interventu ad christiani hominis dignitatem apostolique provinciam vocari non potuerit. Quae sententia, sane Lucae narrationibus (Act. 9, 3 sqq. 22, 6 sqq. 26,11 sqq. coll. 1 Cor. 9,1. 15,8.) commendata, iisdem laborat difficultatibus, quibus orthodoxa miraculi notio universe spectata implicata est (§ 38). Accedit, quod, etsi modus, quo Paulus ad rem christianam converteretur, vix unquam plane enucleari possit, tamen eventus non is est, qui omnem psychologicam conjecturam fugiat. Quae autem ipse Paulus de salutari causae christianae cognitione a solo Deo sine ullo hominum interventu sibi concessa refert (Gal. 1, 15 sq. Ephes. 3, 3), ad eorum normam censenda sunt, quae p. 43 disputavimus. Nihilominus eventus, qualiscunque fuit, prorsus singularem nos docet christianae mentis efficaciam, quae ipsum acerbissimum evangelii hostem in praeconem suum validissimum et inter omnes meritissimum (1 Cor. 15, 10) converteret, ac tam grandis tantoque cum rei christianae fructu et emolumento conjunctus erat, ut religiosus animus ad idem de eo judicium compellatur, quod de Joannis baptistae persona et efficacia ferendum esse vidimus.

# § 33. De oeleri et fausta religionis christianae propagatione.

(Lüderwald:) Die Ausbreitung der christl. Rel. nach ihrer wahren Beschaffenh. u. in ihrer Beweiskraft. Helmst. 1788. — E naturallbus causis res explicatur his in libris: Die Ausbreit. d. Christenth. aus natürl. Ursachen. Ein Fragment a. d. Engl. d. Herrn Gibbon. [Gesch. d. Unterganges u. Verfalles d. römischen Reiches] übers. u. m. kurzer Prüfung begleitet. Hamb. 1788. — Lessing: Von d. Art u. Weise der Foripflanzung d. christl. Rel. In ej. theolog. Nachlasse 1784. Nr. 11. — Andra e: Entwickelung d. natürl. Ursachen, welche d. schnelle Ausbreit. d. Christenth. in d. erst. vier Jahrhh. beförderten. Helmst. 1792.

Celeris et fausta religionis christianae propagatio nonnumquam ita extollebatur, ut non multum abesset, quin et ipsa e supranaturalibus causis repeteretur. Sed externus alicujus rei successus per se spectatus numquam internam praestantiam, nedum divinitatem probare potest. E religionis christianae propagatione ac per seculorum seriem et periculorum magnitudinem conservatione nihil nisi consensus ejus cum hominum commodis ac desideriis consequitur. Sin vero ad vim longe saluberrimam provocaveris, quam haec religio in hominum vitam publicam et privatam exercuerit, quae vis maxime ex comparatione temporum ante Christum cum tempore Christum insecuto gentiumque salutari evangelii luce gaudentium cum gentibus, quae eo carent, elucescat\*): tum argumentum cum illo in unum coit, quod ab interna religionis christianae praestantia repetitur (§ 49 sq.).

# § 34. Argumenta e miraculis et vaticiniis ducta. Orthodoxa miraculi notio.

Inter externa argumenta miracula et vaticinia fuerunt, quibus orthodoxi theologi summum pondus tribuerent 1), quippe quibus a solo Deo profectis arctissima et prorsus singularis interpretis divini cum summo numine conjunctio et familiaritas probaretur. Ex severa et orthodoxa notione miracula sunt eventus insoliti praeter naturae vim et contra ejus legem a solo ipso (i. q. barbare dicitur immediate) Deo profecti 2).

## § 35. Biblica miraculi notio.

<sup>&#</sup>x27;) Ryan: Geschichte der Wirkungen der verschied. Religionen auf d. Sittlichk, u. Glückseligk. des menschl. Geschlechts in ält. u. neu. Zeiten. A. d. Engl. v. Kindervater. Leipz. 1793. — T. Rothe: Die Wirkungen des Christenth. auf d. Zustand v. Europa. A. d. Dän. IV Bde. Kopenh. 1775. C. E. W. Starkii liber ad § 18 notatus.

<sup>1)</sup> Praceunte Origene olim haud pauci utrumque argumentum verbis paulinis ἀπόδειξις πνεύματος και δυνάμεως 1 Cor. 2, 4 significari censebant.

<sup>2)</sup> Quenstedt I, p. 471s.: "Miracula vera et proprie dicta sunt, quae contra vim rebus naturalibus a Deo inditam cursumque naturalem sive per extraordinariam Dei potentiam efficientur." Buddeus Instit. p. 245: "Miracula sunt operationes, quibus naturae leges ad ordinem et conservationem totius hujus universi spectantes revera suspenduntur." Recentieres supranaturalistae omittunt eam notam, qua miraculum contra maturam fieri dicitur. Danovius p. 248: "Miracula dicuntur eventus supranaturales, qui ex hac quae est rerum natura repeti non possunt, ut proin necesse sit causam unam habeant et proximam ipsum decretum divinum." Ju h. Müller: Diss. de Jesu mirac. I, p. 44: "Facta naturae vives simpliciter superantia, quae quamvis in natura evenerint, tamen sine ejus ministerio a Deo solo edita sunt."

naturae eventis, tum in hominum, inprimis Israelitarum fatis conspicua honorificis illis miraculorum nominibus illustrarent: Ps. 89, 6. coll. 10 ss. Job. 5, 9 ss. Ps. 136, 4 ss. 139, 14, 9, 2. 40, 6. Quapropter ex biblica notione miracula prascunte Ammonio dicimus facta inexplicabilia, quae admirationem excitaverunt spectatoribus ideoque a causa humanas vires superante repetita sunt. Si a dubiae interpretationia loco 4 Mos. 16, 301) discesserimus, solus philosophicus apocryphi Sapientiae libri scriptor subtiliorem sibi informavit miraculi notionem, cap. 19, 6. 18 — 21. coll. 11, 22. — Ab ipso Deo homines potestate miracula patrandi instructi esse dicuntur, quibus causae, quam agerent, divinitatem comprobarent: 4 Mos. 16, 28 ss. Matth. 11, 2 ss. Luc. 7, 21 ss. Jo. 3, 2.20, 31. Marc. 16, 20. Act. 14, 3. 2 Cor. 12, 12. Hebr. 2, 4. Quamquam etiam miracula a praestigiatoribus peracta commemorantur, quibus Deus populi fidem tentare voluerit (5 Mos. 13, 2 s. 2 Mos. 7, 11 s.), cujusmodi miracula in N. T. a daemoniaco auxilio repetuntur (2 Thess. 2, 9. Apocal. 13, 12 s. 16, 13 s. 19, 20. coll. Matth. 24, 24. 12, 24). — Inprimis Messiam miraculis se comprobaturum esse Judaei sperabant (Jo. 6, 14.7, 31. Matth. 12, 28) 2), unde Act. 2, 22 ss. Jesum et operibus et fatis portentosis 3) Messiam solenniter declaratum esse docetur. Jesus ipse miracula a se edita a vi divina, qua adjutus esset, repetit (Matth. 12, 28. Jo. 14. 10), ex iisque se Messiam esse spectatores colligere jussit (Matth. 11, 2 ss. 12, 28. Luc. 7, 21 ss. Jo. 10, 25. 14, 11 s. 15, 24). Etsi igitur contumaciam miraculis suis oppositam acriter reprehenderet (Jo. 6, 26), tamen miraculi postulationem e sola miraculorum cupidine profectam rejecit (Matth. 12, 38 s. 16, 1 ss.), fidemque solis portentis nixam ad consequendam salutem parum sufficere declaravit (Jo. 4, 48), nisi ea cum animorum emendatione conjuncta esset (Jo. 3, 3 s. coll. Matth. 11, 20 ss.). Denique legationem et auctoritatem divinam suam probaturus ad universos provinciae a se administratae salutares effectus (τὰ ἔργα) ) provocavit

<sup>1)</sup> Si ibi creationis (בְּרַאָּבְה) vocabulum, de miraculo dictum, premere liceret (sed cf. locum Jerem. 31, 22): profecto e scriptoris mente in miraculis edendis eadem ac in toto universo creando Dei efficacia cerneretur prorsus absoluta et immediata nec ullo naturae ministerio adstricta.

<sup>2)</sup> Cf. Bertholdt: Christologia Judaeorum p. 168 sq.

<sup>3)</sup> Ad fata Christi portentosa pertinent miracula, quibus natalia ejus atque excessus e vita illustrata sunt, potissimum resurrectio et adscensus in coelum, de quibus in Christologia disputabitur.

<sup>4)</sup> Τα ἔφγα in evang. joanneo partes sunt τοῦ ἔφγου, totius officii Christo divinitus mandati (4, 84. 17, 4). Itaque eorum notio latius pa-

(Jo. 5, 36 s. 10, 25. 14, 11. 15, 24. coll. Matth. 11, 5.), cosque, qui portenta ἐπιδεικτικά ab ipso postulaverant, omnino ad personam suam et efficaciam universe spectatam tanquam signum coelitus datum revocavit, quo aequales ad poenitentiam graviter compellerentur (Luc. 11, 29 s. coll. Jo. 6, 30 ss.).

— Idem atque Christus Paulus apost. de miraculis tulit judicium 2 Cor. 12, 12. Rom. 15, 18 ss. coll. 1 Cor. 1, 22.— Ceterum in evangeliis haud raro docetur, prosperum miraculi successum e fide pendere, h. e. fiducia in gratioso Dei auxilio tum iis, qui miraculum ederent (Mtth. 17, 20. 21, 22. Marc. 11, 23 s. coll. 4 Mos. 20, 12), tum iis, in quos miraculosa vis exerceretur (Matth. 9, 22. 28. 15, 28. Luc. 17, 19. Marc. 5, 34. 6, 1—6.), reponenda, unde Christo, ubi fides sibi denegaretur, miraculorum patrandorum facultas ademta erat (Matth. 13, 58. Marc. 6, 5).

### § 36. Ecclesiasticae doctrinae historia antiquior.

Ecclesiae patres plurimi in biblicae miraculorum notionis simplicitate substiterunt. Sed argumento e miraculis ducto ad religionis christianae supranaturalem originem Ethnicis persuadendam non magno cum successu utebantur, quippe qui et ipsi sua miracula jactarent suosque thaumaturgos. Christiani quidem Ethnicorum miracula a daemonum vi repetebant, sed Ethnici hoc opprobrium ad Christianos retorquebant. Quapropter ecclesiae patres divina miracula e salutari eorum fine, ex honesta thaumaturgi indole causaeque, quam ageret, praestantia cognosci docebant. Primus

teat necesse est, quam notio miraculorum, neque solum miracula (quae a Joanne numquam non σημεῖα vocantur), sed omnino omnia comprehendit, quibus Christus docendo et agendo mandato Dei satisfecit. Quae latior nominis notio e loco 5,20 dilucidissime patet, ubi eo miracula, judicium, quod Christus de hominibus exerceat, ac duplex hominum resuscitatio, moralis et plysica, comprehenduntur. Neque obstat locus 14, 10, ubi τὰ δήματα et τὰ ἔργα sibi opponuntur ideoque sermones ab operibus sejungi videntur, dummodo τὰ δήματα de sermonibus per se spectatis, τὰ ἔργα de sermonum effectibus una cum ceteris Christi operibus intelligamus. Bandem notionis τῶν ἔργων explicationem defendunt Chr. Lud. Guil. Stark (De notione, quam Jes. in iis locis, ubi ad ἔργα sua provocat, huic vocabulo tribuerit, Jen. 1813, rec. in ej. Paraphrasis et commentarius in ey. Jo. capp. 13—17. Jen. 1814), Lücke (Coomm. Job. II, p. 599 ss. 3 Aufl.) Köstlin (Lehrbegriff des Evang. u. d. Brr. des Joh. Berl. 1843. p. 164 ss. p. 216: Έργα ,,dte ibb. Sünde u. Uebel siegenden Erfolge des Wirkens Jesu").— In partes prorsus sibi contrarias iverunt Chr. Fr. Fritzsche (in Fritzschiorum Opscc. p. 110 ss.) et J. D. Lud. Voretzsch (Quaeritur, τὰ ἔργα quaenam sint, ad quae Jes. in Jo. ev. provocavit. Altenb. 1834), quorum ille τὰ ἔργα idem esse quod σημεῖα, hic a τῶν ἔργων notione miracula prorsus sejungenda esse docere studet.

Augustinus miracula ad solum mirantium spectatorum sensum retulit, quum ea non contra naturam, sed contra quam esset nota natura (cuiusmodi eventa posthac mirabilium s. miraculorum subjectivorum, s. relativorum nomine a miraculis nude dictis s. absolutis s. objectivis distinguebantur) fieri doceret, atque admiranda Dei in consueto naturae cursu opera inusitatis prodigiis aequipararet 1). Praeterea Origenes et Augustinus ethicos rei christianae effectus externis miraculis longe majores declaraverunt 2). Nihilominus jam patrum tempestate nonnullis miraculorum descriptionibus ea severior notio subest 3), cui posthac soli laus orthodoxiae Inter mediae actatis theologos Jo. Scotus Erigena sententiam notatu dignissimam et nostris diebus a nonnullis recoctam protulit, qua miraculorum edendorum facultas e mentis humanae a peccatis alienae et cum divina voluntate unitae plenissima in externam naturam potestate explicatur 4). — Subtilissimam de miraculis theoriam post-

<sup>1)</sup> De utilitate credendi c. 16: "Miraculum voco, quidquid arduum aut insolitum supra spem vel facultatem mirantis apparet." — De civ. Dei XXI, 8: "Omnia portenta contra naturam dicimus esse, sed non sunt. Quomodo est enim contra naturam, quod Dei fit voluntate, quum voluntas tanti utique conditoris conditae rei cujusque natura sit. Portentum ergo fit non contra naturam, sed contra quam est nota natura.... quamvis et ipsa, quae in rerum natura omnibus nota sunt, non minus mira sint essentque stupenda considerantibus cunctis, si solerent honines mirari nisi rara." — Enarrat. in Ps. 110: "Tot per universam terram arbores (Deus) creat et nemo miratur." — In tract. in Jo. 8, 24 modum, quo Deus quotannis e vineis procreat vinum, miraculo Canae edito aequiparat, imo majorem declarat. — Cic. Nat. D. II, 87: "Assiduitate quotidiana et consuctudine oculorum assuescunt animi, neque admirantur, neque requirunt rationes earum rerum, quas semper vident, perinde quasi novitas non magis quam magnitudo rerum debeat ad exquirendas causas excitare.

Lessing: "Der Wunder grösstes ists, dass uns die wahren ächten Wunder so gemein und so alltäglich werden künnen."

<sup>2)</sup> Origen. c. Cels. II, 48: Είποιμ' αν, στι κατά την Ίησοῦ ἐπαγγελίαν οἱ μαθηταὶ καὶ μείζονα πεποιήκαι ών Ἰησοῦς αἰσθηταῦν πεποίηκεν ἀεὶ γὰο ἀνοίγονται ὁφθαλμοὶ τυφλῶν την ψυχήν καὶ ῶτα τῶν ἐκκκωφημένων πρὸς λόγους ἀρετῆς. Augustin Tr. in Jo. XVII, 1: 
, Plus est, quod vitia sanavit animarum, quam quod sanavit languores moriturorum."

<sup>3)</sup> Sedulli Mirabilia divina s. Carm. pasch. I, 68 — 71: "Subditur omnis imperiis natura tuis (h. e. Dei), rituque soluto transit in adversas jusu dominante figuras." I, 204: "Dic ubi sunt, natura, tuae post talia (sermo fuerat de Daniele in antro leonum) leges?" III, 155 sq.: "Hunc (daemoniacum) protinus ordine sacro curavit versis Deus in causis." — Nonnus Metaphras. in Joann. ev. c. 9, cf. Baumg.-Crusii Opusc. (Jen. 1836), p. 222. — Praeterea graeci patres nonnumquam inter σημείον atque τέρας ita distinguebant, ut illud dicerent, quod secundum naturam fieret insigne, hoc, quod praeter eam fieret. Cf. Suiceri Thes. s. v. σημείον. Theophyl. ad Rom. 15, 19.

<sup>4)</sup> De divis, naturae IV, 9: "Si humana natura non peccaret, eique,

hac ab Orthodoxis receptam, etsi nulla symbolica auctoritate sancitam, inter Scholasticos effinxit Thomas Aquinas. Qui inter miracula proprie dicta atque ea distinxit, quae dicerentur "non simpliciter, sed quoad nos", s. "mirabilia." Illa dixit "omnia, quae divinitus fierent praeter ordinem communiter servatum in rebus", haec autem, quae fierent praeter ordinem naturae nobis notae, per virtutem creatam nobis ignotam, qualia daemones facerent sua virtute naturali. Miraculorum proprie dictorum tres distinxit gra-Primum et summum gradum tenere ea docuit, quae ad ipsam "facti substantiam" pertinerent nec ullo modo per naturam fieri possent, velut si sol retrocederet. Secundum gradum tenere ea, quae facultatem naturae excederent ,,non quantum ad id, quod fieret, sed quantum ad id, in quo fieret", velut resuscitationem mortuorum et illuminationem coecorum. Etenim a natura quoque procreari vitam, sed non in mortuo; praestari visum, sed non in coeco. "Tertio modo excedere aliquid facultatem naturae quantum ad modum et ordinem faciendi," velut quando per Dei vim morbus subito sanetur aut aer in pluvias densetur praetermissis naturae causis atque viribus. — Ceterum jam ab ecclesiae incunabulis exstitit atque etiamnunc in utraque catholica ecclesia valet persuasio de miraculorum perpetuitate (cf. Mtth. 17, 20. Mrc. 16, 17 s. Jo. 14, 12), in qua Catholici praecipuam suae tanquam verae ecclesiae notam cernunt, ita tamen, ut nulla miracula fide digna censeantur, nisi quae episcopus recognoverit et approbaverit 5).

## §. 37. Historia recentior.

Lutherus, relictis Scholasticorum argutiis, ad simpliciores Augustini sententias rediit 1). Itaque iis, quae interna

qui eam condiderat, immutabiliter adhaereret, profecto omnipotens esset; quidquid enim in natura rerum fieri vellet, necessario fieret, quippe dum nihil aliud vellet, praeter quod creatorem sui fieri velle intelligeret."

<sup>5)</sup> Conc. Trid. Sess. XXV, § 478. — Cf. Tholuck: Ueb. d. Wundergabe d. kathol. Kirche, in ej. Vermischte Schriften 1 Bd. (Hamb. 1839). Nr. 1.

<sup>1)</sup> Opp. T.1, p. 2065: Ich habe neutich zwet Wunder gesehen, das erste, da ich zum Fenster hinaus sahe, die Sterne am Himmel und das ganze schöne Gewölb Gottes, und sahe doch nirgend keine Pfeiter, darauf der Meister solch Gewölb gesetzt hatte, noch fiel der Himmel nicht ein u. stehet auch solch Gewölb noch feste." T. XI, 2060: "Wir sind's zwar also gewohnt, dass d. Korn jährlich aus d. Erde wächst, u. durch solche Gewohnheit so geblendet, dass wir solches Werks nicht achten. Denn was wir täglich sehen u. hören, das halten wir nicht für Wunder, und ist doch ja so gross, ja, wenn man recht'davon reden soll, wohl grösser Wunder, dass es aus Sand

religionis christianae vis perpetuo in animos efficiat, longe majorem tribuit praestantiam, quam externis miraculis²) Atque etsi prodigia rudiore aevo ad rem christianam inaugurandam hominibusque commendandam plurimum valuisse atque etiamnunc ad efficienda prima fidei initia valere non denegaret, eos tamen, qui internis argumentis ducti illam amplexi essent, externis facile supersedere posse³), eos vero, quorum animi verbi divini praedicatione non flecterentur, ne miraculis quidem moveri⁴) bene intellexit. Nec quidquam portentis probari docuit, nisi haberent praestantiam causae comprobandae adjunctam³). In libris symbolicis miracula vix semel ac tecte commemorantur (F. C. p. 767 extr.). Sed theologi sec. XVII scholasticam notionem denuo amplexi has distinctiones proposuerunt: I. 1) mirabilia (Θαυμάσια, mira s. miracula relativa, subjectiva); 2) miracula (mir. rigorosa, absoluta, objectiva, Θαύματα). II. 1) miracula naturae,

und Steinen das Korn giebt, als dass er mit steben Broden den Haufen speist. Adde T. I, p. 2060. III, p. 1420.

<sup>2)</sup> T. XI, p. 1838: "Es sind aber solche (externa miracula) noch eitel ger in ge u. fast kin dische Wunderzeichen gegen den rechten hohen Wundern, so Christus ohne Unterlass in d. Christenheit wirkt durch seine göttliche allmächt. Kraft, nämlich dass die Christenh. auf Erden vertheidigt und erhalten wird und noch etwas Gottenwort u. Glauben, ja noch ein Christ bleibet auf Erden wider d. Teufel u. alle seine Engel, item wider so viel Tyrannen, Rotten und falsche u. undankbare Leute unter den Christen, ja auch wider unser eigen Fleisch u. Blut. — Wir sollen billig rühmen die grossen Wunderthaten, so Christus täglich in seiner Christenheit ihut, dass sie des Teufels Kraft u. Macht überwinden u. so viel Seelen aus des Todes u. der Höllen Rachen reissen." Adde T. VI, p. 295. XII, p. 1542.

<sup>3)</sup> T. XII, p. 1543: "Solche (d. äusseren) Zeichen sind allein darum geschehen, damit die christl. Kirche gegründet, eingesetzt u. angenommen würde. — T. XI, p. 1839: "Jene sichtbaren Werke sind allein Zeichen für d. unverständigen, ungläubigen Haufen u. um derer willen, so man noch herzubringen muss: wir aber, die schon solches wissen u. dem Evangel. glauben, was dürfen wir derselben für uns? — Für die Heiden hat Christus wohl müssen äusserl. Zeichen geben, die man vor Augen schen u. greifen müchte, aber d. Christen müssen viel hühere himmlische Zeichen haben, dagegen jene noch irdisch sind. Darum ist nicht Wunder, dass sie nun aufgehöret, nachdem d. Evangel. allenthalben verkündigt ist denen, die nichts zwor von Gott gewusst haben, die er hat müssen mit äusserlichen Wundern herzuführen und als den Kindern solche Aepfel u. Birnen fürwerfen."

<sup>4)</sup> T. IX, p. 674: "Ich wollte nicht, dass ich Gnade hälte, Wunderzeichen zu thun. Denn welche sich an d. Wort nicht kehren, dawider alle Welt nicht mucken kann, solche werden auch d. Zeichen nicht bewegen."

<sup>5)</sup> T. X, p. 314: "Wo gleich ein Wunderzeichen für den Papst wider d. weltt. Gewalt geschähe –, soll man dasselbe nicht anders achten, denn als durch den Teufel geschehen."

quae Deus in externo rerum ordine s. in regno naturae edit. 2) m. gratiae, operationes in hominum animos, quibus Deus eos salutis a Christo partae participes reddit. 3) m. poten-tiae, quorum causa est omnipotentia Dei, et scientiae, s. ea, quibus quae temporis vel spatii intervallis occulta sunt. cognoscuntur. 4) m. suspensionis et restitutionis. quibus naturae leges suspenduntur et restituuntur. 5) m. immediata. quae Deus ipse edit, et mediata, quae per angelos aut homines efficit. III. Divina et diabolica, quae posteriora nihil nisi mirabilia dicuntur esse. Nihilominus illi theologi miraculis tantummodo secundariam probationis vim tribuerunt. nec quidquam iis probari intellexerunt, nisi haberent doctrinae veritatem conjunctam. Etsi Lutherus miraculorum perpetuitati non infestus fuisset 6) nonnullique ex ejus successoribus ea in re ei adstipulati essent?), tamen, ut non solum perpetuorum miraculorum a Catholicis jactatorum praestigiis, verum etiam opprobrio occurreretur, quo iidem Evangelicorum consociationi, quippe miraculorum splendore destitutae, ecclesiae dignitatem abjudicant, apud nos sensim invaluit sententia de miraculorum facultate prophetico et apostolico aevo absoluta et conclusa. — Miraculorum theoria primum a Spinoza acerrime impugnata est. Qui quum Deum et rerum naturam confunderet, non potuit non unicam divinae voluntatis manifestationem in naturae legum imperio cernere, ita quidem, ut si quid contra naturam fieret, id fieret contra Dei voluntatem. Quapropter posse fieri miracula negavit. Miracula in ss. litteris narrata aut naturaliter aut omnino non evenisse; quae naturaliter facta esse videantur, a narrationum forma et narrantium judicio distinguenda esse docuit. Inter Deistas anglicos miraculorum infestissimi adversarii exstiterunt Woolstonius († 1731) et Annetus († 1768), quorum ille ea ad allegorias misere contorsit 8). — Quemadmodum Spinoza philosophicis, ita Hu-

<sup>6)</sup> T. XI, p. 1338: "Es ist aber zu wissen, dass d. Zeichen gegeben sind zum Zeugniss u. öffentl. Beweisung dieser Predigt d. Evang., wie sie denn sonderlich im Anfange desselben besonders haben stark gehen müssen, bis dass das Evang. in der Welt ausgebreitet worden, da de nicht mehr so gemein sind. — Wiewohl es wahr ist, dass allezeit dieselbe Kraft u. Wirkung in der Christenheit bleibet, dass wo es noth wäre, auch noch wohl solche Wunder geschehen können. Wie denn auch oft geschehen ist u. noch geschieht, dass in Christi Namen der Teufel ausgetrieben, die Kranken gesund werden u. Vielen in geistl. u. leibl. Nöthen geholfen wird."

<sup>7)</sup> Quenstedt: I, p. 472: "Nolim negare, Jesuitas in India et Japonia vera quaedam miracula edidisse."

<sup>8)</sup> Woolston: Discourses on the miracles of our Saviour. Lond. 1729. Defense of his Discourses. Lond. 1729 — 30. 2 Voll. Cf. Lechler: Geschichte d. engl. Deismus, p. 289 — 323.

mius 9) (+ 1766) in impugnanda miraculorum possibilitate historicis usus est argumentis. — Leibnitio praecunte Bonnetus'10) († 1793) a notione "praestabilitae harmoniae," quae dicebatur, ita petiit argumentum pro miraculis, ut eorum semina jam a mundi primordiis ordini rerum per Deum inspersa constituto tempore germinare et provenire doceret (praeformatio miraculorum). Wolfius cum asseclis suis miraculorum severiori notioni patrocinatus est. Sed a fine proxime superioris seculi supranaturalistae theologi.longe plurimi, servato quidem miraculorum nomine, in mirabilium notione acquieverunt 11), qua ad defendendam narrationum biblicarum fidem uterentur. Paucissimi, velut Ull mannus 12). Jul. Müllerus 13), in orthodoxa sententia tuenda etiamnunc enituntur. Rationalistae aut et ipsi mirabilium notionem tenuerunt quidem, sed ad solas aegrotorum sanationes prorsus singulares accommodaverunt 14); aut naturalis, quae dicitur, interpretationis praesidio miracula biblica ad eventus mere naturales nec raro admodum vulgares contorserunt (Paulus 15)); aut ad mythos revocarunt (Strauss 16), cf.

6

<sup>9)</sup> In libro: Essay on miracles. Lond. 1748. Deutsch (v. Tennemann). Jen. 1790.

<sup>10)</sup> Recherches philosophiques sur les preuves du Christianisme. Ed. II. Génève 1771. — Reclissime jam Roussavius († 1778) posse fieri miracula concessit, sed necessaria ea esse et certis notis conspici posse negavit. Cf. ej. Lettres écrites de la montagne. Amst. 1764. (in epist. tertia) in ej. Oeuvr. ed. de Deux-ponts. T. XII. Cf. Röhr: Krit. Prediger Bibl. XIX Bd. (1838), 4 Hft, p. 749 ss.

<sup>11)</sup> Morus: Mirac. sunt "effectiones, quas in cognita nobis serie ordinis naturae vulgo non reperimus nec ex ea explicare possumus. — Reinhard: "Mirac. est mutatio a manifestis naturae legibus abhorrens." Tholuck (Glaubwird. d. evang. Gesch. p. 419): "Wunder ist ein von dem uns bekannten Naturlaufe durchaus abweichendes Ereigniss, welches einen religiösen Ursprung u. einen rel. Endzweck hat."

<sup>12)</sup> In libro Historisch od. Mythisch? (Hamb. 1838), p. 135 sqq.

<sup>13) 2</sup> Progrt. De miraculorum J. Chr. natura et necessitate. Marb. 1839 et Hal. 1841.

<sup>14)</sup> Inter alios Röhr: "Die wunderthät. Wirksamkeit unseres Herrn, in ej. Christol. Predigten II Samml. No. 8.

<sup>15)</sup> In libris Commentar üb. d. N. T. 3 Bde. Lüb. 1804. 2 Aufl. IV Bd. Lüb. 1804. Leb. Jesu. Heidelb. 1828. 2 Bde. Exeg. Handb. 2u d. 3 erst. Evang. 3 Thle. Heidelb. 1830 — 33. Praeiverant Bahrdtius, Venturinius (Natürl. Gesch. d. grossen Propheten v. Naz. Kopenh. 1800 — 06. 4 Bde), Eckius (Versuch, d. Wundergesch. d. N. T. natürl. zu erklären. Berl. 1795), alii.

<sup>16)</sup> Potiores Straussii in mythica interpretatione antecessores sunt Geo. Lor. Bauer: Mythologie d. A. u. N. T. 1802. 2 Bde. Kaiser: Bibl. Theol. I, p. 195 ss.

§ 60); aut denique in iis nihil nisi commenta a scriptoribus ss. consulto efficta viderunt (Bruno Bauer.). Neque defuerunt, qui ex Hegelii et Schleiermacheri scholis profecti, aliquam orthodoxiae speciem captaturi ipsa portenta maxime stupenda, potissimum N. T., e mentis in externam naturam vi et potestate explicare posse sibi viderentur 17). Juveniles denique Hegeliani in impugnandis miraculis Spinozae vestigia premunt neque ea in protervissimum ludibrium vertere reformidant 18).

### § 38. Severioris de miraculo notionis censura.

Ammon: De notione miraculi. 2 Progr. in ej. Opuscc. Gött. 1803. Süskind: Ueb. Begriff u, Möglichk. d. Wunders, in Flatt: Magazin 3 St. p. 40 ss. — (Böhme:) De miraculis eyzeulolov. Zwick. 1805. — H. N. Clausen; Krit. u. Darstell. d. Wunderbegriffs, in Schröter u. Klein: Oppositionsschr. 6 Bd. 2 Hft. p. 179 ss.

Quum supranaturalis revelatio species sit miraculi: de miraculi notione omnia valent, quae § 24 — 26 de revelatione docuimus. Concedenda igitur est logica et metaphysica possibilitas. Etsi enim vulgo objiciatur, miraculis naturalem rerum cursum et ordinem turbari, nihil tamen impedit, quo minus censeamus, Deum ab aeternis immediatae suae efficaciae eum locum reliquisse, quo ea cum naturali ordine optime conspiraret. Quod autem morali possibilitati objecerunt, miraculi notione sapientiae Dei injuriam fieri (§ 24), nec non legis moralis sanctitatem et certitudinem periclitari\*),

<sup>17)</sup> Velut Br. Bauer., olim, quam orthodoxiae patronum se geretet, Rosenkranz., Billroth. (Vorles. üb. Religionsphilos. p. 132 sq.), quos egregie perstringit Strauss: Glaubensl. I, p. 245 ss. Ipsorum Hegelii et Schleiermacheri de miraculis judicia sana sunt et liberalia.

<sup>18)</sup> Cf. prae ceteris Feuerbach: Sämmtl. Werke. I Bd. (Leipz-1846.) Nr. 1: Ueb. das Wunder.

<sup>&</sup>quot;) Ammon: Fortbild. des Christenth., T. IV, p. 290: "Der orthod. Ansicht v. d. Wundern liegt nicht allein eine theoret., sondern auch prakt. Abnormität zu Grunde, welche der Sünde als sittlichen Anomie gleich zu stellen ist. Denn wenn ich glauben kann, dass Golt in besond. Fällen seine eigenen Naturgesetze ausser Kraft setze, welche die Basis unseres sinnl. Wirkens sind, so kann u. wird er das noch vielmehr im Laufe seiner rechtl. u. sittl. Gesetze thun; so kann er das christl. Gebot des Glaubens ebenso wohl aufheben od. vertagen, wie das mos. Gesetz der Werke; so kann er dem nichtswürdigen Sophisten u. Wüstlinge eine ebenso glänzende Himmelfahrt bereiten, als dem ehrwürdigsten aller Märtyrer; die ewige Einheit des geistigen, sittl. u. sel. Lebens ist dann in thren Grundfesten erschültert, u. die im Grössten, wie im Kleinsten anbetungswürdige Ordnung Gottes im Laufe seiner Weitregierung zum Ukasenwechsel eines morgenländ. Herrschens herabgedrückt."

quippe qua notione Deus parum sibi constare videretur, id prorsus vanum est, quum ponere liceat, Deum ad certa consilia exsequenda miraculosam efficaciam sibi reservasse et veluti legem sanxisse. At vero neque necessitas miraculorum probari potest, neque ulla eorum exstant criteria. Nam qui eventum aliquem, etsi vel maxime rarum et stupendum, e naturae legibus et viribus explicari non posse, probare vellet, ei harum omnium legum et virium cognitione opus esset. Omni autem facultate caremus, qua supranaturales effectus a naturalibus, immediatos Dei actus a mediatis discernamus. Praeterea etiamsi ederentur et certis notis cognoscerentur miracula, tamen nullius causae religiosae veritatem aut divinitatem demonstrare possent, quia inter ejusmodi causam et miracula internus et necessarius nexus non pateret.

#### § 39. ·Biblicorum miraculorum censura.

Schott: De consilio, quo Christus miracula ediderit. Lips. 1809 et Viich. 1810. rec. in ej. Opuscc. T. 1, Nr. III et IV. — Kösters Immanuel od. Charakteristik d. neutest. Wundererzählungen. Letpz. 1821. — J. C. G. Johannsen: Jesus u. s. Wunder, in Schröter u. Klein Oppositionssehr. 5 Bd. (1821.) 4 H. p. 571 — 607. et 6 Bd. (1822.) 1 H. p. 31—512— Schott: Briefe üb. Relig. u. christl. Offenbarungsylauben p. 156 ss. — Strauss: Leben Jesu, II Bd. p. 1 ss. — Weisse: Ev. Gesch. 1, p. 334 ss. — Grimm: Glaubwürd. d. evang. Gesch. p. 77—119.

Quum denique historia doceat, miracula tantum tamdiu suisse edita, quamdiu fieri crederentur, cessavisse autem, ubi fides iis denegaretur: profecto omnes de miraculis traditiones accurato et severo examini subjiciendae sunt. Ex qua lege ne biblicas quidem narrationes eximere licet, quum abjecto severiore inspirationis dogmate solidissimum plenissimae scriptorum ss. fidei fundamentum collapsum sit. Neque notione mirabilium ad historicam illarum narrationum veritatem defendendam quidquam efficitur, quum ejusdem notionis auxilio omnia quoque incredibilia ac taediosissimae superstitionis commenta in profanis litteris tradita defendi possint. Qui vero biblica miracula ad naturales eventus revocare tentarunt, iis ad quaesita interpretationis artificia confugiendum erat, quibus sacrum textum misere torquerent\*). — Mythicae interpretationis praesidio sacris narrationibus hermeneuticum quidem suum jus vindicatur, sed amplior et liberior ejus usus nisi in explicandis V. T. miraculis permitti non

<sup>\*)</sup> Cf. Heubner: Miraculorum ab evv. narratorum interpretatio gramm. asserta contra eos, qui e naturae causis illa deducere conantur et ab ipsis ss. scriptoribus deducta esse affirmant. Viteb. 1807. Un gerer: Essat critique sur l'interpret. naturelle du N. T. Strassb. 1842.

potest, quippe quorum pleraque in libris tradantur compluribus seculis post ipsa eventa conscriptis, per quod temporis spatium imaginationi populari amplissima facultas facta erat tum puros mythos effingendi, tum res historicas specie et splendore miraculorum exornandi, etsi nonnullis portentis, quae res in facto posita subfaisse videatur, etiamnunc facili conjectura assequi possimus, velut 2 Mos. 14, 21. c. 16. c. 13, 21 sq. (coll. Curt. Ruf. V, 2). Josua 6, 4 sqq. Ad efformandas V. T. miraculorum traditiones poetica et theocratica Hebraeorum sentiendi loquendique ratio plurimum contulisse videtur.

### § 40. De eadem re.

At vero quominus eundem amplum mythicae interpretationis usum in N. T. permittamus, non solum testimoniorum auctoritate, sed etiam tota rei primordiorum christianae indole et connexu impedimur. Etenim ut evangeliorum auctoritatem utpote a mythorum patronis impugnatam mittamus. restant Pauli effata de facultate mirabilia patrandi, inprimis morbos prorsus singulari modo sanandi et sibi et aliis Christianis concessa (2 Cor. 12, 12. Rom. 15, 18. 1 Cor. 12, 10. 26. Gal. 3, 5. coll. Hebr. 2, 4), id quod etiam patres eccle-Quae res omni dubio siastici de sua aetate referunt 1). superior impellit nos, ut ex lege conclusionis a minore ad majus faciendae eandem vim in Jesu quoque et eminentiore quidem modo efficacem (Rom. 15, 18) fuisse statuamus. Deinde quum Judaei Messiam miraculis se comprobaturum esse sperarent (§ 35), profecto Jesus apud magnam popularium partem fidem sibi parare non potuisset, nisi eximia et vero etiam prorsus singularia opera edidisset. In quibus operibus judicandis etsi propter summas miraculi severiore sensu intellecti difficultates non aliam normam nisi naturae et experientiae leges sequi possimus, tamen tenendum est, quod Goethius docet, naturae legum et finium notionem flexibilem (elastisch) esse, h. e. ita comparatam, ut admittat ampliationem, qua ei subsumuntur si quae evenerint nova et insolita vel prorsus singularia. Ne quis vero hac regula ad turpissima quaevis superstitionis commenta defendenda abutatur, insolitis et prorsus singularibus similitudo quaedam et analogia cum rebus satis cognitis et exploratis intercedat necesse est. Jam vero plurima Christi miracula sanationes aegrotorum erant, quarum plerarumque historia satis explo-

<sup>1)</sup> Tholuck: Vermtschte Schriften 1 Bd. p. 28 sqq. Wegscheideri Institt. p. 202. not. c.

rata exempla exhibet non prorsus absimilià 2), et quae explicationem admittunt tum e pietatis in Christo efficacis lervore, tum e fiduciae in afflictis ab eo excitatae fortitudine. Praeterea si respexerimus personam Christi prorsus singularem et summum finem divinitus ei propositum, si perpenderimus, quemvis hominem a Deo viribus instrui ad finem suum assequendum necessariis: nihil de rectae rationis jure derogabimus statuentes, Jesu Christi voluntatem eminentiore a Deo vi et facultate praeditam suisse 3), qua etiam facere potterit, quae vulgarem experientiam superarent. Ita sententia illa, qua Christi miracula e mentis in naturam imperio repetuntur (§ 38), si ad aegrotorum sanationes refertur, nihil habet, in quo offendatur. Quod autem de aegrotorum sanationibus valet, non ad ea miracula transferre licet, quibus Jesus in res vità carentes vim exercuisse dicitur, quae miracula prorsus magicam indolem referent nec solum iis portentis absimilia sunt, quae in apocryphis evangeliis traduntur, verum etiam ex parte principiis a Christo diserte declaratis aperte repugnant (cf. Joh. 2, 1 ss. Matth. 17, 27. coll. Matth. 4,3.4.; — Matth. 14, 25. coll. 4, 6. 7.; — Matth. 8, 26. coll. 12, 38. 16, 1 ss.; — Matth. 21, 18 sqq. coll. Luc. 9, 54 sq.) 4). Ex narrationum de ejusmodi portentis ingenio et natura pendet, num naturalem eventum, sive jam a primis spectatoribus, sive in traditione orali miraculi specie exornatum, conjicere, an dictum aliquod Christi symbolicum vel parabolam male intellectam et historiae formâ indutam (Matth. 21, 18 sqq. coll. Luc. 13, 6 sqq.), an merum mythum statuere, an ab omni judicio abstinere consultius sit. Traditionibus denique de prodigiis, quae Christi nativitatem illustrasse dicuntur, de angelophaniis, diaboli (Matth. 4, 3 ss.) et mortuorum (Matth. 17,3 ss.) apparitionibus, de adspectabili Christi in coelum <sup>adscensu</sup> duntaxat mythicae interpretationis praesidio lux affunditur

# § 41. De eadem re.

Ita miracula Christi, quatenus vere facta sunt, legitimum causarum ordinem non excedunt quidem, sed superiorem in

<sup>2)</sup> Exempla attulimus in libro Glaubio. d. evang. Gesch. p. 87 ss.
3) Ex Weissii (Evang. Gesch., l Bd. p. 335 et 348 ss.) corport Christi inhabitabat vis magneticae similis, quae inde in aegrotorum corpora emanabat. Sed quibus difficultatibus haec sententia laboret, exposumus in lib. cit. p. 103 sq.

<sup>4)</sup> Fuerunt nuper, qui praecunte Augustino miracula, cujusmodi exstant Jo. 2, 1 ss. Matth. 14, 14 ss., 21, 18 ss. ex accelerata naturae efficientia (beschleunigter Naturprocess) repeterent. Sed jam nunc apud omnes explosa est haec opinio.

eo gradum obtinent. Etsi cum interna religionis christianae praestantia idealique ejus et aeterno argumento nullo nexu necessario cohaereant, etsi eorum vis proxime ad aequales Christi spectaret, tamen, quum internam servatoris excellentiam declarent, ad nostram quoque ejus admirationem excitandam et promovendam fidemque in providentia divina collocandam et alendam non invalida sunt. Non argumenta, sed adjumenta fidei sunt. In institutione populari, ne inbecilliorum conscientia turbetur, ab omni subtiliore eorum explicatione prorsus abstinere consultissimum est. Incultiores enim homines in his externis rebus solidissimum causae christianae fundamentum cernunt, quo collapso omnis eorum pietas et religio corruit. Ethica potius et religiosa narrationum de miraculis momenta diligenter excutienda et ad vitam accommodanda sunt.

## § 42. De orthodoxa vaticiniorum notione.

Multo majorem quam miraculis probationis vim theologi orthodoxi jam a patrum ecclesiasticorum aetate argumento e vaticiniis ducto tribuebant. Vaticinium (ΣΕΓΧ), προφητεία), severiore sensu intellectum, non confundendum est cum oraculo. h. e. praedictione ab Ethnicorum sacerdotibus tanguam deorum interpretibus tam ambiguis verbis edita, ut qualiscunque eventus ad eam inflecti posset; neque cum conjectura, h. e. futurarum rerum conclusione, e praeterito vel praesenti rerum statu ad analogiam similium eventuum facta; neque cum praesagio s. praesagitione, h. e. eventuum proxime futurorum et plerumque infaustorum, nos ipsos vel familiares nostros attinentium, obscuriore praesensione; neque cum hariolatione (Wahrsagung), h. e. fraudulenta vel superstitiosa rerum futurarum praedictione. - Res vaticiniis praenuntiandae contingentes (zufüllig) sint necesse est sive ita comparatae, ut earum necessaria causa nullo modo perspici possit ideoque eae fieri et posse et vero etiam non posse videanțur 1). Deinde vaticinio eventus respondeat necesse est (5 Mos. 18, 22: Jer. 28, 9). Denique ne quis quod temere aut jocose praedicit, eventum casui et fortunae relinquens, pro vaticinio venditet, necessarium est, ut vaticinium veraci et

<sup>1)</sup> Facile intelligitur, notionem contingentium rerum, quas necessariis opponimus, relativam et humanam esse neque in Dei intellectum cadere, qui omnium rerum necessitatem perspicit. Alio sensu patrio sermone notiones zufällig et wesentlich sibi opponuntur. Necessarium (wesentl.) in objecto aliquo id dicitur, quod ejus naturam constituit, ut in homine ratio; non necessarium (unwesentl., quod barbare appellatur accidens) quidquid abesse potest salva naturae objecti integritate, ut in homine divitiae, doctrina.

serio animo edatur. Unde vaticinium dicendum est rei contingentis praedictio certa ac definita, veraci et serio animo edita, cui eventus respondit<sup>2</sup>), cujus praedictionis facultatem supranaturalistae ab immediata Dei inspiratione repetunt. Vaticinia, eo quem diximus sensu intellecta, theologi orthodoxi in ss. litteris permulta exstare eorumque gravissima docent esse de Jesu Christo in V. T. (messiana vaticinia) atque ab eo in N. T. edita. Argumenti, pro supranaturali religionis christianae origine e vaticiniis ducti, erudita et subtilis expositio olim theologia prophetica appellabatur<sup>3</sup>).

### • § 43. De veteris testamenti prophetia.

Knobel: Prophetismus der Hebräer. 2 Thle. Bresl. 1837. — Köster: Die Propheten des A. u. N. T. Leipz. 1838.

Hebraeorum prophetia e theocratiae ingenio et commodo nexa erat. Samuel enim, quum desiderio humani regis, quo populares agebantur, resistere non potuisset, theocratiae commodum et integritatem ordine prophetarum 1)

<sup>2)</sup> Vaticinia species sunt miraculorum scientiae (p. 80.). Quae scientia si ad res futuras spectat, prophetia appellatur.

<sup>3)</sup> Ex orthodoxiae ecclesiasticae lege argumentum uberius exposuerunt Chr. Aug. Crusius: Hypomnemata ad theol. propheticam. 3 PP. Lips. 1764 — 79. [G. Frz. Delitzsch: Die bibl. prophet. Theol., thre Fortbildung durch Crusius u. thre neueste Entwickelung seit der Christol. Hengstenbergs. Letpz. 1845]. Seiler: Die Weissag. u. thre Erfüllung aus d. h. Schrift dargestellt. Erl. 1794. Admodum perplexe et consuse idem argumentum nostri aevi rationibus accommodare studuit Hosmannus (theol. erlang.): Weissagung u. thre Erfüll. im N. T. Nördl. 1841 — 44. 2 Thle.

<sup>1)</sup> Sacra prophetarum inflammatio verbo ΝΞΙ, ΝΞΙΠ significatur, quod cognatum est verbis ΥΞΙ scaturire, in Hipbil hervorströmen lassen, v. c. hymnos quasi fundere Psalm. 19, 5; ΤΞΙ scaturire, Στι proferre, v. c. sapientes sermones Ps. 10, 3. Proinde Cal inusitatum ΝΞΙ videtur significasse inundare, Niph. inundari, Hithp. inundatum se praebere, se gerere, ΤΚΙΙΙ quod inundatum est, das Angesprudelte, ΝΊΙΙ qui inundatus est sc. spiritu divino, graece ποτίξεοθαι πνεύματι LXX Jes. 29, 10. 1 Cor. 12, 13; ex eadem imagine, qua το πνεύμα έπχεῖσθαι dicitur. ΝΊΙΙ igitur, quod ad sensum attinet, idem est ac πνευματικός, inspiratus, deinde Dei familiaris (1 Mos. 20, 7), Dei legatus et interpres, quo sensu 5 Mos. 34, 10 nomen de Mose usurpatur. Itaque hebraeum ΣΙΙ secundum etymologiam suam latius patet, quam graecum προφήτης, qui praedicit, a πρόφημι. Sed apud Graecos interdum (cf. Plat. Tim. p. 71 sq. Her o d. 7, 11. 8, 36) μάντεις s. vates, et προφήται, qui vatum oracula explicant, distinguuntur.

constituendo conservare studuit, h. e. virorum, summo religioso fervore inflammatorum, qui Jehovae legati et interpretes docendo, castigando, cohortando et consolando theocraticam mentem alerent et conservarent. exstinctam resuscitarent, eumque in finem Jehovae tanquam invisibilis regis justitiam distributivam in fatis populi conspicuam commonstrarent eique pro morali et religiosa eius conditione futuram sortem aut faustam aut adversam augurarentur, etsi futurarum rerum praescientia et praedictio non necessaria prophetarum nota esset. Quum potissimum a civitatis in duo regna discissae tempore conditio rerum parum responderet imagini animis conceptae, prophetae a futuro tempore et plerumque per regem e davidica stirpe oriundum idealem theocratiae conditionem ejusque ad omnes gentes propagationem speraverunt. (Spes messiana.) Hinc prophetarum praedictiones neutiquam illo, quo orthodoxi theologi voluerunt, sensu vaticinia sunt, sed potius prorsus singulare et illud quidem pia admiratione nostra dignissimum conjecturarum genus constituunt, quarum indoles et argumentum tum e praecipua quadam naturali mentis sagacitate diligentique rerum praeteritarum et praesentium observatione, tum e fervidissima fiducia, quam in Deo ejusque cum Hebraeis necessitudine semel inita reposuerant, tam facile intelligitur, ut supranaturalem vim et efficaciam in prophetarum animis conspicuam statuere minime necessarium sit 2). Neque res post secula futuras, sed semper quae proxime eventurae essent, prophetae praedixerunt, nec vix unquam unius hominum aetatis spatium sperando egressi sunt. Quapropter eorum praedictiones indolem et colorem temporis, quo editae sunt, referunt. Itaque Hoseas, Micha et Jesaias poenas divinas ab Assyriis minitantur, Jeremias a Chaldaeis. Neque unum messianum vaticinium e sententiarum nexu ad historicam Jesu Nazareni personam et causam spectat, quamquam haud paucis egregiis effatis ejusmodi rerum status annuntiatur, qui non multum abest ab ea humanarum rerum conditione, quam religionis christianae beneficio debemus. Cf. Jes. 2, 2 ss. Mich. 4, 2 ss. Jes. 52, 13 — c. 53. 55, 3. Jer. 31, 31 — 34. 32, 40. Joel 4, 1 ss. Ezech. 11, 19 ss. Sach. 12, 10. 8, 20 ss. 14, 9. Denique haud pauca in V. T., potissimum in penta-

Hebraei prophetae multum antecellunt Graecorum vatibus tum monotheismi, quem profitebantur, praestantia, tum consilio ethico et religioso, quod persequebantur. Cf. Redslob: Der Begriff des Nabi od. des sogen, Proph. b. d. Hebräern. Letpz. 1839. — Latissimo sensu vocc. προφήτης et προφητεύεν de eo dicuntur, qui abscondita sciat, Luc. 22,65. Jo. 4, 19.

<sup>2)</sup> Inter eos, qui in ecclesia christiana cum Hebraeorum prophetis aequari et conserri possunt, maxime eminet Savonarola († 1498).

teucho (ut 1 Mos. 25, 23. 27, 27 — 29. c. 39. 40. c. 49) ac Danielis libro vaticinia post eventum efficta exstant. — Rei, spatii intervallo occultae, miraculosa scientia commemoratur 2 Reg. 6, 12. — Judaei, qui Christi apostolorumque aetate et paulo ante vixerunt, multa V. T. effata, etiam e scriptis non propheticis, contra literalem eorum et historicum sensum allegoricae et typicae (§ 48) interpretationis auxilio tanquam diserta vaticinia ad Messiae personam et regnum contorserunt et ubique fere in V. T. clariores obscurioresve rerum messianarum adumbrationes invenerunt.

## § 44. Notiones N. T. de V. T. vaticiniis.

Surenhusii Biblos xaxallayig. Amstelod. 1713. — Döpke: Hermeneutik d. neutost. Schriftsteller. I Bd. Letpz. 1829. — Bleek: Ueb. d. Benutz. alttest. Stellen im N. T. in Ullmann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Kritt. 1835. 2 H. — Tholuck: Das A. T. in N. T. Hamb. 1836. — Jul. Wiggers: Diss. de interpretationis genere, quo in explicando V. T. novi test. scriptores usi sint. Rost. 1837.

N. T. scriptores (atque ex evangelistarum relatione Jesus ipse) eadem ac Judaei allegorica ac typica interpretatione utentes messianam Jesu dignitatem e V. T. probare student (Jo. 1, 46. 5, 46. 39. Act. 3, 24. Rom. 1, 2 al.), nec solum singula quaedam gravissima et salutari operi conjunctissima vitae a Jesu actae momenta (Jo. 13, 18. 17, 12. Luc. 24, 26 s. Act. 2, 25 ss. 1 Cor. 15, 3, 4, al.), verum etam minutiora, quae ei evenerunt (Matth. 2, 23. Jo. 12, 16. 19, 24), V. T. effatis praedicta esse docent. Neque in locis, jam a Judaeis ad Messiam relatis (5 Mos. 18, 15. 18 °), Ps. 2 et 110) acquieverunt, sed nova addiderunt (ut Ps. 16 et 22), ac statuisse videntur, ex ipsa Messiae sorte et efficacia appariturum esse, quae et quanta de eo jam praedicta, sed ante eventum non intellecta essent (Jo. 2, 19 s. 12, 16. 20, 9) °2), quamobrem ea quoque vitae Jesu momenta, quae cum Ju-

<sup>1)</sup> Quo in loco Judaei iisque praceuntibus N. T. scriptores atque theologi orthodoxi vocabulum אבים de Messla intelligunt. Sed e sensu bistorico nomen collective intelligendum est de prophetis, qui populo numquam defuturi essent. Nam בכיא bistorico nomen collective intelligendum est de prophetis, qui populo numquam defuturi essent. Nam בכיא bistorico nomen collective intelligendum est de prophetis, qui populo qui quibus la prophetis de prophet

<sup>2)</sup> Fuerunt quidem (§ 45), qui statuerent, N. T. scriptores locorum V. T. sensum historicum non ignorasse, nec nisi propter similitudinem ea ad res christianas accommodavisse eodem modo et eadem libertate, qua nos quoque inclytorum poetarum nostrorum aliorumque scriptorum patriorum effata ad res, de quibus modo agitur, applicare soleamus. Cui opinioni obstat, 1) quod N. T. scriptores nonnumquam historicum V. T. locorum sensum diserte rejiciunt, neque nisi ad Christum relata sibi ea constare docent: Act. 2, 27 — 31. Act. 13, 35 — 37. coll. Ps. 16, 10. — Gal. 3, 16; 2) quod phrases τοῦτο δὲ γέγονεν, Γνα etc. s. ὅπως πληφωθή τό

daeorum spe messiana maxime dissentirent, inprimis aerumas illius, crucis supplicium et e mortuis resuscitationem, tanquam certissima messianae dignitatis indicia, V. T. effatis, contra eorum nexum localem et sensum historicum explicatia, comprebare studuerunt.

## § 45. De N. T. vaticiniis.

Prophetica facultas, postquam inde a Maleachiae temporibus per complura secula inter Israelitas exstincta, neque nisi querela iis relicta erat, quod non, amplius exsisteret propheta (1 Macc. 14, 41. 9, 27. 4, 46), tandem in Joanne baptista excellenti et admirabili modo revixit (§ 31). Summum prophetam dictis et factis se praestitit Jesus ipse. Sed nulla cogit causa, ut praedictiones ab eo editas e prodigiali praescientia repetamus. Effata quidem, quibus resurrectionem suam post triduum futuram praedixisse perhibetur (Matth. 16, 21. 17, 9. 20, 17 ss. al.), satis quidem accurata sunt ac definita, sed gravissima argumenta, ex ipsis evangeliis petita, docent, eventui illa adaptata esse 1). Praedictiones autem,

δηθέν et similes nihil nisi hoc significare possunt: hoc autem factum est (sc. consilio divino), ut dictum V. T. eventu comprobaretur, minime vero, quod illi theologi voluerunt: "ita ut, quod dictum est, in memoriam redigeretur", vel "ita ut hic valeret, quod dictum est." Cí. Winer: Gramm. d. neut. Sprachidioms p. 541.

<sup>1)</sup> Argumenta haec sunt: 1) Si Jesus tam accurate ac diserte resurrectionem suam praedixisset, quam in evv. synopticis traditur, vix intelligeretur, quo, modo fieri potuerit, ut discipuli ipso supplicii tempore tam vehementer perturbarentur ac desperarent. 2) Discipuli eventui primum omnem fidem detrectarunt atque nuntium de eo pro fabula declararunt (Matth. 28, 17. Luc. 24, 11), neque Thomas prius credidit, quam contactis vulnerum cicatricibus (Jo. 20, 25 ss.). 3) Jesus in vitam redux discipulis illam animi demissionem exprobrans non illas praedictiones in memoriam revocat, sed ad scripturam s. eos relegat, qua omnia fata sua praedicta sint (Luc. 24, 26 ss. 14). Soli angeli, mythicae personae, illarum Christi praedictionum memores sunt (Matth. 28, 6. Luc. 24, 6). 4) In evangelio joanneo, excepto uno obscuriore loco 10, 17 s. (quo quid Jesus ipse sibi voluerit, e comparatione locorum 12, 25. Matth. 10, 39 facili conjectura assequimur), nusquam Jesus resurrectionis suae mentionem facit, ne in ultimis quidem sermonibus c. 13 – 16. 5) Causam, cur discipuli eventui fidem habere noluissent, Joannes hanc refert, quod scripturae sacrae vaticinia non intellexissent, minime vero hanc, quod praedictionum Christi immemores fuissent, c. 20, 10. Proinde verisimillimum est, Jesum mortis suae annuntiatione promissiones victoriae conjunxisse, fortasse de causa sua adversariorum molimini succubitura quidem, sed post brevissimum tempus revictura, vel de amicis olim revisendis locutum, fortasse etiam tridut vocabulo proverbialiter usum esse (quo sensu phrasis Dividu vocabulo proverbialiter usum esse (quo sensu phrasis Dividu vocabulo proverbialiter usum cum gloria dicebar esse rediturus"), ejusmodi autem effata discipulos, posthac de resurre

ab eo de morte sua 2), de Hierosolymorum excidio, de causae suae victoria editae, ex naturali mentis sagacitate, diligenti rerum praeteritarum et praesentium consideratione, e firmissima divinae suae legationis et auctoritatis persuasione invictaque fiducia in Deo collocata optime explicari possunt. Quae denique de reditu suo ad mortuorum resuscitationem et judicium externamque ac solennem regni divini inaugurationem futuro cecinisse traditur, in eschatologia disputabuntur. Praeterea ei occultarum quoque rerum praesentium et praeteritarum miraculosa scientia tribuitur Jo. 1, 49. 4, 16 ss.— Denique religionis christianae vis vitalis novam progenuit apostolica aetate prophetiam, hebraeae non dissimilem nec nisi tantum ab ea discrepantem, quantum res christiana ab Hebraeorum religione discrepat (1 Cor. 12, 28 s. c. 14. Eph. 2, 20. 3, 5. 4, 11. Rom. 12, 6 s. Act. 11, 28. 20, 23).

## § 46. Historia ecclesiasticae doctrinae.

Patres ecclesiae, quum argumento e vaticiniis ducto eximiam vim tribuerent idoneisque rectae interpretationis praesidiis destituti essent, non solum V. T. locorum in N. T. perperam ad Christum relatorum numerum excesserunt 1), sed etiam Sibyllina et Hystaspis oracula in usum converterunt, quorum illa interpolare et novis figmentis augere non dubitarunt. Neque antiochenae disciplinae socii, Eusebius Emesenus († 360), Diodorus Tarsensis († c. 394) et Theodorus Mopsuestenus († 428), qui in plerisque opinatis messianis oraculis interpretandis historicam viam

ctione interpretatos, praeter voluntatem huic eventui adaptavisse. Quantum enim ad Jesu sermones, quibus longe aliud quid edizit, de resurrectione interpretandos proctives fuerint, satis docent loca Luc. 11,80. coll. Matth. 12, 40. — Jo. 2, 19 — 22. coll. Matth. 26, 61. Act. 6, 14.

<sup>2)</sup> Mortis pro hominum salute subeundae divinam necessitatem Jesus sine dubio satis mature perspexerat et consilio suo salutifero amplexus erat. Num vero etiam supplicii genus praeviderit et praedixerit, vehementer dubitandum est. Quamquam nonnulli id quoque eum naturali modo praevidere potuisse censent (ut Bretschneiter: Relig. Glaumodo praevidere passe de Anklage auf Empörung geg. d. Römer lauten werde, konnte J. darum erwarten, weil er sich für d. Moss. erklärt hatte, d. gemeine Mann aber unter d. Mess. einen ird. König erwartete, u. die Feinde Jesu nach Matth. 22, 16 bereits den Versuch, ihn von dieser Seite anklagen zu können, gemacht hatten. Damit war von selbst gegeben, dass er v. den Römern d. Todesstrafe der Empörung, d. Kreuzigung werde erleiden müssen"). At vero etiam fleri poterat, ut clandestinis insidiis, aut ut Stephanus (Act. 6) tumultuaria ratione (Jo. 8, 59. 10, 31) interimeretur.

<sup>1)</sup> De loco 1 Mos. 3, 15, qui Rom. 16, 20 respici perperam putabatur, cf. § 16.

ingrediebantur, contra perversae explicationis ubique recentae auctoritatem quidquam effecerunt. — Ut historicae interpretationis auctoritas staret et vero etiam N. T. scriptores ab explicationis errore vindicarentur, nonnullis illius generis V. T. locis Calvinus, multo pluribus Sociniani et Arminiani et inter recentiores Dathius (theol. Lips. + 1791), Olshausenius († 1839) aliique 2) duplicem sensom substituerunt, unum historicum, alterum mysticum, qui ad Christum.spectaret. Alia V. T. essata solum propter rerum in iis significatarum similitudinem in N. T. cum rebus christianis comparari, Sociniani, Arminiani, nonnulli apologetae anglici opinati sunt, id quod Eckermann. Kuinoel. alii de omnibus ejusmodi locis contenderunt (§ 44. nota 2). Orthodoxam de vaticiniis theoriam Anton. Collinsius, anglicus Deista († 1739), acerrime impugnavit<sup>3</sup>). Etsì rectiores notiones jam a fine seculi XVIII inter theologos invaluerint, tamen ne nunc quidem desunt, qui obsoletum argumentum e vaticiniis ductum novis, ut putant, rationibus stabilire studeant. Ita Hengstenbergius 4) docere studet, Hebraeorum prophetis clara conscientia prorsus destitutis in ecstatica animorum conditione imagines rerum futurarum in visis ita oblatas esse, ut tempus ignorarent, quo hae res eventurae essent. Quae opinio non solum hermeneuticae et historicae veritati, sed etiam orthodoxiae legi repugnat, qua inde a Montanistarum tempore prohiberetur, ne quis Platonicorum et Philonis et Montanistarum errores sequens inspiratis hominibus humanam conscientiam oppressam et obtenebratam esse doceret 5).

## § 47. Epicrisis.

Quum vaticinia proprie dicta speciem miraculosae revelationis constituant, in memoriam revocanda sunt ea, quae § 24 — 26 docuimus. Quod contra moralem eorum possibi-

<sup>2)</sup> Velut Stier: Stebzig ausgewählte Psalmen. 2 Thle. Halle 1834 – 36.

<sup>8)</sup> Discourse on the grounds and reasons of the christian religion. Lond. 1724. The scheme of literal prophecy considered etc. 1726. Cf. Lechler: Gesch, des engl. Detsmus p. 266 — 288.

<sup>4)</sup> Christologie des A. T. 1 Bd, 5 Kap.: Die Beschaffenheit der Weissagung.

<sup>5)</sup> Qua lege constituenda Orthodoxi Pauli auctoritatem secuti sunt, qui 1 Cor. 14 τους γλώσσαις λαλοῦντας, quibus et ipsis sacrae inflammationis ardore ὁ νοῦς opprimeretur, vehementer reprehendit, prophetas (§ 45) vero ob claros cornun sermones, ad religiosam vitam in aliis excitandam et promovendam eximie accommodatos, laudat.

litatem nonnulli notaverunt, foveri iis fatalismum, quia liberae hominum actiones, si ab aliis praevideri possent, inevitabili necessitati adstringerentur, id nemini persuadebitur, nisi qui eodem argumento ad negandam quoque omniscientiae divinae notionem uti voluerit. Sed si exstarent vaticinia proprie dicta, eventus eorum incertum criterium esset, propterea quod valicinium inter et eventum necessarius nexus non pateret. sed saltem cogitari posset, forte fortuna factum esse, ut eventus praedictioni responderet, quamvis, si idemtidem vaticinia eventu comprobarentur, summa moralis, quae dicitur. certitudo efficeretur. At vero vehementer dubitandum est. an ejusmodi vaticinia unquam in medium prolata sint. Biblicas autem praedictiones, quae non post eventum effictae sunt (§ 43. 45), vaticiniorum proprie dictorum indolem non referre jam vidimus. Nihilominus pius quivis et christianus homo in messianis praedictionibus praestantissimum et efficacissimum praesidium, quo Dei providentia in praeparando et promovendo instituto christiano usa sit, agnoscat et admiretur necesse est. Namque vetus testam, procul dubio externum adminiculum erat, quo Jesus in divino pro hominum salute consilio cognoscendo et amplectendo adjuvaretur et confirmaretur. Atque etiamsi Jesus spei messianae longe ampliore et eminentiore sensu satisfaceret, quam unquam populares eius augurati fuerant, in ea tamen spe fundamentum jactum erat, cui persuasio de divino illius munere et opere in Judaeorum animis excitanda superstrueretur.

# § 48. De typis.

Vaticiniis cognatum est argumentum e typis petitum. Typi¹) dicebantur objecta (sive res sunt, s. personae, s. eventa) V. T., quorum similitudine ex intentione spiritus s. objecta N. T. (ἀντίτυπα, 1 Petr. 3, 21) praesignificantur. In typis e V. T. eruendis et ad ἀντίτυπα applicandis interpretatio ippica versatur, jam Christi tempore inter Judaeos recepta et a N. T. scriptoribus in usum conversa (Rom. 5, 14. 1 Cor. 10, 1—6. Gal. 4, 22 ss. Coloss. 2, 16 s. 1 Petr. 3, 21) ²), potissimum ab epistolae ad Hebraeos scriptore, e cujus sententia, quam eandem Paulus Col. 2, 17 profitetur, disciplina mosaica, inprimis sacrificiorum institutum, umbram ac tenuem rerum christianarum, inprimis perfectae expiationis a

<sup>1)</sup>  $T\acute{v}\pi o g$  primum est ictus, deinde signum ictu impressum, imago, exemplar.

<sup>2)</sup> Locis Matth. 12, 40. Luc. 11, 30. Jo. 3, 14 Jesus non interpretatione typica, sed tantummodo comparatione utitur.

Christo factae, imaginem exhibet. Eandem typorum vim fuisse in libris symbolicis 3) docetur, et eum quidem in finem, ut sancti homines ante Christum se non per sacrificia ab ipsis oblata, sed per fidem, in morte Christi expiatoria, illorum sacrificiorum imaginibus praesignificata, collocatam, Deo probari et acceptos reddi edocerentur 4). Etsi accuratior typorum scrutatio et explicatio (theologia typica, typologia) a theologis evangelicis nunquam prorsus neglecta esset 5), tamen impensiorem ei operam navarunt inter Reformatos Coccejus 6) cum asseclis suis sec. XVII, inter Lutheranos Carpovius et Baumgartenius sec. XVIII7). Divinum typorum finem theologi hunc fuisse docuerunt, ut homines ante Christum salutis christianae praesensionem et compensationem haberent, hominibus autem post Jesum signa suppeterent, quibus messianam ejus dignitatem et religionis ab eo conditae supranaturalem originem cognoscerent. Typorum varia genera distinxerunt: 1) argumenti ratione habita personales (velut Adamus, Jonas, summus sacerdos) et rea-les (ut agnus paschalis); 2) modi, quo e ss. litteris erue-rentur, ratione habita: a) typos innalos, quorum antitypa in ss. libris aut diserte indicantur (typi innati expliciti. Rom. 5, 14. 1 Petr. 3, 21), aut tecte innuuntur (typi inn. impliciti;

<sup>3)</sup> Apol. Conf. p. 260: "Typus apte pingit non ceremoniam solum, sed etiam praedicationem evangelii. — Lex habebat picturas s. umbras rerum futurarum. — Ut in vet. test. umbra cernitur, ita in novo res significata quaerenda est." — Conf. helv. p. 487: "Messiam — quem omnes legis typi et vaticinia prophetarum praefigurarint atque promiserint." p. 488: "Implevit Christus omnes legis figuras. Unde umbrae cesserunt corpore adveniente, ut jam in Christo veritatem habemus et omnem plenitudinem." Conf. belg. 25: "Credimus omnes cerimonias et figuras legis, omnes denique umbras cessasse adventu Christi — ... Interim tamen manet nobis illarum veritas et substantia in Christo." Adde Conf. gall. 25. Cat. heid. qu. 19.

<sup>4)</sup> Apol. Conf. p. 263 sq.

<sup>5)</sup> Antiquiorem ejus historiam literariam enarrat Buddeus: Isa-goge ad theol. p. 154 s.

<sup>6)</sup> Coccejus, theologus batavus, eximia pietate et eruditione clarissimus († 1669), in typica et prophetica V. T. interpretatione utenda ita omnem modum excessit, ut ubique in V. T. Christi et christianarum rerum typos et vaticinia cerneret, unde dici'solebat, Grotium nusquam in ss. litteris invenire Christum, Coccejum ubique.

<sup>7)</sup> J. D. Michaelis: Entwurf d. typ. Gottesgelahrthett. Gött. u. Braunschw. (1755) 1773. 2 A. — Theorism de typis impregnavit Rau: Fretmüth. Untersuch. üb. d. Typologie. Erl, 1784; in vitam revocare studuerunt Kanne: Christus im A. T. Untersuch. üb. die Vorbilder u. mess. Stellen. 2 Thle. Nürnb. 1818. Friedrich: Symbolik der mos. Stiftshütte. Leipz. 184!. Lisco: Das Ceremonialgesetz d. A. T. Berl. 1842. Kurtz: Das mosaische Opfer. Mitau 1842.

τὸ ἐλαστήριον Rom. 3, 25); b) illatos, qui ex V. T. objectorum cum rebus aut personis in N. T. commemoratis comparatione facile cernuntur, etsi iis typica vis in scriptura s. diserte non tribuitur. — Orthodoxa typorum theoria ex inspirationis dogmate tam arcte nexa est, ut tantum salvo hoc dogmate valeat, concusso eo corruat. Ac si inspirationis dogma approbatur, vix alii typi agnosci possunt, nisi quos ipse spiritus s. in N. T. diserte indicat, quippe qui sui ipsius interpres falli nescius solus sciat, quas N. T. res et personas jam in V. T. praesignificaverit. Reprobato autem inspirationis dogmate plerique typi biblici solam similitudinum et comparationum vim obtinere possunt. Interpretatio V. T. typica in N. T. usitata, etsi judaicam institutionis formam referat, minime tamen, quod Clerico, Bretschneidero multisque aliis placuit, ad meram accommodationem revocari potest. Nihilominus typorum theoriae aliquid veri subest. Humanae enim res gradatim ad perfectiora progrediuntur atque ita inter se connectuntur, ut futurorum semina in praeteritis lateant, nec raro in praeteritis imago quaedam et adumbratio futurorum compareat 8), (velut Jesu Christi imago in jesaiano servo Jehovae, Lutheri in Husso, rei christianae in Hebraeorum theocratia), ex qua rerum connexione pio animo provida Dei cura et gubernatio eximie elucet. Quo sensu intellecti typi non sacrae historiae proprii et quasi domestici, sed omni humanarum rerum ordini communes sunt, neque ante eventum cognosci possunt. Ne vero in typorum scrutatione imaginationis lusui campus pateat, utique requiritur, ut praeterito eventui cum futuro non externa solum similitudo, in qua sacri typologi plerumque acquieverunt (1 Petr. 3, 21), sed internus et historicus nexus intercedat.

## §. 49. De internis pro demonstranda religionis christianae divinitate et veritate argumentis.

In demonstranda religionis christianae supranaturali origine, praecuntibus Luthero et Calvino, veteres ecclesiae

<sup>8)</sup> Lechler (Studd. u. Kritt. 1839, 3, p. 628 s.): "Die theol. typica — wird erst dann richtig verstanden u. behandelt, wenn man auf d. Gesetze alles Werdens, tumal alles organ. Lebens zurückgeht, vermöge welcher d. niedere Stufe durch ihren inneren zu d. höheren stufe forttreibenden Zusämmenhang mit dieser schon d. höhere gewissermassen andeutet, ein Zusammenhang u. eine Vorandeutung, welche freilich erst von d. erreichten höheren Stufe aus dem rückwärts gewendeien Blicke, hinterdrein recht deutlich wird." de Wette: (Erklär. des Br. an d. Gal. p. 66): "Es giebt geschichtl. Vorbilder, d. h. Thatsachen u. Personen, in denen eine Idee sich unvollkommen, später aber in einer anderen vollkommen ausprägi."

nostrae theologi longe gravissimum vel potius unicum pondus 1) interno spiritus sancti testimonio tribuebant, h. e. persuasioni de religionis christ. supranaturali origine, in animo eius, qui scripturam s. legat ejusque argumentum diligenter perpendat, a spiritu s., cujus vis scripturae inkabitet et in ea efficax sit, supranaturali modo effecta 2). Cujus argumenti notio ad biblicam simplicitatem revocata ita definienda est: Persuasio de religionis christ. divinitate, per ipsam vim et mentem divinam in hac religione efficacem in animis effecta: 1 Cor. 2, 4. 1 Thess. 1, 5 s. 2, 13. 1 Cor. 14, 24 s. coll. Rom. 8, 16. 1 Jo. 5, 6 3). Ad quam biblicam simplicitatem reducta ab illo argumento fere nihil distat. quod Ernestio potissimum et Moro praecuntibus recentiores supranaturalistae longe plurimi testimonio spiritus s. substituerunt, experientiae testimonio, h. e. "persuasione certa, ex cognitione atque usu religionis christianae recto oriunda, de efficacia praestantissima, quam haec religio ad animos hominum edocendos, emendandos, tranquillitate divina imbuendos exserat" (Schott) 4), etsi hac persuasione nihil aliud

<sup>• 1)</sup> Externis argumentis nihil nisi humanam fidem, spiritus s. testimonio divinam fidem effici, illis christianae rei adversarios convinci, hoc autem persuaderi iis docuerunt. — Ita illi majorem veri sensum prodiderunt, quam nonnulli recentiores supranaturalistae, qui summum pondus miraculis et vaticiniis tribuerent, ut Michaelis Dogm. 2 Auft. p. 36. p. 67: "Ich muss aufrichtig gestehen, dass ich nicht allein, so fest ich von d. Wahrh. der Offenb. überzeugt bin, u. so sehr ich alle mögl. Vergewisserung davon gesucht habe, in meinem ganzen Leben nie ein solches Zeugniss des h. Geistes empfunden habe, sondern auch in der Bibel kein Wort davon finde." Nostri theologi spir. s. testimonium testimonio ecclesiae opposuerunt, quo Catholici religionis christianae divinitatem probare solent. Cf. Straussl, p. 132 ss.

<sup>2)</sup> Hollaz.: "Per internum sp. s. testimonium intelligitur actus supernaturalis spiritus s., per verbum Dei attente lectum vel auditu perceptum, virtute sua divina scripturae s. communicata, cor hominis pulsattis, aperientis, illuminantis et ad obsequium fidei flectentis, ut homo illuminatus ex internis motibus spiritualibus vere sentiat, verbum sibi propositum a Deo ipso esse profectum."

<sup>3)</sup> Aliud spiritus s. testimonium Jo. 15, 26 commemoratur, quod objectivum appellare licet, si quidem in eximiis effectibus inter homines cernitur a veritatis mente profectis.

<sup>4)</sup> Ziegler: Vernunft-u. schriftmässige Erört., dass d. Beweis f. d. Wahrh. u. Göttlichk. d. christl. Rel. mehr aus d. inneren Vortrefflichk. der Lehre als aus Wund. u. Weissag. zu führen ist, in Henke Magazin l, p. 20 ss. — Testimonii experientiae notionem multi ap. Jo. 7, 17 significatam reperiunt, etsi ibi non de iis sermo sit, qui religionis christ. praestantiam ex usu jam noverint, sed de iis, qui honestatis studiosi eam, ubi ipsis innotuerit, non possint non divigam agnoscere. Ex joann. enim evangelii sententia ad approbandam rem christ. ejusque divinitatem perspiciendam dispositio quaedam animi requiriur in pio honesti et veri sensu conspicua, το είναι ἐκ τῆς ἀληθείας (18, 87),

edoceamur, nisi veram ideoque etiam divinam quidem esse religionem christianam, non autem, qua via et ratione, utrum supranaturali an naturali, a Deo profecta sit (§ 28).

## § 50. De religionis christianae praestantia 1).

Quum omnia argumenta hucusque recensita, quibus supranaturalistae veritatem religionis christianae ex ejus divinitate probare student, ad persuadendum invalida sint: rationalistae contrariam viam ingredientes divinitatem ex veritate probare student, si quidem ut omnia bona, quibus vita humana augetur et illustratur, ita etiam religiosa veritas a Deo repetenda sit (Jac. 1, 17). Ad positivae autem religionis praestantiam, qua ceteris excellat, requiritur, ut sanctissimis animi humani commodis ab omni parte satisfaciat (Jo. 6, 35. 68. 4, 14. 17, 3. Matth. 11, 28. Rom. 1, 16 al.), ut rationi lumen rerum divinarum affundat, voluntati rectam Dei colendi normam praecipiat eamque fervore sacro impleat, sensum denique divina tranquillitate imbuat. Jam quod ad nexum cum cognoscendi facultate attinet, religio christ. summas ideas, sine quibus perfecta religio cogitari nequit, de  $\emph{Deo},$  de libero arbitrio et de animorum immortalitate justae retributioni conjuncta, quibus fidei, amoris et spei notiones (1 Cor. 13, 13) respondent, puras et persectas exhibet. Dei enim naturam spiritualem esse docet (Jo. 4, 24), et moralem quae ei cum hominibus sit rationem aptissima patris imagine (§127) illustrat. Liberi arbitrii notio (5 Mos. 30, 15. 18. Sir. 15, 14. 17. coll. Jer. 21, 8.) in N. T. disertis quidem verbis non docetur 2), sed innumeris ad virtutem cohortationibus. Praemiorum promissionibus, poenarum comminationibus perspicue ponitur. Denique etsi immortalitatis notio plerumque <sup>judaicarum</sup> opinionum et imaginum involucris induatur, tamen, Praesertim si ipsius divini magistri clara et indubitata effata sequimur, ideam veram et rationi rectae convenientissimam a <sup>temporaria</sup> eius forma facillime secernere possumus.— Quod <sup>ad religionis</sup> christ. cum voluntate humana nexum attinet, e

sive, quod ad idem recurrit, religioso sermone significatum, το είναι έν τοῦ θεοῦ (8, 47), το Ελκεσθαι ὑπο θεοῦ (6, 44). Cf. Schott: De loco Jo. 7, 17. in Opuscc. T. I, N. 2. Schulthess: De uno planissimo plenissimo que argumento pro divinitate disciplinae ac personae Jesu. Tur. 1828.

<sup>1)</sup> Cf. libros ad § 18 notatos.

<sup>2)</sup> Elevosola enim, quam N. T. scriptores tanquam beneficium a Christo in nos collatum praedicant, alia est, aut libertas a libidinum imperio, Jo. 8, 33 ss., aut ab erroribus 2 Cor. 8, 17, aut a legis mosaicae vinculis, Gal. 2, 4. 5, 1. 18.

notione de natura Dei spirituali praeceptum de eius cultu mente et veritate praestando neque certo loco aut tempori adstricto consequitur (Jo. 4..24). Morum doctrina a Christo et apostolis tradita severa quidem est, sed ab ascetica austeritate et rigore alienissima (Matth. 9, 15, 11, 19, Col. 2, 16. 1 Tim. 4, 8, coll. Jo. 2, 1. ss. Luc. 7, 36 ss. Cf. p. 66). Infinitum quidem ethicae perfectionis finem hominum studio proponit (Matth. 5, 48. Eph. 5, 1. 1 Petr. 1, 16. 2 Petr. 1, 4), at vero etiam subsidia suppeditat, quibus studium subleva-Externorum operum vanum studium et gloriationem damnans nihil honestum esse docet, nisi quod ex pietate veroque Dei et hominum amore proficiscatur. Inanibus et molestis ceremoniis caret, neque tamen externorum symbolorum studiom humanae naturae altissime infixum neglexit. sed ei optime respondit duorum gravissimorum rituum, bantismi et coenae sacrae, institutione, quorum recto usu praestantissimorum bonorum a Christo promissorum participes reddimur, omnia cetera, quae ad externum Dei cultum spectant, temporum et locorum opportunitati ac necessitati relinguens. Tum res christiana ceteris religionibus ecclesiae instituto praestat, quo ideae regni divini, omnes homines complexuri, ultra terrestris vitae terminos in aeternum duraturi (§ 19), nec ullo modo externis populorum finibus aut civitatum gubernandarum formis adstricti, sensim satisfacere inbet 3). Denique sensui in notionibus divinae providentiae. omnes pari amore et cura complectentis, gratiaeque, poenitenti peccatori veniam concedentis, expiatoria morte a Christo, Dei filio, oppetita solenniter declaratae, pariter at que in vitae beatae post mortem futurae promissione uberrimum solatii, tranquillitatis, fiduciae et sacri fervoris fontem anerit 4). Summa autem eins excellentia, qua multo essicacius.

<sup>5)</sup> Cf. Ullmann: Studd. u. Kritt. 1835. 3 H. p. 607 ss.

<sup>4)</sup> Fuerunt, qui religioni christianae opprobrio darent, quod ne unum quidem religionis aut virtutis praéceptam exhiberet non jam antea aut in V. T. aut a philosophis propositum. Recte quidem. Sed Christo hoc summum meritum debetur, quo omnibus sapientibus excellit, quod, qui antelac singuli singulis sapientibus emicuissent, veritatis radios in uno foco collegit, et praecepta ad bene beateque vivendum necessaria forma proposuit tam perspicud et populari et ad animos vehementer commovendos tam idonea, qua omnium usui et saluti inservirent. Cf. Ackermann: Das Christi. im Plato u. in d. plat. Philos. Hamb. 1835. Baur: Das Christi. des Platonismus od. Sokrates u. Christus. Tüb. 1837. (Ex Tüb. Zeitschr. f. Theol. 1837. 3 H.) Mattes: Das Christi. im Plato, in (Tüb. kath.) Theol. Quartalschrift 1845. 4 H. p. 479 ss, D. W. Bötticher: Prophetische Stimmen aus Rom, oder das Christi. im Tacitus. Hamb. 1840. 2 Thie. Cf. Ackermann in Ullmann u. Umbrelt: Studd. u. Kritt. 1842. 1 H. p. 270 ss. — Siebelis: Disputt. quinque, quibus periculum factum est ostendendi, in vett. Grae-

quam naturalis religio, praesidium ad bene beateque vivendum suppeditat, in eo cernitur, quod notiones suas non nudas et a vitae nexu solutas, sed exemplis e vita sumtis illustratas et confirmatas proponit 5), praecipue quod in conditoris sui persona exemplar vitae religiosae ad fastigium, quo altius cogitari non potest, evectae proponit 6), quo non solum edocemur, qualis esse debeat Deum inter et hominem necessitudo, sed unde etiam vim vitalem percipimus saluberrimam, qua adjuti et corroborati ad eandem qua ille excelluit, vitae verae altitudinem et cum Deo familiaritatem adducamur et ut viva membra ad unum corpus ethicum consociemur, cujus caput Christus est?).

com Romanorumque doctrina religionis ac morom plurima esse, quae cum christiana consentiant amicissime etc. Lips. 1837.

5) Seneca: "Longom iter est per praecepta, breve et essicax per

zempia.

<sup>6)</sup> Tam eximiae perfectionis imago saltem ex parte jam praestantiorum Ethnicorum desiderio obversata est, qui summae quidem honestatts specien sibi informarent, eaque ut ab aliquo vità exprimeretur, vehementer optarent (Ci c. de fin. 5, 21. Quaest. tusc. 2, 22), summae autem ptetatis intimaeque cum Deo familiaritatis notionem nondum conciperent.

<sup>7)</sup> Ulimann (theol. Studd. u. Kritt. 1836, 1, p. 15): "Es gehört zum Grundcharakter u. zu d. eigenthümil. Vorzügen des Christenth., dan ich in ihm Idee u. Geschichte durchdringen, dass es d. hüchsen Gedanken v. Gott u. göttl. Dingen, die reinsten Principien des relig. u. sittl. Lebens enthält, aber nicht in der Form des abstracten Gedankens, nicht als ein System v. Begriffen u. abgezogenen Regeln, sindern in lebendiger Anschauung u. thatsächl. Verwirklichung. Die göttl. Gedanken haben gleichsam Fleich u. Blut angenommen u. besimmte Gestalt gewonnen, die ewigen Gesetze der Heiligkeit u. Liebe sind Thalen gewonden. Diess ist vor Allem im Mittelpuncte des Christenth, im Leben seines Stifters der Fall. Hier ist d. vollkommenste Einheit der Idee u. Wirklichk., das göttl. Urbild des Menschen, das in jed. Gemüthe verhüllt liegt, ist in ihm in schöpferischer Frische u. lebendiger Wahrh. hervoryeirelen, alles menschl. Wirkliche ist in ihm zu göttl. Hoheit u. Schönheit verklärt. Darin liegt die höchste kraft des Christenth. u. dadurch hat es welthistor. Bedeuung gemonnen, dass es das Ewige u. Göttl. in solcher Verwirklichung des Lebens mittheilt. Denn durch blosses Denken wird die Welt nicht umgebildet, aber das Leben ruft wieder Leben heroor, der abstracte Gedanke geht an einem grossen Theile der Menschheit wirkungslos vorüber, aber in geschichtl. Erscheitung dargestellt wirkt er unf. Alle."—de Weite: Wesen des christl. Glaubens, p. 253: "Das christl. Leben hat s. Anfangs- u. Mittelpunct in einer geschichtl. her versichen durch d. reinste getigleiche Liebe, durch den vollkommensten Einklang des Menschl. u. Göttl. Haupt u. Führer des Lebens im Glauben u. in der Iebe geworden ist, und an welcher sich die christl. Gemeinschaft fest u. sicher zusammenschliesst, erhölt u. auferbaut." — Ammon: Progt., quo disquiritur, quatenus disciplina rel. et theol. christ. Pendent ab historia J. Chr. Gott. 1794. rec. in Ej. Nov. Opusec. theol.

## § 51. De accommodatione.

Pro ea: Vogel: Aufsütze theol. Inhalts. 2 St. Nürnb. 1799. — van Hemert: Ueb. Accomm. im N. T. Aus d. Holländ. Dortm. u. Leipz. 1797. — Contra eam: (C.V. Hauff:) Bemerkk. üb. d. Lehrart Jesu, mit Rücksicht auf jüd. Sprech-u. Denkart. Offenbach (1788) 1798. — Heringa: Ueb. d. Lehrart Jesu u. seiner Apost., mit Hinsicht auf d. rel. Begriffe ihrer Zeitgenossen. Aus d. Holl. Offenb. 1792.

Notiones temporariae et locales, quibus religionis christianae doctrina in N. T. permixta est, et quibus praestantia ejus ante exposita valde imminui videtur, ansam dederunt quaestionibus movendis tum de accommodatione a Jesu et apostolis ad vanas popularium et aequalium opiniones facta. tum de religionis christianae indole emendationem admittente. sive, quod barbare dicitur, de ejus perfectibilitate. Accommodatio (συγκατάβασις, οἰκονομία, condescensio) universe spectata appellatur docendi methodus discentium captui accommodata. Aut formalis est, qua praeceptor formam institutionis captui discipulorum adaptat, aut materialis, qua ad corum errores se demittit, aut ita, ut cos non corrigens silentio praetermittat (acc. negativa s. dissimulatio), aut ita. ut eos commemorando ipse probare videatur (acc. materialis positiva). Formalis accommodationis necessitas ex rei natura consequitur, neque ejus usus unquam fuit controversus. Materiali eademque positiva accommodatione tantummodo populari religionis doctori, non ei, qui eruditorum scholis praeest, uti licet, nec nisi eum in finem, ut faciliorem sibi in auditorum animos aditum paret, quem sibi intercluderet, si inveteratos et cum lacte materno innutritos errores aperte et violenter impugnare radicitusque evellere vellet. Accommodatio autem, ne in mendacium abeat, intra certos fines se contineat necesse est, neque nisi ibi permittenda, ubi errorum mentio vix omitti potest. Numquam vero eo progredi debet, ut vanae opiniones diserte comprobentur aut uberius explicentur. Praeterea in institutionis argumento et indole norma inesse debet, qua tandem aliquando vera a falsis dignosci ac secerni possint. Formali accommodatione Jesum et apostolos usos esse, ex eorum parabolica (Matth. 13, 13) et gnomica neque raro symbolica dictione itemque ex argumentis et locutionibus κατ' ἄνθρωπον prolatis (Rom. 3, 6. 6, 19. Gal. 3, 15) apparet, nec umquam ab ullo dubitatum est 1). Neque negativam accommodationem Jesum

<sup>1)</sup> Ad formalem accommodationem denique etiam ea institutionis methodus redit, quae a facilioribus ad difficiliora progreditur, cf. 1 Cor. 3, 1. 2. Hebr. 5, 11. 14.

respuisse, e Jo. 16, 12 intelligitur. Indubitatum positivae accommodationis ab eo factae exemplum exstat Matth. 17, 27, Neque multarum messianarum dicendi formularum usum nisi ex accommodatione explicari posse, p. 40 vidimus. Itemque Paulus apost., quo facilius variorum hominum animos evangelio conciliaret, ad varias eorum necessitates se demisisse declarat 1 Cor. 9, 20 ss., quod ejus effatum exemplis illustratur Act. 17, 22 s. 16, 3. 21, 21 - 26. Ad candem imbecilliorum patientiam alios quoque hortatur Rom. 14, 21. 1 Cer. 8, 13. Obstinatis autem adversariis nihil cessit, ne quid veritati derogaret (Gal. 2, 2, 3). — In statuendis singulis positivae accommodationis a Christo factae exemplis summa cautione opus est, ne quis, quemadmodum olim a multis rationalistis factum est, pro lubitu, quae ipsi displiceant, ad accommodationem referat. Ad quas singulas popularium vanas opiniones Jesus se accommodavisse videatur, id in singulis doctrinae capitibus infra investigabitur. Ubi autem estata J. Ch., quae ex accommodatione interpretari nexu sententiarum vel orationis conformatione prohibemur, aut cum universo doctrinae ab eo propositae ingenio, aut cum aliis praeceptis ejus claris et indubitatis illique ingenio accommodatioribus ita pugnant, ut ab uno eodemque sapientissimo doctore prolata esse vix ac ne vix quidem possint: difficultas ita tantum removetur, ut ejusmodi effata aut a primis auditoribus non recte percepta aut ab evangelistis perperam relata esse statuamus<sup>2</sup>). In epistolis N. T. accommodationis exempla statuere vix licet, propterea quod in scribendo non eadem, quae in institutione per vivam vocem facienda, ad errores se demittendi necessitas urget.

# § 52. Num religio christiana emendationem admittat (s. de ejus perfectibilitate).

Pro perfectibilitate: Semler: Ueb. htstor., gesellschaftl. u. moral. Relig. der Christen. Leipz. 1786. Ej. Unterhaltungen mit Lavater üb. d. freie prot. Relig. Leipz. 1787. Ej. Diss. de discrimine notionum vulgarium et christianarum in N. T. observando. Hal. 1770. Ej. Diss. de discrimine inter ψυχικούς et πνευματικούς. Hal. 1778. — Les-

<sup>2)</sup> Quemadmodum moderatiores inter rationalistas et supranaturalistas in defendenda materiali accommodatione nonnumquam a Christo facta consentiunt, ita severiores utriusque familiae socii eam rejiciunt. Severiores enim rationalistae, ut Paulus Heidelb., Straussius, ne Jesum quidem supra aevi et populi sui vanas opiniones (ut de adventu suo ad pudicium exercendum propediem futuro, de satana ac daemonibus) elatum fuisse censent; severiores autem supranaturalistae ettam in its notionibus, quae aliis temporariae et locales videntur esse, primaria religionis christianae capita, omnibus omnium temporum hominibus credenda, cernunt.

sing: Die Erziehung des Menschengeschlechtes. Berl. 1780. (Ej. Opp. VI, p. 360 ss.). — (Krug:) Briefe üb. d. Perf. der geoffenb. Rel. Jen. u. Leipz. 1795. rec. in ej. Theol. Schriften. 1 Bd. Braunschweig 1880. — (Chr. Fr. Böhme:) Neue Erklärung des höchstwichtigen paulinischen Gegensatzes: Buchstabe u. Geist. Jen. 1799. — Ammon: Die Fortbildung d. Christenth. zur Weltrel. 2 Ausl. 4 Bde. Leipz. 1836 — 40. — Strauss: Vergängliches u. Bleibendes im Christenth. In ej. Zwei friedl. Blütter. Alt. 1839. — Zeller: Annahme einer Perfect. des Christenth., in ej. Theolog. Jehrb. 1842. 1 Hft. — Fleck: Vertheidig. des Christenth. (Leipz. 1842), p. 79 — 107. — Vorpahl: Das Christenth: nach s. bleibenden Inhalt u. s. veränderl. Form: Frankf. a. d. Od. 1843. — Contra perfectibil.: Aug. Henr. Titt m an n: Num religo revelată omnibus omnium temperum hominibus accomunodata esse possit. Lips. 1796. in ej. Opuscc. ed. Hahn. Lips. 1832. Nr. 2. — A. L. Chr. Heydenreich: Bemerkk. üb. d. Frage, ob u. in welchem Sinn das Christenth. perfectibel sey. 2 Thle. Herborn 1828 u. 29. — Neu big: Das Christenth. als Weltrel: Regensb. 1889 (contra Ammonium): — Remppis: Ueb. d. Perfect. d. Christenth., in 8 tir m: Studd. d. ev. Geistlichkeit Würtembergs. XVI Bd. (Stutg. 1844), 1 Hft. (contra Zellerum).

Duplex distinguitur perfectibilitas (quod barbarum vocabulum, primum a Krūglo usurpatum, brevitatis causa retinemus), subjectiva et objectiva. Illa eo continetur, ut nostra hujus religionis cognitio augeatur (perf. subj. theoretica), et vita ei accommodanda vel in singulis hominibus, vel in universa ecclesia in dies laetiora capiat incrementa, ita tamen, ut nemo ad majorem honestatem et pietatem interioremque cum Deo familiaritatem, quam quae in Christo comparuit, eniti possit. Quo sensu intellecta perfectibilitas nullis fuit controversa, nisi qui ipsam ethicam et religiosam Christi perfectionem addubitarent aut negarent. Objectica autem perfectibilitas ea est, qua religionis christianae doctrina argumenti sui emendationem tempore succedente futuram admittit. Quam perfectibilitatis speciem rationalistae defenderunt, supranaturalistae rejecerunt, hi quidem jure suo, quum, ut omnia, quae a solo ipso Deo proficiscuntur, ita etiam miraculosae revelationis argumentum undique perfectum esse oporteat nec ullam hominum emendationem admittere possit 1). Qua in controversia dirimenda omnia e

<sup>1)</sup> Quocirca olim ii, quibus praesens rei christianae status non ab omni parte satisfaceret, ejus perfectionem a nava Dei revelatione supranaturali futuram sperahant, ut Montanistae et Manichaei per paracletum a Christo promissum, quemadmodum Mohammeda ni promissiones Jesu de paracleto ad Mohammedem referunt. Media aetate auctore Joachimo, abhate Florensi in Calabria († 1202), fanatici homines (spirituales, fratricelli) evangelium aeternum (Apoc. 14, 6) praedicabant, tria ecclesiae aeva distinguentes, aevum patris tempore V. T., filit tempore N. T. et spiritus s. tempore illius evang. aeterni. Hujus aeterni evangelii candem rationem esse cum N. T. ac novo test. cum ve-

notione pendent, quae religionis christianae nomini substi-Si summas et primarias notiones a Christo ipso traditas intelligis, quales etiamnunc summa cum probabilitate ex apostolicae et evangelicae traditionis involucio erui possunt: sanctissimis eas humani animi necessitatibus et commodis omni ex parte convenire vidimus (§ 50). Quemadmodum autem, quantumvis et universorum populorum, et singulorum hominum cultura discrepat, tamen humani animi leges et necessitates universe spectatae semper eacdem sunt: ita etiam illae notiones, etsi pro vario culturae gradu variis temporibus diversimode intelligantur et ab aliis alia arte exponantur, tamen per se spectatae semper eacdem manent. Unde non ipsae notiones, sed tantum subtilis earum expositio mutationi et emendationi obnoxia est. Si vero religionis christ nomine complexus omnium notionum et opinionum in N. T. obviarum intelligitur, negari non potest, haud pauca in iis reperiri, quae temporis et loci, quo res christiana in lucem prodiit, indolem referant et eruditiori aevo parum congruant 2). Ab hac parte igitur religio christiana sane eget emendatione. Ne vero haec religio in depravationis vel adeo abrogationis periculum incurrat, emendationis negotium duntaxat in co versari debet. ut. quae ad tempus et locum, quo res christiana nata est, spectant, ab iis, quae acternum valent, secernantur, atque e temporariarum opinionum involucris verae notiones eruantur. Atque etiamsi nonnullae apostolorum scripliones (cf. 1 Cor. 5, 1. Col. 4, 16) temporis injurià perierint,

tere. Spiritus s. aevo verstatem, hucusque imaginum velamine obumbratam, sine velamine apparituram esse docuerunt. Similiter Swedenborgius († 1772), novam revelationem sibi factam jactitans, a Deo
ipsi mandatum esse putavit (1770), ut tertium testamentum s. novam ecclesiam, ecclesiam novae Hierosolymae, conderet, vel potius depravatam
ecclesiam ad eum integritatis statum reduceret, qui ante concilium nicaenum suisset.

<sup>2)</sup> Huc referendae sunt omnes mythicae narrationes, notiones de prodigiali efficacia, quam Deus in mundum exerceat, de angelorum apparitionibus, de satana ac daemonibus, de orco, de Christi praeexsistentia, de ejus adspectabili reditu ad mortuorum resuscitationem atque externum et solenne judicium exercendum futuro etc. Interdum etiam librorum symbolicorum auctores parum quidem in hac re sibi constantes, sed necessistate coacti temporaria et localia religionis in N. T. propositae elementa agnosunt. Apol. Conf. p. 43: "Apostoli (Act. 15, 20) jusserunt abstinere a sanguine, quia nunc observat? Neque tamen peccant, qui non observant, quia ne ipsi quidem apostoli voluerunt onerare conscientias tali servitute, sed ad tempus (?) prohibuerunt propter scandalum. Est enim perpetua voluntas consideranda in decreto." Cf. Conf. aug. p. 42, ubi de mulierum se velandi officio (1 Cor. 11, 5) tam praeclare judicatur, ut inde discere possimus, quid sit mentem a litera distinguere. — Post deistas anglicos primus Semlerus eorum, quae in N. T. temporis et loci rationibus tribuenda essent, ampliores fines constituit.

ideoque omnes rerum divinarum et morum notiones, menti christianae consentaneas, N. T. libris comprehensas esse statui nequeat; tamen, quo certius illud corrumpendae doctrinae christianae periculum effugiatur, nullas novas notiones in eam recipere licet, nisi quae facili ratiocinatione e summa N. T. mente ac sententia repeti et cum ea conciliari possunt 3). Ut autem religio christiana, id quod divinus ejus conditor ipse voluit (p. 41), omnibus omnium temporum hominibus accommodetur, in illo negotio, quo praecepta perpetuo valitura a temporariis et localibus distinguimus, non aliam nisi rectae rationis, cujus leges omnibus communes sunt (§ 25), normam sequi possumus 4). Neque haec norma consilio Christi adversatur, quippi qui ad regni sui civitatem consequendam nihil aliud nisi persuasionem de uno Deo, de Jesu, ejus filio et excellentissimo legato, regenerationi animi per spiritus sancti vim efficiendae ac divinorum praeceptorum observationi, inprimis amoris exercitio conjunctam postularet (Jo. 17, 3. 3, 3. 15 ss. 5, 24. 13, 34 s. 14, 5. 6, 28 s. Matth. 12, 50. 16, 16 s. Marc. 16, 16. al.). Minime vero timendum esse, ne eiusmodi emendatione religio christiana positivis suis elementis exuatur et in naturalem religionem resolvatur, ex iis elucet, quae § 50 disputavimus. Perfectibilitas rei christianae, etsi a rationalistis locis Matth. 13, 33. Eph. 4, 13. Hebr. 6, 1. Jo. 8, 32 parum recte defenditur <sup>5</sup>), tamen ne ijs quidem N. T. effatis refellitur, quae supranaturalistae contra eam attulerunt, Matth. 24, 35. 2 Cor. 3, 11. Hebr. 12, 27 s. 13, 8. Jud. 3. 1 Petr. 1, 25, quippe quibus rei christianae et regni divini universe spectati aeternitas doceatur, qua singularum notionum emendatio non excluditur. Sed in eo acquiescendum est, ut probetur, doctrinae christianae emendationi, finibus antea constitutis conclusae, summam

<sup>3)</sup> lisdem fere ac nos finibus religionis in N. T. propositae emendandae negotium terminaverunt Semler., Wagscheid., Ammon., Fleck., alii. Lessingius contra non dubitavit asseverare, genus humanum aliquando ex religionis christianae magisterio codem modo excessurum esse, quo jam e V. T. praeceptis excessisset. Idem Zellero placet l. c. p. 48: "Die Geschichte scheint jedenfalls in Ihrem weiteren Verlaufe an einem Punct ankommen zu müssen, wo der Faden, welcher die Menschheit jetzt noch an d. Christenth. knüpft, vollends abreisst u. ihr Bewusstseyn sich eine neue Gestalt glebt."

<sup>4)</sup> Fuerunt, qui in ils praeceptis primaria religionis christianae capita cernerent, quae in N. T. omnium saepissime commemorarentur et summa cum gravitate commendarentur. At vero N. T. scriptores etiam nonnullis, ut opinioni de externo et solenni Christi reditu, summum pondus tribuunt et fere ubique commemorant, quae eruditioris aevi rationibus nullo pacto persuaderi possunt.

Tribus primis locis de subjectiva perfectibilitate, quarto de libertate a peccatorum imperio agitur.

N. T. mentem non adversari. Primum vero ad obtinendam christiani hominis dignitatem persuasionem plenissimam de omnium, quae in N. T. obveniunt, notionum veritate requiri, ex ipsis N. T. scriptis nullo pacto probari potest. Deinde Jesus religionem suam omnibus omnium temporum hominibus destinavit, sed quum e terris discederet, discipulos suos nosdum ab omnibus vanis Judaeorum opinionibus immunes declaravit, quocirca iis mentem veritatis promisit (Jo. 16, 12 s. 6). Denique si Paulus religionis christianae naturam in mente et libertate reponit eamque rei judaicae tanquam in litterae servitute conspicuae opponit (2 Cor. 3, 6.17. Rom. 7, 6), profecto suis scriptis non eandem ac Judaei veteri test auctoritatem vindicare potuit, nisi novam litterae imperium veteri substituere et fidei Christianorum jugum imponere (2 Cor. 1, 24) vellet.

## § 53. De catholicismo et protestantismo.

Tischirner: Kathol. u. Protest. Leipz. (1822) 1824. 4 A.— H. N. Klausen: Kirchenverf., Lehre u. Ritus des Kath. u. Prot. Aug d. Dän. v. Fries. Neust. a. d. O. 1828. 3 Bde.— Baur: Der Gegensatz des Kath. u. Prot. nach d. Principien u. Hauptdogmen d. beiden Lehrbegriffe. Tüb. 1836. 2 Aufl.— H. W. J. Thiersch: Vorless. üb. Kath. u. Prot. Erl. 1846.— Twesten: Dogmatik, I, p. 92—203. p. 257 ss.

Temporis decursu duae religionis christianae formae exsiterunt, catholicismus et protestantismus <sup>1</sup>). Quas si spectaveris quales publica auctoritate sancitae sunt, in summo principio de rei christianae instituto a miraculosa Dei efficacitate repetendo conveniunt, dissentiunt eo, quod Protestantes, qui dicuntur, divinam revelationem prophetico et apostolico tempore conclusam ideoque ejus argumentum e solis ss. litteris explorandum esse contendunt (p. 47), Catholici autem revelationis perpetuitatem docent, quae ecclesiae et ei quidem repraesentativae <sup>2</sup>), quae dicitur, contingat,

<sup>6)</sup> De quo loco Straussius (Glaubensl. I, p. 254 s.) sententiam profiss singularem, sed argumentis non confirmatam, profitetur: "Der Verf. des vierten Ev. legt, im Bewusstseyn (?), an u. zu demj., was v. Jesu überliefert war, beträchtl. Umdeutungen u. Zusätze aus dem Schatze seiner alex. Weish. gemacht zu haben, u. darauf bedacht, diese Zuthaten gegen d. Vorwurf der Verfälschung zu decken, seinem Christus Hindeutungen auf eine bevorstehende objective Weiterbildung seiner Lehre in den Mund."

<sup>1)</sup> Protestantismi semina semper quidem in ecclesia sparsa erant, sed per instauratores sacrorum sec. XVI ejus causa publicam auctoritatem obtinuit.

<sup>2)</sup> Si res per se spectatur, divina revelatio universae quidem ecclesiae promissa esse dicitur. At vero ne sua quisque commenta pro divi-

unde hujus ecclesiae auctoritati falti nesciae coeca fide obtemperandum esse colligunt 3) (p. 45 s.). Catholicismus aut aristocraticus est, quo summa fallique nescia auctoritas congregationi episcoporum in conciliis factae tribuitur (cath. graecus s. orientalis), aut monarchieus, quo illa auctoritas penes unum summum ecclesiae moderatorem, pontificem romanum, est (papismus, cathol. romanus s. latinus s. occidentalis) 4). Quemadmodum supranaturalismus in solo catholicismo (§ 25), ita catholicismus duntaxat in papismo optime sibi constat 5). E catholicismi principio non solum hierar-

nis decretis venditaret atque ita opinionum dissensu auctoritas divinae revelationis eluderetur, divinae illuminationis auxilium ad eos tantum referri debuit, qui reipublicae ecclesiasticae personas gererent (ecclesiam repraesentativam), quorum decretis coeca fide obtemperandum esset.

<sup>3)</sup> Ad quam summi principii inter catholicismum et protestantismum discrepantiam omnia cetera inter utramque ecclesiam discrimina et externa et interna, in exponendis singulis dogmatis seorsum spectanda, facile revocari possunt, velut illut, quod Protestantes per Christum cum ecclesia, Catholici per ecclesiam cum Christo conjunctionem quaerant.

<sup>4)</sup> Utriusque catholicismi ecclesiastica doctrina ex oecumenicorum conciliorum decretis cognoscitur. Apud recentiores graecus Catholicos publicam auctoritatem obtinuerunt 1) G e n n a d i , patriarchae constantinopol., Ομολογία ὁηθεῖσα περὶ τῆς ὀρθῆς καὶ ἀμωμήτου πίστεως τῶν Χριστανῶν, a. 1453 Mahmudi, Turcorum imperatori, tradita, quae dogmata Christianis communia exhibet neque controversiam cum Romanis agitatam respicit. 2) P e t r i M o g i la e 'Ορθόδοξος ὁμολογία τῆς καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας τῆς ἀνατολικῆς, primum in ruthenicae ecclesiae usum conscripta, sed 1643 a potioribus Graecorum patriarchis approbata et 1672 a concilio hierosolymitano publice sancitu, cujus argumentum tribus capitibus (περὶ πίστεως, περὶ ἐλπίδος et περὶ τῆς εἰς θεὸν καὶ τὸν πλησίον ἀγάπης) continetur atque in catecheticam formam redactum est. — Libri symbol ecclesiae orientalis. Ed. Kimmel. Jen. 1843. — Recentiori romano-catholicae doctrinae, protestantismo oppositae, cognoscendae inserviunt haec documenta publica: 1) Canones et decreta concilit tridentini (quod d. 13 Dec. 1545 inchoatum post plures intermissiones d. 4 Dec. 1563 finitum est). 2) Professio fidei tridentinae, a. 1564 P io IV jubente conscripta et promulgata. 3) Catechismus romanus, P ii V jussu 1566 editus et promulgata. 3) Catechismus romanus, P ii V jussu 1566 editus et promulgata, cujus quatuor capita sunt de symbolo apost., de sacramentis, de decalogo, de oratione dominica. Cf. Libri symbolici eccles. rom. cathol. ed. Danz. Vimar. 1836. Ed. Streitwolf et Klener. Gott. 1888. Il Toni. — Marheinecke: System des Katholicismus. Hetdelb. 1810 — 13. 3 Bde. — Kölln er: Symbolik d. hell. apost. kathol. röm. Kirche. Hamb. 1844.

<sup>5)</sup> Zeller in Schwegler: Jahrbb. d. Gegenwart. Jahrg. 1845. p. 401: "Soll einmal eine äussere Auctorität in Glaubenssachen seyn, so muss diese auch in Einer Hand seyn, denn die Entscheidungen dieser Auctorität müssen v. Widerspruch fret seyn, um für schlechthin unfehlbar gelten zu können: auf einer Kirchenversamml. aber, überhaupt in jed. Behärde, wo nicht Einem d. letzte Entscheidung zusteht, werden sich immer gelheilte Stimmen mehr oder weniger d. Gleichgewicht halten."

chica ecclesiae constitutio, sed etiam traditionis 6) commentum arctissime nexum est. Innocentissima fuit traditionis origo. Quum enim sec. Il Haeretici inter eosque potissimum Gnostici, commenta sua a N. T. et communi Christianorum persuasione recedentia auctoritate historica confirmaturi, partim nonnullorum N. T. librorum apostolicam originem impugnarent, alios artificiosa interpretatione ad suam theoriam contorquerent, partim commentitia scripta nominibus apostolicis ornata proferrent, partim vero etiam ad arcanam traditionem a Christo profectam nec nisi ore propagatam provocarent: catholici theologi, inprimis Ironaeus atque Tertullianus, quum criticis praesidiis, quibus adversarios in diverticula sua persequerentur, destituti essent, ecclesiasticae doctrinae at disciplinae veritatem e sola ejus antiquitate et universitate, praecipue vero ex ecclesiarum ab apostolis conditarum epi-scoporumque iis praefectorum, quippe ad quos spiritus s. donum ab apostolis per manuum impositionem continua successione propagatum esset, auctoritate probare potuerunt 7).

<sup>6)</sup> Cf. Weinmann: Darstell. u. unpart. Kritik der zwischen d. kall. u. prot. Kirche obwaltenden Streitfrage üb. die Tradition als Quelle relig. Lehren u. Ueberzeugungen. Hildbryh. 1825. Strauss: Glaubensl. 1, § 11. — Παράδοσις primum actio tradendi, deinde argumentum, quod traditur, in N. T. significat: 1) additamenta ad scriptam legem mosaicam, potissimum ritus et mores spectantia, quae ore propagata dichantur, quorum auctoritatem Pharisaei contra Sadducaeos defendebant, Math. 15, 2 ss. Col. 2, 8. 2) complexum religionis judaicae decretorum, sive scriptis sive ore traditorum, Gal. 1, 14. 3) universam rel. christianae institutionem a Paulo apost. sive coram sive epistolis factam, 2 Thess. 2, 15. coll. 1 Cor. 11, 2. 2 Thess. 3, 6. Apud patres universa religionis christianae institutio, tanquam ab apostolis sive scriptis sive ore continua successione propagata, τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως s. παραδόσεως τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος nomine τῆ αἰρέσει opponebatur, unde ab alis ἔγραφος εἰ ἄγραφος παράδοσες distinguebatur. Posthac invaluit ille dicendi usus, quo ἄγραφος παράδοσες tomine traditionis κατ ἐξοχήν significabatur. Cf. Wegsch. p. 69. De variis traditionis notionibus in antiqua ecclesia obvits cf. B.-Crusins: Compend. d. DG. II, p. 61 s.

maniqua ecclesia obviis cf. B.-Crusins: Compend. d. DG. II, p. 61 s. 7) Quae traditio non cum illa confundenda est, qua totum religionis christianae argumentum viva voce tradebatur, antequam in N. T. litteris consignabatur, Cf. § 62. — Vetustissima illa, quam 1 ren a e u s., Te rulli a n u s., O rigenes, alii commendabant, traditio plerumque historicis rationibus confirmabatur, posthac vero traditionis et consuetudints notiones plerumque ita coaluerunt, ut quod antiquitate commendaretur, etiam pro apostolico haberetur. — Stephano, episc. rom., ad romanae traditionis auctoritatem provocanti, Cyprianus Christi et apostonium instintionis, utpote divinae traditionis, vim opposuit, Epist. 74; unde celeberrimum ejus effatum: "In evangelio dominus: ego sum, inquit, veritas, non dixit: ego sum consuetudo. Itaque — cedat consuetudo veritati. — A ugustinus, etsi plerumque summam script. s. auctoritatem defenderet et cum Cypriano consuetudinem condemnaret, tamen etiam traditioni haud exiguam vim tribuit; de bapt. c. Don. IV, 24: "Quod universa tenet ecclesia, nec conciliis institutum, sed semper retentum est,

Posthac autem, quum controversiae ita ferrent, ut biblica religionis christianae praecepta in conciliis oecumenicis subtilius exponerentur accuratiusque definirentur, non poterat non fieri, ut horum conciliorum decretis eadem ac scripturae sacrae auctoritas tribueretur. Traditionis ecclesiasticae auctoritatem acerrime defendit sec. V Vincentius Lirinensis. gallicus episcopus, haec docens: "tenendum esse, quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum esset," sive doctrinam ac disciplinam vere christianam cognosci ex antiquitate, universitate et consensione. Traditionis auctoritas a concilio tridentino solenniter confirmata atque scripturae sacrae aequiparata est 3). E Pontificiorum opinione traditio est complexus praeceptorum in N. T. non consignatorum, sed aut a Christo vel apostolis ore tantum traditorum, aut a spiritu s. in ecclesia propositorum eodemque spiritu dictante continua successione propagatorum et pari ac libri sacri reverentia prosequendorum. Papicolae varias traditionum species distinguunt: I. ratione habita originis: 1) traditiones divinas, praecepta a Christo ore tradita; 2) apostolicas, praecepta ab apostolis ore tradita; 3) ecclesiasticas, ritus, instituta, quae per consuetudinem invaluerunt ac nemine obloquente legum auctoritatem in ecclesia obtinuerunt; II. ratione habita argumenti: 1) doctrinales s. dogmaticas, quae

nonnisi auctoritate apostolica traditum rectissime creditur." V. 23: "Sunt multa, quae universa tenet ecclesia et ob hoc ab apostolis praecepta bene creduntur, quamquam scripta non reperiantur." Contra epist. fund. 5: "Ego vero evangelio non crederem, nisi catholicae ecclesiae me permoveret auctoritas." — Similiter atque Gnostici Clemens Alexandrinus ap. Euseb. II, 1 γνώσιν suam (§ 9, not. 1) ad arcanam traditionem a Christo per tres familiarissimos ejus apostolos, Petrum, Jacobum et Joannem, ad posteros propagatam referebat.

<sup>8)</sup> Sess. IV. p. 19 s. ed. Danz: "Sacrosancta — synodus — persplciens hanc veritatem et disciplinam contineri in libris. scriptis et sine scripto traditionibus, quae ab ipsius Christi ore ab apostolis acceptae aut ab ipsis apostolis (2 Thess. 2, 14), s piritu s ancto dictante, quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt, orthodoxorum patrum exempla secuta, omnes libros tam V. quam N. T., quum utriusque unus Deus sit auctor, nec non traditiones ipsas, tum ad fidem, tum ad mores pertinentes, tanquam vel ore tenus a Christo vel a spiritu s. dictatas et continua successione in ecclesia catholica conservatas, pari pietatis affectu ac reverentia suscipit et veneratur." Catrom. § 13, p. 365: "Omnis doctrinae ratio, quae fidelibus tradenda sit, verbo Dei continetur, quod in scripturam traditionesque distributum est."—— Quibus illustrandis inserviumt, quae Bellarminus de verbo Dei 4, 3 docet: "Nos asserimus, in scriptura traditionesque distributum est."—— Quibus illustrandis inserviumt, quae Bellarminus de verbo Dei 4, 3 docet: "Nos asserimus, in scripturis non contineri expresse totam doctrinam necessariam sive de fide sive de moribus, et proinde praeter verbum Dei scriptum requiri etiam verbum Dei non scriptum i, e. divinas et apostolicas traditiones." 4, 2: "Vocatur doctrina non scripta non ea, quae nusquam scripta est, sed quae non est scripta a primo auctore."

ad fidei aut morum doctrinam spectant, ut praeceptum de sacrificio missae, de vita monastica; 2) rituales, quae ad ritus sacros spectant, ut praeceptum de paedobaptismo; 3) hermeneuticas, quibus sensus traditur, quem Jesus et apostoli scripturae sacrae locis substitui voluerint; 4) historicas, quibus res in facto positae narrantur, ut Petri iter Romam factum, episcopatus romanus, quem Petrus tenuerit et cum quo primatum totius ecclesiae successoribus suis tradiderit 9).

## § 54. De eadem re.

E. Zimmermann: Ueb. d. prot. Princip. Darmst. 1829. — Hannet Der ideale Protest., s. Wesen, s. Genesis u. s. Verhältn. zur Bibel u. zum Kirchenglauben u. s. w. Bielef. 1845. — Credner: Die Berechtigung d. prot. Kirche Deutschlands zum Fortschritt auf d. Grunde der h. Schrift. Aus d. in Deutschl. allgemein Gesetzeskraft habenden Bestimmungen urkundl. nachgewiesen. Frankf. 1845. — Schenkel: Das Wesen des Protest. aus d. Quellen d. Reformationszeitalters dargestellt. I Bd. Schaffh. 1845. — Staudenmaier (theol. roman.): Der Prot. in s. Wesen, in s. Verhältn. zur Idee u. in s. Entwickelung. I Th. Freib. 1846. — Ern. Reinhold: Das Wesen d. Relig. u. sein Ausdruck im evang. Christenih. Jen. 1846. — Der deutsche Protest., seine Vergangenh. u. heutigen Lebensfragen etc. beleuchtet v. e. deut. Theologen. Frankf. 1847.

Quum catholicismi principio sanctissima nostra et hominum et Christianorum jura inexpiabili modo violentur ipsaeque foedissimae superstitiones turpissimique abusus divinae auctoritatis praetextu confirmentur 1), gratissimo animo praedicandum est, quod sacrorum instauratores in solis ss. litteris, primitivo et limpidissimo religionis christianae fonte, verbum divinum agnoverunt 2), in praeceptis autem, legibus

<sup>9)</sup> Nonnulli recentiores Catholici, ut Möhlerus († 1838), ab externa illa et objectiva, quam romana ecclesia tenet, traditione aliam distinguant, magis subjectivo sensu intellectau de ecclesiae mente per institutionem potissimum et educationem propagata. Verum hac liberiore notione singulorum arbitrio plus libertatis reliaquitur, quam per summum catholicismi priacipium licet. — Inter recentiores Judaeos Caraet traditionem rejiciunt, Rabbanttae tenent; inter Muhammedanos Schittae eam reprobant, Sunnitae tuentur.

<sup>1)</sup> Chemnitius in libro suo "Examen concilii tridentini" traditionem cum Pandorae pyxide comparat, cujus operculo aperto omne genus corruptelarum, abusuum et superstitionum in ecclesiam effusum sit.

<sup>2)</sup> Art. smalc. p. 508: "Regulam habemus, ut videlicet verbum Dei condat articulos fidei et praeterea nemo, ne angelus quidem." F. C. p. 570: "Credimus, confitemur et docemus, unicam regulam et normam, secundum quam omnia dogmata omnesque doctores aestimari et judicari oporteat, nullam omnino aliam esse, quam prophetica et apostolica scripta cum V. tum N.T. — Reliqua vero sive patrum, sive neotericorum scri-

et ritibus, ecclesiae auctoritate vel consuetudine receptis, nihil nisi humanas traditiones viderunt, quas eatenus servari volebant, quatenus ad rem ordine in ecclesia gerendam conducerent, neque vero in servandis iis salutis conditionem quaesiverunt 3). Principium illud per sacrorum instaura-

pta, quocunque veniant nomine, ss. literis nequaquam sunt aequiparanda, sed universa illis ita subjicienda sunt, ut alia ratione non recipiantur, nisi testium loco, qui doceant, quod etiam post apostolorum tempora et ia quibus partibus orbis doctrina illa prophetarum et apostolorum sincerior conservata sit." Adde p. 632. — Apol. Conf. p. 173s.:,,Consensus prophetarum judicandus est universalis ecclesiae consensus esse. Nec papae nec ecclesiae concedimus potestatem decernendi contra hunc consensum prophetarum." — Praeterea cf. Conf. gall. 3 — 5. anglic. 6. scot. 18 — 19. belg. 5. 7. helv. II, 1. bolem. 1. march. 1. Repet. anhalt. p. 614. ed. Niem. Declar. thorum. p. 669.

3) Conf. aug. p. 28. p. 40 ss. p. 31: "Servantur apud nos pleraeque traditiones [rittales], quae conducunt ad hoc, ut res ordine geratur in ecclesia, ut ordo lectionum in missa et praecipuae feriae. Sed interim homines admonentur, quod talis cultus non justificet coram Dei et quod non sit ponendum peccatum in talibus rebus, si omittantur sine scandalo." Apol. Conf. art. 8: "De traditionibus humanis in ecclesia." In Conf. aug. ejusque apologia semper vituales traditiones intelliguntur, quibus observandis hominem Deo satisfacere gratiamque sibi mereri posse negatur. Conf. aug. p. 18: "Admonentur, quod traditiones humanae institutae ad placandum Deum, ad promerendam gratiam et satisfaciendum pro peccatis adversentur evangelio." In reform. ecclesiae libris symbol. diserte omnis traditio reficitur. Conf. helv. II, 1. ac cetera loca quae antecedente nota attulinus. Cf. praeterea, quae Conf. angl. 21. helv. II, 2. scot. 20 de patrum et conciliorum auctoritate ex protestantismi principio disputantur. — Posthac Ge. Calixtus († 1656) in symbolo apostolico et consensu ecclesiae quinqueseculari sebundarium christianae fidei principium vidit, quo controversi ecclesiae coetus sibi reconciliarentur. cipium viuit, quo controversi ecclesiae coetus sidi reconciliarentur. Le s-singio praceunte nuper Delbrāckius (in libro: Philipp Melanchthon der Glaubenslehrer. Bonn 1826). scripturae sacrae regulam fidei, quam vetustissima ecclesia secuta esset (§ 76), praeferri ex eaque scripturae s. argumentum explicari et judicari voluit, quem impugnaverunt Sackius, Nitzschius et Lückius in libro: Ueb. d. Ansehn d. h. Schrift u. thr Verhältniss zur Glaubensregel in d. prot. u. in d. alten kirche. Bonn 1827.— Qui praeterea inter Protestantes traditioni aliquid autoritatis tribuerent. ii notionem sius codem fore. auctoritatis tribuerent, ii notionem ejus eodem fere, quo Möhlerus (§ 53. not. 9), ideali et subjectivo sensu intellexerunt, inprimis Marhejneckius (Ueb. d. wahr. Sinn der Trad. im kath. Lehrbegriffe u. d. rechte Verhältniss derselben zur prot. Lehre. In Daub u. Creuz er Studien. 4 Bd. p. 289 ss.), Peltus (Von d. Trad. als Princip der prot. Dogm., in Pelt Mitarbeiten 1 H. Kiel 1838), qui cum ea, quam proposuit traditionis notione ipsum perfectibilitatis principium conjunxit (l. c. p. 67), et Daniel (Theolog. Controversen. Halle 1843; contra quem p. 67), et Daniel (Theolog. Controversen. Hatte 1843; contra quen cf. Evang. KZ. 1845. Nr. 11 ss.). — Quenadmodum fionnulla in evange-liis effata Christo contra historiae veritatem vel certe probabilitatem supposita videntur esse (§ 51), ita ex Act. 26, 35 atque ex patrum eccles. scriptis elucet, non omnia, quae Christus vere edidit, effata in evangg. consignata esse. Cf. de Wette: Etnl. ins N. T. § 75. Cred π er: Betträge zur Einl. in d. bibl. Schriften. I Bd. p. 27 st. Klöpper: Dicta Christi ἄγραφα, in Pelt: Mitarbeiten, 1839, 4 II. p. 117 ss. Praetores sancitum, quo ecclesiasticae, quippe humanae, auctoritati interceditur, protestantismus 1) appellatur, forma autem religionis christianae, ad hoc principium conformata, a positivo suo fundamento in S. S. jacto ecangelicue religionis nomine ornatur. Protestantismus, quemadmodum theoretice spectatus tum demum sibi constitit, quum in rationalismum abiisset (§ 25), ita, si externam ejus disciplinam spectas, nisi in presbyteriali et synodali ecclesiasticae reipublicae forma vere sibi non constabit, quae christianae libertatis certissimum pignus et solidissimum praesidium est, quo omnia hierarchiae vestigia e catholicismo inter nos residua exstinguantur. — Quae nuper germanici vel christiani catholicismi nomine pontificiae dominationi obsequium renuntiavit nova religionis christianae forma 5), a protestantismo nihil differt, sed potius rationalismus est socialem ecclesiae formam quaerens 6). Verum enimvero catholicae ecclesiae nomen hic coetus non alio nisi ideali illo sensu sibi sumere potest, quo ne Protestantes quidem ei unquam renuntiarunt.

terea religionis christianae mens etiam post apostolicam aetatem praeclara et cogitata et instituta progenuit. Ne vero falsa quaevis et ipsa impia pro christianis venditentur, atque ut periculum rei christianae peregrinis-chaemis depravandae effugiatur, omnia ἄγραφα sive praecepta sive instituta au summum N.T., quo certius historicum primitivae rei christianae documentum nobis non relictum est, sententiam et mentem examinanda sunt (§ 52).

<sup>4)</sup> lla vocatur a solenni fila ordinum imperialismo rei evangelicae addictrum intercessione, catholicorum ordinum decreto, quo sucrorum instantionis progressus impedirentur, in comitiis spirensibus d. 19 April. 1529 interposita.

<sup>5)</sup> Blum u. Wigard: Die erste allgem. Kirchenversammlung der deutsch-kath. K.— Authent. Bericht. Leipz. 1845. J. Günther: Bibliothek der Bekenntnissschriften der deutsch-kath. Kirchen. Jen. 1845–46. 2 Fascc.— Ulimann u. Hauber: Zwei Bedenken üb. d. deutsch-kathol. Bewegung. Hamb. 1845 (Ex Theol. Studd. u. Kritt. 1845. 3 H.) Gervinus: Die Misston der Deutsch-Katholiken Heideb. 1845.— CLVII libros et libellos ad Neo-Catholicorum causam speciantes subacto judicio subjecerunt Hase et Ed. Schwarz in Neue jen. LZ. 1846. Nr. 55 ss. 131 ss. 183 ss. 221 ss. 288 ss. 299 ss.

<sup>6)</sup> In concilio generali Lipsiae m. Martio 1845 habito Neo-Catholici has leges sanxerunt (Güntherl.c.p. 60) § 1: "Die Grundlage des christl. Glaubens soll uns einzig u. allein die h. Schrift seyn, deren Auffassung u. Auslegung der von d. christl. Idee durchdrungenen u. bewegten Vernunft freigegeben ist." § 8: "Wir stellen der Kirche u. den Einzeinvn die Aufgabe, den Inhalt unserer Glaubenslehre zur lebendigen, dem Zeitbewusstseyn entsprechenden Erkenntniss zu bringen." § 9: "Wir gestatten aber völlige Gewissensfreiheit, freie Forschung u. Auslegung d. h. Schrift, durch keine äussere Autorität beschränkt, verabeheuen wielmehr allen Zwang, alle Heuchelet u. Lüge, daher wir in d. Verschiedenh. der Auffassung u. Auslegung des Inhaltes unserer Glaubenslehren keinen Grund zur Absonderung oder Verdammung finden."

## Caput III.

#### Be Scriptura sacra s. Bibliologia dogmatica.

Augusti: Versuch einer histor. - dogmat. Einleit. in d. heil. Schrift. Leipz. 1832.

#### Introductio.

## § 55. De scripturae s. notione.

Divinae revelationis argumentum libris consignatum est. qui bibliorum s. sacrae scripturae 1) nomine comprehenduntur. Inter historicam atque dogmaticam scripturae s. notionem distinguendum est. Illa a solis historiae rationibus repetitur et ab lis quoque concedenda est, qui religionem christianam aspernantur; dogmatica autem notione nostra Christianorum de horum librorum summà praestantià et salutari fine, quo omnibus ceteris libris longissime antecellunt, sanctissima persuasio significatur. Ex historica notione S. S. est complexio librorum, qui primitivos religionis et historiae Hebraeorum et Christianorum sontes continent; e dogmatica notione antiquioribus ecclesiae nostrae theologis probata verbum Dei immediato et miraculoso spiritus s. afflatu a prophetis, apostolis et evangelistis<sup>2</sup>) salutis humanae causa litteris consignatum 3); e dogmatica notione nostri aevi rationibus accommodata: complexio librorum divinam de salute per Christum hominibus consequenda institutionem continentium. Sacrorum nomine hi libri profanis litteris opponuntur pro-

<sup>1)</sup> In N. T. libri V. T. appellantur αὶ γοαφαί et ή γοαφή tanquam scripta κατ ἐξοχήν, quorum dignitatem nulli alii libri acquare possunt; γοαφαί ἄγιαι (Rom. 1, 2) et ἰερὰ γοάμματα (2 Tim. 3, 15), quibus nominibus posthac ecclesiae doctores V. et N. T. comprehendebant. Potissimum Chrysostomo auctore a sec. IV nomen τῶν βιβλίων invaluit.

<sup>2)</sup> De prophetarum notione cf. § 43. Apostoli latiore sensu dicuntur qualescunque rei christianae praecones, Act. 14, 4; arctiore sensu qui a Christo ipso singularem potestatem ac jus evangelii praedicandi acceperant (Matth. 10, 1.4. Act. 1, 26. Gal. 1, 12). Εὐαγγέλιον significat lactum s. de regno divino (εὐ. τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ Matth. 4, 23) s. de Jesu Messia regnique divini conditore (εὐ. τοῦ Χριστοῦ, νεὶ τοῦ θεοῦ περὶ τοῦ Χριστοῦ Rom. 1, 1. 3) praeconium. Quum vero messiana Jesu dignitas ex ejus vita pateret, nomen ad narrationes de hac vita translatum est (Marc. 1, 1). Εὐαγγελισταί dicebantur primum qui non et quidem qua apostoli et prophetae (§ 45) spiritus s. copia inbuti, tamen inprimis apostolorum socii et ipsi doctrinam salutarem praedicarent (Eph. 4, 11. 2 Tim. 4, 5. Act. 21, 8 coll. 8, 14 ss.), deinde qui vitam Christi narrarent.

<sup>3)</sup> In vetere dogmatica notione inspiratio primaria nota est.

pter originem, argumentum et finem. Bibliologia dogmatica expositio est corum, quae de litteris sacris ad usum dogmaticum scitu necessaria sunt.

## S 56. Partes scripturae s.

Scriptura s. duabus partibūs continetur, vetere et novo foedere (διαθήμη) s. testamento\*). Illud sacras Hebraeorum litteras s. patriarchalis et mosaicae revelationis (§ 16. 17) documenta, hoc eos libros, qui ab apostolis nonnullisque eorum sociis et asseclis conscripti sunt, s. christianae revelationis documenta complectitur. Judaei tres hebraei codicis s. veteris testamenti partes distinguunt: 1) אַרוֹרְיָם s. pentateuchum; 2) בְּיִאִים, prophetas, et quidem a) ביאים, antiquiora historica scripta, libros Josuae, judicum, Samuelis et regum; b) אַרוֹנִים, libros propheticos proprie dictos, excepto Danielis libro; 3) בּחוֹנִים, scripta sc. sacra, quo genere reliqui libri comprehenduntur. — Primorum seculorum Christiani duas N. T. partes discernebant: τὸ εὐαγγέλιον et τὸν ἀπόστολον s. τὸ εὐαγγελικὸν et τὸ ἀποστολικὸν sc. σύνταγμα. Argumenti ratione habita rectius inter

<sup>\*)</sup> Nomen διαθήμης metonymice idem significat ac βιβλίον τῆς διαθήμης, γιαρίο, quae locutio 2 Mos. 24, 7 de mosaicarum legum tabulis, tanquam foederis Deum inter et populum israeliticum sanciti (§ 5) publico documento vel veluti magna charta theocratiae, obvenit, atque 2 Reg. 22, 2. 1 Macc. 1, 57. Sir. 24, 2 ad totum pentateuchum transfertur. Posthac nomen de toto librorum inter Israelitas sacrorum complexu dictum videtur esse, quum 2 Cor. 3, 14 formula dicendi παλαιά διαθήμη de toto V. T. usurpetur tanquam de librorum collectione, quibus vetusta religionis oeconomia per Christianos nova sacrorum librorum collectio exstiterat, ea τῆς καινῆς διαθήμης nomine illi παλαιά διαθήμης opponebatur. Jam Clemens Alexandrinus (Strom. p. 444) de duabus διαθήμαις disserit, quamvis non satis pateat, utrum duas librorum ss. collectiones, an duas religionis institutiones intelligat. Sed τῆς καινῆς διαθήμης nomen sine dubio satis mature receptum erat, quia testamenti vox, quae apud Latinos τῆ διαθήμη respondebat (cf. Vulgat. ad 1 Mos. 9, 9. 12. 13. 15. Matth. 26, 28. 2 Cor. 3, 14. al. locc.) a Tertullia no (adv. Praxi 15. adv. Marc. 4, 1) de utraque librorum ss. collectione usurpatur. Usus nominis testamenti pro graeco διαθήμη et de foedere et de extrema alicujus hominis voluntate dicitur. Apud classicos enim qui dicuntur scriptores testamentum extremam hominis voluntatem significat, ad scripturam s. translatum videtur significare documentum, quo Dens declaret, quid jubeat, quid promittat. Vocabulo testamenti Tertullia nus adv. Marc. 4, 1 tnstrumentum praeferre videtur, quo nomiue etiam Augustinus edems sensu utitur. Instrumentum significabat decretum, documentum scripto exhibitum, unde de bibliis dictum complexum decretorum divinorum significasse videtur.

V. T. libros didacticos s. doctrinales, historicos, propheticos et poeticos, atque inter N. T. libros historicos, didacticos et propheticos (quorum unus est, apocalypsis) distinguitur. A potiore parte V. T. lex (ita jam Jo. 12, 34. 15, 25. 10, 34. Rom. 3, 19. 1 Cor. 14, 21), N. T. evangelium vocatur.

## § 57. De humana ac divina S. S. auctoritate.

Ecclesiae nostrae doctores humanam et divinam S. S. auctoritatem s. fidem distinguunt. Humana auctoritas historicis rationibus et humanis testimoniis de horum librorum authentia, integritate, fide (ἀξιοπιστία) et in canonem receptione\*) nititur; divina, quae ex eorum inspiratione proficiscitur.

#### l) De humana S. S. auctoritate.

## § 58. De authentia, integritate et fide V. T.

Authentia ea alicujus libri indoles dicitur, qua vere est ejus scriptoris aut temporis, cui tribuitur. Authentia externis et internis argumentis probatur 1). Quum multi V. T. libri, ut Jobi liber et pleraque scripta historica, nullum scriptoris nomen in fronte ferant neque eorum auctores certum scriptionis tempus simulent aut dissimulent: profecto, si pentateuchum, magnam Jesaiae vaticiniorum partem, nonnullos psalmos et Danielis librum exceperis, V. T. authentia concedenda est. — Integritas ea alicujus libri indolis appellatur, qua etiamnunc talis est, qualis ex auctoris manu prodiit. Totalis veteris test. integritas, qua inde a tempore, quo canon collectus est 2), nulla ejus pars periit, utique

<sup>\*)</sup> Quum ex orthodoxiae principio tantummodo inspirati libri canone digni sint: veteres Protestantes recte docuerunt, Deum ipsum canonis auctorem esse, et canonican scripturae s. indolem eodem sp. s. testimonio cognosci, quo de ejus inspiratione certiores reddamur. Conf. gall. 4: "Hos libros agnoscimus esse canonicos, idque non tantum commumi eclesiae consensu, sed etiam multo magis ex testimonio et intrinseca sp. s. persuasione." Conf. belg. 5. Cf. Baumg.-Crusius: Comp. d. DG. II, p. 51 sq. H. Schmid: Dogmat. d. evang. luth. Kirche p. 59. Twesten: Dogmatik I, p. 406. Quum vero canonis cullectio constituta sit ab ecclesia, cui Protestantes intelligentiam falli nesciam e perpetua inspiratione proficiscentem abjudicant: quaestio de canonis collectione ad quaestionem de humana S. S. auctoritate refereada est.

<sup>1)</sup> Interna testimonia ex argumenti et sermonis indole petuntur; externa aequalium aut non admodum multo posteriorum scriptorum vel disertis testimoniis, vel locorum allegationibus, vel saltem ejusmodi orationis conformatione continentur, quae memoriam libri, de cujus anthentis quaeritur, aequalis scriptoris animo impressam fuisse docet.

<sup>.2)</sup> Perierunt quidem scripta quaedam in ipso V. T. commemorats, ut liber bellorum domini 4 Mos. 21, 14; liber justorum Jos. 16, 14;

concedenda est, itemque partialis, "qua nullus gravior locus vel fraude vel casu ita corruptus est, ut arte critica restitui non possit" (Wegsch.). Fides autem (h. e. ἀξιοπιστία) latiore tantum et relativo sensu defendi potest, si quidem historici et philosophici examinis auxilio e vetere test. religiosae et morales Hebraeorum notiones cognosci, et omnino historicae partes a mythicis sejungi, vel ex mythorum 3) involucris fundamenta quaedam ac stamina verae historiae erui possunt.

## § 59. De N. T. authentia et integritate.

Authentia ad unum omnium N. T. librorum iis tantum temporibus accepta est, quibus turpissimum litterae et severae orthodoxiae imperium captivos tenuit animos. At vero jam antiquiore ecclesiae aetate Origenes 1) et Eusebius 2)

annales regum Judaeae et Israelis 1 Reg. 14, 19. 29. 15, 17, haud paucorum prophetarum scripta 1 Paral. 29, 29. 2 Paral. 9, 29 al. locc., sed ea unquam in canonem recepta fuisse, nullo pacto probari potest.

S) Mythi ex notione, a Straussio alisque nuper proposita, sunt narrationes historiarum speciem prae se ferentes ac tum ab eorum auctoribus, tum ab aequalibus bona fide pro veris historiis habitae, in alicujus reipublicae aut instituti religiosi primordiis ex fervidiore imaginatione acrioreque animorum commotione profectae et praeter voluntatem effictae, quibus notiones aut religiosae aut politicae adumbrantur. Ii mythi, qui cujuslibet rei in facto positae fundamento destituti nihil nisi notionum involucra sunt, puri vocantur s. philosophici quibus vero res quaedam in facto posita subest, ita tamen exornata, ut notionis cujusdam involucro inserviat, historici. A mythis different traditiones (Sagen), h. e. narrationes, quibus res in facto positae non recte relevantur, ita tamen, ut erroris causa non in notionum vi, sed in narratorum negligentia aut errore quaerenda sit. Cf. libellum nostr. Glibod. ev. Gsch. p. 11 sqq. et quae de mythis, potissimum biblicis, disputat Wegsch ei der Inst. p. 35 et 182 sq. Adde Schellin g: Mythen, Sagen u. Philosopheme der alten Welt, in Paul us Memorabilien 5 St. 1 Abhdl. — George: Mythus u. Sage. Berl. 1837.

<sup>1)</sup> O rig. ap. Euseb. 6, 25. — Origenes tria N. T. scriptorum genera distinxit: 1) γνήσια s. όμολογούμενα, 2) μικτά, quorum authentia dubia erat, 3) νόθα, spuria. Comm. in Jo. Opp. T. IV. p. 226. ed. de la Rue.

<sup>2)</sup> H. E. III, 25. coil. III, 31. 39. VI, 13. 14. Distinxit 1) δμολογούμενα, de quorum authentia et ecclesiastica auctoritate omnes consentirent, quatuor evangg, acta, Pauli epistolas (quarum numerum 3, 25 non definit, unde iis epistolam Hebraeis inscriptam accensuisse videtur, quam VI, 3. 13 inter ἀντιλεγόμενα refert), primam Joannis, priorem Petri epistolam et apocalypsin (quamvis de ea addat είνε φανείη atque 3, 39 dubius sit, eauque 3, 24 inter ἀντιλεγόμενα referat); 2) ἀντιλεγόμενα, de quarum authentia disceptaretur, etsi plerisque theologis innotuissent et in plerisque ecclesiis legerentur (III, 31). Huc refert Jacobi et Judae epistolas, alteram Petri, Joannis secundam ac tertiam. Quibus τῶν νόθον nomine addit Acta Pauli, Hermae pastorem, Petri apocalypsin, Bar-

pro vario fidei gradu, qua sacrorum, quibus Christiani uterentur, librorum authentia ecclesiarum ac theologorum testimoniis firmata esset, varia horum librorum genera distinxerunt, inter quae quatuor evangelia, apostolorum acta, tredecim Pauli epistolae, prior Petri et Joannis epistola communi consensu pro genuinis haberentur, de ceteris vero dissentiretur. Inde a tempore sub finem seculi XVIII, quo N. T. scripta severiori et sublitiori critico examini subjici coeperunt, eximius de singulorum origine dissensus exittit atque continuatis disquisitionibus et controversiis res tandem eo adducta est, ut nostris diebus solae quidem Pauli epistolae Romanis, Galatis et Corinthiis inscriptae communi authentiae laude gaudeant, nec nisi alterius Petri epistolae apostolica origo fere omnium suffragiorum consensu rejiciatur, sed vero etiam, si eos exceperis, qui in arte critica exercenda suum potius arbitrium et opiniones praejudicatas, quam verae libertatis leges sequentur 3), etiam Lucae scriptorum, evangelii et prioris epistolae Joannis 4) atque epistolarum a Paulo

nabae epistolam, doctrinas (διδαχάς) apostolorum, Joannis apocalypsia (addită iterum formulă εἔγε φανείη) et evangelium secundum Hebraeos. 8) "Ατοπα πάντη καὶ δυσσεβῆ (3, 25) s. παντελῶς νόθα καὶ τῆς ἀποστολικῆς ὁρθοδοξίας ἀλλότρια, scripta ab Haereticis apostolorum nominibus supposita, ut Matthiae, Thomae et Petri evangelia atque Andreae, Joannis et aliorum apostolorum acta. 'Αντιλεγόμενα et νόθα Eusebio sine dubio sunt synonyma, cf. Guericke: Einleit. tns N. T. p. 63. Alii parum recte τὰ ἀντιλεγόμενα et τὰ νόθα duos diversos librorum ordines, alii τὰ νόθα inferiorem τῶν ἀντιλεγομένων ordinem esse judicant, ut Wegsch. p. 156, ita, ut antilegomena sint, quae ab aliis addubitata sint, notha, quae cum aliis ipse quoque Eusebius pro spuriis et canone indignis judicaverit. Cf. J. E. C. Schmidt: Ueb. d. Kanon des Eusebin Henke Magazin V Bd. 3 St. p. 45 iss. Flatt: Ueb. d. Kan. d. Euseb. in Flatt Magazin f. Dogmatik, 7 St. p. 227 ss. 8 St. p. 75 s. Vogel: de can. eusebiano. Erl. 1809 — 11. 3 Progr. Liicke: Ueb. d. neutest. Kanon d. Euseb. v. Cäsarea. Berl. 1816. — Etsi Euseb ius in colligendis et censendis ecclesiarum et antiquiorum patrum testimoniis non ea qua debuit diligentia et accuratione versaus sit, tamen, quum ejus de όμολογονμένοις relationes cum antiquiorum patrum, Theophili, Irenaei, Tertulliani, Cleinentis Alex., Origenis aliorumque traditione consentiant, temeritatis et injuriae crimen nobis faceremus, si cum Schweglero, Bauri discipulo (in lib. das nachapostol. Zellalter. Tübing. 1846. I Bd. p. 70 ss.), omnem et fidem repudiare vellemus. Neque unanimus ille traditionis consensus cum Schweglero (l. c. p. 43 ss.) eo suspectus reddi potest, quod singult patres ecclesiae singulis libris spuriis veluti genuinis et inspiratis uterentur.

<sup>3)</sup> Baurum Tubingens. dicimus ejusque asseclas, Schweglerum, Zellerum, Schnitzerum, Köstlinum aliosque.

<sup>4)</sup> Joannei evangelli authentiam et integritatem defendimus nos in commentatione: Johannes der Apostel u. Evangelist, in Ersch u. Grub er Encyklop. 2 Sect. 22 Bd., et contra Baurum (Ueb. Composition u. Charakter des viert. Evang., in Zeller Theol. Jahrbb. 1844. 1,8 u. 4 H.) in neue jen. Lit. Zett. 1846. Nr. 243 ss. Primum canonicum

Ephesiis, Colossensibus, Philippensibus, Thessalonicensibus et Philemoni inscriptarum 5) authentia theologis longe plurimis approbetur. — Praeterea totalis (§ 58) N. T. integritas jure defenditur 6), ac si a sectionibus Marc. 16, 9 — 20. Jo. 8,1—11. et cap. 21 discesseris, etiam partialis.

## § 60. De historiae evangelicae fide.

Filem historiae evangelicae nuperrime impugnarunt potissimum D. F. Strauss: Leben Jew. 2 Bde. Tüb. (1835. 36). 1840. 41. 4 Auft. et Bruno Bauer: Kritik d. ev. Gesch. des Johannes. Brem. 1840. Krit. d. ev. Gesch. d. Synoptiker. 2 Bde. Leipz. (1841) 1844. 2 A. Kritik d. evang. Gesch. d. Synopt. u. d. Johann. Braunscho. 1842.

ln vita J. Chr. ex evangeliis enarranda moderatioris neque tamen satis sibi constantis supranaturalismi principium secutus est Neander: Leben Jesu. Hamb. (1837.) 1845. 4 Aufl. Plerumque Neandri vestigia pressit Krabbe: Vorless. iib. d. E. J. Hamb. 1839. — Severiorem supranaturalistam eundemque furiosissimum cujuslibet liberalioris disci-

evangelium ed qua nunc prostat forma non ex apostoli, cujus nomen fert, manibus prodiisse, attamen genuinum quoddam Matthaei scriptum ei suppositum esse, unanima fere est recentiorum theologorum sententia, neque nisi dissentitur ab fis de eo, utrum genuinum illud Matthaei scriptum factorum et dictorum Christi enarrationem, an solam orationum collectionem exhibuerit. Cf. librum nostrum Glaubwird. der evang. Geschichte p. 20 ss. Similiter de Marci evangelio judicandum videtur esse, cf. Glbw. d. evang. Gesch. p. 25 ss.

<sup>5)</sup> Pastoralium quae dicuntur epistolarum authentia vix desendi potest. Cs. Ba ur: Die sogen. Pastoralbriese des Ap. Paulus — krituch untersucht. Stuttg. 1835, inprinis vero de Wette: Kurze Erklürung d. Brr. an Titus, Timoth. u. an d. Hebräer. Lpz. 1844, qui inter alia baec bene notat, p. 123: "Recht betrachtet muss des Versasters Versahren sich uns so darstellen, dass er im Getste u. gleicham im Austrage Pault zu schreiben meinte u. im Wesentl. wirklich schrieb. — Diese Briese enthalten Abglänze u. Wiederstrahlungen des aus P. Schriften hervorbrechenden ursprüngl. Lichtes, u. bilden gleicham die letzten Ringe der grossen Wellenbewegung des apost. Zeitalters. — Ihr kirchl. Gebrauch ist durch das viele Wahre u. Gute, das sie enthalten, hinlängl. gerechtsertigt." — Critici librorum ss. examinis necessitas e summo protestantismi principio sponte consequitur. Quo principio quum traditionis ecclesiasticae auctoritas rejiciatur (§ 54), prolecto nobismet ipsis repugnaremus, si eidem traditioni in iis, quae de N. T. librorum origine refert, coecam sidem haberemus. Ceterum vero tenendum est, quod de Wettius (Wesen d. christl. Glaubens p. 360 s.) notat: "Wie auch das Ergebniss der krit. Untersuchung üb. Vers. u. Lutstehungszeit einer neutest. Schrift ausfallen möge, immer bleibt ihr der Werth einer Hervorbringung des apost. Zeitalters u. einer Darstellung des Urchristenth. u. der Geschichte desselben; nur dass sie vielleicht der Ossenbarung nicht so nahe zu stehen kommt, als nach der gewöhnt. Ansicht. Keine dieser Schriften ist verwerstich voler ihrer Stelle in d. heil. Sammlung unwürdig."

<sup>6)</sup> Perierunt quidem Pauli epistolae 1 Cor. 5, 1 et Col. 4, 16 com-

plinae theologicae hostem se praestitit E brard: Wissenschaftl. Kritik d. ev. Gesch. Frankf. a. M. 1842. — Mysticum supranaturalismum tuetur J. P. Lange: Das Leb. Jesu. 3 Bde. Heidelb. 1844. 46. — Varias rationalismi formas sequuntur: Hase: Leb. Jesu. Letpz. (1829) 1840. 3 A. — Weisse: Die evang. Gesch. kritisch u. philos. bearbeitet. Letpz. 1838. 2 Bde. — Girörer: Gesch. d. Urchristenth. 3 Thle in 5 Bden. Stuttg. 1838. — Ammon: Gesch. d. Leb. Jesu. 2 Bde. Letpz. 1842—44.

Lardner: The credibility of the gospel history. Lond. 1740 — 55. Aus d. Engl. übers. v. Bruhn. 2 Thle in 5 Bden. Leipz. u. Berl. 1750. 51. — Kleuker: Ausführl. Untersuch. der Gründe für die Aechih. u. Glaubwürd. d. schriftl. Urkunden d. Christenth. 5 Bde. Leipz. u. Hamb. 1793 — 1800. J. A. G. Meyer: Versuch etner Vertheid. u. Erläut. d. Gesch. Jesu u. d. Apost. allein aus griech. u. röm. Profanscribenten. Hannov. 1805. — Tholuck: Glaubw. d. ev. Gesch., zugleich eine Kritik des L. Jesu v. Strauss. Hamb. (1837) 1838. — C. L. W. Grimm: Glbw. d. ev. Gesch., mit Bezug auf Strauss u. Br. Bauer u. die durch Dieselben angeregten Streitigkeiten. Jen. 1845. — Praeterea huc referendi sunt libri apologetici p. 70, not. 2 notati.

Quum J. Chr. vita, pietatis exemplar omni ex parte perfectum exhibens, cum ipsa religione ab eo tradita et condita indissolubili nexu cohaereat, nostraeque ipsorum fidei et pietati nutrimenta praebeat uberrima (§ 50): in theologia dogmatica summi momenti est quaestio de fide (ἀξιοπιστία) commentariorum, in quibus illa vita narratur. Quam fidem plenissimam esse, praecuntibus Socinianis et Arminianis, recentiores theologi plerumque ita probare student, ut evangelistas vera dicere potuisse, voluisse ac debuisse do-ceant. Fuisse enim eos aut ipsos vitae Christi testes et spectatores doctrinaeque ab eo traditae auditores. Matthaeum et Joannem, aut testium comites et socios, Marcum et Lu-Neque eos facultate ad res animis percipiendas memoriisque imprimendas necessaria destitutos fuisse. Prodere eos singulare integritatis et probitatis studium, quo ne vituperia quidem, quae a Christo experti sint, neque ea reticeant, quae rei christianae adversariis ansam obtrectationis et persecutionis praebere potuerint. Denique res narratas ubique locorum tam cognitas fuisse, ut, si a veritatis lege recedere voluissent, fraudis statim convicti essent. At vero haec argumenta ex longe aliis de evangeliorum origine, primigenia forma, indole et mutua necessitudine sententiis repetita sunt, quam quae cum recentioribus ac subtilioribus harum rerum disquisitionibus conciliari possint. Christianae pietati liberalius conformatae neque in sacri codicis litera mordicus tenenda occupatae prorsus sufficit relativa evangeliorum fides. h. e. ea eorum indoles, qua ex iis historici et philosophici examinis auxilio primaria et inprimis ad fidem vitamque christianam excitandam et sustentandam necessaria vitae doctrinaeque J. Chr. capita coonosci possunt 1). Quae fides probatur primum ex harmonia; qua personarum in scenam evangelicam prodeuntium, inprimis Jesu Christi ipsius, imagines ita sibi constant, ut nullo pacto ex evangelistarum, ad eiusmodi fictionis artificium prorsus invalidorum, arbitrio repeti possint. Deinde etiamsi e N. T. scriptis nulla alia relinguerentur, quorum authentia prorsus certa esset, nisi enistolae Pauli ad Corinthios, Galatas et Romanos datae et apocalypsis, quorum tantummodo scriptorum Baurus et eius asseclae originem vere apostolicam concedunt, tamen in his ipsis historiae evangelicae fundamenta, quae et ipsa salutis christianae fundamenta sunt, vera et indubitata ponuntur, h. e. Jesum exstitisse Messiam, regnum Dei a prophetis promissum conditurum, tenerrimo et intimo Dei hominumque amore inflammatum, ad illud consilium exsequendum vitae aerumnas lubenter et fortiter sustinuisse neque crucis supplicium reformidasse, ita summum erga Deum obedientiae exemplum edidisse, baptismi et coenae sacrae sacramenta instituisse, denique e sepulcro vivum rediisse et mentis suae vi coetum Deo dicatum condidisse. Denique quemadmodum omnes insigniores in rebus humanis mutationes hominibus eminentiore ingenio praeditis originem debent, ita novus ille et prorsus singularis ac saluberrimus rerum ordo, rei christianae vi conditus, omnem intellectum excederet, nisi auctorem haberet fere talem, qualis Jesus in evangeliis describitur. One evangeliorum fides imminuitur aut labefactatur neque

<sup>1)</sup> Luther Opp. VII, p. 1730: "Wenn wir den rechten Verstand der Schrift u. die rechten Artikel unseres Glaubens haben, dass J. Chr., Gottes Sohn, für uns gestorben u. gelitten habe, so hat es nicht grossen Mangel, ob wir gleich auf Alles, was sonst gefragt wird, nicht antworten können. Die Evangelisten halten nicht einerlet Ordnung, was einer vornen setzet, das setzet der andere bisweilen hinten." De Wette: Wesen des christt. Glaubens p. 35: "Der Gegenstand des geschichtl. Christenglaubens ist nicht die vollständige evang. Geschichte oder was man heutzutage Leben Jesu nennt, sondern beschränkt sich auf jene Thatsachen des Heils, durch welche die göttl. Gnade bethätigt, die Erlösung vollbracht, das Reich Gottes gestiftet. Gurch welche mit Einem Worte alles Das, wornach die frommen Gemüther der Vorzeit sich gesehnt haben, wornach noch jetzt jedes heilsbedürftige Herz sich schnt, erfüllt u. die höchste Wahrheit verwirklicht worden ist. Diese Erfüllung u. Verwirklichung hängt aber gar nicht von diesem oder jenem einzelnen Umstande im Leben Jesu ub, z. B. nicht davon, wie vtele Jahre er gelehrt u. ob er bloss in Galiläa, oder auch in Judäa aufgetreten sey, noch weniger von einer schulgerechten pragmatisch-verknüpften Auffassung des L. J., sondern davon, dass er wirklich gelebt, das Reich Gottes zur Aufgabe scines Lebens gemacht u. dafür den Liebes- u. Opfertod gelitten habe, genug von eben den Thatsachen, die von jeher die Hauptsumme der Heilskunde ausgemacht haben."

narratorum haud rarâ in rebus ad externam Christi partem spectantibus discrepantià ac negligentià, neque traditionalibus et mythicis, quibus vita Christi passim illustratur, elementis, quae potius excellentiam Christi prorsus singularem eximie declarant, si quidem vulgaris homo nullum mythicò ornatui locum praebuisset <sup>2</sup>). Neque discrepantia, quam inter synopticam et joanneam Christi imaginem intercedere, cordatissimus quisque theologus facile concedit, talis ac tanta est, ut evangeliorum fidem tollat. Excellentiores enim homines tot virtutibus praediti sunt, ut earum omnium imagines unus observator in animum recipere nequeat, sed tantum singuli in singulis observandis animum defigere possint. Ita tres priores evangelistae inprimis externum et popularem Christi

<sup>2)</sup> Straussius plerasque narrationes evangelicas ad mythos revocare studuit, quorum originem quaerendam esse docult tum in eximia vi, quam majestas et excellentia Christi prorsus singularis in sectatorum animos exercuisset, tum in V. T. vaticiniis et posteriorum Judaeorum messianis opinionibus, quas primaevi Christiani ad Jesum temere transtulissent. Argumenta, quibus hanc sententiam firmare tentavit, repetiit primum ex evangeliorum discrepantia et narrationum negligentia, deinde e similitudine, quae iis cum V. T. traditionibus et mythis intercederet, denique ex eventorum evang. miraculosa indole. At vero e Straussii criticis disputationibus, plerumque argutioribus quam verioribus, Jesus vix quidquam a vulgari Judaeorum doctore differebat, nec quidquam relinquitur, quod prodat talem mentis et efficaciae majestatem, qualis requirebatur, qui Jesus persuasionem de messiana sua dignitate in animis excitaret. Deinde inter Judaeos illius aevi accuratam illam et expressam Messiae imaginem, quam Straussius ponit, jam exstitisse, probari nequit; Jesus autem ex evangeliorum relatione in plerisque prorsus alium se exhibuit, quam messiana exspectatio flagitabat. Tum vero (paucissimis exceptis narrationibus) evangelistae et apostoli non ex vaticiniis V.T. fingebant narrationes de iis, quae Jesus egisset et expertus esset, sed contrariam viam ingredientes V. T. loca contra historicum eorum sepsum tanquam vaticinia ad J. Chr. fata et facta vere historica accommodaverunt (§ 44). Quod autem ad evangelistarum in narrando negligentiam attinet, tenendum est, fuisse eos simplices et populares homines, historicae artis imperitos, qui didacticum et paedeuticum finem persequerentur decoum decrepantia, ex qua qui argumentum fictum esse colligit, summae is audaciae culpam sustinet. Denique ut praetermitamus, non tantam inter V. T. et evangeliorum narrationes similitudinem intercedere, quantam Straussius demonstrare conatur, ne profana quidem historia iudubitatis exemplis caret, quae docent, diversis temporibus accidisse sibi simillima. D

habitum describunt, Joannes vero interiorem et idealem ejus naturam subtilius indagavit camque ex τοῦ λόγου notione illustravit, etsi ita haud raro, praecipue in sermonibus referendis, illi accideret, ut talem Christi imaginem exhiberet, qualis post complura decennia in animo suo reluceret. Synoptica autem et joannea Christi imagines universe spectatae se invicem illustrant ac determinant, et quemadmodum joannea Christi effata interdum practicam et popularem indolem, qualis apud synopticos evangelistas cernitur, referunt (7, 17, 13, 12 ss. 34 ss. 14, 21, 15, 7 ss.): ita apud hos oratio Christi interdum altiorem joanneam mentem spirat (Matth. 11, 27 ss. 18, 20, 28, 20, Luc. 24, 26, 49).

## § 61. De V. T. canone.

Semler: Abhandlungen von freter Untersuchung des Kanon. 4 Bde Halle 1771 — 75; 1 Thl. 2 Aufl. 1776. — (Corrodi:) Versuch ein. Beleucht. d. Gesch. d. jüd. u. christl. Bibelkanons. 2 Bde. Hal. 1792.

Canon 1) in ecclesia appellatur complexio librorum divinitus inspiratorum ideoque fidei vilueque normam continentium publice sancita. Canonicam auctoritatem libri V. T. jam inter Judaeos obtinuerunt. Quod de pentateucho certissimum est (2 Reg. 22), ita etiam alia scriptorum, inprimis propheticorum ac psalmorum, corpuscula jam ante exilium exstitisse videntur. Sed canonis proprie dicti fundamenta ab Esra demum et Nehemia sec. V ante Chr. jacta esse videntur (Esr. 7, 6, 10. 2 Macc. 2, 13) 2). Neque ante sec. II ante Chr. canon absolutus esse potest, quia Danielis librum non ante Antiochi Epiphanis tempora conscriptum continet. Quum in prologo libri Siracidae tria librorum veteris test. corpuscula distinguantur, δ νόμος, οἱ προφήται καὶ τὰ ἄλλα πάτρια βιβλία: jam tunc eandem, quae ad nos pervenit, canonis formam fuisse, jure concluditur, cf. Luc. 24, 44. 3)

<sup>1)</sup> Κανών significat 1) quamvis regulam s. normam sensu physico et ethico intellectam; 2) apud antiquiores patres normam credendorum (κανών τῆς πίστεως, κ. εῆς ἀληθείας); 3) ad libros transferebatur, qui hanc normam continerent, quo sensu vox primum apud Chrysostomum legitur, minime vero, quod plerumque docetur, apud Origenem. Cf. Redepenning: Origenes I, p. 239. — Henr. Planck: De significatu canonis in ecclesia antiqua. Gott. 1820. rec. in Commentt, theoll, edd. Rosenmüller, Fuldner et Maurer I, p. 209 ss.

<sup>2)</sup> Ex fabula rabbinica canon V, T. a magna synagoga (בֶּנֶכֶת), Esra praeside, constitutus est,

Quo loco ὁ νόμος, οἱ προφήται et οἱ ψαλμοί ita distinguintur, ut ψαλμῶν nomine hagiographa a prima et potiore parte significari videantur.

Matth. 23, 35, coll. Luc. 11, 51 4). Canonicis libris apocryphi 5) opponebantur. Una cum V. T. alexandrina translatione appendix librorum graece scriptorum ad Christianos translata est, de cujus auctoritate ecclesiastica patres priorum quinque seculorum valde dissentiebant 6). Canonica corum auctoritas in latina ecclesia primum a synodis hipponensi (a. 393) et carthaginiensi (a. 397), deinde Innocentii I, pontificis romani, decreto (a. 405), denique a concilio tridenti no 7) solenniter sancita est. Sed recentiores pontificii theologi eos deuterocanicorum nomine a ceteris tanquam protocanonicis distinguere solent. Ecclesia graeca, quum primum concilii laodiceni (intra a 360 — 64) decretum, quo scripta apocrypha rejecta sunt 8), secuta erat, a sec. XVI de corum auctoritate dissentire coepit, quo tempore Metrophanes Critopulus, Berrhoeensis, a sua ecclesia eos reprobrari affirmavit, Parthenius autem, patriarcha constantinop., a. 1642 in scripto synodali canonicam vim iis tribuit, usque dum a synodo hierosolymitana a 1672 canonicis aequiparata

<sup>4)</sup> Quibus locis Christus, ut probaret, sacram Judaeorum Listoriam ab initio usque ad finem caedibus innocentium inquinatam esse, exempla affert e Genesi et altero Chronicorum libro, s. ex primo et ultimo canonis scripto.

<sup>5)</sup> Apocryphi libri, proprie occulti, reconditi, dicebantur primum qui mysteria et res arcanas tractabant, ut apoculypsis, deinde qui recondebantur, secreto asseryabantur. 2) Cujusmodi occultorum librorum possessionem Gnostici jactabant, e quibus subtiliora sua praecepta hausisse simulabant, unde nomini apocryphorum notio haereticorum librorum subjecta est. 3) Quum haeretici libri plerumque apostolorum aliorumque sanctorum hominum nominibus suppositi essent, nomen etiam spurios, supposititios libros significabat; hinc tandem 4) ad omnes libros transsum est, qui virtutibus ad canonicam dignitatem obtinendam necessariis carebant, ut Barnabae epistola. Ita factum est, ut nomen apocryphorum V. T., primum de iis tantum scriptis, quae apud nos pseudepigrapha appellantur, velut Henochi libro, testamentis XII patriarcharum, usitatum, tandem appendici interpretationis alexandrinae imponeretur, cujus appendicis scripta antehac, quum a canonicis accuratius distingul coepissent, ac tamen in ecclesia lectu utilia haberentur, βιβλία ἀναγινωσκόμενα, libri ecclestastici vocabantur. Cf. Gieseler: Was heisst apokryphisch? in Ullmann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Kritt. 1829. 1 H. p. 141 ss. et quae inde excerpsit Guericke: Einl. ins N. T. p. 24 ss.

<sup>6)</sup> Cf. de Wette: Einleit. ins A. T. p. 43 ss. 3 Auft.

<sup>7)</sup> Sess. IV, decr. 1: "Si quis libros ipsos integros cum oumibus suis partibus, prout in ecclesia catholica legi consueverunt, et in vetere vulgata latina editione habentur [igitur etiam apocryphos] pro sacris et canonicis non susceperit, anathema sit."

<sup>8)</sup> In concilii canone 59 librorum non canonicorum lectio ecclesiastica interdicitur, deinde can. 60 nomina canonicorum recensentur, omissts apocryphis et apocalypsi. Quantumvis de canonis 60 authentia dubitatum sit, tamen sine dubio documentum est longe antiquissimum.

sunt. — Inter Lutheranos, etsi librorum symbolicorum auctores nihil hac de re sanxissent neque nisi e canonicis libris dogmatica argumenta plerumque?) petiissent, Lutheri de apocryphis judicium, translationi bibliorum patriae praemissum, invaluit, quo ea scripturis ss. non quidem aequiparanda, sed lectu utilia declaravit. — In nonnullis reformatae ecclesiae symbolis 10 eorum auctoritas diserte rejicitur.

## § 62. De N. T. canone.

Ch. Fr. Weber: Beitr. z. Gesch. d. neutest. Kanons, Tüb. 1791.—
Credner: Beitr. z. Einleit. in d. bibl. Schriften. (Halle 1832).
p. 1—91.— Jachmann: Entsteh. d. n. t. Kanon, in Illgen: Zeitschr. f. d. hist. Theol. 1842. 2 H. p. 3—40.— H. Thiersch: Versuch z. Herstellung d. hist. Standpunctes f. d. Kritik der n. t. Schriften. Erl. 1845. Kap. 6: Ueb. d. Gesch. d. Kanon.— Schwegler: Das nachapost. Zeitalter. 1 Bd. (Tüb. 1846), p. 43 ss.—

Res christiana, cujus praecones non litterae, sed mentis imperium intenderunt (p. 105), ab initio sola viva voce praedicabatur. Neque apostoli epistolas nisi eum in finem scripserunt, ut confirmarent et augerent, quae praesentes docuissent atque condidissent. Solus rei christianae cum V. T. nexus tulit, ut ejus usus dogmaticus inter Christianos retineretur. Scriptorum de vita J. Ch. commentaciorum desiderium non ante sextum sec. I decennium exstitisse videtur. Neque ita traditionis oralis vox statim obmutuit, sed totum primum seculum et magnam sec. II partem personuit. Quum vero sec. II vehementiores controversiae ecclesiam turbarent et controversae familiae ad librorum auctoritatem provocarent, quorum apostolicam originem vel bona fide vel simulate assererent: ecclesiae catholicae nulla ex hoc rerum discrimine via patebat, nisi ut ad scripta vere apostolica recurreret. In quorum scriptorum origine apostolica judicanda et cogno-scenda normam secuta est non solum eorum cum doctrina publice recepta congruentiam, sed etiam historica coetuum, inprimis ab apostolis conditorum, testimonia et consensum. Ita factum est, ut sine publica deliberatione, urgente sola rerum necessitate ac difficultate, sub sec. Il finem quatuor evangelia, acta apostolorum, tredecim Pauli epistolae, prior

<sup>9)</sup> Solis locis Apol. Conf. p. 117 et 224 Melanchthon loca Tob. 4, 11 et 2 Macc. 15, 11 excitavit, scilicet confutationis pontificiae argumentatione eo adductus.

<sup>10)</sup> In Conf. gall. 3. angl. 6. belg. 4. Purit. I, 2 singuli libri canonici enumerantur; apocryphi diserte rejiciuntur in Conf. helv. II, 1. belg. 6. gall. 4. Decl. thorun. p. 670 s. Purit. I, 3. coll. scot. 18 (p. 350), etsi lectionis eorum utilitas concedatur: Conf. gall. 4. helv. II, 1. belg. 6. Decl. thor. p. 671.

Petri, prima Joannis et apocalvosis communem fere plausum ferrent sensimque in unum corpus coalescerent. Sed sec. IV demum, quum causa in coaciliis deliberari coepisset, canon N. T. prorsus absolutus est, ita quidem, ut concilium laodicenum praeter apocalypsin omnes libros, qui etiamnunc N. T. volumine comprehenduntur, reciperet, africana concilia (§ 61) etiam apocalypsin adderent. Quorum conciliorum auctoritatem etiam Protestantes secuti sunt, etsi Luth e rus internis potissimum argumentis ductus de nonnullorum librorum canonica auctoritate liberius judicasset ac veluti suum canonem in recepto canone constituisset (§ 70). Inter posteriores Lutheri asseclas Chemnitius et Aegid. Hunnius († 1603) αντιλεγόμενα Eusebii nomine apocryphorum N. T. a ceteris distinxerunt; alii, inprimis Gerhardus et Quenstedtius, hos libros deuterocanonicos appellarunt. Quum autem eorum apostolicam quidem originem, minime vero eorum inspirationem in antiqua ecclesia addubitatam esse putarent, candem iis ac ceteris N. T. libris dogmaticam auctoritatem vindicaverunt. Sed ipsum hoc tantum non inane inter utrosque libros discrimen a sec. XVII exeunte neglectum est, usque dum a sec. XVIII medio, Semlero potissimum auctore, canonis causa liberiori et subtiliori examini subjiciebatur (§ 59), atque una cum inspirationis dogmate etiam quae artissime inde nexa est, antiquior canonis notio immutaretur aut prorsus reprobaretur (§ 71). Ceterum graeca ecclesia etiam alexandrinae V. T. translationi, romana vulgatae (§ 61. n. 7), utraque evangelica ecclesia\*) soli originali textui canonicam auctoritatem tribuit.

## II) De divina scriptura e auctoritate a de inspiration e.

Sonntag: Doctrina inspirationis ejusque ratio et usus popularis. Heidelb. 1810.— C. L. W. Grimm: Art. Inspiration, in Ersch s. Gruber: Encykl. Il Sect. XIX Bd. p. 37—88.— Rudelbach: Lehre w. d. Insp. d. heil. Schrift, in Rudelbach u. Guerick e: Zeitschr. f. die luth. Theol., 1840. 1 u. 2 H. 1841. 4 H. 1842. 2 H.

## § 63. Orthodoxa inspirationis notio.

Inspiratio 1) partim actus Dei dicitur, quo per spiritum s. scripturae s. auctor principalis est, ita quidem ut sanctis

<sup>\*)</sup> Cf. Decl. thorun. p. 671. nr. 4. Conf. Purit. I, 8.

<sup>1)</sup> In antiquitate notio inspirationis multo latins patebat. Inspiratio (affatus, furor, tusania, θειασμός, ἐνθουσιασμός, ἐκίπνοια, θεοφόρησις) dicebatur quaelibet acrior animi humani commutio vel intentio, quae a nomine quodam cum in finem effecta credebatur, ut homo sublimiore vi instrueretar vel sublimiore reram intelligentia, vel amoris aliarumque.

scriptoribus supranaturali modo argumentum et verba suppeditaret (insp. realis et verbalis), omnesque errores praecaveret, partim virtus ipsa, qua libri sacri excellunt, quod auctores habuerunt tali inspiratione gavisos.

### § 64. Biblica doctrina de spiritu s.

Entwurf einer Darstellung der Begriffe, die mit d. Namen Geist Gottes im N. T. verbunden werden. In Schmidt: Bibliothek f. Kritik u. Exegese d. N. T. 1 Bd. 2 St. p. 226 – 266. — Ackermann: Beiträge zur theol. Würdigung u. Abwögung der Begriffe werduc, poög u. Geist, in Ullmann u. Um breit: Theol. Studd. u. Kritt. 1889. 4 H. — Büchsenshütz: La doctrine de l'esprit de Dieu selon l'ancien et nouveau testam. Strasb. 1840. — Chr. Frid. Fritzsche: De spiritu sancto commentatio dogmatica et exegetica. Hal. 1840 — 42. 3 Progri. — Knobel: Prophetismus d. Hebräer, Thl. 1, p. 115 ss.

Nomen spiritus Dei 1) (הות הות הות הות היות πνεῦμα άγιον) denotat vim et efficaciam Dei ab ejus natura per se spectata distinctam, et quum duplex sit rerum extra Deum positarum ordo, physicus et ethicus, 1) efficaciam Dei in physico rerum ordine conspicuam, vim omnia procreantem et formantem (1 Mos. 1, 2. Ps. 33, 6.), principium et fontem omnis vitae physicae (Ps. 104, 29 s. Job. 27, 3. 33, 4. 34, 14); 2) vim Dei in ethico rerum ordine efficacem, s. illud principium, quo homines eminentioribus ingenii facultatibus instruuntur, in rebus divinis et humanis cognoscendis sustentantur, et ad optima quaeque, justissima, sanctissima et

virtuum sensu imbueretur, ut philosophi, legislatores, vates, poetae, artifices, viri bellicosi etc. Ci c. Nat. Deor. II, 66: "Nemo vir magnus sine aliquo afflatu divino unquam fuit." Qua cum notione optime conveniunt, quae in V. T. de spir. divini efficacia docentur. Notionem inspirationis apud profanos scriptores obviam uberius exposuimus fontiumque testimoniis illustravimus apud Ersch u. Gruber l. c. p. 38 ss.

<sup>1)</sup> Nomen illo tempore ortum videtur esse, quo Hebrael Deum ex analogia hominis sibi fingerent naturam corpore et animo constantem. Nibilominus ad vim et efficaciam Dei significandam aptissimum est, quum mentis proprie flatum, halitum, ventum denotet, venti autem substantia cerni non possit, sed tantum efficacia sentiatur, id quod de quavis menta ac potissimum de Dei numine valet. Cf. Xenoph. Memorab. IV, 3, 13s. — Quum mentis sit, non solum efficacem se exhibere, sed etiam sui ipsius et rerum extra se positarum conscium esse, phrasis interdum etiam conscientiam Dei significat, Jes. 40, 13. Ps. 139, 7. 1 Cor. 2, 11. — Locutio πνεῦμα ἄγιον, h. e. majestatis plenissimum, in libro Sapientiae demum legitur 1, 5. 9, 17. Hebraeam phrasin Ψηρηγηγή (Ps. 51, 18. Jes. 63, 10 s.) LXX interpretes ad verba reddiderunt πνεῦμα ἀγιωσύνης, coll. Rom. 1, 4. — Quod hac disputatione tantum ponimus, spiritum s. ex bibliorum notione vim esse, neque personalem naturam, id § 132 argumentis demonstrabimus.

pulcerrima appetenda et consequenda sacro fervore inflammentur, denique divinae tranquillitatis sensu imbuuntur (1 Mos. 41, 38. 2 Mos. 31, 3 -- 6. 35, 30 -- 36 2), Jes. 11, 2. 63, 10 s. Ps. 51, 13. 143, 10. Nehem. 9, 20. al.). Etsi quilibet Israelitarum hujus beneficii, dummodo se eo dignum praestiterit, particeps fieri possit: praecipue tamen prophetae (§ 43), reinublicae administratores (4 Mos. 11, 17. Judd. 3, 10) ac reges (1 Sam. 16, 13. 1 Reg. 3, 12. 4, 29) eo gaudent. Quemadmodum ex posteriorum Hebraeorum opinione olim totus populus in itinere per deserta facto spiritu divino regebatur (Nehem. 9, 20. Jes. 63, 11), ita messiano tempore denuo omnibus populi sociis idem beneficium concessum iri omnesque propheticae inspirationis et divinarum revelationum particines futuros (Joel 3, 1. 2. Jes. 32, 15. 44, 3. Ezech. 39, 29) nec ejus jacturam unquam esse facturos (Jes. 59, 21) sperabatur. Praeterea ex loco Jes. 11, 2-5 perpetua et constans prodiit Israelitarum spes de Messia omnibus sp. s. dotibus praestituro carumque usu exemplar perfecti regis exhibituro.

## § 65. De eadem re.

Quae spcs, postremo loco commemorata, ex N. T. relatione eum eventum habuit, ut Jesu Nazareno spiritus divinus sine modo mensuraque ( $o v \pi \ell n \mu \ell \tau \rho o v$ , Jo. 3, 34) obtingeret (Jo. 3, 34. Act. 10, 38. coll. Jo. 1, 32 s. Matth. 3, 16 s. et parall.), ad cujus spiritus adjumentum dicta et acta Christi revocantur (Matth. 4, 1. 12, 28. Luc. 4, 18 11, 20). Ut vero etiam alteri spei messianae satisfieret (§ 64), coeleste illud principium in servatoris pectore occlusum residere non potuit, sed transmittendum erat ad omnes, qui vivae fidei vinculo Christo se conjungerent (Mtth. 3, 11. Jo. 1, 33). Quapropter Christus hanc mentem divinam suis promisit ut  $\pi \alpha - \rho d \mu \lambda \eta \tau o v^{-1}$ ), qui sui ipsius, ad coelestem patrem sublati,

<sup>2)</sup> Quo utroque loco artificis cujusdam peritia a sp. s. repetitur, quemadmodum etiam Graeci fervorem, quo artifices in operibus suis edendis agerentur, divinitus excitatum dixerunt. Cf. Callistrat. Statuae II, p. 146. ed. Jacobs et Welcker: — καὶ τῶν δημιουργῶν αὶ χεῖρες δειοτέρων πνευμάτων ἐράνοις ληφθείσαι, κάτοχα καὶ μεστὰ μανίας προφητεύουσι τὰ ποιήματα, h. e. edunt opera sua sicut vates vaticinia divino spiritu instincti.

<sup>1)</sup> Nomen τοῦ παρακλήτου (Jo. 14, 16. 14, 26. 15, 26. 16, 7) in posteriore graecitate (quemadinodum apud recentiores Latinos nomen advocati, quo etiam versio ttala utitur locc. citt.) causidicum s. causae patronum, deinde quemvis adjutorem significat. Eodem nomine Christus ipse vocatur Jo. 14, 16. 1 Jo. 2, 1. — Cf. K n a p p: De spiritu sancto et Christo paracletis. Hal. 1790. rec. In ejusdem Scriptis varii argumenti

locum inter eos obtineret, ad cognoscendam veritatem evangelicam eos perduceret, divino robore ad omnes pro regno coelesti calamitates et molestias sustinendas necessario impleret, intimamque ac tenerrimam iis familiaritatem cum Deo patre et Christo magistro ineundam conciliaret (Jo. 14, 17. 26. 15, 26 s. 16, 12 ss. Mtth. 10, 19 s. Luc. 12, 10 s. 21, 12

— 19. 24, 49). Quibus promissionibus eventum respondisse, apostoli et N. T. auctores innumeris locis affirmant (cf. potis simum Act. 2), neque tamen divinam mentem sibi solis vindicant, sed tanquam omnium Christianorum praerogativam describunt (Act. 2, 17 s. 4, 31. 10, 44 ss. 11, 15 ss. 15, 8. 22 ss. Rom. 8, 9, 14, 1 Cor. 3, 16, 6, 19, 1 Thess. 2, 13, 1 Jo. 2, 20, 27 et al. loc.). Spiritus Dei, qualis peculiari modo in Christo esticax suit atque ab eo ad sectatores ejus transmittitur, nyevμα τοῦ Χριστοῦ, s. τοῦ κυρίου s. τοῦ υίοῦ τοῦ θεοῦ (Gal. 4, 6) appellatur. Effecta ejus quod attinet, ab eo repetuntur 1) salutaris veritatis divinae cognitio (1 Jo. 2, 20 s. 4, 6. 27. 1 Cor. 2, 6 — 16. 1 Thess. 4, 9. al.); 2) pietas christiana, amor, morum integritas et cujuslibet virtutis exercendae facultas (Rom. 8, 2 ss. Gal. 5, 22. 1 Cor. 6, 11. 1 Petr. 1, 22. 4, 14); 3) animorum tranquillitas et vitae beatae post mortem futurae spes laetissima (Rom. 5, 5. 8, 14 - 17. 26 ss. Gal. 4, 6). unde Christianis in eo ipsius vitae futurae primitias (ἀπαρχήν, Rom. 8, 23, s. δυνάμεις του μέλλοντος αίωνος Hebr. 6, 5) et veluti pignus  $(\alpha \beta \beta \alpha \beta \tilde{\omega} \nu \alpha, 2 \text{ Cor. 1, 22. 5, 5. Eph. l, 14) concessa esse jure docetur. Praeterea quum novo et$ vegeto vitae principio, in Christi mente et vi suppeditato. occultae in hominibus christianis vires excitarentur, aut excitatae augerentur et ad usum pro christianae reipublicae salute accommodarentur: facile intelligitur, quo jure N. T. scriptores, inprimis Paulus apost., eximias facultates, quibus singuli inter primaevos Christianos excelluerunt coetuique profuerunt, tanquam χαρίσματα, h. e. gratiae divinae dona per spiritum s. collata, pio gratoque animo agnoscenda esse doceant (1 Cor. c. 12 - 14. Rom. 12, 6 ss. Eph. 4, 11 ss. 1 Petr. 2, 10) 2). — Denique spiritus s. vinculum est, quo omnes Christiani ad unum coetum ita consociantur, ut vivi corporis, cujus caput Christus, singuli socii autem membra sint (Rom. 12, 4. 1 Cor. 12, 12 ss. Eph. 1, 23. 4, 16 s. al.),

p. 125 ss. — Alb. Jahn: Diss. theologica, qua disputatur, ad quosnam pertineat promissio spiritus s. secundum N. T. doctrinam. Inest disquisitio de paracleto. Bas. 1841. (Auctor censet, παράκλητον esse recreatorem).

<sup>2)</sup> Dav. Schulz: Die Geistesgaben der ersten Uhristen. Bresl. 1836. Neander: Pflanzung u. Leitung d. christl. Kirche durch di Apostel, I Bd. p. 180 ss. 3 Aufl.

aut aedificii vel templi (Eph. 2, 21. 1 Petr. 2, 5 al.) imaginem exhibeant. — Ceterum soli Christo spiritus s. sine modo mensuraque concessus fuit (Jo. 3, 34); sectatoribus ejus majores minoresve ἐπ τοῦ πνεύματος (1 Jo. 4, 13) particulae (μερισμοί Hebr. 2, 4) obtingunt, unde adjumenti ab eo suppeditati varii gradus sunt (1 Cor. 12, 4 usque ad fin.), ita tamen, ut tum in singulis tum in toto coetu in dies majora capere possit incrementa (1 Cor. 3, 1—13. Eph. 1, 13. 17. 4, 13—15).

## § 66. De eadem re.

In spiritu s. auctores N. T. supranaturale principium vidisse, non solum ex universo eorum ingenio ac sentiendi modo, sed etiam inde dilucide patet, quod Paulus in Christianis eandem vim divinam efficacem esse docet, quae Jesum e mortuis resuscitaverit (Eph. 1, 19 s. 2, 5. Celoss. 2, 12. Rom. 8, 11), tum ex iis locis, quibus animus humanus et spiritus s. ita sibi opponuntur, ut quod ille efficere nequeat, id hujus auxilio facile perfici dicatur (1 Cor. 2, 10 s. 16. Rom. 8, 2 ss. coll. 7, 15). Sed si rem accuratius perpenderis, N. T. spiritus s. nihil differt ab ethica vi et mente, quae in Christo efficax fuit 1), ab eo animis sectatorum instillata et ab his ad ecclesiam transmissa est, in qua perpetuo salutarem efficaciam exserit tanquam principium verae rerum divinarum cognitionis sacrique pro vero, honesto et pulcro fervoris. Quum vero Christus arctiore quam ceteri homines cum Deo cognatione metaphysica conjunctus sit neque nisi in hac cognatione altissimae illius sancti principii radices quaerendae sint: rationali quoque theologo spiritus sancti s. divini nomen approbandum pieque tenendum est. Neque vero apostolos subitam et magicam sp. s. in animos efficaciam statuisse, ex corum effatis apparet, quibus lectores suos hortantur, ut ipsi sp. s. dona appetant (1 Cor. 12, 31. 14, 1. 39. coll. Rom. 12, 11. 2 Tim. 1, 6), aut contumaciam salutari spiritus s. efficaciae oppositam vituperant (Eph. 4, 30. Act. 7: 51) 2). Praeterea spiritus s. auxilium ex ethica ho-

<sup>1)</sup> Hinc etiam fit, ut promissiones Christi de spiritu s. suis concedendo cum iis alternent, in quibus se ipsum in corum animos rediturum in iisque habitaculum fixurum esse dicit: Jo. 14, 3. 18 ss. 28. 16, 16. 19. 22. Matth. 18, 20. 28, 20. Luc. 21, 15; et ut apostoli affirment, in ipsorum animis Christium vivere ac vitae untehac ab ipsis actae locum obtinere nunc vitam Christi (Gal. 2, 20. coll. Rom. 8, 10).

<sup>2)</sup> Si magica fuisset sp. s. efficacia, quae nullum hominum libertati locum relinqueret, non intelligeretur, quomodo tantas ea in coetu corinthiaco turbas ac de gratiae donis discordias movere posset, quum Deus nos

minum dignitate (Jo. 14, 17) atque ex evangelii auditione fideque in eo reponenda (Gal. 3, 2. 5. Act. 10, 44 ss.) pendet. Neque apostolos metaphysica subtilitate inter naturalem et supranaturalem Dei efficaciam distinxisse, ex eo patet, quod etiam natales omnium hominum dotes inter  $\tau \alpha \chi \alpha \rho t \sigma$ - $\mu \alpha \tau \alpha$  referant (1 Cor. 7, 7).

## § 67. Hebraeorum et Judaeorum de V. T. inspiratione notiones.

Quotiescunque autem prophetae aliique hebraeae antiquitatis sancti viri spiritu sancto ipsis concesso gloriantur, nusquam tamen exstant vestigia, quae doceant, singulare eos hujus spiritus auxilium in scriptionis negotio sibi vindicasse. Perperam enim veteres Protestantes sententiam de verbali V. T. inspiratione in locis 2 Mos. 4, 12, 2 Sam. 23, 2. Jer. 1,9 repererunt, in quibus de orali divinarum revelationum praedicatione sermo est. Opinio de scriptorum inspiratione vix ac ne vix quidem prius exstitit, quam temporum necessitas desiderium sacrorum librorum excitasset eorumque collectioni ansam dedisset. Quum enim post Maleachiae obiium viva prophetarum vox obmutuisset, theocratiae autem notio instrumenta flagitaret, per quae, quid Deus vellet, innotesceret: quid rei convenientius erat, quam ut Israelitae, quum viva organa deessent, ad relicta prophetarum scripta confugerent, in iisque divina oracula de praesenti et futuro tempore edita cernerent, mox etiam, ut oraculorum numerum augerent, inspirationem ad alios piorum hominum libros re-Argutissimam ac spinosissimam inspirationis theoriam, platonicae 1) simillimam, Philo, Judaeorum, qui Alexandriae religionem patriam ad graecae philosophiae praecepta conformabant, princeps, in medium protulit. E cujus sententia conscientia humana ejus, qui inspiratione gaudet, prorsus exstinguitur ejusque locum mens divina ita occupat,

sit ἀκαταστασίας θεός (1 Cor. 14, 83), aut cur Paulo tanto labore ac studio opus esset ad efformandam in coetibus fidem et vitam christianam (Gal. 4, 19).

<sup>1)</sup> In gracca antiquitate duplex inspirationis notio se nobis obfert, una simplex et popularis, qua simplici et pio sensu quaelibet acrior animorum commotio et inflammatio ab instinctu divino repetebatur, ratione et lege, qua id fieret, non subtilius indagată; 2) dogmatica, qua totalis inspirati hominis per numen divinum occupatio atque ea humanae conscientiae exstinctio doceretur, qua inspirati eorum, quae loquerentur, ne ipsi quidem conscii essent. Quae subtilior notio a philosophis, inprimis Platone, tenebatur et oraculorum instituto suberat. Cf. quae disputavimus in Ersch u. Gruber Encykl. 1. c. p. 40 ss.

ut propheta nihil proprii, sed aliena loquatur, nihilque human nisi lingua in eo efficax sit, quae a sp. s. moveatur. E Phi lonis judicio inspiratio prophetica, neutiquam sacrorum libro rum canoni adstricta, cuilibet contingere potest, qui animum a terrestribus rebus abduxerit dignumque reddiderit, quocum Dei spiritus immediatum ineat commercium. Theoriae & Philone propositae severitas etiam e fabula, ab eo relata el pro vera habita, de miraculosa interpretationis alexandrinae V. T. origine elucet. — Eadem fere notionis severitas comparet in posteriorum Judaeorum fabula de prodigiosa librorum ss. perditorum restitutione per Esdram facta, itemque apud Josephum et Rabbinos 2). Populares contra Judaei palaestinenses, Christo et apostolis aequales, V. T. inspirationem simpliciter professi esse neque ejus modum subtilius definivisse videntur.

### § 68. N. T. notiones de S. S. inspiratione.

N. T. scriptores notiones Judaeorum palaestinensium de V. T. inspiratione secuti sunt (2 Tim. 3, 16. 1) Act. 1, 16. 28, 25). Uno tantum loco, 2 Petr. 1, 20 s., sententia obvenit Platonicis et Judaeis alexandrinis probata, qua ad valcinia recte interpretanda eàdem inspiratione, cui vaticinia originem debeant, opus esse dicitur 2). Num vero etiam epistolae ad Hebraeos datae judaeo - alexandrinus scriptor severissimam et argutissimam popularium suorum notionem (§ 67) tenuerit, id e formulis, quibus V. T. allegat (3, 7. 10, 15), iisdem fere, quibus Philo utitur, necessario non consequitur. Tametsi vero N. T. scriptores persuasionem de

<sup>2)</sup> Inspirationis notio sibi constans necessario involvit opinionem de argumento in libris ss. proposito cujuslibet erroris experte atque de omi veritate his libris conclusa. Jam vero quum hi libri ejus qua editi esent aetatis ingenium referrent neque posterioris temporis necessitatibus omi ex parte responderent: hic dissensus sola allegorica interpretatione tolli poterat, cujus artificiis argumentum librorum ss. cum posteriorum hominum in multis aliter sentientium cultura conciliaretur. Ita hujus interpretationis usu palaestinenses Judael recentiores suas de Messia et rebus messianis notiones, alexandrini philosophica sua placita a Graecis accepta sacro textui intulerunt.

<sup>1)</sup> Prorsus perinde est, utrum θεόπνευστος secundum analogiam verborum ἄπνευστος, εὐπνευστος, πυρίπνευστος active sumamus: Denm spirans, an passive: a Den inspirata, ut ξμπνευστος. Nam si Denm spirat scriptura s., ex inspirationis notione causa in eo quaerenda est, quod ab eo inspirata est.

<sup>2)</sup> Cf. Knapp: Comm. in 2 Petr. 1, 19—21. Hal. 1785, rec. it ejus de m Scriptis varii argumenti, p. 1 ss. — Baumg. - Crusius: Meletem. in Hebr. 6, 1 s. et 2 Petr. 1, 19 ss. in ej. Opuscc. p. 142 ss.

V. T. inspiratione constanter teneant: tamen eos ad suas quoque ipsorum scriptiones illam retulisse, viz probabile est, quim eas consignarent, prouti occasio et hominum ipsorum curae commissorum desiderium flagitaret, minime vero eum in finem, ut partes ad novam librorum ss. collectionem, usui ecclesiastico futurorum seculorum destinatam, conferrent, quod consilium eo minus iis propositum esse poterat, quo fervidiore spe Jesum e coelis adspectabili modo propediem rediturum exspectarent. Neque in scribendo tum temporis summum pondus ponebatur, sed in eo, quod quisque pro re christiana ageret et sustineret, quae res non litterae, sed mentis fundamento superstruenda erat (§ 52), quam ob causam in charismatum indicibus (§ 65) το γάρισμα της γραφής frustra quaeritur. Praeterea si Lucas inspirationis sibi factae conscius fuisset, profecto pro procemii evangelio praemissi fine eam inter fontes suos tanquam certissimum omittere non potuisset. Neque Joannes, narrationi suae apud lectores suos fidem facturus, ad inspirationem sibi factam. sed ed experientiae suae certitudinem provocat, c. 19, 35. — Veteres ecclesiae evangelicae doctores frustra e locis Matth. 10, 19 s. 1 Cor. 2, 13. 2 Tim. 3, 16 pro verbali S. S. inspiratione petierunt argumenta 3).

### § 69. Historia dogmatis.

Cum N. T. scriptoribus prorsus consentientes patres apostolici et antiquissimi doctores ecclesiastici solius veteris, non vero novi test. inspirationem docuerunt 1). Solam

<sup>3)</sup> Ut mittamus, loco Matth. 10, 19 s. non de scribendis libris, sed de causa christiana coram judicibus desendenda sermonem esse, ibi τί sae quidem pertinet ad argumentum, πῶς ad formam [loco parallelo Luc. 21, 15 respondent στόμα (πῶς) καὶ σοφίαν (τί)], verum non ad singula verba, sed ad dispositionem, habitum et colorem orationis. Idem ser valet de loco 1 Cor. 2, 13. — Etiamsi 2 Tim. 3, 16 verba πᾶσα γραφή cum veteribus theologis reddideris "tota scriptura", neque cum recensioribus "quaevts scriptura", si quidem in posteriore graecitate articulus nonumquam omittitur, ubi πᾶς totus est (cf. W in er Gramm. p. 151) tamen ibi de solo vetere test. sermo est; deinde illud πᾶς, ut ex iis, quae de usu scripturae adduntur, satis patet, aperte ad argumentum, non ad singula verba spectat. — Loco 2 Petr. 3, 16 sane paulinae epistolae ταῖς γραφαῖς adnumerantur ideoque pro inspiratis habentur; sed hic ipse locus inter argumenta referendus est, quibus alteram Petri epistolam spuriam nec ante sec. Il med. compositam esse docetur. Idem de loco 1 Tim. 5, 18 valet, si quidem ibi verba αξιος δ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ e Luca 10, 7 desumta ac praecedenti formulae λέγει γὰρ η γραφή subsumenda sunt.

<sup>1)</sup> ld inde potissimum patet, quod in solis V. T. locis excitandis formulis utuntur velut his: λέγει πνεθμα άγιον, ή γραφή λέγει κ. τ. ξ., 9 \*

apocalypsin, utpote propheticum librum, Justinus Martyr inspiratis scriptis accensuit. N. T. librorum inspirationem primus diserte docuit The ophilus Antiochenus († 189). Ab hoc autem inde tempore contra Gnosticos, qui V. T. rejiciebant, utrique testamento una eademque divina inspiratio vindicabatur. Inspirationis a patribus assertae indolem quod attinet, variant apud eos liberaliores et superstitiosae notiones, nec ullus eorum peculiarem de ea re theoriam effinxit. Ita nonnulli eorum judaicas fabulas de alexandrinae V. T. interpretationis origine (Just. M., Clem. Alex,) ac denerditorum scriptorum ss. restitutione per Esdram facta (Tertull., Clem., Theodoret.) bona fide repetunt, aut verborum et syllabarum inspirationem asserunt (Clem. Al., Iren.), aut inspirationis modum platonicis imaginibus describunt (Justin., Athenag. 2)). Origenes autem divinas et humanas, s. inspiratas et non inspiratas bibliorum partes distinxit; Augustinus, etsi in S. S. spiritus s. stilum admiraretur in eaque Dei opus cujuslibet erroris expers agnosceret, humanam tamen eius formam non negavit, narrationumque evangelicarum diversitates inde repetiit, quod eorum auctores scripsissent, prouti quisque meminisset aut ei cordi fuisset vel brevius vel prolixius. Multae tamen, inprimis homiletarum grandiloquae S. S. laudes non ad vivum resecandae, sed e summo reverentiae sensu explicandae sunt, quo patres, qui S. S. saluberrimum usum cognovissent, abrepti essent 3). Ceterum inde a Montanistarum tempore, qui in prophetia jactanda ad Platonis et Philonis severitatem reversi essent, orthodoxi ecclesiae theologi humanae inspi-

Christi autem et apostolorum effata eodem modo afferre solent, quo Paulus apost. Act. 20, 35. Ita Cle m. Ro m. 1 Cor. 13: μάλιστα με μνημένοι τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ οῦς ἐλάλησεν. Οὖτως γὰς εἴκεν... Polyc. c. 2: μνημονεύσαντες δὲ ὧν εἴπεν ὁ κύριος κ. τ. λ. — Quae autem Cle m. 1 Cor. 47 dicit πνευματικῶς ἐπέστειλεν (sc. Paulus) ὑμῖν περὶ αὐτοῦ καὶ Κηφᾶ καὶ ἸΑπολλώ, sine dubio significant, ea, quae Paulus de se et sociis dicat, spiritus s. indolem et naturam referre.

<sup>2)</sup> Justin. Cohort. 8: — τὸ θεῖον ἐξ οὐρανοῦ κατελθὸν πλῆκτροὶ, ὅσπερ ὀργάνω κιθάρας τινὸς ἢ λύρας τοῖς δικαίοις ἀνδράσι χρώμενον. Αthenag. legat. c. 9: Νομίζω ὑμᾶς οὐκ ἀνοήτους γεγονέναι οὕτε τοῦ Μωσέως, οὕτε τοῦ Ἡσαίου καὶ τῶν λοιπῶν προφητῶν, οὶ κατ ἔκστασιν τῶν ἐν αὐτοῖς λογισμῶν κινήσαντος αὐτοὺς τοῦ θείου πνεύματος, α ἐνηχοῦντο ἐξεφώνησαν, συγχρησαμένου τοῦ πνεύματος ώσεὶ καὶ αὐλητής αὐλὸν ἐμπνεῦσαι.

<sup>3)</sup> Ita si Chrysost. docet, neque syllabam, neque apiculum S. S. esse, in quo non magnae divitiae lateant, ex aliis effatis ejus patet, eum summam in scrutandis sacris libris attentionem commendare voluisse. Cf. Sonntag l. c. p. 101 sqq. Adde quod ad Act. 23, 6 de Paulo dicit: πάλιν ἀνθρωπίνως διαλέγεται, καὶ οὐ πανταχοῦ τῆς χάριτος ἀπολαύει, ἀλλὰ καὶ παρ' ἐαυτοῦ τι συγχωρεῖται εἰσφέρειν.

ratorum conscientiae causam contra temerarios et fanaticos homines, qui eam obscurari vel opprimi docerent, semper strenue egerunt (§ 47, n. 5). Jam ab antiquissimo tempore plerique ecclesiae doctores et sibi et omnibus fidelibus, etsi non eodem, quo apostolis concessa fuisset, gradu inspirationem vindicabant, quae posthac soli repraesentativae ecclesiae reservabatur (§ 21. 53). — Aevo medio de biblicae inspirationis theoria effingenda eo minus cogitari poterat, quo magis omnia ad ecclesiae auctoritatem referebantur. Neque deerant hac tempestate, qui de librorum ss. auctoritate liberius judicarent. inprimis Agobardus, archiep. lugdunensis in Gallia († 840), qui verbalem inspirationem absurditatem declaravit, et Petrus Abaelardus (§ 21), qui evangeliis majorem quam apostolicis scriptis auctoritatem vindicavit, prophetas quoque et apostolos interdum errasse profiteri non dubitanit 1) et hanc sententiam aliis effatis, quibus librorum ss. praestantiam et summam auctoritatem laudibus extolleret 5). male dissimulavit.

### § 70. De eadem re.

Quantumvis summum protestantismi (§ 54) principium ferebat, ut doctrina de S. S. divinitate et unica auctoritate subtilius exponeretur, tamen in lutheriae ecclesiae libris symbolicis notio inspirationis raro nec nisi fugitivo pede commemoratur 1). Ad libros ss. recte interpretandos illumina-

<sup>4)</sup> Sic et Non p. 11: "Constat, et prophetas ipsos quandoque prophetiae gratia caruisse et nonnulla ex usu prophetandi, quum se spiritum prophetiae habere crederent, per spiritum suum falsa protubiue. — Quid — mirum, quum ipsos etiam prophetas et apostolos ab errore non penitus fuisse constat altenos, si in tam multiplici ss. patrum scriptura nonnulla erronee prolata videantur."

<sup>5)</sup> V. c. Sic et Non p. 16: "Canonicis scripturis — — indubitatam fidem convenit adhibere." — p. 14: "Ibi (in S. S.) si quid veluti absurdum moverit, non licet dicere: "", auctor hujus libri non tenuit veritatem"", sed aut codex mendosus est, aut interpres erravit, aut tu non intelligis." (Idem professus fuerat jam Augustin. Ep. 97). — Etiam Eras mus liberius judicavit, ad Matth. 2: "Sp. ille divinus, mentium apostolicarum moderator, passus est, suos ignorare quaedam et labi et errare alicubi judicio s. affectu, nullo incommodo evangelii." Ad Act. 10: "Homines erant, quaedam ignorabant, in nonnullis errabant."

<sup>1)</sup> Conf. Aug. p. 41: "Num frustra haec praemonuit spiritus s.?"

Apol. Conf. p. 81: "Num arbitrantur, excidisse spiritui s. non animadvertenti has voces?" Art. smal. p. 538: "Petrus inquit: prophetae non ex voluntate humana, sed sp. s. inspirati locuti sunt. Sancti erant, quum per eos sp. s. loqueretur."— Uno loco F. C. p. 600, quo Lutherus "theologus divinitus inspiratus" appellatur, antiquioris ecclesiasticae liberalitatis imago revocatur.

tionem per spiritum s. requiri docetur (§ 22, not. 2), cujus efficacia post prophetarum et apostolorum tempus externis gratiae praesidiis adstricta sit (§ 22, not. 1). Disertius in reformatae ecclesiae libris symbolicis inspiratio et quae cum ea cohaerent, docentur <sup>2</sup>). Privata Lutheri judicia ne in hac quidem causa satis sibi constiterunt. Etsi enim in controversiis de coena s. agitatis litterae librorum ss. tenacissime inhaerendum esse doceret, aut ipsa singula S. S. verba grandiloquis laudibus efferret <sup>3</sup>), alias tamen divinitatem ss. librorum in vi et fervore reposuit, quo Christi meritum praedicaretur animisque commendaretur, atque ita veluti canonem in canone constituit <sup>4</sup>); errores in ss. litteris passim obvios

<sup>2)</sup> Conf. belg. 3: "Confitemur, hoc verbum non humana voluntate allatum fuisse, sed sanctos Dei viros divino afflatos spiritu locutos esse. Postea vero Deus pro singulari cura, quam de nostra salute gerit; servis suis prophetis et apostolis mandavit, ut sua illa oracula litteris mandarent. Quin et ipse duas tabulas legis digito suo exaravit." Tantum igitur aberat, ut hujus symboli auctor mechanicam inspirationem posterioribus theologis approbatam doceret, ut divinam S. S. originem in eo reponeret, quod auctores haberet divina revelatione gavisos et quod Deus curam gessisset, ut revelationis argumentum litterarum monumentis consignaretur. Adde Conf. gall. 5. helv. ll, 1.— Conf. boh. 1: "Scripturas. a Deo ipso traditae et inspiratae"—. Decl. thor. p. 669: "Profitemur—canonicas scripturas—instinctu spiritus s. primitus scriptas."—In pluribus reform. eccl. symbolis doctrina de scripturae sacrae auctoritate et virtutibus uberius exponitur: Conf. gall. 2—5. scot. l, 19. belg. 3—7. helv. ll, 1—2. angl. 6—7: Purit. cp. 7.

<sup>3)</sup> Opp. VIII, p. 2660 sq.: "An einem Buchstaben, ja an einem einzigen Titel der Schrift ist mehr u. grösser gelegen, denn an Himmel u. Erde." T. XIX, p. 22: "Das sey fern, dass ein einziger Buchstabe in Paulo sey, dem nicht nachfolgen u. nicht halten solle die allgemeine Kirche."

allgemeine Kirche."

4) Opp. XIV, p. 149: "Auch ist das d. rechte Prüfstein, alle Bücher zu tadeln, wenn man siehet, ob sie Christum treiben oder nicht —. Was Christum nicht lehrt, das ist nooh nicht apostolisch wenn es gleich St. Petrus oder Paulus lehrte. Wiederum, was Christum predigt, das wäre apostolisch, wenns gleich Judas, Hannas, Pilatus u. Herodes thät. — p. 105: "Weil nun Johannes gar wenig Werke von Christo, aber gar viel v. scinen Predigten schreibt, wiederum d. and. drei Evv. viel seiner Werke, wenig seiner Worte beschreiben, ist Joh. Ev. d. einige zarie, rechte Hauptevang, u. denen anderen weit vorzuziehen. Also auch St. Pauli u. Peters Episteln, sonderlich d. zu d. Röm., Galat., Ephes, u. St. Peters erste Ep, das sind d. Bücher, die dir Christum zeigen u. Alles lehren, was dir zu wissen noth u. selig ist, ob du schon kein ander Buch noch Lehre nimmermehr sühest, noch hürest. Darum ist St. Jacobs Epeine recht strüherne Ep, gegen sie, denn sie doch keine evang, Arian ihr hat." — T. IX, p. 626: "Welche unter den Apostoln das am meisten treiben, wie der Glaube an Christum allein rechtfertig mach, das sind die besten Evangelisten. Darum sind St. Pauls Epp. mehr ein Evang., denn Matth., Marc., Luc." Cf. Beste: Luthers Glaubensl. p. 20 ss.

non negavit <sup>5</sup>); judiciis suis de nonnullorum librorum ss. humana origine sensum prodidit historicum et criticum <sup>6</sup>); narrationum evangelicarum diversitates et negligentias agnovit, sed eas salutis fundamentum non attinere intellexit <sup>7</sup>); piis hominibus etiamnunc etsi non tanto, quanto apostolis, gradu inspirationem contingere concessit <sup>8</sup>). Ad S. S. mentem reete percipiendam spiritus s. illuminatione opus esse censuit <sup>9</sup>). — Theologis sec. XVII demum negotium et studium relictum erat, spinosissimae et artificiosissimae de inspiratione theoriae auxilio formale protestantismi principium contra variorum adversariorum objectiones muniendi. Primum enim in argutissimo revelationis et inspirationis discrimine statuendo alii aliter versati sunt <sup>10</sup>). Deinde tres inspirationis

<sup>5)</sup> Ita allegoriam Gal. 4, 22 ss. allatam nihil probare docuit (Opp. XIV, p. 1731), repugnantiam inter Act. 7 et Genesia ex negligentia vel memoriae lapsu explicuit (l. c. p. 1161). Cf. § 22, not. 9. Bretschneider: Stimmen Luthers an uns. Zeit, p. 202 s.

<sup>6)</sup> Velut de Jesaiae, Jonae, Chronicorum, Jobi libris, de ecclesiaste et proverbiis Salomonis, de ep. ad Hebraeos. Cf. Bretschneider l. c. p. 202 — 205.

<sup>7)</sup> Opp. VII, p. 1729: "Christus nach s. Einreiten in Jerusalem ist in d. Tempel gezogen und hat da rumoret. Wann, ob um das erste od. letzte Osterfest, ist eine Frage, die ich nicht lösen will. Die Evangelisten halten in den Reden u. Thaten Christi keine Ordnungsliegt auch nicht viel daran. Wenn ein Streit in d. h. Schrift enfsteh u. man kann ihn nicht vergleichen, so lasse man es fahren."—I. XI, p. 2496 de Matth. c. 24 et Marc. 13 haec notat: "In diesem Capitst beschrieben d. Ausgang u. d. Ende beider Retche, des Judenthums u. auch der ganzen Welt. Aber die zween Evv., Matth. u. Marc., westen d. beiden in einander, halten nicht die Ordnung, die Lucas gegeben hat. Denn sie nicht wetter (h. e. nicht auf Weiteres) sehen, den dass sie d. Worte Christi geben u. erzählen." Adde Bretschn.

<sup>8)</sup> Opp. XI, p. 925: "Wollte ich Mosen, d. Psalter, Esaiam u. auch denselben Geist nehmen: so wollt ich ja so gut neu Testament machen, als die Apostel geschrieben. Aber weil wir den Geist so reich u. gewaltig nicht haben, müssen wir von ihnen lernen u. aus ihrem Brünnlein trinken. — Melanchthonis locos communes Lutherus librum canone dignum appellavit. Cf. § 93, not. 3.

<sup>9)</sup> Opp. X, 261: "Es ist gewiss, dass die h. Schr. durch keines Menschen Fleiss u. Verstand kann ergründet werden. Darum ist noth, dass mans mit Gebet anfahe, — dass Gott gnädiglich verleihen wolle d. rechten Verstand seines heiligen Wortes —. Darum sollt ihr gänzlich an euerem Studiren u. Nachdenken verzagen u. einzig u. allein vertrauen auf d. Eingebung seines Geistes. — T. XI, p. 915: "Die Schrift ist ein solches Buch, dazu gehört nicht allein Lesen u. Predigen, sondern auch d. rechte Ausleger, näml. d. Offenbarung des h. Geistes." Cf. Bretschneider I. c. p. 223 s.

<sup>10)</sup> Plerique tamen in eo convenerunt, quod Quenstedtius ea de re judicavit (I, p. 68): "Distingue inter rev. et insp.. Revel. for-

rationem ad solum doctrinale S. S. argumentum retulit 15), atque in humana singulorum librorum origine diligenter et acute indaganda arti criticae, a recentioribus Protestantibus factitatae, viam munivit.

#### § 71. Conclusio.

Sed ne in evangelica quidem ecclesia aut sectae, inprimis Sociniani<sup>2</sup>), Arminiani<sup>2</sup>), variique generis Fanatici<sup>3</sup>) (Anabaptistae, Schwenkfeldiani, Weigeliani, Quakeri, alii), aut singuli theologi deerant, qui orthodoxam inspirationis notionem aut prorsus improbarent, aut ejus severitati plus minusve moderarentur. Ita Geo. Calixtus cum Pontificiis consentiens inspirationem proprie dictam ad sola fidei fundamenta restrinxit, in ceteris Dei assistentiam, quae errores praecavisset, suffecisse censuit. — Chr. Matth. Pfaffius (†1760) jam anno 1716 in N. T. inspiratione haec tria distinguenda esse docuit: 1) rerelationem immediatam in mysteriis et vaticiniis factam; 2) directionem immediatam in recensione factorum, quae N. T. scriptoribus cognita essent, vel in firmatione dogmatum fidei per argumentorum deductionem facienda; 3) permissionem divinum in scribendis iis, ad quae exaranda spiritus s. non existimasset eos sua

<sup>15)</sup> In libro: Traité de l'inspiration des livres sacrés. Rot. 1687.

<sup>1)</sup> F. Sociaus apostolos in ils, quae ad aeternam salutem consequendam docerent, errare non potuisse atque vero etiam sp. s. "impulsos eoque dictante vel sp. s. plenos" scripsisse docuit, sed narrationum evangelicarum in rebus historicis, illis quidem minoris ponderis, diversitates concessit. Sociniani non ab omni parte hac in re sibi constiterunt. N.T. veteri longe anteposuerunt.

<sup>2)</sup> In Conf. Remonstr. 1, 2 scriptores biblici spir. Dei sancto afflati, instructi ac directi vocantur. — Limborchius (Theol. christ. 1, 4, 10) impulsum ad scribendum et directionem indeque proficiscentem scriptorum ss. totalem immunitatem ab erroribus concessit. Hugo Grotius historicorum librorum inspirationem diserte negavit, Joa. Clericus sola vaticinia divinitus revelata, neque vero, quum litteris consignarentur, inspirata esse, ad conscribendos poeticos libros pium motum, ad historicos animi probitatem atque diligentiam et curam in rebus perscritandis conspicuam suffecisse docuit, itemque errores in his libris obvios concessit. — Grotius et Clericus historicis et criticis, suis disquisitionibus libros sacros ita tractarunt, ac si nihil ii differrent ab humanis scriptis. — Ceterum Sociniani et Arminiani, rejecta orthodoxorum theologorum sententia de interno sp. s. testimonio, auctoritatem S. S. soli ejus authentiae fideiquo humanae (§ 27) fundamento superstruxerunt. Qua in fide humana argumentis stabilienda totus versatur Fausti Socini de auctoritate S. S. libellus, Racov. 1611.

<sup>3)</sup> Fanatici scripturam s. mortuam et occidentem litte am esse docent, quae ab interno demum lumine per sp. s. in fidelium a nuis accenso vitam lucemque accipiat.

vel revelatione vel directione habere opus. — Carpovius. theologus in rebus physicis et mathematicis quam maxime versatus, in his ipsis rebus scriptores ss. "secundum apparentiam sive veritatem opticam, non secundum veritatem physicam" loqui concessit. — Ex Baumgartenii sententia Deus humanae scriptorum ss. voluntati atque efficaciae tantam spatii reliquit, quantum summus divinae revelationis finis permitteret, quapropter geographicos, chronologicos, historicos, physicos aliosque errores scripturae s. concedere non dubitavit. Inde a tempore sub finem sec. XVIII orthodoxa notio fere ab omnibus abjici coepit 4). Plerique abhinc supranaturalistae inspirationem in singulari Dei moderatione reponebant, quae graviores errores praecavisset, eamque plerumque ad solum religiosum argumentum, aut ad fundamentales fidei articulos (Augusti.), aut ad ea, quae redemtionem a Christo factam spectarent cum eaque arctius remotiusve cohaererent (Twesten.) 5), pauci saltem ex parte eam ad verba quoque referebant (Storr., Reinh., Twest.). Alii (Schott., Bretschn., Hahn.), discrimen interinspirationem et revelationem tollentes, singularem S. S. praestantiam duntaxat in eo quaerebant, quod auctores haberet divina revelatione et spiritus s. auxilio gavisos. Quid, quod Olshausenius atque Tholuckius veterem suggestionis notionem ita extenuarunt, ut nihil nisi divinum veritatis sensum (Tact) relinquerent 6), cujus majore copia apostoli, minore eorum socii

<sup>4)</sup> Veteri theorise patrocinantur inter alios Schubert: Von d. h. Schrift u. deren Kanon. Halle 1774. Haldane: Beweis f. d. Aechtheit u. wörtl. Eingebung d. h. Schrift. Aus d. Engl. Stuttg. 1840. Gaussen: Théopneustie ou pleine inspiration des saintes écritures. Par. 1841. — Moderatiorem theorism proposuerunt, qua alii quidem alios inspirationis gradus distinxerunt: Töllner: Die göttl. Eingebung d. Schrift. Lindau u. Leipz. 1771. Griesbach: Stricturae in loc. de theopneustia N. T. 5 Progr. Jen. 1784 — 88, rec. in ej. Opuscc. ed. Gabler, T. II, p. 288 ss. Elwert: Ueb. d. L. von d. Insp. in Bezieh. auf d. N. T., in Studd. d: Geistlichk. Würtemb., 831. p. 1 ss., qui fere totus cum Twestenio consentit. E. Henderson: Divine inspiration. Lond. 1836.

<sup>5)</sup> Dogmat. 1, p. 388: Der nähere od. entferntere Zusammenhang mit Christo, als d. Mittelpuncte unseres Glaubens, bietet einen Mussstab dar, nach welchem wir unterscheiden können, was für d. christl. Bewusstseyn mehr od. minder wesentlich, mithin mittelbarer od. untitlebarer unt, d. Einflusse des h. G. zu denken sey; eben daraus wird steh auch d. Unterschied d. A. u. N. T. u. threr verschiedenen Bestandtheile in Hinsicht der Insp. ableiten u. rechtfertigen lassen." p. 390: "Die Insp. geht auch auf d. Worte, aber nur, in wiefern Wahl u. Gebrauch derselben mit d. inneren Leben in Verbindung steht; auch auf d. Geschichtl., aber nur, wiefern es für d. christl. Bewusstseyn Bedeutung hat."

<sup>6)</sup> Tholuck: Comm. z. d. Br. and. Hebr. p. 90: "Wir nehmen

et comites imbuti fuissent. Plurimorum rationalistarum de inspiratione placita ad eximii fervoris sacri et religiosae ἐνεργείας prorsus singularis notionem recurrunt.

### § 72. Dogmatis censura.

Orthodoxa inspirationis theoria non solum iisdem, quibus supranaturalis revelationis notionem implicatam esse vidimus (§ 24 — 26), verum etiam majoribus laborat difficultatibus, quae ei ex ipsius scripturae s. argumento et indole, ex innumeris erroribus geologicis, astronomicis, geographicis, chronologicis et historicis, eximiis narrationum historicarum diversitatibus, e diverso sentiendi dicendique genere, singulis biblicis scriptoribus peculiari, se obmovent 1). Nec quidquam inspirationis notioni consulitur, si ad solas notiones religionem attinentes refertur. Primum enim in ss. litteris etiam divinarum rerum notiones exstant, rectae rationi veraeque Dei ideae parum consentaneae (p. 103, not. 2). Deinde errores, quos antea diximus, nonnumquam cum ipsa religione arctius cohaerent, ut error de orco. Praeterea, qui orthodoxam religionis christianae formam profitentur, vix fines constituere poterunt, quibus historiarum cum religione nexus circumscribatur, nec raro historiae momenta mere externa neque cum interna et ideali J. Chr. majestate ullo modo conjuncta, ut natalia ejus Bethlehemi facta, ad ipsum religionis christianae argumentum pie credendum re-Jam vero rerum divinarum notiones illius modi erroribus immixtas inspirare, Deum sanctissimum et sapientissimum parum decebat. Quapropter moderatior illa et la-

bei d. App. einen rel. Tact an, welcher sie leitete, von d. Bildungselementen threr Zeit u. thres Volkes nur dasj. beizubehalten, was d. Vortrag der christl. Wahrheit matertell in keiner Weise trübte, Anderes aber zurücktreten, oder ganz fallen zu lassen. Man wird an dem Ausdrucke relig. Tact keinen Anstoss nehmen; wir bedienen uns ja des Ausdrucks Tact auch auf dem Gebiete der Kunst für d. empfundene, aber nicht in d. Bewusstseyn getretene Regel. Olshaus en: Bibl. Commentar üb. das N. T. 1, p. 28: "Der Geist, der d. Evangelisten u. d. ganze Apostelschaar beseelte, überhob sie weder des Gebrauchs d. ordentl. Mittel d. geschichtl. Forschung, also z. B. nicht der Anwendung von Familienaufsätzen, od. Erzählungen üb. etnzelne Begebenheiten, noch hob derselbe thre Eigenthümlichk. auf u. brauchte sie als theilnahmlose Organe, vielmehr verklürte er alle thre Individualitäten in ihren Anlagen u. Krüften, gab ihnen einen fest en Tact, alles Irrige in Glaubenssachen u. im Wesentl. der Erzählung auszuscheiden."

<sup>1)</sup> Accedit, quod pars aliqua librorum ss. non ab illis, quorum nomina prae se ferunt, auctoribus, sed ab interpretibus et amanuensibus (Rom. 16, 22. Col. 4, 18. 2 Thess. 3, 17), de quorum inspiratione nihil constat, litteris consignata est. Wegsch. p. 185.

xior inspirationis notio, recentioribus supranaturalistis probata (§ 71), sibi ipsi repugnat, nec nisi antiquior et severior sibi constat 2). Quum enim recta argumenti intelligentia ex apto verborum delectu pendeat, quum, ut historia docet, controversiae de gravissimis orthodoxiae praeceptis nonnumquam in uno verbo (1 Tim. 3, 16), aut interpunctionis signo (Rom. 9, 5) verterentur: Deus, si inspirationem S. S. necessariam duxisset, profecto eam ad ipsas singulas voces nec non ad interpunctionis signa referre debebat. Sed vix unquam nostra aetate quisquam est tantae hebetudinis tantaeque pertinaciae, qui hanc duriorem notionem amplecti audeat. Accedit, ut, si notio sibi porro constare vellet, necessario ad catholicismi commentum perduceret (§ 25 et 53), quemadmodum ab altera parte qui liberiorem et laxiorem notionem tenent, qua inspiratas et non inspiratas scripturae partes distinguunt, dummodo sibi constare voluerint, ad rationalismi principium perducantur necesse est. Neque reticendum est. quanta inspirationis opinio verae litterarum ss. interpretationi et intelligentiae damna attulerit, quanta criticis de earum origine, sorte et compositione disquisitionibus impedimenta objecerit. Argumentum autem et forma librorum ss. e naturalium virium, praesidiorum et occasionum usu tam simplicem admittunt interpretationem, ut ad supranaturalem causam confugere minime necessarium sit<sup>3</sup>). Quae quum ita

<sup>2)</sup> Optimo suo jure Quenstedtius (I, p. 71) haec affirmat: "Si iu libris canonicis aliqua humano more et industria, non inspiratione sp. 5, essent scripta: periclitaretur scripturae firmitas et certitudo, periret autoritas uniformiter divina, titubaret fides nostra. Si enim unicus scr. versiculus cessante immediato sp. s. influxu conscriptus est, promtum eti satanae, idem de toto capite, de integro libro, de universo codice biblico excipere et per consequens totam S. S. auctoritatem elevare."— Strauss: Glaubenst. I, p. 175: "Vergleicht man d. Vorstellung des neueren Supran. — mit d. orthodox lutherischen —: so meint jene neuere Vorstellung zwar ungleich vernünftiger, als diese alte zu seyn; es ist aber das Gegentheil der Falt. Denn jene alte Vorstellung ist doch in sich zusammenstimmend und aus Einem Stücke, daher wenigstens für d. Einbildungskraft, wenn auch nicht für d. Verstand vollziehbar: während diese neuere Theorie eine in sich widersprechende Zusammenstellung aus phantastischen u. verständigen, gläubigen Bestandtheilen ist."

<sup>3)</sup> Herder: Christl. Schrift. IV, p. 111: "Der eigene Standpunct jedes heil. Autors wird so deutlich bezeichnet, dass unter d. Maske eines einhauchenden Geistes sich nichts in ihnen erklären lässt, vährend sie sich alle selbst erklären, sobald jeder Verf. in seine Rechte eintritt."— Henke: Lineum. (Helmst. 1793), p. 13: "Quidni impulsum et conatum scribendi ex allis inserviendi studio, quo ferebantur scriptores, et ex opportunitate sibi oblata, materiae delectum ex temporis et loci peculiari necessitate, ipsas res e scientiae copia, dispositionem et ornatum ex ingenio quisque suo, verba ex consuetudine et usu loquendi sibi familiari desumserint?"

sint, guod V. T. attinet, solos eos libros, in guibus alacrior pietatis sensus acriorque religionis fervor comparet et qui puriore rerum divinarum notione viam rei christianae muniverunt, inprimis poeticos et propheticos, e simpliciore et liberiore religiosae mentis judicio (§ 7 et 27) divinos et inspiratos dicere licet. Novum vero testam, si respicitur, hoc tenendum est, sublimiorem illam ac divinam mentem, a J. Chr. apostolis suis et primis sectatoribus instillatam (§ 65). etiam in eorum scriptis, licet temporaria et locali forma indutam, singulari modo efficacem et conspicuam esse perpetuoque in ecclesia vim suam longe saluberrimam exserere et in quovis pio et christiano animorum motu, in quavis virtute, regni divini commoda promovente, in quavis rectiore intelligentia, divinum de hominum salute per Christum consequenda consilium spectante, comparere, atque, etsi non solis apostólis primaevisque Christianis concessam, tamen. quo arctius illi per externum vitae commercium et temporis propinquitatem servatori conjuncti essent, eo fervidiorem et vegetiorem in iis fuisse, indeque corum scripta ad candem sanctam mentem in posteris excitandam, alendam et promovendam aptissima et efficacissima praesidia esse et manere.

### § 73. Scripturae s. affectiones.

Ex inspiratione orthodoxi ecclesiae nostrae theologi S. S. affectiones, quas dicunt, h. e. eas virtutes repetunt, qui-bus sola S. S. ad summum divinae revelationis finem assequendum apta sit, quas tum contra catholicum traditionis et ecclesiasticae auctoritatis principium (§ 53), tum contra internum lumen, a Fanaticis jactatum (§ 22), acriter et strenue urgent, etsi in earum numero constituendo non omnes consentiant. Quarum potiores has recensemus: 1) auctoritatem divinam (§ 54), et primum quidem normativam, qua duntaxat S. S. fidei et vitae christianae normam praebet; deinde judicialem, qua sola apta est ad dirimendas de rebus christianis controversias. Quum normae nomine ad unguem exacto auctoritas ponatur in omnibus falli nescia: profecto iis theologis, qui recta ratione duce placita scripturae s. in aeternum valitura ab iis, quae temporis et loci, quo res christiana exstitit, rationibus accommodata sint, vel aeternam religionis nostrae veritatem a temporario ejus involucro distinguunt, rectius dicendum est, scripturam historicum fidei nostrae fontem s. fundamentum (Grundlage) 1) esse. Ante

<sup>1)</sup> Historicum ab ideali fundamento distinguimus, quod in humani animi desideriis et commodis jactum est (§ 50). Qui nuper S. S. auctoritatem impugnavit, Gust. Ado. Wislicenus (in libelio: Ob Schrift!

omnia autem spectandum est, ut vivam vivosque nos reddentem scripturae mentem indagemus et ad vitae usum transferamus. 2) Per/ectionem s. su/ficientium, eam virtutem, qua S. S. omnia contineat, quae ad salutem consequendam scitu credituque necessaria sunt 2). 3) Perspicuitatem, qua S. S. quae ad salutem scitu necessaria sunt, clarissime exponit 3). Quam virtutem esse docent a) ordinatam s. con-

ob Geist? Halle 1845. 4 Aufl.), non tam liberalioris disciplinae theologicae studio, quam potius animo religioni christianae insestissimo instinctus id secit. Non scripturam s., sed bonam husuani generis mentem normam credendorum et agendorum esse vult. At vero, quum nemo malae et perversae mentis esse vesit, ex Wisliceni, si sibi constiterit, principio ne athei quidem a Christianorum coetu arcendi essent. Etsi enim nosmet ipsi scripturae s. argumentum ex aeternis mentis humanae legibus canginant, fide amplectenda esse doculmus (§ 52): tamen, quod ipsa rei natura docet, is, qui, examine illo instituto, a se impetrare non potest, ut in causa christiana errissimam salutis viam agnoscat emque toto animo et corde amplectatur, ecclesiae christianae socius esse non potest. Paulo rectius quidem ali rei christianae mentem in dies ad altiora progredientem (den stch fortentwickelnden Getst des Christenthumx) normam esse voluerunt, inprimis Carol. Sch warzius, theol. halens, disertissimus et ingeniosismus hujus sententiae patronus (in Allgem. Lit. Zeit. 1845. Nr. 126—129, et in libello; Zweit Vorträge v. C. Sch w. u. Ludw. Hild en hagen in d. Versammlung d. prot. Freunde in Halle. Altenb. 1845), aque illi 48 sacrorum ministri et 500 laici e protestuntibus anicis, qui in conventu cothenensi pentecostes festo a. 1845 haec solenniter declararunt: "Das Christenthum tst uns d. vollkom mene Reltingion u. d. Bibel d. Urkunde desselben. Aber d. Bibel ist uns nicht die Buch v. absolute Wahrh. hat. Die Bibel işt uns also nicht die absolute Norm des christl. Erkennens u. Glaubens, weil sie selbst liberikre Worte u. Entwickelungen auf den fortbilden den G et st kinameetst. Aber wir ehren, lieben u. gebrauchen die B. als d. lebedige Erzeugniss des ersten christl. Glaubens u. Lebens, als das sekblare Band, weiches vom Urchristenthume her um alle veelteren Entwickelungen des Christenthums geschlungen ist u. geschlungen bleiben wird u. als d. fortwährend geltende Lebens- u. Volksbuch der Christen. Verum enimvero nisi vaga et parum delini

<sup>2)</sup> Conf. belg. art. 7: "De perfectione S. S.": "Credimus, S. S. Perfectissime ounem Dei voluntatem complecti, et in illa abunde omnia docen, quaecunque ab hominibus credi necesse est, ut salutem consequantur." Conf. helv. 1. angl. 6. Dect. thorun. p. 669. Conf. boh. 1.

<sup>3)</sup> Conf. bohem. 1: "Credimus — quod hoc duplici foedere V. et

ditionatam, h. e. ex praesidiorum ad rectam interpretationem necessariorum, plerumque tamen in ipsa S. S. oblatorum, cognitione et usu nexam; b) non tam rerum quam verborum. auum haud raro verba perspicua sint, sententiarum autem profunditatem et sublimitatem nemo satis assequi possit, in iis, quae intellectus nostri cancellos excedant, in mysteriis fidei (§ 23 et 24); c) gradualem, h. e. majorem vel minorem. 4) Esticacitatem, qua ad homines de rebus sanctissimis edocendos, emendandos et tranquillandos aptissima sit (2 Tim. 3. 16). Quae tres S. S. virtutes etiam ab iis theologis, qui inspirationis dogma rejiciunt, jure et lubenter conceduntur. Nam perspicuitatis nota neque locis obscuris, quorum numerus sane non exiguus est, neque abusu refellitur, quem interdum e S. S. lectione natum esse constat. Pleraque enim obscura loca aut ad historias pertinent, aut cum salutis fundamento vel nullo vel remotiore tantum nexu cohaerent. Deinde optima quaevis in genere humano et rerum natura abusui obnoxia fuerunt, qui usum non tollit. Salutarem denique S. S. efficacitatem historia ecclesiae luculentissime testatur. Quae vis non solum eminentiori et sublimiori menti religiosae, quam S. S. spirat, verum etiam ejus formae ad animos capiendos accommodatissimae, populari ac-simplici, tropico, gnomico et parabolico dictionis generi debetur. Quapropter nostra ecclesia laicis quoque privatam scripturae s. in patriis translationibus lectionem impense commendat et promovere studet, quam pontificia hierarchia prohibet aut saltem difficultatibus quibusdam impedit 4). - Denique inter secundarias S. S. affectiones nonnulli theologi referunt necessitatem hypotheticam, qua conditionibus a Deo positis sine S. S. argumentum divinae revelationis conservari et ad

N. T. quidquid nobis necessarium est ad salutem, totum, non obscure, sed dilucide et sufficienter contineatur." Conf. Purit. 1, 7.

<sup>4)</sup> Cf. Hegelmaier: Gesch. d. Bibelverbotes, Ulm 1783. Wegscheiderl.c. p. 197. B.-Crusius: Comp. d. DG. II, p. 70 s.—Inter decreta pontificia de privato S. S. inter laicos usu prohibendo aut certis limitibus circumscribendo notatu dignissimum est illud, quod Pius IV edidit in indicis expurgatorii quarta regula [Libri symb. ecc. catholed. Danz p. 265 s.]: "Quum experimento manifestum sit, si ss. biblia vulgari lingua passim sine discrimine permittantur, plus inde ob hominum temeritatem detrimenti, quam utilitatis oriri, hac in parte judicio episcopi aut inquisitoris stetur, ut cum consilio parochi vel confessionarii bibliorum a catholicis auctoribus versorum lectionem in vulgari lingua iis concedere possint, quos intellexerint, ex hujusmodi lectione non damnum, sed fidei atque pietatis augmentum capere posse; quam facultatem in scriptis habeant. Qui autem absque tali facultate ea legere seu habere praesumserit, nisi prius bibliis ordinario redditis, peccatorum absolutionem percipere non possit. — Regulares vero non nisi facultate a praelatis suis habita ea legere aut emere possint."

posteritatem propagari non potuerit 5). Quam vero praeterea addiderunt S. S. semet ipsam interpretandi facultatem, ea arctioribus, quam quos illi constituerunt, limitibus circumscribenda est (p. 149).

Bibliologiae auctarium I.

#### De S. S. interpretatione.

#### § 74.

Ad rectum librorum sacrorum usum dogmaticum plurimum confert recta eorum interpretatio. *Interpretari* dicitur "efficere, ut is, qui audiat legatve, verba mentemque scriptoris sic, uti eum oportet, intelligat 1)." In sacris nostris li-

<sup>5)</sup> Calvin. Inst. 1, 6, 8: "Si reputamus, quam lubricus sit humadivitas, quanta ad confingendas identidem novas ac factitias religiones libido: perspicere licebit, quam necessaria fuerit talis coelestis doctrinae consignatio, ne vel oblivione deperiret, vel errore evanesceret, vel audada hominum corromperetur."— Quenstedt I, p. 62: "Distingue inter nec. absolutam et hypotheticam. Absoluta Sc. nec. haud fuit. Potuit enim Deus procul dubio sine ea ecclesiam conservare, uti (eccl. hebraica) conservata fuit per multa secula, antequam scribendi initium Deus ipse sceret. Fuit ergo modus propagandi coelestem veritatem non absolute necessarius, sed ex hypothesi, posita scilicet divina voluntate et ordinatione nostraque post lapsum indigentia."— Inter papicolas non defuerunt, qui contenderent, "doctrinam coelestem purius conservari posse per traditionem, quam per scripturam", aut "ecclesiam sine S. S. consistere posse, sine traditione non posse", adeoque "melius consultum fuisse ecclesiae, si nulla unquam exstitisset S. S." Sed e principio vere catholico S. S. non quidem exsistentiae, sed saluti (nitht zum Séyn, aber zum Wohlseyn) ecclesiae conductt. — Etsi religionis nostrae primi praecones re sua non litterae, sed mentis imperium condendum spectarent (P. 105), tamen haec ipsa mens sine scriptis mox peregrinis elementis in-quinata ac tandem prorsus elevata et exstincta esset. Neque bibliorum auctoritas, iis quibus par est finibus circumscripta, eo imminuitur, quod 8. scriptores non in futurorum seculorum, sed suae actatis usum scriberent, prouti occasio et necessitas ferret (§ 68). Imo in insa hac occa-sionali librorum ss. origine efficacia divinae providentiae in moderanda re christiana conspicuae pio gratoque animo reverenda est. Sacri enim scriptores, si librorum ipsis conscribendorum futurum usum et auctoritatem novissent, profecto non simplici et ingenuo aulmo scripsissent, sed eo occupati, ut religionis ab ipsis nuntiatae veritatem omnibus futurorum seculorum hominibus persuaderent, sine dubio in dogmaticas subilitates incidissent, ac religio christiana jam tum systematis formam induisset, ita vero etiam omnium systematum sortem experta mox interiisset. Ejusdem divinae providentiae cura etiam in modo agnoscenda est, quo sec. Il fere sine ulla singulorum voluntate ac deliberatione, urgente sola extrema rerum necessitate, plerique N. T. libri in unum corpus coalescerent (§ 62).

<sup>1)</sup> Ita Godofr. Hermannus in Diss. de officio interpretis (Lipsiae, sine anno) p. 5.

bris explicandis proh dolor diu multumque peccatum est ab ecclesiae doctoribus 2). Jam ad apostolicae aetatis Christianos a Judaeis typicum (§ 48, coll. § 43 et 44) et allegoriçum (§.67, not. 2) interpretationis genus transiisse, supra Allegoricam 3) interpretationem qui sequentur, sacri textus verbis imagines rerum divinarum et ethicarum exhiberi et sub externarum rerum integumentis secreta quaedam et mysteria latere statuunt, ita quidem, ut aut litteralem sensum prorsus respuant solumque allegoricum teneant, aut in iisdem verbis duplicem sensum, litteralem et allegoricum. inesse statuant. Inter ecclesiae patres hanc interpretationem secutos maxime Origenes eminuit, qui e notissimo discrimine inter humanae naturae partes, τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν atque τὸ πνεῦμα, facto triplicem S. S. sensum distinxit, litteralem, psychicum s. moralem, quo vitae emendandae et instituendae praecepta exhiberentur, et pneumaticum, quo rerum coelestium imagines adumbrarentur. Arcanum scripturae sensum non sine spiritus s. auxilio cognosci posse (§68), perpetua et constans fuit ecclesiae sententia 4). Neque theologi ex antiochena disciplina profecti, qui grammaticam et historicam in explicandis sacris litteris viam ingrederentur (§ 46), contra allegoriarum abusum ubique fere in ecclesia grassantem multum valuerunt. Ita factum est, ut in ecclesia catholica duplicis S. S. sensus, litteralis et mystici, distinctio communi usu reciperetur, et mysticus triplex esse diceretur: 1) tropologicus s. moralis, qui ad regendos mores spectaret, cujus exemplum 1 Cor. 9, 9 sq. exstare putabatur; 2) allegoricus, qui ad Christum ejusque cum corpore suo mystico seu ecclesia necessitudinem pertineret (Gal. 4, 22 sqq.); 3) anagogicus, quo res coelestes et post mortem futurae signi-

<sup>2)</sup> Inter omnes constat, quanta sit scripturae s. explicationum diversitas. Cujus diversitatis causa in exinia S. S. auctoritate quaerenda est, qua flebat, ut suarum quisque opinionum cum ss. litteris consensum efficere et declarare studeret indeque sciens insciusve biblica dicta ad eum, quem vellet, sensum detorqueret. Jure igitur Weren felsius, reform. theol. († 1740), vel quod alii narrant Turretinus de biblis canit:

<sup>&</sup>quot;Hic liber est, in quo sua quaerit dogmata quisque, Invenit et pariter dogmata quisque sua."

<sup>3)</sup> Allyogeër (Gal. 4, 24), allo dyogevel, aliud dicere, quam quod intelligi volumus. Quinctil. Inst. orat. 8, 6, 44: "Allegoria, quam inversionem interpretantur, aliud verbis, aliud sensu ostendit, etiam interim contrarium."

<sup>4)</sup> Hagenbach DG. I, p. 90: "Der Bibelbuchstabe, einmal vom Zauberring der Inspiration umschlossen, war zugleich eine magische Hieroglyphe, zu deren Enthüllung es wieder eines Zauberschlüssels bedurfte."

ficarentur (Hebr: 4, 3) 6). Etai jam allegorica interpretatio plerumque dogmatico usui et commodo inserviret, tamen praeter eam satis mature singularis quaedam interpretandi methodus increbuit, e cuius principio S. S. ita enarraretur. ut ejus argumentum cum doctrina publice recepta et sancita optime conspiraret (interpretatio dogmatica 5)). Ita Tertullianus in traditione ecclesiastica. Irenaeus in symbolo apostolico rectae interpretationis normam scriptam esse docuit, et Vincentius Lirinensis (p. 108) postulavit, ut interpretationis linea secundum ecclesiastici et catholici sensus normam dirigeretur." Et optime quidem sibi constiterunt, qui ita docerent. Etenim unus idemque spiritus s., qui ex corum sententia scripturam s. inspirasset atque perpetuo ecclesiam inspiraret, minime sibi repugnare peterat. Dogmaticae interpretationis principium a concilio tridentino publice sancitum et confirmatum est 7). - Sacrorum emendatores de interpretandis libris ss. eximie eo meriti sunt, quod, principio de quadruplici S. S. sententia rejecto, tantummodo litteralem sensum tenendum esse docuerunt (nisi e certissimis et apertissimis in ipso textu indiciis pateret, scriptorem verba

Quadruplex S. S. sensus his versibus significabatur:
 Litera gesta docet; quid credas altegoria,
 Moralis quid agas; quid speres anagogia.

<sup>6)</sup> Haec est dogmatica interpretandi ratio arctiore sensu intellecta, qualis inter Catholicos legis auctoritatem obtinet. Latiore sensu eodem nomine quaelibet interpretatio vocatur, qua quis vel sciens atque ex professo (ut Catholici et Sociniani), vel inscius et invitus jam antea ponit, sacrorum librorum argumentum cum doctrinae aliunde cognitae, sive ecclesiasticae, sive philosophicae, decretis conspirare, ideoque permiris artificiis hunc consensum extorquere strelet. Dogmaticae interpretationis negotium populari ideoque laxiore et minus accurato dicendi genere scripturae s. eximie adlevatur. Cujus interpretationis tot possunt esse formae, quot systemata dogmatica et philosophica. Potiores carum sunt il Socinianorum (atque ex parte Arminianorum; cf. Stra u ss Dogm. I, p. 145 sq.), qui nullum sensum admittendum censebant, nisi qui rectae rationi conveniret; 2) orthodoxa intp. Protestantium, qui in S. S. interpretanda inviti librorum symbolicorum auctoritate regebantur. Quorum princeps est Abr. Calovius in opere: Biblia illustrata. IV Tomi. Frcf. ad M. 1672 ss. fol.; 3) veterum rutionalistarum, inprimis Pa u li Heidelb., qui etsi non principio, tamen re et usu cum Socinianis conveniebant.

<sup>7)</sup> Sess. IV: "Praeterea ad coercenda petulantia ingenia decernit (synodus), ut nemo suae prudentiae innixus in rebus fidei et morum ad aedificationem doctrinae christ. pertinentium s. scripturam ad suos sensus contorquens contra eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater ecclesia, cujus est judicare de sensu et interprefatione ss. scripturam, aut etiam contra unanimem consensum patrum ipsam S. S. interpretari audeat, etiansi hujusmodi interpretationes nullo unquam tempore ia lucem edendae forent. Qui contravenerint, per Ordinarios declarentur et poesis a jure statutis puniantur."

sua tropice intelligi voluisse, unde posteriores theologi accuratius dixerunt: sensum litteralem, sive proprium, sive figuratum) <sup>8</sup>) eoque modo taediosum explicationis arbitrium, quo sensus infertur, non effertur, inhibuerunt, tum vero etiam quod ecclesiasticam in interpretandis ss. litteris auctoritatem reprobaverunt, eaeque ut e semet ipsis explicaren tur, postularunt <sup>9</sup>). Praeterea ad litteras ss. interpretan-

<sup>8)</sup> Lutheri Opp. ed. Walch. T. III, p. 100: "Bet den Worten können wir nicht vorüber, wir müssen, wie ich immerdar sage, d. Schrift in einem einfältigen blossen Sinne, wie d. Worte geben, bletben lassen u. keine Glosse machen. Denn es gebühret uns nicht, Gottes Wort zu deuten, wie wir vollen, wir sollen es nicht lenken, sondern uns nach ihm lenken lassen u. ihm d. Ehre geben, dass es besser gesetzt sey, als wir es machen können." Opp. XVIII, p. 1602: "Der h. Getst ist d. allereinfältigste Schreiber u. Redner, der im Himmel u. auf Erden ist, darum auch s. Worte nicht mehr denn Einen einfält. Sinn haben, welchen wir d. schriftl. od. buchstäbl. Zungensinn nennen." p. 1848: "Man muss in keiner Schrift, viel weniger in der göttl., Figuren nach Belieben dichten, sondern sie meiden u. bei dem einfachen, klaren u. lauteren Wortverstande so lange bleiben, bis entweder ein Umstand selber, od. d. klare Ungereimtheit zwingt, auf eine Figur zu fallen." T. XXII, p. 1982: "Der Sophisten u. Schultheologen Vermessenheit u. Kühnheit ist ein gar gottlos Ding, welche auch etliche Patres gebilligt od. gelobt haben, 8) Lutheri Opp. ed. Walch. T. III, p. 100: "Bei den Worten Sophisten u. Schultheologen Vermessenheit u. Kühnheit ist ein gar gottlos Ding, welche auch etliche Patres gebilligt od. gelobt haben, nümlich getstliche Deutung der h. Schr., wodurch sie jümerlich zerrissen wird, wie der Vers anzeigt: Littern gesta docet etc. — Es ist ettel Lapperet u. Kinderwerk, mit der h. Schr. also zu gaukeln. — Da ich ein Münch war, war ich ein Meister auf geistl. Deutung, allegorisirte es Alles; darnach aber, da ich durch d. Epistel zun Rümern ein Wenig zur Erkenniniss Christi kam, sahe ich, dass mit Allegorieen u. geistl. Deutungen Nichts war. — Ich weiss jetzt, dass es lauter Dreck ist. Nun habe ichs fahren lassen u. ist meine beste n. erste Kunst. tradere scriptursm simplici sensu. denn liveralis beste u. erste Kunst, tradere scripturam simplici sensu, denn litteralis sensus, der thuts, da ist Kraft, Lehre u. Kunst innen, in dem anderen ist nur Narrenwerk, wiewohl es hoch gleisset. Cf. Beste: Lathers Glaubensl. p. 24 sqq. — Melanchthon: Nov. schol. ad proverb. Sal. praefat.: "Quidam non contenti una interpretatione in singulis sententiis finxerunt ex se velut aranei quatuor aut plures etiam sententias, litteralem, allegoricum, tropologicam et nescio quas praeterea, quum una et simplem sit scripturae sententia, videlicet quam aperit ratio grammatica." Elementa rhetorices lib. 1, p. 18: "Quidam inepte tradiderunt, quatuor esse scripturae sensus — et sine discrimine omnes versus totius scripturae quadrifariam interpretati sunt. Id autem quam sit vitiosum, facile judicari potest. - Ceterum nos meminerimus, unam quamdam ac sacile judicari potest. — Ceterum nos meminerimus, unam quamdam ac certam et simplicem sententiam ubique quaerendam esse juxta praecepta grammaticae, dialecticae et rhetoricae. Nam oratio, quae non habet unam ac simplicem sententiam, nihil certi docet. — In ss. litteris semper illa sententia retinenda est, quam consuetudo sermonis parit. "Cf. Röhr: Grund · u. Glaubenssätze p. 108 sqq. — Rectae interpretationis leges accuratius et uberius exposuit Matth. Flacius in tomo altero operis celeberrimi "Clavis scripturae s.", quod primum 1567, optime Jenae 1675 editum est.

<sup>9)</sup> Id factum est publice et solenniter in intercessione spirensi (§ 54, not. 4). — Lutheri Opp. III. p. 2042: "Das ist der ganzen h.

das illuminationem spiritus s. necessariam duxerunt. quod auxilium non ante S. S. lectionem, ut Fanatici voluerunt, sed in ipsa lectione et per eam concederetur (p. 47, n. 1). Verum enimyero praeterquam quod ecclesiae evangelicae conditores eorumque successores in S. S. enarranda dogmaticis opinionibus licet inscii regebantur, illud de scripturae s. semet ipsam interpretandi facultate principium, etsi per se spectatum et ad veros suos fines veramque sententiam reductum verissimum atque in quovis etiam profano scripto sequendum sit, tamen cum inspirationis opinione commentaque ex ea nato de S. S. tanquam unius auctoris, sp. s., uno libro codemque cujuslibet repugnantiae et erroris experte 10) conjunctum evangelicos theologos eo adduxit, ut vetus test. e novo, synopticos Christi sermones e joanneis, Jacobum e Paulo explicarent atque interpretationis subsidia in aliis antiquitatis scriptis oblata spernerent <sup>1</sup> T). Etsi posthac Calovius, Quenstedtius et Hollazius a litterali sensu mysticum distinguerent, hunc tamen non ab ipso sp. s. verbis suis subjectum esse docuerunt, sed eo nomine sententiae litteralis applicationem et accommodationem ad res alias faciendam significarunt. Baierus autem, Buddeus et Baumgartenius ipsum spiritum s. allegoricum sensum intendisse, statuerunt. A medio demum proxime praeterito seculo, quum jam Arminiani, inter eosque potissimum Hugo Grotius et Wetstenius, facem praetulissent,

Schist Eigenschaft, dass sie durch allenthalben zusammengehaltene stellen u. Oerter sich selbst auslegt u. durch ihre Regel des Glaubens allein will verstanden seyn. Und das ist über u. vor illem die sicherste Weise, zu erforschen den Sinn der Schrift, so du aus Gegeneinanderhaltung u. Wahrnehmung vieler Sprüche zum Verslande zu kommen dich besteissest."— Apol. Cons. p. 290:— "juxta regulam, hoc est, juxta scripturas certas et claras, non contra regulam, seu contra scripturas interpretari convenit." Cons. belv. II, 2:— "illam duntaxat scripturarum interpretationem pro orthodoxa et genuina agnoscinus, quae ex ipsis petita est scripturis (ex ingenio utique ejus linguae, in qua sunt scriptae, secundum circumstantias item expensae et pro ratione locorum vel similium vel dissimilium, plurium quoque et clariorum expositae), cum regula sidet et charitatis congruit et ad gloriam Del hominumque salutem eximie sacit."

<sup>10)</sup> Gerhard Loc. II, p. 424: "Quum tota scriptura sit ab immediato spiritus s. affatu profecta —, ideo etiam omnia in ea sunt  $\sigma\nu\nu\alpha$ - $^{\lambda\eta}\partial\dot{\eta}$  ac sibi optime constant, ut nihil in ea occurrat contrarium aut repuguans aut secum dissidens."

<sup>11)</sup> Quod valet de notione zov lóyov e Philonis scriptis illustranda. Omnino ante Semlerum historicae interpretationis multo tristior sors erat quam grammaticae.

praecipue Ernestio 12) et Semlero 13) auctoribus, quorum ille grammaticae, quae dicitur, hic historicae interpretationis principia et necessitatem exposuit, clarior lux theologiae exegeticae affulsit. Grammatica interpretatio ea dicitur, qua scriptoris cogitata e verborum tum singulorum tum junctorum vi et significatione, ex loquendi consuetudine et nexu sententiarum enucleantur 14); historica, qua tum e scriptoris ingenio ac sentiendi modo, tum ex temporis, quo vixit, et populi, cujus socius fuit, notionibus historicisque rationibus sententiae eruuntur 1.5). Doctrina de interpretationis legibus et subsidiis ars hermeneutica vocatur. E grammatico-historicae interpretationis principio libri ss. non aliter quidem ac profana scripta explicantur; quum vero peculiare sit eorum argumentum ac dicendi genus, peculiaria etiam

<sup>12)</sup> Ernesti: Institutio interpretis N. T. Lips. 1761. Ed. V. cur. Ammon. 1809. Ej. Diss. pro gramm. interpretatione librorum ss. la Opusce. philol. et crit. Ed. II, p. 225 ss.

<sup>13)</sup> Praeter alia Semleri scripta inprimis notanda sunt: Apparatus ad liberaliorem V. T. interpretationem. Hal. 1778, Appar. ad lib. N. T. intp. Hal. 1767.

<sup>14)</sup> Quod negotium quum non solum grammaticum sit, sed etian lexicale, interpretatio in eo negotio versans rectius dicitur glottics (sprachliche od. linguistische Erkl.). Utraque interpr., glottica et bistorica, communi nomine philologicae comprehendi potest.

<sup>15)</sup> Philologicae interpretationis principia succincte exposuit Chr. Frid. Fritzsche: De rationalisme, II, p. 18 s.: "Quaerenti, quomodo libri ss. explicari debeant, respondeo, non alia id ratione fieri debere, quam quae in interpr tatione omnium librorum inequada sit. Quamquam emim his libris jure nostro divinam auctoritatem vindicamus, in promiu tamen est, quae de libris humanis valeant, non posse etiam de divini non valere, ut libros ss. enarrare frustra conetur, qui librum humanum explicare numquam didicerit. Etesim libri divini scripti sunt sermene humano, cujus leges nisi a suis cujusque auctoribus observatae essent, nullus ex ijs fructus redundare ad homines potuisset. Desinde quam certo tempore, lectoribus certis, certo denique consilio libri ut humani, ita etiam divini scripti sint, attendendum est interpreti ad loquendi consuetudinem, ad illorum temporum primorumque lectorum rationes, ad consilium, quod viri divini sequuti esse videantur. Habet praeterea unusquisque scriptor peculiarem quendam psum multaque sibi uni propria aut cum paucis communia, quod ipsum etiam in ss. scriptoribus planum et perspicuum est. — Deinde interpretes cum ipsa explicatione criticam facultatem, cum lingua verbisque res et antiquitates conjungant oportel. Ne multa: interpretatione grammatica et historica —, vel maximo opus est, quam si optime noveris, sic tamen adhibeas censeo, ut ânimi libertatem tueare, neque in servitute sis praeconceptarum opinionum. Prima sane interpretis a literis instructissimi virtus haec est, ut, se ab omni partium studio alienum esse, fidem faciat, neque re inexplorata quid-quam eorum ponat, quae aut insint ss. libris, aut ab iis abhorreant. Quatenus enim interpretis munere fungitur, interesse ejus non debet, verane sint, quae dici apparent, an falsa, conveniantne et secum ipsa et cum aliis scriptoribus sacris, an non conveniant."

suppetant interpretationis praesidia, ad eos recte enarrandos artis hermeneuticae generalis praecepta non sufficiunt 16), eamque ob causam quae ad sacri codicis explicationem scitu necessaria sunt, singulari disciplina exponuntur, quae theologia hermeneutica s. hermeneutica sacra appellatur atque ob utriusque codicis diversitatem aut ad vetus aut ad novum testam. refertur 17). Grammatico - historicae interpretationis principia tantam apud omnes liberaliores et cordatiores theologos auctoritatem consecuta sunt, ut nihil efficerent ii, qui alias interpretandi methodos commendarent aut cum illa conjungendas suaderent 16), Quum vero experientia doceat, ad

<sup>16)</sup> Quam parum solidissima philologa eruditio, e solis profanis graecae et romanae antiquitatis scriptoribus petita, sine christianae mentis et biblicae locutionis cognitione ad N. T. interpretandum sufficiat, summi Godofr. Hermanni exemplo (in Diss. de Pauli ad Galatas tribus primis capitibus. Lips. 1832) probatur.

<sup>17)</sup> Inter libros hermeneuticos praeter Ernestii et Semleriscripta (cf. nota 12 et 13) hi potissimum commendandi sunt: Glob. Wilh. Meyer: Versuch einer Herm. des A. T. 2 Thle. Lüb. 1799 s. Morus: Super herm. N. T. acronses. Ed. Eichstädt. 2 Voll. Lips. 1797. 1802. (Qui liber non ad finem perductus est.) Bretschneider: Die histor. dogmat. Auslegung des N. T. Leipz. 1806. Keil: Lehrb. d. Hermen. des N. T. Leipz. 1810. Latin. redd. ab Emmerling. Lips. 1811. Schleiermacher: Herm. u. Krittk mit besond. Beziehung aufs N. T. Herausg. v. Lücke. Berl. 1838. H. N. Klausen: Herm. des N. T. Aus dem Dän. Leipz. 1841. Käufer: Ueb. d. Hauptregeln z. gründl. Verstehen der h. Schrift. In ej. Biblische Studien. Jahrg. 1842, p. 1 – 80. Chr. Gtlo. Wilke: Herm. des N. T. 28de. Lpz. 1844. — Historiam interpretationis S. S. narrant: Jo. Geo. Rosen müller: Historia interpretationis librr. ss. V Partes Hildb. et Lipz. 1814. Glob. Wilh. Meyer: Gesch. der Schrifterklärung seit d. Wiederherstellung d. Wissenschaften. 5 Bde. Gütt. 1802 — 1809. Klausen l. c. p. 77 ss.

<sup>18)</sup> Referendae huc sunt: 1) moralis interpretatio, a Kantio et Fichtio non eruditis theologis, sed popularibus religionis praeceptoribus eum in finem commendata, ut e sacro textu sive blande, sive cum vi quadam elicerent ea, quae ad homines cohortandos et emendandos idonea essent, etsi a litterali sensu vel maxime abhorrerent. Quae interpretatio nihil est nisi argumenti biblici praetica applicatio. 2) int. panharmonica, a Germaro (in his scriptis: Die panharm. Interpr. der h. Schr. Schlesvo. 1821. Beitrag zur allgem. Hermeneutth. Alt. 1828. Die hermeneut. Mängel der sogen. gramm. histor. Interpr. Halle 1834. Ueb. Vernachlässigung der Herm. in d. protest. Kirche. Halle 1837), qua libros ss. ita interpretari jubemur, ut eorum argumentum et secum ipso et cum omni veritate aliunde cognita ("mit Allem, was sonst entschieden wahr u. gewiss ist") optime concinat. Sed ejusmodi interpretatio dogmaticis explicandi rationibus accensenda est (cf. not. 6), quibus sententiae non e textu eruuntur, sed in eum inferuntur. Omnium minium vero ante explicationem constare potest, conveniatne scripturae s. argumentum et secum ipso et cum iis, quae aliunde vera cognovimus, annon conveniat, sed id ipsum philologicae demum explicationis arte anquirendum est. 3) Theologica interpretatio ab aliis alio sensu nuper

felicem cujuslibet scripti interpretationem praeter grammatica et historica subsidia interiorem quandam interpretis cum interpretando scriptore ingenii cognationem plurimum valere: ii, qui ad intimam scripturae s. mentem penitius perspiciendam alacriore et subtiliore sensu religioso opus esse censent 19), nihil postulant, nisi quod in ipsa rei natura positum est.

Bibliologiae auctarium II.

#### De libris symbolicis.

### § 75. Introductio.

Quum Protestantes agnoscendis et publice sanciendis libris symbolicis summum principium suum de fidei et vitae norma in solis ss. libris quaerenda parum constanter tenuisse videantur: bibliologiae ad finem nunc perductae nonnulla addenda sunt tum de librorum symbolicorum historia et inter Protestantes, Lutheranos potissimum, auctoritate, tum

laudata; a) a nonnullis Hegelianis, inprimis Billrotho (Commentar z. d. Brr. an die Korinther. Leipz. 1838), qui praeceperunt, ut primum philologice eruatur, quaenam in verbis sententia insit, deinde ut haec sententia ad veram suam (h. e. hegelianam, cf. p. 20) notionem philosophicam revocetur. Sed qui id praecipiunt, diversissimas interpretis et dogmatici theologi personas confundunt, ut taceamus, eos, qui hame interpretationem tentarunt, ipsis sacris scriptoribus multas opiniones ex hegeliana philosophia desumtas perperam supposuisse et in verba eorum intulisse. Interpretis est, quaerere, quid dicant et intelligi velint scriptores; dagmatici autem theologi, quas interpretando eruimus sententias philosophico examini subjicere. b) A Klausenio (in libro, quem nota 17 commemoravimus), qui postulat, ut omnis N. T. interpretatio regatur persuasione de summo N. T. librorum fine ad humani generis redemtionem spectante atque de corum argumento in summis principiis et primariis notionibus secum prorsus consentiente. At enim vero etiam hoc principio ante rem exploratam ponitur, quid in sacris libris insit, omnique dogmaticae explicationis arbitrio via sternitur, quod Mich. Baumgartenii exemplo probatur, qui (in libro: Theologischer Commentar z. A. T. 2 Bde. Kiel 1843—45) theol. interpretationis nomine te praetexto usus mira quaedam perplexissimae orthodoxiae et abstrusae theosophiae commenta bibliis obtrudere tentavit. Cf. Allgem. Lit. Zeit. 1843, Nr. 178—180. et Knobel in Jen. L. Z. 1846. Nr. 162 s. c) A Baumgartenio-Crusio (Theol. Auslegung d. johann. Schriften. 2 Thle. Jen. 1843—45), qui illo nomine negotium significavit in enucleanda intima scriptoris mente notionibusque ex hac mente natis eruendis occupatum significavit. Sed hoc ipsum negotium, licet a multis neglectum, ab interpretatione vere historica sejunctum cogitari nequit.

<sup>19)</sup> Tenendum est ea de re Pascalis effatum: "L'écriture sainte n'est pas une science de l'esprit, mais une science du coeur, qui n'est intelligible que pour ceux, qui ont le coeur droit, et que les autres n'y trouvent que de l'obscurité."

de novae formulae symbolicae scribendae et promulgandae usu et necessitate.

# § 76. Librorum sýmbolicorum historia, potissimum inter Lutheranos.

Gerh. Jo. Vossii Diss. tres de tribus symbolis, apost., athanas. et constant. Amstel. (1642) 1662.— Kiesling: De usu symbolorum, potissimum apost., nic.-const. et athanas. Lips. 1753.

Jam sec. II necessitas et mos exstitit primaria fidei praecepta, quibus catholici christiani tum ab Haereticis, potissimum Gnosticis, tum a Judaeis et Gentilibus dissidebant, brevi complexione, quae κανὼν τῆς ἀληθείας, τῆς πίστεως, κανὼν ἐκκλησιαστικός, regula fidei, posthac etiam symbolium <sup>1</sup>) appellabatur, comprehendendi. Etsi regulae fidei non apud omnes eadem forma esset idemque ambitus, pleraeque tamen ejus expositiones baptismi formulae (Matth. 28, 19) fundamento superstructae erant <sup>2</sup>). Ex qua fidei regula symbolium apostolicum <sup>3</sup>), quod vocatur, originem traxisse videtur, ita appellandum, non quod ab apostolis concinnatum sit <sup>4</sup>), sed quod pleraeque ejus formulae e N. T. depromtae sunt. Rufini tempore, qui "expositionem in symb. ap." scripsit, varia

i) Σύμβολον a συμβάλλειν 1) disjuncta conjungere; 2) res diversas inter se comparare; 3) ex earum comparatione aliquid conjicere vel cognoscere, unde σύμβολον signum dicitur, quo res vel persona ab alia dignoscitur. — Nostra aetate symbolum appellatur brevior fidei placitorum complexio, liber symbolicus uberior corum expositio a cociu quodam christiano publice sancita et recepta. — In evangelicam ecclesiam nomen symbolorum per formulae concordiae auctores (Praefat. et p. 572) inductum est.

<sup>2)</sup> Exempla regulae fidei ab Irenaeo, Tertulliano et Orizene tradita typis descripta sunt in Münscher-Coelln Lehrb. d. Dogmengesch. 1, p. 16 ss. Cf. Hahn: Bibliothek d. Symbole u. Glaubensregeln d. apost. - kath. Kirche. Bresl. 1842.

<sup>3) (</sup>King:) History of the Apostle's Creed, with critical observations. Ed. 5. Lond. 1788. Ex angl. vert. Olearius. (Lips. 1706) Bas. 1768. W. F. Thienemann: Das apost. Symbolum, nach s. Bedeutung, s. Zusammenhang u. s. Werthe. Lpz. 1846. Stock meyer: Wann u. auf welche Veranlassung ist d. ap. Symb. entstanden, u. welche Bedeut. hat dasselbe für d. Kirche überhaupt u. insbes. für uns. Zeit. Zürich 1846.

<sup>4)</sup> Ex ecclesiae cath. fabula apostoli, quum jam in eo esset, ut divini magistri mandato obsecuturi ad evangelium omnibus gentibus praedicandum abirent, Hierosolymis in solenni consessu hoc symbolum, quod tamquam communem docendi normam sequerentur, composuisse dicuntur. Quam fabulam simpliciore forma expositam primus Rufinus retulit, posteriores eximium in modum exornarunt, primus explosit Laurentius Valla († 1475).

eins exempla inter se dissentiebant, neque ante sec. VI in cam. qua ad nos traditum est, formam redactum videtur esse. A primo suo vocabulo etiam Credo appellatur. Primum locum obtinet in ordine symbolorum oecumenicorum s. catholicorum. h. e. corum, quorum auctoritas in universa ecclesia valet. iis oppositorum; quibus particulares ecclesiae, ut lutherana et reformata, praecepta profitentur potissimum sibi propria ac domestica. - Secundum occumenicum symbolum est nicaeno - constantino politanum, a synodis o ecumenicis nicaena (a. 325) et constantinopolitana (a. 381) contra Arium et Macedonium publice propositum et sancitum, item ad baptismi formulam compositum 5). Tertii symboli oecumenici, pseudathanasiani, a vocabulo, quo incipit, etiam Quicunque appellati, non publica fuit origo, sed privata eadem-que recondita, non tamen ante sec. V finem 6). De vero ejus auctore valde dissentitur. Ad verisimilitudinem fortasse ii propius accesserunt, qui Vigilium Tapsensem in Africa episcopum eius auctorem fuisse conjecerunt. Duabus partibus constat, quarum in priore orthodoxa de trinitate theoria. in altera de duabus Christi naturis atque de redemtionis opere exponitur 7).

#### § 77. Be eadem re.

Sacrorum emendatores etsi omnem in fidei rebus ecclesiasticam auctoritatem rejicerent, tamen tria occumenica symbola retinuerunt, non solum quod dogmata in iis proposita libris ss. prorsus consentanea putarunt 1), sed etiam quod approbandis et retinendis his symbolis se neutiquam novam, sed antiquissimam et vere catholicam doctrinam profiteri apertissime declaraverunt. Ut autem novos libros symbolicos componerent et promulgarent, variae causae in temporum acerbitate et necessitate positae Evangelicos impulerunt,

<sup>5)</sup> Sulferi Symb. nic, const. expositio. Ultraj. 1718. — Nicaenae et constantinopolitanae formulae varietates in tabula repraesentavit Münscher-Cölin DG. I, p. 240 sq.

<sup>6)</sup> Tentzel: Judicia eruditorum de symb. athan. Goth. 1687.

<sup>7)</sup> Notentur judicia de hujus symboli momento prorsus sibi contraria Lutheri (Opp. T. VI, p. 2314:) "Das Symb. des h. Ath. ist also gefasst, dass teh nicht weiss, ob seit der Apostel Zeit in der Kirche des N. T. etwas Wichtigeres u. Herrlicheres geschrieben sey;" et Strausali (Glaubensl. I, p. 460): "Fürwahr, wer das Symb. Quicunque beschworen hatte, der hatte die Gesetze des menschl. Denkens abgeschworen."

<sup>1)</sup> Form, conc. p. 571, 632. Conf. helv. 11. in fine. Conf. gall. 5. angl. 8. Repet. annalt. p. 615 (ubi adduntur symb. cylesinum et chalcedonense, quod idem fit inter Lutheranos a Calovio, Quenst. et Hollazio), Decl. thor. p. 669.

•

potissimum ut rem suam ab adversariorum obtrectationibus defenderent nec sine causa se romanensia castra deseruisse ostenderent, deinde ut intestinas controversias componerent Lutheranorum autem libri symbolici hi sunt: 1) Confessio Augustana 2). antehac avologiae augustanae nomine vocata, a Melanchthone germanico et latino sermone conscripta, anno 1530 d. XXV Junii in comitiis imperialibus Augustae Vindelicorum congregatis de germanico exemple praelecta atque utroque exemplo Carolo V imperatori exhibita. Praeter prologum et epilogum duabus partibus constat, quarum prior XXI fidei doctrinaeque articulos exhibet. altera VII articulos continet, quibus abusus mutati recensentur. Anno 1540 Melanchthon latinum exemplum denuo edidit in nonnullis articulis, potissimum decimo 3), mutatum, unde inter variatam et invariatam confessionem distinguitur, sed sola posterior inter Lutheranos symbolicam auctoritatem obtinet. — 2) Apologia consessionis augustanas, ad Pontificiorum confutationem 4) confessionis augustanae redarguendam a Melanchthone latine conscripta et a. 1531 una cum Conf. aug. edita. Translatio germanica a textu originali nonnihil recedens Justum Jonam auctorem habet. -3) Articuli smalcaldici a Luthero electoris Saxoniae jussu mense decembri Vitebergae germanice (latina interpretatio, in Concordiae librum recepta, est Selnecceri) eum in finem conscripti, ut in concilio occumenico, Mantuae congregando, si legitime institueretur et a Protestantium quoque legatis frequentaretur, constaret, quid et quatenus Pontificiis cedere et in quibus capitibus constanter perseverare et vellent et possent, tum in conventu smalcaldico mense febr. a 1537 a principibus probati et a theologis subscripti. Quo

<sup>2)</sup> Cyprian: Historia der Augsb, Conf. Gotha 1730, Salig: Vollständ, Historie der A. C. u. deren Apologie. Halls 1730 — 35. 3 Bde. Ge. G. Weber: Krit. Geschichte der A. C. Frankf. 1783 sq. 2 Bde. Danz: Die A. C. nach Gesch., Inhalt u. Bedeutung. Jena 1829. Foerstemann: Urkundenb. zur Gesch. des Neichstags zu Augsb. Halle 1833 — 35, 2 Bde. Fickenscher: Gesch. d. Reichst. zu A. im J. 1530 nebst Untersuch. üb, d. Werth der A. C. Nürnb, 1830. Scheidler: Ueb, d. A. C. Jena 1830.

<sup>3)</sup> Ubi verbis: "quod corpus et sanguis Christi vere adstat et distribuantur vescentibus" pacis cum Helvetiis constituendae causa substituit ambignam formulam: "quod cum pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi vescentibus," omissa antithesi: "improbant secus sentientes."

<sup>4)</sup> Imperatoris jussu a pontificiis theologis Augustae praesentibus, circiter XX, quorum nobiliores Jo. Faberus, Jo. Eckius, Conr. Wimpina, Jo. Cochláeus et Jo. Dietenbergerus erant, composita et die III Aug. publice praelecta. Pro primario auctore Faberus habetur.

in scripto Lutherus pontificiae dominationi fortissime intercessit et cuivis Evangelicorum cum Pontificiis unioni viam praeclusit. Melanchthon appendicem addidit latine scriptam et in ipso conventu smale. a Vito Diterico, norimbergensi concionatore, in germanicum sermonem translaptam 5) de potestate et primatu papae, cujus in priore parte hanc potestatem arrogatam nec ullo modo agnoscendam esse probat, in altera de potestate et jurisdictione episcoporum agit et veram hujus potestatis indolem ac naturam ostendit. - 4) Uterque catechismus, major et minor, ille in pastorum, hic in populi usum, non ecclesiae mandato, sed privato consilio a Luthero ad tristissimam rerum christianarum ignorantiam, cujus testis inter saxonicarum ecclesiarum visitationem (a. 1527 - 29) fuerat, minuendam et publicam institutionem emendandam germanice conscriptus 6). Translatio latina majoris catechismi vulgaris Vincentii Opsopoci est: e minoris cat. translationibus latinis ea, quae Sauromannum auctorem habet, in latinorum librorum symbolicorum volumen recepta est 7). - 5) Formula concordiae 8), praegressis multis studiis et laboribus, Augusti, Saxoniae electoris, jussu ad sopiendas intestinas ecclesiae lutheriae lites et inprimis ad genuina lutheriae doctrinae placita adversus Calvinismum et liberaliorem Melanchthonis disciplinam tuenda a Jac. Andrea, cancellario tubingensi, Mart. Chemnitio, Brunovicensi (qui uterque restituendae pacis negotium jam antea diligentissime agitaverant), Nic. Selneccero, Lipsiensi, Dav. Chytraeo, Rostochiensi, Christoph. Cornéro et Andr. Musculo, Francofurtanis ad Viadrum, in coenobio bergensi prope Magdeburgum a. 1577 germanico sermone composita et a. 1580 promulgata. Translatio latina Lucae Osiandri est, a Selneccero et Chemnitio emendata. Duabus partibus constat, epitome ac solida declaratione. In illa dogmata controversa brevius, in hac uberius exponuntur. Utraque pars XII articulis continetur. Concordiae formula, etsi non in omnibus terris evangelicis publicam auctoritatem obtineret, tamen fundamentum praebuit ei orthodoxiae lutheriae, quae ab exeunte sec. XVI per totum XVII florebat et ab ejus temporis theologis uberius ac subtilius exponebatur. Cete-

<sup>5)</sup> Cf. Köllner: Symbolik d. luther. Kirche p. 461.

<sup>6)</sup> Augusti: Hist.-krit. Einl. in d. beiden Hauptkatechismen der ev. K. Elberf. 1824. — Illgen: Recolitar memoria utriusque Luth. catech. Lips. 1830.

<sup>7)</sup> Cf. Köllner l. c. p. 508.

<sup>8)</sup> Anton: Gesch. d. Concordienformel. Leipz. 1779. 2 Bde.

rum inter for mulam concordiae, singularem hune librum symbolicum et concordiam s. librum concordiae, totum ecclesiae lutheriae librorum symbolicorum volumen 9), distinguendum est.

Apud Reformatos suas quaeque fere provincia professa est publicas doctrinae formulas, quae numquam tam severum in animos imperium exercuerunt, quam inter Lutheranos libri symbolici, quorum ne nomine quidem Reformati utebantur 10). Nec unquam publica auctoritate prodiit earum collectio 11). Inter omnes reformatae ecclesiae publicas fidei formulas celeberrimae sunt latissimeque propagatae Confessio helvetica posterior a Bullingero Tiguri a. 1566 composita, et Catechismus heidelbergensis ab Oleviano et Ursino jussu Friderici III, palatini electoris, a. 1562 conscriptus. — Accurata historiae, ingenii et argumenti librorum symbolicorum expositio theologia symbolica vocatur 12).

### § 78. De librorum symbolicorum auctoritate.

Töllner: Unterricht v. d. symb. BB. Zilllichau 1769. — Henke: Beurtheilung aller Schriften, welche bet Gelegenh. des Religions-

<sup>9)</sup> Praestantiores librorum symbolicorum ecclesiae lutheriae editiones et primum quidem germanico-latinae sunt: Reineccii, Lips. (1708) 1735. Jo. Ge. Walchii, Jen. 1750. — 2) Germanicae: Weissii, Lips. 1739. Baumgartenii, Leipz. 1747; Koethii, Leipz. 1830. — 3) Latinae: Rechenbergii, Lips. 1677, saepissine repetita, noviss. 1742; Pfaffii, Tubing. 1730; J. A. H. Tittmanni, Lips. (1817) 1827; Hasii, Lips. (1827) 1845. Ed. III; H. A. Guil. Meyeri, Gottiag. 1830.

<sup>10)</sup> Cf. de Reformatorum re symbolica Ullmannum in Theol. Studd, u. Kritiken 1843, 3 H. p. 809 sqq.— Librorum symbolicorum nomen obvenit tantummodo in Form. consens. helv. c. 26.

<sup>11)</sup> Inter privatas collectiones copiosissima ac diligentissima Nie-meyeri est: Collectio confessionum in eccli. reff. publicatarum. Lips. 1840.

<sup>12)</sup> Jo. Geo. Walch: Introductio in libros eccl. luth. symbolicos. Jen. 1732. Semler: Apparatus ad libros symb. eccl. luth. Hal. 1775. Jo. Aug. H. Tittmann: Institutio symbolica ad sententiam eccl. evang. (luth.) Lips. 1811. Koellner: Symbol. d. luth. K. Hamb. 1837. Marheinecke: Institutiones symbolicae. Berol. 1812 (omnes eccl. christ. coetus complectitur). Winer: Comparative Darstell. d. Lehrbegriff's d. verschied. Kirchenparteien. Leipz. 1837. 2 A. Guerike: Allgem. christl. Symbolik. Letpz. 1839. — Moehler (theol. cath.): Symbolik od. Darstell. der dogmat. Gegensätze d. Kathol. u. Protest. nach ihren öffentl. Bekenntnissschriften. Matnz (1832) 1843. 6 Aufl. Cujus libri auctor polemico adversus protestantismum fervore abreptus in enarranda utriusque ecclesiae sententia fidem historicam foede neglexit. Contra eum surrexerunt Nitzsch: Protest. Beantwortung der Symb. v. M. Hamb. 1835. Baur: Gegensatz des Prot. u. Kath. Tüb. 1836. 2 Aufl. — De iis qui publicam eccl. cath. doctrinam exposuerunt cf. § 53, not. 4.

edicts herausgek. stud. Hamb. 1794. — Schleiermacher: Ueb. d. eigenthüml. Werth u. d. bindende Ansehn d. symbol. BB. In Reformationsalmanach. 2r Jahrg. Erf. 1818. — de Wette: Ueb. Lehreinheit in d. ev. K. in Ullmann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Kritt. 1831. 2 H. — Johannsen: Allseitige wissenschaftl. Untersuchung der Rechtmässigk. der Verpstichtung auf symb. BB. Altona 1838. (Liber primarius de toto hoc argum) — Ullmann in Theol. Studd. u. Kritt. 1840. 2 H. p. 535 sqq. — Schleiden: Die protest. K. u. d. symb. BB. Hamb. 1840. — Bretschneider: Die Unzulässigkeit des Symbolzwanges in d. prot. K. Leipz. 1841. — Wasserschleben: D. ev. Kirche in ihrem Verhältniss zu d. symb. BB. u. z. Staate. Brest. 1843. — Multa alia scripta commemorat Bretschneider: Entwickl. p. 786 sqq. — Praeter multos alios nuper denuo libre, symb. auctoritatem defendunt Höfling: De symbolorum necessitate, auctoritate atque usu. Erlang. (1835) 1841. — Ribbeck: Die ordinat. Verstichtung der ev. Geistl. auf d. symb. Schriften. Berl. 1848. — Remppis: Ueb. Zweck, Bedeut. u. Nothwend. kirchl. Symb. In Stirm: Studd. d. ev. Geistlichk. Würtembs. 1846. 2 H.

Tanta fuit olim librorum symbolicorum auctoritas, ut concordiae ecclesiasticae constituendae et servandae causa omnes sacrorum ministri jurejurando obstringerentur duntatat iis publice profitendis ac docendis, quae in illis proposita essent. Quam auctoritatem etiamnunc iis concedi non posse, intelligitur 1) e summo protestantismi de una S. S. auctoritate principio (§ 54 et 73), quo ducti ipsi horum librorum auctores solenniter declararunt, publicis ecclesiae formulis tantummodo testimonium edi de iis, quae crederentur in ecclesia, non quae credenda essent 1), seseque ipsos, quae in his formulis consignarent, lubenter reprobaturos esse, si e scripturis ss. meliora edocerentur 2). Jam vero hodiernae theologiae conditio, inprimis accuratior S. S. enodatio, quae praesidiis debetur, quibus sacrorum emendatores caruerunt, dilucide docet, quantum in ipsis gravioribus rebus symbolica

<sup>1)</sup> Form. conc. p. 572: "Symbola non obtinent auctoritatem judicis, haec enim dignitas solis litteris ss. debetur, sed duntaxat pro religione nostra testimonium dicunt eamque explicant ac ostendunt, quo modo singulis temporibus ss. litterae in articulis controversis in ecclesia Dei a doctoribus, qui tum vixerunt, intellectae et explicatae fuerint, et quibus rationibus dogmata cum S. S. pugnantia rejecta sint." — Eandem sententiam posteriores theologi his formulis significarunt: symbolicos libros credita exprimere, non credenda imprimere; esse eos normam normantem, sed normatam; non normam, sed formam fidei exhibere; non fidei, sed professionis fidei normam esse.

<sup>2)</sup> Conf. bas. conclus.: "Hanc nostram confessionem judicio scripturae s. subjicimus eoque pollicemur, si ex scripturis in melioribus instituamur, nos omni tempore Deo et sacrosancto ejus verbo maxima cum gratiarum actione obsecuturos esse." — Conf. scot. praef.: "Si quis in hac nostra confessione articulum vel sententiam repugnantem sancto Dei verbo notaverit, promittimus ex ss. acripturis nos illi satisfacturos aut correcturos, si quid erroris inesse probaverit."

doctrina litteria as. adversetur. Neque solum nunc nobilissimorum theologorum, verum etiam laicorum longe plurimi prorsus aliam de rebus divinis et christianis sententiam profitentur, quam quae in libris symbolicis sancita est; ita, ut libri symbolici non amplius dici possint testimonium edere de iis, quae in ecclesia credantur. Quid, quod ipsi ii, qui constantissimos se librorum symbolicorum asseclas et patronos iactant in ilsque immobilem doctrinae normam ac solidissimum salutis ecclesiasticae fundamentum cernunt, vario modo ab eorum argumento recedunt 3). 2) Ex historia, quae docet, tantum abluisse, ut formulae symbolicae eam fidei unionem et concordiam efficerent, de qua eorum auctores cogitaverant, ut, praesertim si dubia et controversa doctrinae capita uberius et subtilius explicarent, novarum rixarum occasiones et nutrimenta praeberent. 3) Ex mutua, qua nunc gaudemus. lutheriae et reformatae ecclesiae necessitudine, cujus utriusque sunestissimum discidium, ex Lutheri ejusque asseclarum deploranda pertinacia olim ortum, per aetatis nostrae prae-stantiorem theologiam et majorem humanitatis culturam tandem aliquando sublatum est, librorum autem symbolicorum auctoritate, si retineretur, in perpetuum propagaretur. Nihilominus his scriptis summa reverentia praestanda est tanquam venerandis pietatis, constantiae et fortitudinis documentis, quibus majores nostri fidem suam pro suae aetatis scientia e ss. litteris haustam proposuerunt, a pontificia dominatione desenderunt, nobisque viam monstrarunt, qua ad altiora eni-tendum esset. Neque vero solum haec historica vis et potestas librorum symbolicorum est, sed etiam dogmatica, in eo quidem posita, quod summas protestantismi leges, quales er historica necessitate profectae sunt, catholicismi errori-<sup>bus</sup> et. abusibus oppositas ideoque perpetuo valituras exhibent 4).

<sup>3)</sup> Cf. Johannsen L.c. p. 579 sqq. — Jam Spenerus de sua actate hace professus est: "Es ist an dem, dass unterschiedliche Puncte in d. symb. BB. sich finden, in denen insgemein alle unsere Theologi heutzutage davon abgehen."

<sup>4)</sup> Pla ratio librorum symbolicorum etiam in institutione publica habenda optime significatur in jurisjurandi formula, qua in Hassia electorali ministri ecclesiae muneribus obstringuntur: "Ich verspreche, dass ich d. christl. Lehre nach Inhalt der h. Schriften u. mit gewissenhafter Berückstehtigung der Bekenntnissschriften der ev. Kirche ohne Menschenfurcht u. Menschengefültigkeit verkündigen, u. alles Ernstes darauf Bedacht nehmen will, dass mit Vermeidung alles der christl. Erbauung nicht Dienenden christl. Glaube u. christl. Leben in d. Kirche gegründet u. gefördert werde."

## § 79. De constituendae novae formulae symbolicae necessitate.

Schleiermacher in Ulimann u. Umbreit: Studd. u. Kritt. 1831. 1 H. p. 34 sqq. — Dav. Schulz u. Dan. v. Cölln: Zwet Antwortschreiben an Schleiermacher. Leipz. 1831, p. 35 sqq. 73 sqq. — Bretschneider in Allgem. Kirchenzeit. 1832. Nr. 156 sqq. — Röhr: Grund · u. Glaubenssätze d. ev. protest. Kirche. Neustadt (1831) 1843. 8 Aufl. — Hase: Confessio fidei ecclesiae evang. nostri temporis rationibus accommodata. Lips. 1836. — H. Krause: Das Bekenntniss d. ev. Kirche u. s. Verbindlichkeit. In Kirchl. Vierteljahrschrift. Berlin 1844. 4 H. p. 1 — 43. (Auctor novae formulae necessitatem defendit et exemplum proponit.)

Denique controversia de novae formulae symbolicae concinnandae utilitate et necessitate nuperrime agitata est. Multi enim, inter quos Röhrius et Bretschneiderus eminent, ejusmodi formulae utilitatem et necessitatem defenderunt; alii, potissimum Schulzius, Cöllnius et Hasius, utilitatem concesserunt, sed felicem tentaminis successum a melioribus futuri temporis rationibus sperandum esse docuerunt; alii, inprimis Schleierm., quodvis tale consilium summae protestantismi legi cummaxime adver-sari contenderunt. In qua quaestione dijudicanda omnia e fine pendent, in quem, et e modo, quo nova formula constituatur. Si auctores ejus plenissimum sententiarum consensum efficiendum spectarent in eumque finem controversa fidei placita ad unum omnia prolixius et subtilius exponerent, tum sane non solum evangelicam libertatem novis vinculis constringerent, sed etiam sine dubio ausis suis prorsus exciderent. Totalis sententiarum consensus ne in primordiis quidem rei christianae exstitit, nec unquam in tanta ingeniorum diversitate exsistere potest, unde eum neque Dei, qui hanc ingeniorum diversitatem constituit, consilio convenire, neque ad veram societatis christianae salutem necessarium esse recte colligitur. Sed possunt esse temporum rationes, quibus novi symboli concinnatio non solum consulta, sed etiam necessaria sit vel ad religionis publice exercendae libertatem a magistratu civili expetendam, vel ad ecclesiae nostrae indolem et naturam aut contra pontificios errores aut contra atheorum et frivolorum pantheistarum impia commenta solenniter declarandam, ut temerariorum hominum, qui docendi libertatem in protervissimam licentiam convertunt, neque emendationem, sed eversionem ecclesiae tentant, conatus propulsentur et a sacris muneribus arceantur. Quibus finibus assequendis sola scriptura sacra minus convenit').

<sup>1)</sup> Ullmann: Zukunft d. ev. Kirche Deutschlands, p. 70: "Es ist gewiss, dass d. Kirche, indem sie sich auf die Schrift stützt, den-

Ut vero per novam formulam symbolicam unio fidei cum libertate fidei eo quo debet modo concordet, in illam tantammodo quam maxime necessaria religionis christianae placita (§ 52). de quibus longe plurimi consentiunt 2), diserto quidem, sed simplici et quantum fieri potest, biblico sermone, quorumque theologica explicatio scholis et singulorum libertati relinquatur, recipienda sunt 3). Deinde quum

noch, wenn sie eine sichere Lehrbasis haben will, sagen muss, wie sie d. Schrift versteht, was sie als d. Wesentliche darin erkennt u. was sie als Norm für d. Predigt u. d. Unterricht des christl. Lehrstandes betrachtet."

<sup>2)</sup> Ullmann in Theol. Studd. u. Kritiken 1840, 2 H. p. 561 sq.: "Auf d. christl. Gebiete ist als d. vesentl. Grundlegende zu betrachten d. Gewissheit, dass Jesus v. Naz. d. von Gott geordnete u. mit allen hiezu erforderl. Kräften u. Eigenschaften ausgestattete Erlöser d. Menschheit v. Sünde, Toil u. Verderben sey, d. Erlöser, durch dessen in Leben, Lehre u. Tod sich bethätigende Einwirkung wir in demj. Verhältnisse zu Gott stehen, in welchem wir uns als versöhnte u. geliebte Kinder Gottes ansehen, des vollen Friedens mit Gott u. des ewigen Heiles getrösten dirfen u. durch dessen Geist u. Vorbild ein neues, gottgeweihetes u. geheiligtes, in dem von ihm gestifteten Gottesreiche jetzt u. in Zukunft immer herrlicher sich entfaltendes Leben in uns entzündet wird. Auf dem speciell protest. Gebiete ist ohne Zweifel d. Lehre v. d. Rechtfertigung als der Alles swammenhaltende Mittelpunct zu betrachten, d. h. d. Ueberzeugung, welche unter Voraussetzung des eben ausgesprochenen allgemein Christlichen, sich auf bibl.; namentl. paulin. Grunde noch bestimmter dahin modificirt, dass voir nicht in irgend etwas Menschl., als welches an sich unvollkommen u. sündhaft, sondern allein in der durch Christlum geoffenbarten u. bewährten, v. uns aber in lebendigem Vertrauen aufzwehmenden göttl. Gnade u. Liebe den Grund der Seligkeit, überhaupt alles wahren, hüheren Lebens zu suchen haben."

<sup>3)</sup> Gervinus: Mission der Deutschkatholiken p. 11:— "eine Betemtnissformel, die eine kleinste Summe des Glaubens bestimmt, aber d. grösste nicht ausschliesst, die sich bei den einfacksten Glaubensätzen begnügt, welche auch dem geraden Sinne des an Getstemen verständl. sind, u. ihre symbol. u. philosoph. Gestalten, thre Erweiterungen u. Bereicherungen nicht verwirft, aber der Schule u. Gelchramkeit überlässt." p. 63:— "eine Glaubensformel von so welfer Fassung, dass sie mur diejenigen abstossen müsste, die selbst für die geschichtl. Anerkennung des Uhristenth. keinen Sinn in sich fühlen, die so arm an Gemüth u. Schicksalen sind, dass ste ein Religionsbedürfniss überhaupt in sich nicht kennen u. in Anderen nicht merkennen, dass sie von d. allgemeinen menschl. Grund keine Ahnung haben, auf dem dieses Bedürfniss-ruht, so arm an Phantasie, dass die jeder Religionsmythe wie sinnloser Märchen spotten." p. 64: "Im Schulze jener allgemeinen Glaubensnorm müsste jede besondere, neben d. weiten föderativen Gesetze der Vereinigung die engeren u. strengeren Gesetze der einzelnen Schulen u. Gruppen unangetastet bleben. Darin würde man ein Mittel der Verbindung ergreifen, das d. christl. K. zu keiner Zeit verschmäht hat, ja in dem gerade d. grosse Fähigkeit des Christenth. gelegen war, sich allen Bedürfnissen, allen Volksitten zu accommodiren, ohne diese durch sich, ohne sich

alia aliorum temporum ratio sit, posteris jus formulae emendandae diserte reservandum est <sup>4</sup>). Lubenter vero concedimus, novi symboli constituendi consilia ac tentamina tamdiu successu caritura esse, quamdiu non excelsa quaedam necessitas historica ecclesiae evangelicae socios sacri commodi et fervoris vinculo arctius conjunxerit et ad tuenda communia bona compulerit, ut internarum rixarum immemores communem fidem communi quoque formula solenniter declarent. Ceterum censemus, ei quae debet esse interfidei unionem et libertatem concordiae constituendae non melius prospici, quam presbyteriali et synodali ecclesiae constitutione, qua, quando anceps inter doctrinae libertatem et ecclesiae commodum collisio exstiterit, ex viva ecclesiae mente difficultas expediatur.

#### Caput IV.

#### De theologia dogmatica.

Particula L

### § 80. De notione et partibus theologiae.

Theologia dogmatica (§ 1) pars est theologiae cliristianae universae. Theologia (λόγος περὶ τοῦ Θεοῦ vel περὶ

durch diese zu zerstören." — Symbolum apostolicum, quod dicitur, ad dissidentes evang. ecclesiae familias sibi reconciliandas parum aptum est, primum quod nihil docet nec docere potest de summis protestatismi principiis; deinde quod nonnulla exhibet minus necessaria, in quibus eruditiores nunc maxime offendunt (notiones de carnis resurrectione, quae ipsi biblico argumento adversatur, de Christi supranaturali conceptione, descensu ad inferos et visibili reditu), nonnulla autem quam maxime necessaria, inprimis ea, quae Christus docendo et vivondo de nobis bene meritus est, omittit. Sed paucis mutandis mutatis hoc symbolum formulam praebet, cujus vineulo omnes Christiani, catholici et evangelici, inter se consociantur, et qua in baptismi ritu administrando optime utimur.

<sup>4)</sup> Eich horn: Kirchenrecht, Thl. II, p. 47: "Jede Zeit hal d. göttl. Wahrheit, welche Christus verkündigt, in der Sinnesart aufgefasst, welche ihr verliehen war; in jed. Zeitalter muss daher ein Entstehen u. Verschwinden einzelner Vorstellungsarten wahrgenommen werden, durch welche sich jedes den Sinn Einer u. derselben Offenbar. aufzuschliessen versucht hat, ohne dass dadurch d. christl. Lehre aufhört, ihrem Wegen nach Eine zu seyn, sofern nur jede sich auf die h. Sohrift stützt. Seinen Beistand hat Christus der Kirche auch in diesem Bestreben verheissen, u. darauf darf sie d. Zuversicht gründen, dass es in seinem letzten Resultat immer nur d. Wahrheil fördern, d. Wahre, welches dadurch hervorgerufen, ein Gut der Kirche bleiben u. ein ächtchristl. Streben jener Art den Irrthum siegreicher bekämpfen werde, als ein Machtspruch."

tõr Psiar) \*) christiana arctiore sensu intellecta est docta et subtilis (cf. § 1, not. 8) religionis christianae expositio (subjective cognitio), atque theologiam dogmaticam et moralem (h. e. doctam et subtilem expositionem eorum, quae christiano homini agenda sunt) complectitur; latiore sensu complexus disciplinarum ad doctam et subtilem religionis christianae expositionem necessariarum, cujus partes sunt theologia exegetica, systematica (s. theologia arctiore sensu dicta) et practica s. applicata.

# § 81. De discrimine religionis et theologiae.

Heilmann: De eo, quod interest inter divinas notitias theologi et rhristiani. In cj. Opuscc. T. II. p. 209 sqq. C. C. Tittmann: De discrimine theol. et relig. Viteb. 1782. rec. in ej. Opuscc. p. 535 sqq. — de Wette: Rel. u. Theol. Berl. 1821. — C. G. Schmidt: Rel. u. Theol. Stutty. 1822. — Seber: Ueb. Rel. u. Theol. Küln 1823. — Adde Baumg.-Crusius: Lehrb. d. DG. II, p. 772 sqq.

Postquam antiquiores evangelici theologi religionis et theologiae notiones summo cum rei christianae detrimento confuderant 1), sec. XVIII demum Semlerus aliique effe-

<sup>&</sup>quot;) Apud Graecos et Romanos quilibet rerum divinarum periti θεοlóγοι appellabantur. Ita Homerus et Ilesiodus, ut qui fabulas de
deorum ortu, factis et fatis poetice tractarent, ita Pherecydes Syrius, qui Josepho (contra Apion. I, 2) teste librum edidi θεολογίας
nomine inscriptum, ,περὶ τῶν οὐρανίων καὶ θείων φιλοσοφήσας." V arτο apud Augustin. civ. Dei VI, 5 triplicem theologiam distinguit: 1)
mythicam, s. fabularum de diis cognitionem, quam nos dicimus mythologiam; 2) ctotlem, sacrorum publicorum cognitionem; 3) physicam,
ymam nos religionis philosophiam appellamus. Cf. Nitzsch: Christi.
chre, p. 55.— Inter patres ecclesiasticos latiore sensu theologia quilibet
rerum divinarum periti dicebantur, ut V. et N. T. scriptores; angustiore
significatione qui divinam Christi naturam et quae cum ea cohaeret trinilatem desendebant, ut Gregorius Nazianzenus. Quo sensu accepia theologia oeconomiae (quod nomen ex ep. ad Ephes. 1, 10 male
petitum erat), h. e. doctrinae de incarnatione et humana Christi natura,
opponebatur. Eodem sensu epitheton theologi, Joanni apostolo in apocalipceos inscriptione tributum, intelligendum esse plerumque censetur.
Sed si haec ejus significatio esset, jure miraremur, cur non potius in
evangelit inscriptione nomini apostoli additum esset. Quapropter equidem
censuerim, vocabulum illic ex ethnico quodam dicendi usu prophetam,
s. eum significare, qui divino instinctu percitus loquatur. Cf. Suiceri
Thes. 1, p. 135 sqq. Passow. s. v. θεολόγος. Inde sec. XII, quo Abaelardus theologiam christ. et introductionem in theologiam christ.
Scripsit, ea nominis significatio invaluit, qua etiamnunc intelligitur.—
Theologiae christianae initia in gnost Alexandrinorum (§ 9, not. 1) quaerenda sunt.

<sup>1)</sup> Quod ex sorum definitionibus patet, velut Hollazii: "Theol. est sapientia eminens practica, e verbo Dei revelato docens omnia, quae ad veram in Christo fidem cognitu et ad sanctimoniam vitae factu necessaria sunt homini peccatori aeternam salutem adepturo." (Cf. ortho-

cerunt, ut magnum utriusque rei discrimen ab omnibus intelligeretur. Recte autem nostrae aetatis theologi utramque his septem momentis differre docent: 1) natura et indole; religio enim in fide, honestate ac beatitate cernitur, theologia autem eruditio et scientia est. 2) Argumento; ad religionem non pertinent nisi quae ad salutem consequendam scitu necessaria sunt, ad theologiam etiam argumenta, quibus religionis notiones confirmantur, religionis, ecclesiae et philosophiae historia, peregrinarum linguarum cognitio. 3) Fonte; religionis notiones ex animi humani penetralibus atque rel. christianae placita e S. S. petuntur, theologiae argumentum vero e multis quoque aliis fontibus. 4) Fine; religionis finis salus humana est; theologia autem eruditam et subtilem religionis cognitionem quaerit ad ejus placita aliis recte exponenda et ab adversariorum obtrectationibus defendenda. 5) Formâ; religionis enim argumentum forma simplici et populari captui accommodata traditur, theologiae forma autem artificiosa est. 6) Aetate; religio antiquior est quam theologia. 7) Dignitate; nam religio propter semet insam, theologia propter religionem expetenda est.

### § 82. Disciplinae, quarum adjumento theologia dogmatica carere non potest.

Disciplinae potiores, quarum cognitio ad solidam theologiae dogmaticae expositionem requiritur, sunt theologia biblica (§ 1, not. 9)\*), theol. symbolica (§ 77), theologia moralis (§ 80) et religionis philosophia (§ 14). Qui inter Evangelicos theologiam dogmaticam ad biblicam sententiam et mentem accommodare studet (§ 1, not. 9), is etsi plurimam argumenti copiam e theologia biblica hauriat, tamen ne symbolicae quidem theologiae usu supersedere potest tum ad summas protestantismi leges inde cognoscendas, tum ad catholicos errores in singulis dogmatis enarrandis respiciendos ac taxandos. Et ab altera parte ea theologia dogma-

doxam religionis christianae notionem supra § 18, not. \*) allatam.) Unde factum est, ut theologi e suis argutiis et subtilitatibus salutem aeternam pendere, in lisque disputandis ipsius christianae religionis causam agi opinarentur. Cf. § 86.

<sup>\*)</sup> Inter eos, qui in theologia biblica exponenda versantur maxime eminent: Kaiser: Bibl. Theol. Erl. 1813—21, 3 Bde. de Wette: Bibl. Dogmatik. Berlin (1813) 1830. 3 Aufl. Baumg. Crusius: Grundziige d. bibl. Theol. Jen. 1828. Vatke (theol. hegel.): Die bibl. Theol. wissenschaftl. dargestellt. Berl. 1835. v. Cölln: Bibl. Theol. Leipz. 1836. 2 Thle. Lutz: Bibl. Dogmatik. Herausg. v. Bürschli. Pforzh. 1847.

tica, quae publicas ecclesiae formulas sequitur, etsi primarium fundamentum in symbolica theologia habeat, tamen biblicae theologiae auxilio carere nequit, ut summae protestantismi legi (§ 54 et 73) satisfactura ad biblicas ecclesiasticorum dogmatum radices redeat.

# § 83. De nexu inter dogmaticam et moralem theologiam.

Ex indissolubili inter fidem et honestatem nexu supra (§ 10) descripto intima inter dogmaticam et moralem theologiam proficiscitur necessitudo. Nam praeterquam quod capita de innocentiae statu, de libero arbitrio, de summo hominis fine, de peccato et regeneratione utrique disciplinae communia sunt: dogmatica theologia, singula fidei praecepta quas causas in morali hominis conscientia habeant et quid ad efficiendam animi sanctimoniam valeant, evincere, moralis autem disciplina virtutis et sanctimoniae necessitatem ex religiosi animi lege atque ex fidei pietatisque indole probare debet, ita quidem, ut utraque disciplina alterius adjumento egeat ab eaque adminicula et firmamenta capiat. Utraque olim junctim tradi solebat, usque dum inter Reforma-tos Danaeus (1577), inter Lutheranos Geo. Calixtus (1634) eas sejunxit. Qui nuper utriusque argumentum denuo conjunxerunt, inter quos maxime C. J. Nitzschius\*) eminet, id quidem commodi praebuerunt, ut arctissimum religionis et virtutis nexum uni obtutui et veluti in tabula conspiciendum proponerent, sed id non sine magno dignitatis, quam morum doctrina per se obtinet, ordinisque systematici, quo exponenda est, detrimento fecerunt.

# §84. De philosophiae in theologia systematica 1) usu.

Heinr. Schmid: Verhältn. d. Theol. zur Philos. in Fries, Schröter u. Schmid: Oppositionsschrift für Theol. u. Philos. 1 Bd. (1828) 1 H. — Ej. Abhdl. iib. christl. Phil. u. Phil. des Christenth. in Hermes Bd. XXXII (1829) 1 H. p. 23 sqq. — Geo. Andr. Gabler: De verae philosophiae [hegelianae] erga rel. christianam pietate. Berol. 1836. — Reiff: Ueb. d. Verhältn. d. Phil. zur Religion, in Tüb. Zeitschr. f. Theol. 1839, 4 H. p. 47 sqq. — A. Em. Biedermann: Die freie Theol., od. Phil. u. Christenth. im Streit u. Frieden. Tübing. 1844. — Adde Hagenbach: Encykl. u. Methodol. d. theol. Wissenschaften (Leipz. 1845) p. 66 sqq.

<sup>\*)</sup> In libro: System der christl. Lehre. Bonn 1844. 5 Aufl.

<sup>1)</sup> Quae hac paragrapho disputantur, ad utramque pertinent, dogmalicam et moralem theologiam.

Ex iis, quae § 27 de rectae rationis usu in dijudicandis religionibus historicis necessario disputavimus, sponte consequitor, theologiam tanguam subtilem religionis expositionem philosophiae auxilio non solum formali, de quo numquam dubitatum est 2) (§ 22), verum etiam materiali carere non posse, quippe quae, quum summa omnium rerum ideoque etiam religionis et virtutis principia ad summas cogitandi agendique leges menti innatas accommodate indagare et explicare studeat, nihil sit nisi legitimus et arte constitutus rationis usus. Ad usum vero theologicum quaevis sana atque sobria 3) neque humanae debilitatis immemor philosophiae forma, quae qualicunque modo Deum inter mundumque, mentem et materiem, libertatem et necessitatem distinguit indeque ideas de personali Deo, de libero arbitrio, de animorum immortalitate justae actorum terrestrium retributioni conjuncta tanquam summa et solidissima omnis religionis et virtutis fundamenta agnoscit. Unde pantheismum et atheismum, materialismum et empiricum idealismum 4)

<sup>2)</sup> Historia sententiarum de philosophiae auctoritate et usu in theologia inest ia iis, quae de placitis super rationis usu narravimus § 21 sq.—Quod nuperrime S chleierm. (Christl. Glaube 1, p. 11. 1 Aufl.: "Die christl. Theologie muss suchen von der Weltweish. immer mehr frei zu wrden, u. besonders sich von der Gemeinschaft mit demj. Theile derselben, den man die natürl. Theologie zu nennen pfeegt, frei zu machen. Denn diese Gemeinschaft unterhält noch immer zum grössten Nachtheil jene Verwirrung, dass theol. Sätze für philosophischen unu appekehrt können gehalten werden" coll. p. 117. 2 Aufl.) de philosophiae usu a theologia prohibendo disserult, id tantummodo ad perversum philosophiae usum referri potest, quo jam saepe factum est, ut religionis ehristianae vis saluberrima philosophicarum notionum argutiis pene oppressa periret. Ipse vero Schleierm in exstruendo suo theologiae dogmaticae systemate haud paucis non solum vere philosophicis adminiculis, sed etiam dialecticis argutiis usus est.

<sup>3)</sup> Dicinus "non formularkam illam, quae argutias venatur, et garrulitate magis, quam disputandi subtilitate insignis est, neque scholasticam aut mysticam, ludentem imperitos obscuritate et mysteriis verborum, quae etiam scholas theologiae invasit, sed veram et sobriam, veri indagatricem, cui uni, ut Strabo dicit, causarum convenit cognitio et propria haec virtus est, ut mentem claris, perspicuis, enucleatis assuefaciat notionibus." Eichstaedt; De accurata doctrina principum favore ornata. Jen. 1822. p. 14.

<sup>4)</sup> Idealismus doctrina est, qua statuitur, visorum extrinsecus objectorum veritatem non re, sed specie sola et opinione contineri. Empiricum dicimus eum ideal., quo res extra opinionem nostram omnino minimesse contenditur, cujusmodi suit Fichtii antiquior theoria; transscendentalem vero, quo non res, extra nos positas, vere exstare, sed tantummodo quales sint per se et extra nostram de iis notionem, a nobis cognosci posse negatur. Qui posterior idealismus, potissimum a Kantio expositus et commendatus, tantum abest, ut christianae causae noceat, ut ejus commodo inserviat, quoniam modestiae sensum siit et philosophicam auperbiam deprimit.

pariter atque fatalismum tamquam omni religioni quam maxime adversantes ab usu theologico prorsus arcendos esse, satis apparet. Quum vero christiana religio positiva et historica sit; ne quid ea per philosophiam detrimenti capiat, a philosophia in theologiae usum transferenda requiritur, ut positiva et historica religionis christianae elementa, in quibus hujus religionis singularis praestantia cernitur (§ 50), inprimis sanctissimam servatoris nostri personam, ea, qua decet, pietate revereatur. Quibus legibus si philosophiae in rebus theologicis usum adstrinxerimus, ea, quae etiam inter ipsas philosophiae ad hunc usum aptae formas diversitas intercedit, religionis christianae fundamentum (1 Cor. 3, 11) eo minus tangit, quo amplius spatium est, quod causa christiana recte intellecta intra legitimos fines libertati ingeniorum relinquit 5).

### § 85. De theologiae dogmaticae principio.

Schmid: Quatenus ex ecclesiae evang. principiis exsistere possit doctrinae christianae scientia? Tubing. 1831. — Dorner: Das Principuns. Kirche nach d. inneren Verhältniss seiner zwei Seiten betrachtet. Kiel 1841. (In quibus libris quaestio e supranaturalismi lege disputatur.)

Systematis 1) natura fert, ut singulae ejus partes e summo quodam principio 2) pendeant. Quum vero theolo-

<sup>5)</sup> Kuhn (theol. cathol. tubing.): "Es ist gewiss nichts gegen d. Bündniss der Theol. mit d. Philos. einzuwenden, sie werden Hand in Hand gehen, so lang d. Theol. nicht unwissenschaftlich u. d. Philos. nicht gottlos seyn wird." — Ceterum distingui solet inter religionis philosophiam (Religionsphilosophie, § 14) et philosophiam de certa historica religione, potissimum christiana (Philos. der Relig., des Christenth.), h. e. philosophica ejus sive censura, sive expositione, qualis proponitur li libro Köppenii: Philos. des Christenth. 2 Thle. Letpz. 1825. 2 Auf. (Auctor religionis christianae placita e philosophiae a Jacobio propositae principiis dijudicat et exponit.)

<sup>1)</sup> Systema dicitur complexio praeceptorum a principio quodam repettorum accurateque inter se connexorum.

<sup>2)</sup> Principium (proprie primicapium, id, quod primum locum tenel) universe intellectum dicitur quidquid rationem objectorum aliquorum coninet. Prouti haec objecta aut res sunt aut cogitata: duplex principiorum genus distinguitur: 1) principia realia s. pr. essendi, res vel naturae, quibus aliae res vel naturae originem debent. Quo sensu Deus omnium rerum principium, artifex artificii principium est. 2) princ. idealia, notiones vel sententiae, quae aliarum notionum vel sententiarum inprimis inter se nexarum rationes continent. Sunt ea aut materialia s. constituțiva, sententiae, quibus aliae ita comprehenduntur, ut facili ratiocinatione inde repeti possint; aut formalia s. regulativa (notiones directrices), sententiae vel notiones, ad quarum normam ceterae, de quibus în corpus doctrinae recipiendia agitur, exigendae sont. Cf. Bach mann: System der Logik (Leipz. 1828), p. 478 sqq.

gia dogmatica e mixtis disciplinis sit, h. e. iis, quae ex historicis et philosophicis elementis compositae sunt: principio ejus proprie dicto inveniendo cogitari nequit. hilominus disciplinae nostrae argumentum ita comparatum est, ut ex eo sententia quaedam principalis erui possit, quacum ceterae arctiore vel remotiore nexu cohaereant, quae principii latiore sensu dicti locum obtineat. In doctrina ad publicam formulam in libris symbolicis expressam composità notio de peccato originali 3) principii materialis locum obtinet, notio autem de S. S. inspiratione principii formalis sive regulativi vim habet, secundum quod principium nihil pro vero haberi debet, nisi quod cum scripturae sacrae, quippe divinitus inspiratae ideoque falli nesciae, argumento conveniat (§ 22 et 70). Male consultum fuit theoriae ecclesiasticae, quod alia notione materiale principium, alia formale contineretur. Ita enim ei accidere potuit et vero etiam accidit, ut formalis principii ope sive argumentis e S. S. petitis materiale principium refelleretur, eque fundamento collapso tota theoria ei inaedificata collaberetur. — Si biblicam religionis doctrinam spectas, totum ejus argumentum ad sanctissimam regni divini ideam recurrit, quam patriarcharum tempus in notione familiae Deo dicatae, mosaica disciplina in notione populi Deo sacrati, prophetarum vaticinatio per Christum eventu comprobata in totius generis humani ad unum coetum Deo conjunctissimum congregandi notione (§ 19) exhibuit. Ex qua idea summam totius fidei biblicae fere his comprehendere licet: "Deus optimus maximus omnium rerum creator et moderator hominibus peccato ipsi abalienatis per Jesum Christum, filium suum unigenitum, praesidia suppeditavit, quibus peccatorum miseriae eriperentur regnique divini consortio digni redderentur." Quibus positis tres theologiae dogmaticae partes constituimus: theologiam strictissime dictam s. doctrinam de Deo, summo regni divini auctore et praefecto; anthropologia s. doctrina de hominibus, ut quibus civitas in regno divino

<sup>3)</sup> Multi theologi doctrinae ecclesiasticas principlum materiale in praecepto de justitia fidei cernunt. (Form. conc. p. 683: "Articulus de justitia fidei praecipnus est, nt apologia [p. 60] loquitur, in tota doctrina christiana, sine quo conscientiae perturbatae nullam veram et firmam consolationem habere aut divitias gratiae Christi recte agnoscere possunt. Id D. Lutherus suo etiam testimonio confirmavit, quam inquit: Si unicus hic articulus sincerus permanserit, etiam christiana ecclesia sincerà, concors et sine ounitbus sectis permanet; sin vero corrumpitur, impossibile est, ut uni errori aut fanatico spiritui recte obviam iri possit.") Verum enimvero hoc dogma, si ecclesiasticam ejus formam spectas, alii innititur, doctrinae de satisfactione vicaria τοῦ θεανθοώπου, haec vero e praecepto de peccato originis pendet,

destinata est; soteriologia, doctrina de salute in regno divino consequenda, qua agitur de institutis divinis praesidiisque et conditionibus, quibus homines regni divini participes redduntur. Idea de regno Dei exhibet vero etiam simul formale principium; ad cujus normam omnia praecepta, de quibus in systema recipiendis agitur, examinanda sunt, ita, ut quae cum Dei, sanctissimi hujus regni principis, aut humanae sanctimoniae, quae sola in hoc regno valet, et beatitatis in eodem regno consequendae notione pugnant, fide indigna ideoque a corpore doctrinae arcenda sint, alia autem, quae his notionibus non quidem adversantur, nullo tamen cum iis nexu cohaerent, non magno in discrimine poni possint.

### § 86. De articulis fidei.

Singula fidei placita, quae veluti membra corpus doctrinae constituunt. articuli fidei (ἄρθρα τῆς πίστεως) vocantur. Olim distingui solebat 1) fontis ratione habita inter articulos puros, qui e sola S. S. revelatione paterent, ut doctrina de Christo, servatore nostro, et mixtos, qui non solum ex revelatione, sed etiam ex lumine naturae cognoscerentur, ita tamen, ut "quae lumine naturae quodam modo innotescerent, non credi dicerentur, quatenus e naturae lumine, sed quatenus e divina revelatione haberentur" (Quenst.). 2) Ratione habita argumenti inter art. fundamentales et non fundamentales. Cui distinctioni ansam praebuerunt sec. XVII nonnullorum inter Reformatos et Lutheranos pacem constituendi et fortasse etiam utrosque Catholicis reconciliandi tentamina. Qui inter Reformatos hujus pacis causam agebant et qui inter Lutheranos cum iis consentiebant, Syncretistae (§ 94), ecclesiarum discidio fundamentum fidei non tangi contenderunt. Quod orthodoxi inter Lutheranos illius concordiae adversarii concedere noluerunt, ideoque auctore Nicolao Hunnio 1) (+ 1643) 1) articulos fundamentales 2)

<sup>1)</sup> In libro: Aidonswig de fundamentall dissensu doctrinae lutheranae et calvinianae. Viteb. 1626. Ed. ll. 1663.

<sup>2)</sup> Fundamentum Hunnius dixit "quod in unaquavis structura est primum, toti structurae substat nec ab alio sustentatur. Atque ita fundamentum fidei est id, quod fidei et toti adeo christianismo veluti domui aedificandae ac conservandae substernitur. Et quia fundamentum quandoque idem est quod causa, hinc artic. fundam. est tale dogma, quod rationem habet causandi et fundandi fidem ac aeternam salutem, seu quod causam aliquam fidei et salutis explicat." — Fundamenti (τοῦ διμελίου) nomen non satis apte e locis 1 Cor. 3,9 sqq. Eph. 2, 20 — 22. Hebr. 6, 1. Rom. 15, 20. 2 Tim. 2, 19 desumtum est. Tametsi in N. T. haud raro huic vel illi placito religioso vel ethico praecipuum pondus tribuitur,

eos dixerunt, qui salva fide et salute ignorari vel negari non possent; a) art. fundamentales primarios, qui salvo fidei fundamento sine salutis dispendio ne ignorari quidem deberent, ut doctrina de trinitate, de Deo, qui omnes homines salvos praestare vellet: b) art, fundamentales secundarios, qui illaeso fidei fundamento ignorari quidem possent sed semel cogniti non negari, multo minus impugnari deberent, ut doctrina de tribitatis personarum charactere hypostatico, de communicatione idiomatum, de immutabilitate Dei; 2) artic. non fundamentales, "qui illaeso fidei fundamento ignorari negerique possunt., ut doctrina de anti-christo, de futura daemonum sorte. — Quum neminem de aliorum aeterna salute quidquam decernere eamque e persuasione theoretica, qua multi insuper sine ipsorum culpa carent, vel adeo ex argutiis theologicis, quales in doctrina de trinitatis personarum charactere hypostatico, de communicatione idiomatum cernuntur, suspensam reddere deceat: indea tempore sub finem proxime superioris seculi theologi longe plurimi distinctioni articulorum fundamentalium et non fundamentalium summo jure liberiorem sensum substitue runt. Quo jure etiam nos ita utimur, ut articulos fundamentales eos dicamus, quos salvà aut religionis universe spectatae aut christianae religionis integritate, aut sine pietatis et honestatis detrimento (§ 10) negare non licet, ut doctrina de Dei providentia, de Christo, unigenito Dei filio bominumque sospitatore; non fundamentales, quos salva illa integritate et sine honestatis periculo negare licet, ut doctrina de angelis et daemonibus, de praeexsistentia Christi-- Ceterum controversia de articulis fundamentalibus et non fundamentalibus alio nomine recentiore aetate denuo exarsit in rationalistarum et supranaturalistarum quaestionibus de iis,

Cf. t Jo. 2, 22. Rom. 3, 23 sqq. 1 Cor. 3, 11. 15, 14 sqq. et Christi essita de iis, quae a christiano homine credenda et agenda requirantur. p. 10t allata. — In libris symbolicis praeceptum de side justos nos reddente sundamentalis articulus declaratur. Cf. § 85, not. 3. — Ecclesia catholica, quum intelligentiam salli nesciam sibi tribuat, non potest non omnibus ac singulis suis decretis eandem vim tribuere. Cf. Brenner: Kuthol. Dogmat. (Franks. a. M. 1826) I, p. 542: "Die (kathol.) Kirche weiss durchaus nichts von solcher Eintheilung in Fundamental. u. Nichtfundamentalartikel. Sie giebt allen thren Gluwbensartikeln deselbe Verbindlichkeit, droht thren Widersachern denselben Fluch." Quum vero sine magna injuria a laicis accurata totins doctrinae ecclesinsticae cognitio postulari non possit, jam sidem implicitam (h. e. eam, qua quis concedit, omnia vera esse, quae doceat ecclesia, etsi quaenam ea sint, ignoret), ad consequendam satutem sufficere docetur, etsi nonnulli cathulici theologi cognitionem de Deo, qui benesacta debitis praemiis assiriat, malesacta suppliciis puniat, necessariam ducant. Cf. Quonstedt l, p. 246.

quae in religione N. T. in perpetuum valeant et quae tanlummodo tamquam veritatis involucra ad solum locum ae tempus spectent, quo religio christiana primum nata est (§ 52).

#### § 87. Dicta probantia.

Loca biblica, quibus religionis christianae notiones atque placita aut diserte (κατὰ τὸ ρητὸν), aut ita enunciantur, ut ratiocinii ope (cf. § 70, not. 12) erui possint (κατὰ διάνοιαν), dicta s. loca probantia dignitur. Ea, quibus dogma aliquod singulari cum evidentia et ubertate exponitur, aut exponi putatur (ut Rom. 5, 12 ss.), dicta classica s. sedes doctrinarum vocantur. Doctrina de recto dictorum probantium usu olim theologia topica 1) appellabatur. Diligenter cavendum est, ne, quae dicta probantia afferuntur, dubiae lectionis (1 Tim. 3, 16) aut interpretationis (Rom. 9, 5) sint 2).

### § 88. De analogia fidei.

Ad systema recte constituendum requiritur, ut singula ejus capita se invicem illustrent ac determinent. Cujusmodi concentum nexumque mutuum etiam articulorum fidei, e bibliis petitorum, maxime fundamentalium, esse, veteres evangelici theologi docuerunt, eumque analogiam fidei 1) appel-

<sup>1)</sup> Hyperius: Topica theologia. Basil. 1573. — Guil. Abr. Teller: Topice scripturae. Lips. 1761 sq. rec. in ejusd. Opuscc. varii argum. Frank ad V. 1780. p. 73—184.

<sup>2)</sup> Geo. Lor. Bauer: Dicta classica V. T. notis perpetuls illustratia. Sect. I. II. Lips. 1798 sq. Dicta el. post Baueri curas — illustratic G. Fr. Stegmann. P. I. Theologiam complectens. Lips. 1838. — (E. F. K. Rosenmüller et W. D. Fuhrmann:) Exeget. Handb. f. d. bibl. Beweisstellen T. I. Leipz. 1795. T. H. Abth. 1. 1802. (Opus non ad finem perductum.) — Ex historico-grammatica dictorum classicorum expositione sub finem proxime sec. XVIII ea disciplina prodiit, quae nunc appellatur theologia biblica (§ 1, not. 9).

<sup>1)</sup> Notio jam in Form. Conc. p. 762 exstat: "Ut haec controversia pie juxta verbi Dei et fidei nostrae analogiam declaretur." — Praeemilius Luthero et librorum symbolicorum auctoribus (§ 74, not. 9) multi olim notiones regulae (§ 76) et analogiae fidei confuderunt, velut Gerhardus 1, 53: "Regula fidei est summa quaedam ex apertissimis scripturae locis collecta." p. 54: "Ex perspicuis scripturae locis colligitur regula fidei, ad quam reliquorum expositio conformanda. Ac si vel maxime proprium et genuinum omnium locorum sensum non assequamur, tamen sufficit nihil contra fidet analogiam in illis interpretandis proferre." — Rectius Danovius I, 17: "Anal. fidei — dicitur omnium partium christianae doctrinae justa consensio eaque ad se invicem ratio, ut unaquaeque per reliquas determinetur." — Baumgarten I, 44: "Nexus, quo articuli fidei tam inter se, quam cum fine suo cohaerent, atque ex-

larunt eoque acrius defenderunt, quo facilius adversariorum de S. S. perspicuitate et sufficientia (§ 73) dubitationes repellerent. Nomen analogiae fidei male ex Rom. 12, 3 2) petierunt, quo loco fides intelligitur, qua creditur. Fidei analogia nititur analogià scripturae sacrae, h. e. ea S. S. virtute, qua omnia ac singula, nec solum didacticae, sed etiam historicae partes optime sibi concinunt, ideoque minus clara evidentibus et perspicuis locis illustrantur atque judicantur. Quae scripturae s. analogia ex ejus inspiratione consequitur (§ 74, not. 10), qua fit, ut scriptura s. pro uno unius ejusdemque auctoris, spiritus sancti, opere haben-Sed eiusmodi scripturae s. harmoniam omnibus numeris absolutam veteres theologi constituere non potuerunt nisi per perversum principii de scripturae facultate semet ipsam interpretandi usum (§ 74). Nam si grammaticohistoricae interpretationis legem accurate sequimur, non solum in historicis, sed etiam in didacticis rebus scripturam haud raro sibi repugnare intelligimus, neque solum inter vetus et novum test., sed inter ipsos quoque ejusdem testamenti scriptores discrepantiam notionum ac sententiarum de rebus divinis, progressum quendam a tenuiore rerum ad religionem et virtutem spectantium cognitione ad perfectiorem sapientiam animadvertimus, inprimis etiam a Christo ipso nonnulla aliter quam ab apostolis dicta esse cognoscimus. Nihilominus ss. scriptores, potissimum N. T., de summis et gravissimis rebus, de uno Deo, omnium rerum potentissimo creatore ac sapientissimo et sanctissimo moderatore, de Jesu Christo, unigenito ejus filio hominumque servatore, de

inde enata relatio eorundem ad se invicem vocatur analogia fidei, — quae requirit primo, ut omnes doctrinae sint homogeneae, seu tant commune principium quam finem enadem habeant, secundo, ut se invicem determinent atque tertio suum singulae locum s. ordinem occupent." — We gs ch ei de rus p. 110 nomine nihil aliud significari vult nisi "indolem et ingenium (Getst) evangelii a Jesu ipso profecti cum eoque congruae apostolorum doctrinae libere exploratum." — Perplexam notionem, quam hodie multi qui orthodoxiae laudem inhiant sequuntur, bene carpit Zeller: Theol. Jahrb. 1842. 4 H. p. 780 sq.: "Was hier (in der vorzugsweise sich gläubig neunenden Theologie) als Glaubensanalogie, als Getst d. Schrift u. dergl. bezeichnet wird, ist eine trübe Mischung der verschiedensten Elemente: biblische Vorstellungen u. kirchl. Dogmen, subjective Gefühle u. allgemeine Voraussetzungen d. Zeit, Orakelsprüche eines Hamann u. Octinger, Ideen von Schletermacher. Floskeln aus d. Sprache der neuesten Philosophie, das Alles ist in diesem Glauben zu einem undurchsichtigen Gemenge zusammengebraut."

<sup>2)</sup> Jam Calvinus ad h. l. notavit: "Fidei nomine significat prima religionis axiomata, quibus quaecunque doctrina deprehensa fuerit non respondere, falsitatis sic convincetur."

salutari spiritus sancti in animos efficacia, de sanctissimis nostris erga Deum hominesque officiis, de hoc terrestri hospitio post mortem cum coelesti patria commutando, de regni divini per Christum constituendi beneficiis, tam amice consentiunt, ut latiore et liberiore vocabuli sensu analogiam fidei, quam in puriore doctrinae christianae formula e bibliis repetenda sequi juvet, concedere nulli dubitemus. mam vero in singulis doctrinae dogmaticae capitibus biblica auctoritate confirmandis viam eo ingredimur, ut inprimis clara et indubitata ipsius Jesu Christi, summi ac divini magistri (Matth. 23, 8. 10), effata sequamur et ad eorum normam non solum V. T. decreta, sed ipsorum quoque apostolorum placita exigamus. — Quod autem ad vetus test. attinet, triplicem ejus usum distinguimus: 1) exegetico - lástoricum, qui ad dicendi docendique modum, quo Christus et N. T. scriptores usi sunt, cognoscendum spectat; 2) dog-maticum, tum modo, quo Deo providente et adjuvante res christiana inter Israelitas praeparata fuerit, cognoscendo, tum iis. quae in N. T. ponuntur magis, quam exponuntur, praeceptis, velut de Dei virtutibus, biblica auctoritate illustrandis et confirmandis inservientem; 3) practicum, quo praecipue in populari institutione, fidei et vitae exempla ex V. T. (Hebr. 11. 2 Tim. 3, 16 s.) petuntur. — Ea autem V. T. decreta, quae Christi et apostolorum praeceptis re-pugnant aut ab iis diserto dictamine sublata sunt 3), ad christianam doctrinam referri non posse, vix est, quod notemus 4).

<sup>3)</sup> Quid Christus et Paulus apostolus de lege mosaica statuerint, vide p. 37 et 41). — Luth. Opp. III, p. 7: "Moses ist todt, sein Regiment" ist ausgewesen, da Christus kam, er dienet weiter hieher nicht. — Mosen wollen wir halten für einen Lehrer, aber für unsern Gesetzgeber wollen wir ihn nicht halten, es sey denn, dass er gleichstimme mit dem N. T. od. dem natürl. Gesetze."

<sup>4)</sup> Quaestionem de V. T. usu uberius disputarunt T we sten: Dogmat. p. 297 sqq. de Wette: Wesen des christl. Glaubens p. 362 sqq. — Adde Hase: Dogmat. p. 409. 3 A.: "Der dogmat. Gebrauch des A. T. kann nur vorbereitend u. supplementarisch seyn. Im kirchl. Gebrauche hat immer d. Princip d. Auswahl gegotten, so dass sich d. christl. Geist an Einzelnes, Vervoandtes anschloss, u. in dieser Beschränkung hat das A. T. selbst Vorzüge vor d. N. T. durch d. grösseren Reichthum von Besonderhetten, über welche sich die älteste Frömmigk verbreitet, wie durch d. dem relig. Gefühle so angemessenen poetischen Formen u. naiven Ausdrucksweisen des höheren Alterthums; jedenfalls entspricht das N. T. erst mit d. A. T. verbunden, ohne welches ihm d. Ursage der Menschheit, d. ehrwürdige Einfalt alterthümlicher Zustände u. d. ganze welthistor. Hintergrund abgehen würde, dem etwa denkbaren Ideale einer heit. Schrift."

### § 89. De theologiae dogmaticae tradendae methodo.

Onum nobis in hoc libro non solum ecclesiasticam religionis christianae doctrinam, in libris symbolicis traditam, enarrare, sed etiam puriorem fidei disciplinam e ss. litteris petitam rectaeque rationis principiis accommodatam in medium proferre propositum sit: huic duplici proposito optime ita satisfaciemus, ut, nisi dogmatum ratio et natura ecclesiasticam eorum formulam praemittere suaserit, primum quid ss. litterae de singulis placitis doceant, eà qua possumus hermeneutica fide et accuratione exponamus; deinde, quim historia de incrementis et vicissitudinibus dogmatum argumento et ingenio corum rectius perspiciendo et censendo optime inserviat, per brevem eorum historiam ad formulae in libris symbolicis expressae et a theologis seculi XVII uberius expositae et illustratae expositionem progrediamur; tum quid recentiores in ea formula vituperaverint vel mutaverint, enarremus, denique dogmata ad rectae rationis principia ita exigamus, ut, etiamsi forma eorum historica his principiis non satis consentanea sit, tamen, quae perpetuae veritatis semina in iis recondita sint, sedulo investigemus. Cujus methodi, quae historico-critica est, usu non solum biblicam et ecclesiasticam dogmatum formam accurate distinguimus, sed etiam utramque ab iis discernimus, quae nosmet ipsi de illis judicanda putamus, neque imperitorum hominum oculos praestringimus, ut ii facere solent, qui sua de dogmatis judicia ab eorum sensu publice sancito non distinguunt, sed ecclesiasticis formulis novas sententias, e novitiis philosophorum scholis petitas, publicae doctrinae haud raro prorsus contrarias, supponunt, atque eiusmodi intolerabili fallaciarum lusu aliquam orthodoxiae speciem et umbram captant.

#### Particula II.

# Theologiae dogmaticae historia.

Scmler: Einleit. in d. dogmat. Gottesgelehrsamkeit; quae commentatio praemittitur operi a Semlero edito: Baumgarten: Ecang-Glaubenslehre. Halle 1759 sq. III Voll. — Heinrich: Vers. elner Geschichte d. verschied. Lehrarten d. christl. Glaubenswehrhelten u. der merkwürdigsten Systeme u. Compendien. Leipz. 1790.—Schickedanz: Versuch e. Gesch. d. christl. Glaubenslehre u. d. merkwürd. Systeme, Compendien, Normalschriften u. Katechismen. Braunschw. 1837. (Liber non commendabilis.) — Twesten: Dogmit, p. 204 sqq. — Hase: Evang. Dogmat. p. 22 sqq. Hutt. rediv. p. 28 sqq. — Kuhn: Kath. Dogmat. 1 Bd. (Tübing. 1846) p. 167 sqq.

#### 90. Introductio.

Historia theologiae dogmaticae, quae disciplinae nostrae ortum, incrementa et vicissitudines persequitur, quum singulorum doctrinae ecclesiasticae praeceptorum expositioni non exiguam lucem affundat, jure in prolegomenis theologiae dogmaticae praemittendis narrari solet. Pro varia variorum temporum ratione aptissime has quatuor hujus historiae periodos distinguimus: 1) Ab aevo apostolico usque ad Joannem Damascenum († c. 754), s. aetatem patristicam, qua singula primaria ecclesiasticae doctrinae capita constituebantur. 2) A Joanne Damasceno usque ad Melanchthonis locos (1521), s. aetatem scholasticam. 3) A Melanchthone usque ad Semlerum (1760), qua aetate orthodoxia evangelica floruit. 4) A Semlero usque ad nostra tempora, qua periodo dogmata ecclesiastica sub liberrimum historicum et philosophicum examen vocantur, s. rationalismi aetatem.

### § 91. Periodus prima.

Apostolica aetate ac tempore proxime eam secuto religionis christ. placita nondum subtiliter exposita, sed simplici et populari forma, neque certo ordine, sed prouti occasio et necessitates ferebant, tradebantur. Neque alia ecclesiam discidia turbabant, nisi quae a Judaeo - Christianis excitabantur, contra quos Paulus et Joannes causae christianae suam vim, propriam indolem ac libertatem vindicabant. Mox autem variae causae effecerunt, ut fidei notiones ac placita subtilius et artificiosius constituerentur: primum quod scholae ad praeceptores formandos institui coeperunt, deinde quod res christiana ab ethnicorum philosophorum calumniis defendenda fuit, denique quod ipsi eruditiores homines e variis philosophorum scholis ad Christianorum sacra transierunt et opinionum collisionem effecerunt. Ita factum est, ut primum contra Gnosticos historica et positiva religionis christianae fundamenta defenderentur et stabilirentur, deinde inter controversias cum Arianis, Pelagianis, Nestorianis, Eutychianis et Monotheletis agitatas tum a singulis ecclesiae patribus 1), tum a conciliis oecumenicis

<sup>1)</sup> Putrum ecclesiae nomine ornantur, qui scriptis, orthodoxiae severitate atque insignibus in ecclesiam meritis excelluerunt. Quorum agmen ab ecclesia romana usque ad Bernardum Claraevallensem et Petrum Lombardum, a graeca usque ad Joannem Damascenum, ab evangelica pierumque usque ad quinti vel sexti seculi finem ducitur. Nuper Möhlero (Patrologie p. 20) de constituenda patrum ecclesiasticorum notione haec plasuerunt: "Ne Zettbeutimmum.

primaria doctrinae ecolesiasticae capita eximia cum arte ac subtilitate constituerentur, atque ita doctrina publica exsisteret, quae sibi soli orthodoxiae et catholicae dignitatis laudem vindicaret. In oriente autem contemplativa, h. e. theologica et christologica dogmata, in occidente practica sive anthropologica et soteriologica excolebantur. Illic Athanasius († 373), Basilius Magnus († 379), Gregorius Nazianzenus († 391) et Gregorius Nyssenus († 394), in occidente Augustinus († 430) orthodoxiae duces et antesignani praeiverunt. - Primum systematis dogmatici condendi periculum Origenes († 254) fecit in quatuor περί ἀρχῶν libris 2), sed in conatu substitit, neque hoc opus justi ordinis et accuratae placitorum connexionis legi satisfacit. Religionis christianae institutionibus, etsi systematicà formâ careat, accenseri potest Gregorii Nysseni δ λόγος κατηχητικός δ μέγας, in quo doctrina de trinitate, incarnatione et sacramentis ad refutandos Haereticos et potissimum convertendos Judaeos atque Ethnicos exponitur. Summam doctrinae christianae complexus est Augustinus in enchiridio ad Laurentium de fide, caritate et spe. Successores Augustini in latina ecclesia in iis acquieverunt et substiterunt, quae a majoribus sancita erant. Inter quos Junilius, africanus episcopus, seculo sexto in duobus de partibus legis divinae (h. e. scripturae sacrae) libris lineamenta doctrinae ecclesiasticae descripsit: Isidorus, episc. hispalensis, in sententiarum sive de summo bono libris tribus patrum, maxime Augustini et Gregorii Magni, decreta congessit et certo ordine disposuit. Feliciore cum successu

gen, welches Jahrh. als das zu betrachten sey, das den Cyclus der Väter abschliesse, haben allzumal ihren Grund entweder in einer einseitigen kirchl. Polemik od. in and. beschränkten Rücksichten Das Wesen ist, dass es nach d. ursprüngl. u. reinen Sinne des Wortes so lange KVV. geben müsse, als d. Kirche dauert, u. dem Papste desshalb dasselbe Recht wie früher zustehe, wenn sich d. Kirche einer so grossartigen Erscheinung im Gebiete ihrer Wissenschaft ähnlich wie früher zu erfreuen haben sollte."— Qui post patres libros theol. ediderunt, scriptores ecclesiastici vocantur. Si patrum notio ad vivum resecatur, ex eorum numero eximendi et inter scriptores ecclesiasticos referendi sunt etiam antiquiores, qui opiniones fovebant posthac haereseos ignominia notatas, ut Paplas, Origenes, Tettullianus, Eusebius Caesareensis.— Docta et accurata de patrum vita, scriptis et praeceptis theologia patristica, rarius patrologia vocatur.

<sup>2)</sup> Opus nunc tantum latine exstat e perversa translatione Rufini cum graeci textus fragmentis in graecorum patrum scriptis et quinti concilii oecumentoi actis. De sensu inscriptionis περί αρχῶν disceptatum est. Sed ex praefatione ac totius operis argumento patet, doctrinae christianae primaria praecepta intelligenda esse. Cf. I re n. adv. haer. III, 11, 7: "Et haec quidem sunt evangelit principia, unum Deum fabricatorem hujus universitatis" etc.

inter 'orientales Joannes Damascenus († c. 754) in opere, ξκδοσις (ξκθεσις) ακριβής της δρθοδόξου πίστεως inscripto, graecorum patrum inter eosque praecipue Gregorii Nazianzeni sententias collegit, aristotelica arte pertractavit et confirmavit, in artis formam redegit atque ita theologiae systematicae specimen edidit hoc nomine dignius, quam omnia antecessorum pericula 1).

#### € .92. Secunda periodus.

Densissimarum tenebrarum tempore, quod inter patristicum aevum et rei scholasticae initium intercessit. litterarum lumina fere omnia exstincta erant. Neque nisi unum in spissis tenebris sec. IX splendidum lumen emicuit in Joanne Scoto Erigena, qui rationalista fuit (p. 46) et pantheista mysticus, atque in dialogo de divisione naturae doctrinae ecclesiasticae placita ex neoplatonicae philosophiae principiis interpretatus est. Novam vero et prorsus singularem formam theologia dogmatica per Scholasticos 1) induit, h. e. eos mediae aetatis theologos, qui doctrinae publice sancitae et receptae veritatem dialecticis artibus ex aristotelica philo-80 phia petitis comprobare studuerunt, placita ejus distinctissime exposuerunt propriisque commentis auxerunt. Agmen eorum ducit Anselmus Cantuariensis († 1109); celebriorum ultimus fuit Gabriel Biel, theol. tubing. († 1495). Ex rerum tractandarum ratione, quam sequebantur, tria corum genera distinguuntur: 1) Sententiarii, qui priorum ecclesiae usque ad Bedam Venerabilem doctorum decreta collegerunt, dialectice pertractarunt et in artis for-mam redegerunt. Quorum princeps, Petrus Lombar-dus, magister sententiarum (†1164), sententiarum libros IV conscripsit, quos multi posteriores Scholastici commentariis 2) Summistae, qui doctrinae ecclesiasticae pro-<sup>pria</sup> systemata (summas) condiderunt. Inter quos praecipue inclaruerunt: Petrus Abaelardus († 1142; scr. introduct. in theol. libros III et theologiae christianae libros V); Alexander ab Hales, doctor irrefragabilis († 1245; scr. summam theologiae universae); Albertus Magnus († 1280; scr. summam theologiae); Thomas Aquinas, Praeter Lombardum theologorum scholasticorum longe cele-

1) Quo nomine primum praeceptores, a Carolo Magno et Al-

<sup>3)</sup> Post Joannem Damascenum omnis vis et facultas dogmaticas res disputandi inter Graecos exstincta videtur esse. Opus notatu dignissimum recenioris setatis est Th. Prokopowicz: Theologia christiana orthodoxa doxa. Regiom. 1773 - 75. 5 Voll. et Lips. 1792 sq. 3 Voll. Cf. Heintich l. c. p. 578 sqq.

berrimus, doctor angelicus, aquila, monarcha theologoru († 1274; scr. summam theologicam). 3) Quodlibetari s. Eclectici, qui in varia argumenta dogmatica (quaestic nes quodlibetales s. quodlibeticas, quodlibeta de variis male riis) inquirebant et ea plerumque in utramque partem dis putabant, judicium lectoribus vel auditoribus relinquentes Primarium inter eos locum obtinet Jo. Duns Scotus doctor subtilis, Deus inter philosophos ab asseclis suis vo catus († 1308; scr. quodlibeta et commentaria in libros II sententiarum). Inter eos scholasticos doctores, qui non in tegra systemata condiderunt, inprimis eminet Anselmus Cantuariensis, cujus subtiliore expositione dogmatis de satisfactione vicaria per τοῦ Θεανθρώπου mortem facta in libro: Cur Deus homo? anthropologia et soteriologia ecclesiastica arctius inter se connexae sunt. — Scholastici patribus ecclesiasticis accuratiore ordine et majore arte excelluerunt qua suo quaeque dogmata loco collocabant et inter se connectebant. Etsi apud plurimos Scholasticos philosophiae usus tantum formalis esset (p. 51), tamen vehementer laudandi sunt, quod aetate tam tenebricosa splendidis suis exemplis necessitatem sacrarum litterarum philosophiae luminibus illustrandarum probaverunt et commendarunt, laudanda est etiam mentis liberalitas, quam in nonnullis dogmatis, potissimum de daemonibus et morali hominis natura, prodiderunt. At vero prorsus destituti erant accurata atque sobria scripturae s. interpretatione, unde factum est, ut intimum inter scripturae s., patrum et ecclesiae placita consensum intercedere putarent. Deinde nimiis argutiis et subtilitatibus indulgebant, et in spinosissimis et inutilibus quaestionibus discutiendis praestantissimas ingenii vires profundebant, atque ita, quamvis non deessent inter eos, qui animi pietate et vitae sanctimonia excellerent, tamen in theologia nexum religionis cum vita fere prorsus solvebant. Denique horrido et barbaro dicendi genere utebantur. Quam ob causam prospere evenit ecclesiae christianae, ut, quum scholastica argutiarum farragine salutaris religionis vis pene opprimeretur, mystici theologi contra Scholasticos surgerent et quamvis in multis a recta via aberrarent, tamen religionem christianam e scholarum umbris nudisque intellectus exercitiis ad vitae lucem et usum revocare studerent atque hoc stúdio sacrorum instauration viam munirent. Inter quos Bernardus Claracvallensis († 1154) Hugo († 1140) et Richardus († 1173) a St. Victore, Bonaventura<sup>2</sup>) († 1274), Jo. Taule

<sup>2)</sup> Notatu dignissimum est Gersonii elogium de breviloquio, theologm. compendio, a Bonaventura edito: "Dum studet illuminatioal intellectus, totum refert ad pietatem et religiositatem affectus."

rus († 1361) Jo: Gersonius († 1429) et alii eminuerunt. Praeter mysticam theologiam ad accelerandam rei scholasticae ruinam plurimum valuerunt crescens hierarchiae odium, quacum scholasticismus arcte connexus erat, atque antiquarum graecarum et romanarum litterarum instauratio et pulchi sensus per eam propagatus, cui omnium minime ars scholastica satisfacere poterat.

#### § 93. Periodus tertia.

Planck: Geschichte d. protest. Lehrbegriffs. 2 A. Letpz. 1791—1800. 6 Bde. Ej. Gesch. d. prot. Theol. v. d. Concordienformel bis z. Mitte des 18 Jahrh. Gött. 1831.— W. Herrmann: Gesch. d. prot. Dogmatik v. Melanchthon bis Schleiermacher. Leipz. 1842. (Qui liber fere totus in Schleiermacher disciplina exponenda et laudibus extollenda versatur.)

Quum instauratio sacrorum ex intimo ipsius vitae piaeet religiosae desiderio et commodo profecta esset, auctores ejus contemplativa ecclesiae dogmata intacta reliquerant, et solis practicis emendandis operam ac studium impenderunt. <sup>Cui</sup> commodo ac desiderio optime ita satisfacere sibi videbantur, nt ad severiorem horum dogmatum formulam ab Augustino propositam redirent, quippe in qua veram mentem biblicam expressam atque christianae pietatis efficacissimum nutrimentum et solidissimum praesidium cernerent. Summa antem laude eo nomine digni sunt sacrorum emendatores, quod ecclesiasticae et hierarchicae dominationi intercedentes Principio suo de sola scripturae s. divina auctoritate religionem christianam ad genuinam suam et quasi primigeniam formam revocare ac divinae doctrinae argumentum ab humanorum ingeniorum accessionibus discernere et purgare studerunt eoque modo liberiorem nostrae aetatis theologiam Praepararunt. Lutherus ipse emendatae doctrinae placita nondum uno corpore complexus est 1), sed tradidit ea, prout necessitas et rixarum occasio ferebat. Illud negotium Melanchthon aggressus est in locis communibus (h. e. Hauptartikel) rerum theologicarum s. hypotyposibus theologicis primum a. 1521 Vitebergae in lucem editis. Primarum hujus libri editionum forma fuit simplicissima, auctorque in iis severiorem Augustini sententiam secutus, potissimum Pauli

12 \*

<sup>1)</sup> Praceuntibus antiquioribus theologis nuper placita Lutheri (sed non omnia, quae necessaria erant) collegit et secundum locorum dogmaticorum ordinem disposuit Beste: Luthers Glaubenslehre aus u. in den Quellen dargestellt. Halle 1845. Quid de ejusmodi tentamine censendum sit, bene docet Baumg. Crusius Compend. d. DG. I, p. 326 sq.

epistolae ad Romanos datae argumentum pertractavit 2), nec nisi quod ad pietatem, sanctimoniam et beatitatem valeret 3), exposuit, omissis abstrusioribus contemplativis dogmatis 4): in iis autem, quae inde ab a. 1535 5) prodierunt, editionibus adornandis non solum majore cum arte versatus est, sed etiam argumentum valde locupletavit, contemplativa dogmata recepit, ac derelictà Augustini formulà synergismum tuitus est. Ouem Melanchthonis librum Mart. Chemnitius († 1586) commentario ad formulae concordiae normam composito 6) prosecutus est. Mox vero tristior theologiae facies exstitit. Liberiore enim et moderatiore Melanchthonis disciplinà opressà severiores Lutheri asseclae, qui, quo minus mentem immortalis magistri imbibissent, éo cupidius ejus verba et formulas propugnarent, publicam in Formula concordiae victoriam reportarunt, novamque severissimae orthodoxiae dominationem, pontificiae non absimilem, condiderunt. quemadmodum jam Luthero, Chemnitio et formulae concordiae auctoribus, doctrinam suam de coena sacra confirmaturis. ex parte ad Scholasticorum argutias refugien-

<sup>2)</sup> Locos ex epistolae ad Rom. enarratione prodiisse, auctor ipse dicit in dedicatione prim. ed.: "Anno superiore paulinam epistolam, quae Romanis inscripta est, enarraturi communissimos rerum theologicarum locos adeoque illius epistolae farraginem ceu methodica ratione digessimus."

<sup>8)</sup> Hinc potissimum laudes intelliguntur, quibus Lutherus librum extulit, qui eum "librum invictum, non solum immortalitate, sed et canone ecclesiastico dignum" appellavit.

<sup>4)</sup> De quo instituto suo in primae ed. praefatione ita disserit: "Mysteria divinitatis rectius adoraverinus, quam vestigaverimus. Imo sine magno periculo tentari non possunt. Proinde non est, cur multum operae ponamus in locis illis supremis de Deo, de unitate, de trinitate Dei, de mysterio creationis, de modo incarnationis. Quaeso te, quid assecuti sunt jam tot seculis scholastici theologistae, cum in his locis versarentur? Et dissimulari eorum stultitia posset, nisi evang, interim et beneficia Christi obscurassent nobis illae stultae disputationes. Reliquos vero locos, peccati vim, legem, gratiam qui ignorarit, non video, quomodo Christianum vocem. Nam ex his proprie Christus cognoscitur, siquidem hoc est Christum cognoscere, beneficia ejus cognoscere, non qued isti docent, ejus naturas, modos incarnationis contueri. Ni scias, in quem usum carnem induerit et cruci affixus sit Christus, quid proderit ejus historiam novisse? Haec demum christiana cognitio est, scire, quid lex poscat, unde faciendae legis vim, unde peccati gratiam petas, quomodo labescentem animum adversus daemonem, carnem et mundum erigas, quomodo adflictam conscientiam consoleris."

<sup>5)</sup> Tres editionum series distinguendae sunt, prima ab a. 152!, secunda ab a. 1535, tertia ab a. 1543. Quae 1543 prodiit, prioribus duplo vel triplo auctior erat. Cf. Strobel: Literargeschichte v. Mel. Locis theol. Altd. u. Nürnb. (1776) 1782. — Primam edit. ab anno 1521 denuo repetendam curavit Augusti. Lips. 1821. Recentissimam ed. a Mel. ipso a. 1559 recognitam repetiit J. A. Detzer. Erlang. 1828.

<sup>6)</sup> Loci theol., quibus Phil. Mel. loci comm. explicantur. Ed. Polyc. Leyser. Frcf. 1591. 3 Tomi. 4. Ed. quinta. Viteb. 1696. fol. .

dum fuerat: ita posthac cupidissimum illud studium lutheriae orthodoxiae decreta distinctissime exponendi ejusque notiones quasi cum pulvisculo excutiendi et ab adversariorum objectionibus vindicandi effecit, ut ab initio seculi XVII scholastica ratio plenis velis in Lutheranorum theologiam inveheretur, ac disciplina dogmatica innumeris polemicis expositionibus parum fructuosis compleretur. Quamquam fortasse haec ipsa orthodoxiae severitas et consensio ad calamitosissimorum temporum, ut belli tricennalis, injuriam consociatis animis et viribus sustinendam accommodation erat, quam sentiendi libertas publice sancita, quae majora opinionum discidia effecisset. Severioris et artificiosioris orthodoxiae duces et patroni fuerunt Hutterus († 1616), ob orthodoxiae fortitudinem ab aequalibus honorifico Lutheri redivivi nomine ornatus, Jo. Gerhardus († 1637), Calovius († 1686), Quenstedtius († 1688), Baierus († 1695) et Hollazius († 1713)?). Inter quos Calovius orthodoxiae severitatem et rigorem, Quenstedtius artem scholasticam ad summum fastigium evexit, in solo Gerhardo, longe eruditissimo, aliquid melanchthoniani ingenii conspicitur; in Hollazio artis scholasticae acies per pietismi efficaciam jam obtusa est. Seculo XVIII demum in Chr. Matth. Pfaffii († 1760), Buddei († 1729) et Moshe-mii († 1755) scriptis<sup>8</sup>) dogmaticis moderatiorem orthodoxiae

<sup>7)</sup> Hutteri Compend. locorum theol. e S. S. et libro concordiae collectum. Viteb. 1610. ac saepisse repetitum. (Qui liber Christiani II, electoris Sax., jussu scriptus est, ut scholarum praeceptoribus in tradecola religione dux esset et Melancht. locis tunc invisis substitueretur.) E. Loci comun. theol. (Viteb. 1619.) Francf. 1661. fol. Ed. noviss. — Gerhard: Locorum theologicorum — Tomi IX. Jen. 1610 — 21. 4. Recentissime ed. J. F. Cotta et absolvit G. H. Müller. Tubing. 1762 — 29. XXII Voll. 4. — Calovius: Systema locorum theol. Viteb. 1655 — 77. XII Voll. 4. — Quenstedt: Theologia didactico-polem. (Viteb. 1685) Ed. IV. Lips. 1715. IV Voll. fol. — Baieri Comp. theol. positivae. Jen. 1686. Edit. noviss. cur. a Reusch. Jen. 1757. 8. — Hollatius: Examen theologicum acroamaticum, universam theologiam theticopolem. complectens. Helmst. et Lips. 1707. Ed. noviss. cur. Rom. Teller. 1763. 4. — Praeter hos notatu dignissimi sunt: Hafenreffer: Loci theol. Tub. 1601. ac saep. repetit., ut Holmiae 1612. 1686. Koenig: Theologia positiva acroamatica. Rostoch. (1664) 1703. Ed. XI. 8. et Scherzer: Systema theologiae. Lips. 1680. 4. saep. repet. — Doctrinam theologorum a Melanchthone usque ad Hollazium copia excerptorum illustratum exhibet Heinr. Schmid (theol. erlang.): Die Dogmatik der evang. luh. Ktrche. Erl. 1843. Ecclesiae nostrae orthodoxam theoriam cum recentiorum decretis comparatam exposuit Hase: Hutterus redivivus oder Dogmatik d. ev. luth. Ktrche. Letpz. (1828) 1845. 6 Aufl.

<sup>8)</sup> Pfaff: Institt. theol. dogm. et moral. Tubing. 1720. 8. — Buddeus: Institt. theol. dogmat. Lips. (1728.) 1748. Ed. IV. 4. Compend. Institt. ed. Jo. Geo. Walch. Lips. (1724) 1781. 8. — Mosheim: Elementa theol. dogm. ed. de Windheim. Norimb. (1758) 1764. II Voll. 8.

formam atque simpliciorem expositionem cernimus. Viam a tertia ad quartam periodum muniverunt potissimum Sig. Jac. Baumgartenius († 1757 cf. § 94) et Jo. Dav. Michaelis († 1791) 9).

Fere eundem cursum theologia dogmatica inter Reformatos tenuit. Liberalior enim ac jam ad rationalismum proclivior Zwinglii<sup>10</sup>) († 1531) ratio mox cessit eximiae auctoritati, quam severior Calvini († 1564) disciplina, ad Augustini sententiam composita, obtinuit. Quem usum locis suis lutheriae ecclesiae Melanchthon, eundem Calvinus institutione religionis christianae <sup>1</sup> Reformatis praestitit, qua Melanchthonis locos insigni ingenii acumine, arte et dictionis elegantia longe superavit <sup>2</sup>. Ab initio sec. XVII scholastica ars in reformata quoque ecclesia theologiam invasit atque in Gisberto Voetio <sup>2</sup>, Trajectino († 1676), summum fastigium adscendit. Alii autem, Jo. Coccejo <sup>14</sup>), Lugdunensi († 1669), duce et antesignano, foederalis methodi <sup>15</sup>) usu (foederalistae) religionis christianae institutionem a scholastica barbarie ad biblicam indolem et formam reducere stu-

<sup>9)</sup> Baumgarten: Evang. Glaubenslehre v. Semler. Halle 1759 sq. 3 Voll. Vol. I et II. ed. II. 1764 sq. 4. — Jo. D. Michaelis: Compend. theol. dogm. Gott. 1760. Ed. II. germ. 1780. 8.

<sup>` 10)</sup> Isagoge în evangelicam doctrinam 1523. Commentarius de vera et falsa religione. Turici 1525.

<sup>11)</sup> Proditt primum Basil. 1536, in seqq. editionibus ab auctore magis magisque aucta, emendata, perpolita, postremo recognita Genevae 1559 prodiit in fol., in plures peregrinas linguas translata est. Novam editionem paravit Tholuckius Berol. (1834) 1846. Il Voll. 8.

<sup>12)</sup> Ceterorum, qui inter Reformatos usque ad sec. XVII initium theologiam dogmaticam exposuerunt, recensum vide in Buddei Isagoge p. 371 sqq. Heinrich I. c. p. 291 sqq. Hagenback DG. III, p. 31 sq.

<sup>18)</sup> Institt theoll. Traj. 1662. 4. Selectae disputt theol. Ultraj. 1648 — 69. 5 Voll. 4. — De ceteris inter Reformatos theologis scholasticis cf. Buddeum I. c. p. 377 sqq. Walch Biblioth, theol. selectal, p. 218 sqq. Heinrich I. c. p. 354 sqq. Hagenb. I. c. p. 31. 33. — Simpliciorem et liberaliorem methodum secutus est Jo. Henr. Heidegger († 1698): Corpus theologiae christianae. Tiguri (1696. 4) 1700. 2 Voll. fol.

<sup>14)</sup> Summa doctrinae de foedere ac sacramentis Dei. (Amst. 1648) Frcf. ad M. 1703. Ed. VI. E.j. Summa theologiae ex s. scripturis repetita. 1661.

<sup>15)</sup> Ex foederali methodo cuncta ad notionem et ordinem foederum a Deo cum hominibus initorum referuntur atque duplex foedus distinguitur, foedus naturae s. operum, nexus hominum cum Deo ante lapsum, et foed. gratiae, quod post lapsum exstitit, ac triplex esse dicitur: ante legem, sub lege et sub evangelio. Quam methodum multi socuti sunt. inprimis Moma, Burrmannus, Braunius, Gürtlerus, Witaius, inter Lutheranus Sam. Pufendorfius, Jo. Wolf. Jäger. quorum scripta recenset Heinrich l. c. p. 362 sqq.

duerunt. Alii alias methodos secuti sunt 16). Nam inter Reformatos major tractandae theologiae varietas exstitit, quam inter Lutheranos. Ut vero discrimina, quae inter utramque evangelicam ecclesiam intercedebant, brevi complectamur, ea redeunt huc: Reformati majore cum pondere formale protestantismi principium de summa scripturae s. auctoritate premebant, atque in disciplina sua efformanda magis intellectu regebantur, quam sensus fervore, unde non solum in decretis de Jesu Christi naturis et de coena sacra liberius sentiebant, sed etiam in exstruendo orthodoxiae systemate magis sibi constabant, quam Lutherani, id quod e rigore patet. quem in exponendo praedestinationis dogmate prodiderunt. Hinc etiam intelligitur, cur scripta symbolica inter Reformatos nunquam tantum auctoritatis, quantum inter Lutheranos nanciscerentur (p. 157), cur reformata ecclesia ad tolerandam saltem aliquam sentiendi libertatem proclivior esset atque in tradendae theologiae dogmaticae modo majorem varietatem admitteret, quam lutherana. Praeterea in constituenda reformata theologia jam ab initio humanitatis litterae, quarum sapientia Zwinglius et Calvinus optime imbuti erant. majorem vim exercebant, quam in lutheria, neque earum lumina in ipsius severissimae orthodoxiae dominatione prorsus exstincta sunt, quapropter artis exegeticae studia inter Reformatos multo laetius florebant, quam inter Lutheranos. Lutheria autem ecclesia, cui immortalis conditor ingenii sui, inter ethicos et religiosos angores efformati et mysticorum scriptorum studio nutriti, formam impresserat, reformatam pietatis vigore, profunditate et ubertate superabat, quae illius praestantia ex ingenti asceticorum scriptorum et sacrorum carminum copia dilucidissime patet 17).

Romana ecclesia antiquatam suam ac desperatam causam contra ingravescentem protestantismi vim et impetum in con-

<sup>16)</sup> Velut oeconomicam Melch. Leydecker, trajectinus theologus, Coccejanorum adversarius († 1721), qui in libro: "De oeconomia trium personarum in negotio salutis humanae libri VI, quibus universa reformata fides ex certis principiis congruo nexu explicatur, demonstratur ac defenditur" (Traject. 1682. 12) ordinem dogmatum e negotiis personarum trinitatis in salutis humanae negotio occupatarum constituit.— Summam fidei Reformatis inde a Calvino usque ad Schleiermach. Probatae, excerptis ex eorum scriptis illustratam, composuit et subacto judicio prosecutus est Alex. Schweizer: Die Glaubenslehre u. evang. reform. Kirche. Zürich 1844—47. 2 Voll.

<sup>17)</sup> Schweizerus I. c. p. 7 sqq. omne utriusque coetus discrimen in eo ponit, quod Reformati religionem christ. ab ethnicis, Lutherani a judaicis elementis, quibus Catholici eam inquinassent, repurgare stuductint. Sed in eo discrimine commonstrando subtillus quam verius versatur.

ľ

formam atque simpliciorem expositionem cernitertia ad quartam periodum muniverunt potissis Baumgartenius († 1757 cf. § 94) et chaelis († 1791) 9).

Fere eundem cursum theologia dog Liberation enim ac jag matos tenuit. proclivior Zwinglii 10) († 1531) raz auctoritati, quam severior Calvini Augustini sententiam composita, old suis lutheriae ecclesiae Melanch institutione religionis christianae 🗚 Melanchthonis locos insigni inco elegantia longe superavit 12).

ars in reformata quoque ecco disberto Voetio 13), 777

gium adscendit. Alii aut. . Jebát atholicae . Petavius gium adscendit. Alii au steberrimo et eru-(† 1669), duce et ante aogmatibus 25). Inter lastica barbarie ad bi mange ecclesiae formulam ere studuerunt, maxime Bel-1021) excelluit. Orthodoxae Ro-

<sup>9)</sup> Baumgart ( ... uratius cognoscendae inservit etiam 1759 sq. 8 Voll. Vol. ( ... 1597) catechismus 27).

<sup>10)</sup> Isagoge et falsa religior in Thomae summam. Mogunt. 1619 — 29. XIX

gis magisque prodiit in framentarii in Thomam. Ingolst. 1606. Venet. 1608. Antv. 1621. fol. 'nem para para theoll. libri XII. Salam. 1563. fol.; saep. repetit., ut

loglan Non integrum systema condidit, sed de nonnullis dogmatis comp. 37 gi) non seripsit, quae exstant in ej. Opp. Paris (1613) 1677. Ill

Theologia speculativa et practica. Paris 1691.

<sup>(2)</sup> Theol. dogmat. et moralis. Paris 1693. X Voll. 8. ac saepius.

<sup>24)</sup> Exposition de la doctrine de l'eglise catholique, 1671, saepius cel. Cf. Schroeckh: KG. seit d. Reform. T. VII, p. 280 sqq.

<sup>25)</sup> Paris 1644 - 50. JV Voll.; ed, Clertous Antv. 1700, VI Voll. fol.

<sup>26)</sup> Disputationes de controversiis christianae fidei adv. huj. temporis haereticos. Rom. 1581 — 92. III Voll. fol.; saep. repet. — Argumentum operis recenset Schroeckh l. c. IV, p. 262 sqq.

<sup>27)</sup> Summa doctrinae et institutionis christ. s. catechismus major. Vien. 1554; innumeris vicibus repet; novissime ab Irenaeo Hain. Augustae 1833 sq. IV Voll. 8. Cf. Köcher: Catechetische Geschichte d. päpstl. Kirche (Jena 1753) p. 50 sqq.

Pelicae orthodoxiae adversariis, qui

cos hac periodo primarii evangelicae orin scenam prodierunt Sociniani et ArDeistae et Naturalistae, Pietistae et ohia. Sociniani permiram revet (p. 52) et praecipue dogmata livina Christi natura et de pecArminiani, qui inter Relei mysteria (§ 23) agnovebeatamque constituendam mis calvinianam de praecentiam impugnarunt, et quum siae vinculis soluta librorum S.S.

.. 2), pleraque dogmata simpliciore et

Inexerunt 3) — Etsi Cartesii († 1650)

Inultis reformatis theologis tum ad impugnan
udamque orthodoxiam praesidia suppeditaret, tamen

illius sectatores non defuerunt, qui jam rationalismi se
a spargerent, Roellum dicimus ejusque asseclas (p. 69,

2). — Inter Lutheranos Syncretistae 4), qui Geo.

<sup>1)</sup> Notentur Laelius († 1562) et Faustus († 1604) Socini Socini Summa rel. chr. 1611), Schlichtingius, Völkelius, Sann. et Sam. Crelli, Osterodtius, Smalzius, Wolzoenins, Wissowatius, alii, quorum scripta exstant in Bibliotheca fratrum Polonorum, quos Unitarios vocant. Irenop. [Amèt. 1656] VI Voll. fol. — Cf. B. Crusius: Comp. d. DG. I, p. 430 sqq.

<sup>2)</sup> Hugo Grotius († 1645), Jo. Clericus († 1736), Wetstenius († 1754).

<sup>3)</sup> Arminius († 1609). — Episcopii († 1643) Institutt. theoll. Bibri IV (non ad finem perductae). Opp. Amstel. 1650. — 55. Il Voll. fol. — Phil. a Limborch († 1712): Theol. christiana. Amst. 1686 ac saep. Basil. 1785. fol. — Hagenbach: DG. Ill, p. 55: "Ausser d. Universalismus ist es überhaupt eine mit letsen heterodoxen Elementen versetzte, mehr auf d. Moral, als auf d. starre Dogma hinauslaufende, temperirte Orthodoxie, was den Arminianismus charakteristrt. Der Geistesrichtung nach hat er einige Verwandtschaft zu d. Nüchternh. des Socinianismus, gegen dessen specielle negative Dogmen er sich aber in seinem positiven Sinne gewahrt hat."

<sup>4)</sup> Syncretismus (a συγκορτίζει») universe dicitur doctrina, claro et solido principio distituta, e diversissimarum et vel maxime inter se dissentientium disciplinarum elementis temere conflata ideoque parum sibi constans. "Συγκο, teste Plutarcho (de fraterna caritate, T. VII, p. 910 ed. Reiske) proverbio cretico olim de iis dictus est, qui, quum bellis intestinis inter se pugnarent, invadentibus aliunde hostibus, subito conjungebantur." Wegsch. p. 91. Cf. B.-Crusius Comp. d. DG. 1, p. 347. Calixto ejusque asseclis nomen syncretistarum ignominine causa primum

cilio tridentino omnibus, quibus potvit, munimentis sepire Quod consilium ita optime assequi posse sibi visa est, ut dogmatum, in quibus principii sui discrimen cernebat, sensum a scholasticis doctoribus constitutum publice sanciret. In Scholasticorum, maxime Thomae, vestigiis plurimi etiam theologi incesserunt, qui hujus ecclesiae publicam doctrinam exponerent. Inter quos Suarezius 18) († 1617), Vasquezius 19) († 1604) aliique eminuerunt. Simpliciorem methodum secuti atque ex parte liberiorem mentem professi sunt Canus 20), mon. dominicanus (†1560), Maldonatus<sup>21</sup>) Jesuita (†1583), Hamelius <sup>22</sup>) (du Hamel †1706) et Alexander Natalis 23), mon. dominic. (+ 1724). Ad Protestantium animos captandos Bossuetus 24) (+ 1704) politiore forma et quantum per ecclesiae auctoritatem licebat liberiore sensu catholicam doctrinam exposuit. Ad catholicae doctrinae antiquitatem et veritatem probandam Petavius (†1652) historicam viam ingressus est in celeberrimo et eruditionis plenissimo opere de theologicis dogmatibus 25). Inter eos, qui arte polemica publicam romange ecclesiae formulam contra protestantismum defendere studuerunt, maxime Bellarminus 26) Jesuita († 1621) excelluit. Orthodoxae Romanensium doctrinae accuratius cognoscendae inservit etiam Canisii Jesuitae († 1597) catechismus 27).

<sup>18)</sup> Commentatio in Thomae summam. Mogunt. 1619 - 29. XIX Voll. fol.

<sup>19)</sup> Commentarii in Thomam. Ingolst. 1606. Venet. 1608. Antv. 1621. fol.

<sup>20)</sup> Locorum theoll. libri XII. Salam. 1563. fol.; saep. repetit., ut Viennae 1764.

<sup>21)</sup> Non integrum systema condidit, sed de nonnullis dogmatis commentationes scripsit, quae exstant in e j. Opp. Paris (1613) 1677. Ill Voll. fol.

<sup>22)</sup> Theologia speculativa et practica. Paris 1691.

<sup>23)</sup> Theol. dogmat. et moralis. Paris 1693. X Voll. 8. ac saepius.

<sup>24)</sup> Exposition de la doctrine de l'aglise catholique, 1671, saepius repet. Cf. Schroeckh: KG. seit d. Reform. T. VII., p. 280 sqq.

<sup>25)</sup> Paris 1644 - 50. IV Voll.; ed, Clerious Autv. 1700. VI Voll. fol.

<sup>26)</sup> Disputationes de controversiis christianae fidei adv. huj. temporis haereticos. Rom. 1581 — 92. Ill Voll. fol.; saep. repet. — Argumentum operis recenset Schroeckh l. c. IV, p. 262 sqq.

<sup>27)</sup> Summa doctrinae et institutionis christ. s. catechismus major. Vien. 1554; innumeris vicibus repet.; novissime ab Irenaeq Hain. Augugustae 1833 sq. IV Voll. 8. Cf. Köcher: Catechetische Geschichte d. päpstl. Kirche (Jena 1758) p. 50 sqq.

# § 94. De evangelicae orthodoxiae adversariis, qui tertia periodo exstiterunt.

Praeter Catholicos hac periodo primarii evangelicae orthodoxiae adversarii in scenam prodierunt Sociniani et Arminiani, Syncretistae, Deistae et Naturalistae, Pietistae et leibnitio-wolfiana philosophia. Sociniani permiram reve-lationis theoriam tradiderunt (p. 52) et praecipue dogmata ecclesiastica de trinitate, de divina Christi natura et de peccato originali infestaverunt 1.). - Arminiani, qui inter Reformatos exstiterunt, positiva fidei mysteria (§ 23) agnoverunt quidem, sed ad vitam piam beatamque constituendam quidquam ea valere negaverunt, inprimis calvinianam de praedestinatione et divina gratia sententiam impugnarunt, et quum sobria et solida et ab ecclesiae vinculis soluta librorum S. S. interpretatione uterentur 2), pleraque dogmata simpliciore et liberiore sensu intellexerunt 3) — Etsi Cartesii († 1650) philosophia permultis reformatis theologis tum ad impugnandam scholasticam theologiae formam, tum ad exponendam stabiliendamque orthodoxiam praesidia suppeditaret, tamen inter illius sectatores non defuerunt, qui jam rationalismi semina spargerent, Roellum dicimus ejusque asseclas (p.69, not. 2). - Inter Lutheranos Syncretistae 4), qui Geo.

<sup>1)</sup> Notentur Laelius († 1562) et Faustus († 1604) Socini (F. Socini Summa rel. chr. 1611), Schlichtingius, Völkelius, Joann. et Sam. Crelli, Osterodtius, Smalzius, Wolzogenius, Wissowatius, ali, quorum scripta exstant in Bibliotheca fatum Polonorum, quos Unitarios vocant. Irenop. [Amst. 1656] VI Voll. fol.— Cf. B.—Crusius: Comp. d. DG. I, p. 430 sqq.

<sup>2)</sup> Hugo Grotius († 1645), Jo. Clericus († 1786), Wetstenius († 1754).

<sup>3)</sup> Arminins († 1609). — Episcopii († 1643) Institutt. theoll. libri IV (non ad finem perductae). Opp. Amstel. 1650 — 55. Il Voll. fol. — Phil. a Limborch († 1712): Theol. christiana. Amst. 1686 ac saep. Basil. 1735. fol. — Hagenbach: DG. Ill, p. 55: "Ausser d. Universalismus ist es überhaupt eine mit letsen heterodoxen Elementen versetze, mehr auf d. Moral, als auf d. starre Dogma hinauslaufende, temperirte Orthodoxie, was den Arminianismus charakterisirt. Der Geistesrichtung nach hat er einige Verwandtschaft zu d. Nüchternh. des Socinianismus, gegen dessen specielle negative Dogmen er sich aber in seinem positiven Sinne gewahrt hat."

<sup>4)</sup> Syncretismus (a συγκοπτίζειν) universe dicitur doctrina, claro et solido principio distituta, e diversissimarum et vel maxime inter se dissentientium disciplinarum elementis temere conflata ideoque parum sibi constans. ,, Συγκο,, teste Plutarcho (de fraterna caritate, T. VII, p. 910 ed. Retske) proverbio cretico olim de iis dictus est, qui quum bellis intestinis inter se pugnarent, invadentibus aliunde hostibus, subito conjungebantur. Wegsch. p. 91. Cf. B.- Crusius Comp. d. DG. 1, p. 347. Calixto ejusque absectis nomen syncretistarum ignominiae causa primum

Calixto 5) (+1656. Cf. § 83) antesignano dissentientes ecclesiae christianae coetus sibi reconciliare studebant (§ 86). non potuerunt non orthodoxiae rigorem aliquantum moderare. Ita Calixtus in praeceptis de inspiratione (p. 138), de imagine divina (§ 165), de peccato originali (§ 174) catholicam formulam amplexus est (p. 110, not. 3.). — In Anglia quum Deista e fundamenta doctrinae ecclesiasticae labefactarent (p. 52 ss. p. 80. p. 92): apologetae, quo facilius arcem orthodoxiae defenderent, nonnulla propugnacula hostibus expugnanda reliquerunt et moderatiorem doctrinae formulam proposuerunt. — Pietistae (p. 27 sq.), Spenero (†1705) auctore ac duce, religionem ex artis scholasticae deviis et desertis ad vitae piae vireta reducere studuerunt, ac suae aetati eundem, quem theologi mystici medio aevo, usum praestiterunt, sed mox justo suo rei scholasticae odio ad solidae quoque eruditionis et sobriae artis contemtam abrenti sunt<sup>6</sup>). - Arti et eruditioni, pietistarum studiis in summum discrimen adductae, vindex exstitit in Wolfii († 1754), qui Leibnitii († 1716) placita in artis formam redegerat, philoso-phia 7). Ex qua primum quidem haud pauci theologi adminicula ad probandam et exponendam ecclesiasticam doctrinam petierunt, mathematica (scientifica, demonstrativa) methodo usi, eoque modo novam scholasticismi formam in lucem protulérunt. Inter quos Carpovius († 1768), Ribovius (†1774) Canzius (†1753), Renschius (†1757) et Schubertus 3) (†1774), apud Reformatos Dan. Wyttenba-

per Calovium impositum est. — Hollaz.: Syncret., opinio erronea, suadens' coalitionem partium in ipsa fidei et morum dotrina dissidentium, ut fraternam et ecclesiasticam ineant concordiam, non obstante enrum dissensu."

<sup>5)</sup> Epitome theologiae. Gosl. 1616. Cum animady. Titil. Helmst. 1666.

<sup>6)</sup> Spener: Allyem. Gattesgelahrth. aller gläub. Christen u. rechtschäff. Theologen. Frankf. 1680. ac saep. repet. Evang. Glumbensl. Frankf. 1688. saep. rep. — Breithaupt: Inst. theol. de credendis et agendis. IIal. [1695] 1716 — 32. III Voll. 4. — Joach. Lange: Oeconomia salutis. IIal. [1728] 1730. german. 1738.

<sup>7)</sup> Cf. B. - Crusius I. c. p. 363,

<sup>8)</sup> Carpovii Oeconomia salutis N. T. s. theologia revelata dogmatica, methodo scientifica adornata. Lips. 1787—65. IV Voll. 4. T. l. Ed. II 1752.— Ribovii Institt. theol. dogm. Gott. 1741.— Canz. Comp. theol. purioris. (Tubing. 1752). Fref. et Lips. 1756. Ej. Philosophiae leibnit. et wolf. usus in theologia per praecipua fidel capita. Lips. 1749.— Reusch: Introd. in theol. revelatam. Jen. 1744.— Jo. Ern. Schubert: Introd. in theol. rev. Jen. (749.) 1762. Ed. III. Ej. lastt. theol. dogm. Jen. (1749) 1758. Ej. Comp. theol. dogm. Ilemstet Hal. 1760.— Liberius in utendis wolf. philosophiae adminiculis versatur est Baumgartenius, cf. § 93. not. 9.

chius <sup>9</sup>) († 1779) praecipue inclaruerunt. Quum vero haec demonstrandi ratio et cupido non, ut aevi medii ars scholastica, auctoritatis ecclesiasticae falli nesciae vinculis constringeretur, fieri non poterat, quin; praesertim ex quo a Friderico II, magno Borussorum rege, publica docendi libertas concessa esset, nonnulli armis a wolfiana philosophia suppeditatis etiam contra ecclesiasticam doctrinam uterentur. Praeterea, quum Wolfiani magna cum diligentia naturalem theologiam excoluissent, tandem eo perventum est, ut ad salutem consequendem jam naturalem religionem sufficere crederetur <sup>10</sup>), atque ex Wolfii disciplina hostes rei christianae prodirent, quorum princeps Reimarus († 1768) fuit. Ita omnibus a partibus viam recentissimae theologiae stratam videmus.

# § 95. Periodus quarta.

J. A. H. Tittmann: Pragmat. Geschichte d. Theol. u. Rel, in d. prot. Kirche während d. 2 Hälfte des 18 Jahrh. 1 Bd. Bresl. 1805.— (Fuhrmann:) Die Aufhellungen der neueren Gottesgelehrten in d. christl. Glaubenslehre von 1760—1805. Leipz. 1807.— Tischirner: Beurthetlende Darstellung der dogm. Systeme, welche in d. prot. Kirche gefunden werden, in ej. Memorabilien. Bd. I, 8t. 1 u. 2. 1810. 11.— Versuch einer Darstellung d. neuesten Gesch. des Rational. u. Supranat., in Fries, Schröter u. Schmid: Oppositionsschr. f. Theol. u. Philos. 1831. 1 H. p. 1—75.— Gieseler: Rückblick auf d. theol. u. kirchl. Entwickelung d. letzten 50 Jahre. Gött. 1837.— Tholuck: Gesch. d. Umwälung, welche well 1750 auf d. Gebiete d. Theol. in Deutschland Statt gefunden, in Hengstenberg: Evang. KZ. Decemb. 1838. et in Tholuck: Vermischte Schriften. II Bd. 1 Abhdl.— Der gegenw. Zustand d. Dogmatik, in (Berliner) Literar. Zeitung. 1843. Nr. 63. 88. 103. Juhrg. 1844. Nr. 10 s.

Eximia rerum theologicarum conversio, quae inde a seculo proxime praeterito medio exstitit, ad tres potissimum viros revocanda est, Ernestium († 1781), Semlerum († 1791) et Kantium († 1804). — Ernestius, etsi ipse

<sup>9)</sup> Tentamen theol. logm. methodo scientifica pertractatae (Bera 1741 sq. III Voll.) Frcf. ad M. 1747. IV Voll. — De ceteris reform. eccl. theologis, qui plus minusve Wolfium secuti sunt, cf. Hagenbach DG. III, p. 220 sq.

<sup>10)</sup> Hase Huit. p. 49: — "Diese Scholastik ohne den geistigen Zwang einer unfehlb. Kirche musste bald in dem Bedürfniss threr Beweise auch das Recht eines Gegenbeweises erkennen, u. in der selbstständig aufgestellten natürl. Theol., obwohl diese nur ein Abstract v. christl. Dogmen war, zur Meinung einer Selbstständigk, in relig. Dingen gelungen, die sich dem Worte der Kirche u. h. Schrift auch entgegensetzen konnte."

<sup>1)</sup> Man mag hinzusetzen J. D. Michaelis, — besonders neue Bahnen machend für d. A. T., freilich ohne d. grossen Sinn v. J. G. Herder u. ohne d. Geschmack v. J. G. Eichhorn zu besitzen." Baumg. Crusius Comp. d. DG. 1, p. 446.

ab orthodoxiae ecclesiasticae decretis vix deflecteret, tamen grammaticae S. S. interpretationis, ab ipso commendatae (p. 150), usu effecit, ut in dies clarius pateret, quantum inter biblicam et ecclesiasticam doctrinam discrimen intercederet. Semlerus vero tum historica librorum ss. interpretatione, tum immensis studiis, quibus dogmatum historiam illustravit et locupletavit, quam plurimos edocuit, religionis christianae decreta in publicis ecclesiarum formulis tradita per longum seculorum decursum sensim efformata et exculta esse. Denique per Kantium, qui theoreticam rationem ad divinas res cognoscendas invalidam esse fidemque Deo et animorum immortalitati habendam tantummodo practicae rationis legibus et commodis niti docebat, altissima orthodoxiae, quippe quae decretis suis theoreticae rationis cancellos, a Kantio constitutos, longissime excessisset, fundamenta labefactata sunt. Kantius, etsi theoreticae rationis vim arctioribus, quam par esset, finibus circumscriberet perperamque religionis indolem et naturam in sola honestate reponeret (p. 21) et in positiva re christiana nihil nisi ethicae et rationalis religionis vehiculum cerneret, tamen de christiana theologia immortaliter eo meritus est, quod philosophiam a populari levitate, quae Wolfii disciplinam secuta fuerat, ad majorem artem et ethicam severitatem reduxit ad felicem philosophandi successum accurato facultatum et finium cognitionis humanae examine opus esse, atque omnes rerum divinarum notiones ad ethicorum principiorum normam exigendas esse (§ 10 et 83) docuit. — Postquam Semlerus a. 1760 orthodoxam de N. T. daemoniacis hominibus opinionem impugnaverat (§ 158), deinceps omnia orthodoxiae ecclesiasticae decreta sub accuratum examen vocata, ac si non prorsus abjecta, tamen eximie immutata et recentioris culturae rationibus accommodata sunt. Talis autem atque tanta fuit rerum conversio, ut funestissimum discidium, quod olim reformatam et lutheriam ecclesiam sejunxerat, certe intra theologiae fines tolleretur, atque ipsi ii, qui, quamtumvis inter semet ipsos dissentirent, tamen de supernaturali et miraculosa revelatione in ss. litteris facta pie agnoscenda consentiebant, plus minusve a doctrinae in publicis ecclesiarum formulis sancitae principiis et decretis deflecterent et rationalismo in dies magis increbescenti plura concederent, quam per summam supranaturalismi legem liceret. Inter quos praecipue notandi sunt Töllnerus (†1774), Danovius (†1782), Doederlinus (1792), Morus (†1792), Storrius (†1808), Reinhardus (†1812), qui uterque suo tempore pro validissimis supranaturalismi columnis habebantur, Schottus (+1835), Augustius (+1841), Bretschneiderus (qui posthac controversiis suis eum

severioris orthodoxiae patronis sensim eo adductus est, ut nunc fere nihil distet a rationalistis, cf. § 28), Knappius, Hahnius, Steudelius, Chenevierius (theol. genevensis) Böhmerus, J. T. Beckius et Fleckius<sup>2</sup>). Quibus omnes ii obstant, qui, etsi pro philosophiae, quam in exponenda et illustranda theologia sequebantur, diversitate in diversissimas partes discederent, neque raro infesto odio se exacerbarent. in eo tamen convenerunt, quod, rejecta miraculosae revelationis et inspirationis notione, religionis christianae, sive biblicae, sive ecclesiasticae, argumentum ex animi humani natura et legibus explicarent ac dijudicarent, quos eam ob causam communi rationalistarum nomine comprehendere non dubitamus. Severiorem Kantii formulam amplexi sunt Tieftrunkius († 1837), Jo. Guil. Schmidius († 1798), Car. Chr. Ehrh. Schmidius († 1812), Staeudlinus († 1826), J. E. C. Schmidtius († 1831) et Ammonius 3).

<sup>2)</sup> Töllner: System d. dogm. Theologie. Nürnb. 1775. 2 Bde. – Danovii Theol. dogm. institutio. Jen. 1772 – 76. 2 Voll. – Döderlein: Institutio theologi christiani. Altd. (1780.) Ed. VI, cur. Junge Danovii Theol. dogm. institutio. Jen. 1772 — 76. 2 Voll. — Döderlein: Institutio theologi christiani. Altd. (1780.) Ed. VI, cur. Junge 1797. Il Voll. [Suo tempore operum dogmaticorum praestantissimum.] — Morus: Epitome theol. christ. Lips. (1789) Ed. V cur. Höpfner 1821. Ej. Commentarius exeg.-hist. in suam theol. chr. epit. ed. Hempel. Lips. 1797 — 98. Il Voll. — Storr: Doctrinae christ. pars theoretica. Suitg. (1793.) 1807. Uebers. mit Erläutt. vornehml. aus d. Vfs. eigenen Schriften v. C. Ch. Flatt. Stuttg. 1803. 2 Aufl. I Bd. 1813. — Reinhard: Vorless. üb. Dogm. mit lit. Zusätzen herausg. v. Berger. Sulzb. 1801.; 4 u. 5 Ausg. v. 8 chott, ebdas. 1818 u. 24. Höpfner: Epitome theol. christ. e Reinhardi acroasibus descripta pluribusque observ. auct. Ed. II. Lips. 1819. — Schott: Epitome theol. chr. dogm. Lips. (1811) 1822. [Cf. quae de posteriore Schotti sententia dogm. no-wimus § 28.] — Augusti: System d. christl. Dogmatik nach dem Lehrbegriff d. luth. Kirche. Leipz. (1809) 1825. — Bretschneider: llandb. d. Dogm. d. evang. Kirche. Leipz. (1814) 1838. 4 A. 2 Bde. Ej. Die relig. Glaubenslehre nach d. Vernunft u. Offenb. Hal. (1843) 1846. 4 Aufl. Ej. Systemat. Entwicklung aller in d. Dogmat. vorkomm. Begriffe. Leipz. (1805) 1841. 4 Aufl.; quo in libro historica et literaria dogmatices pars bene pertractatur. — Knapp: Vorless. üb. d. christl. Glaubensl., herausg. v. Thilo. Halle (1827) 1836. Hahn: Lehrb. d. christl. Glaubensl. Letpz. 1828. — Steu de li: D. Glaubenslusenschaft. Bresl. 1840. — Böhmer: Die christl. Dogmat. od. Glaubenslusenschaft. Bresl. 1840. — Böhmer: Die christl. Dogmat. od. Glaubenslusenschaft. Bresl. 1840. — Böhmer: Die christl. Dogmat. od. Glaubenslusenschaft. Bresl. 1840. — Böhmer: Die christl. Dogmat. od. Glaubenslusten den bibl. Urkunden. Stuttg. 1840 sq. [Opus nondum ad linem perductum, de quo cf. Zeller l. c. p. 726 ff.] — Fleck: Syst. d. christl. Dogm. I Thl. Letpz. 1846. [De quo cf. Röhr: Krit. Pred. 1851. Ichnerotien d. Rec. 1851. Ichnerotien d. Rec. 1851. Ichnerotien d. Rec. 1851. Ichn

<sup>3)</sup> Tieftrunk: Dilucidationes ad theor. rel. chr. partem. Berol. 1793. Ej. Censur d. prot. Lehrbegriff's nach d. Principien d. Re-

Kantii disciplinam a Friesio († 1843) emendatam de Wettius ad theologiae institutionem ita applicavit, ut in ecclesiae decretis aesthetica idearum involucra ac divinationis (Alnung, cf. § 8, not. 3) modos et formas cerneret \*); nuper vero magis ad Schleiermacherum se composuit nec non tenuem quandam orthodoxiae umbram captare studuit \*5. — Ex iis, qui non e certa schola philosopharentur, simpliciores et populares rationalismi formas in medium protulerunt Eckermannus († 1836), Henkius († 1809), Wegscheiderus aliique \*), subtiliores magisque ad ecclesiae usum et commodum compositas Hasius et Baumgarten-Crusius \*7) († 1843). — Perdiu anceps et controversus suit fructus, quem theologia dogmatica e Schellingii et He-

ligionskritik. III Bde. Berl. 1791 — 95. I Thl. 2 Aufl. 1796. Ej. Religion der Mündigen. 2 Bde. Berl. 1800. — Joh. Wilh. Schmid: Ueb. christl. Rel., deren Beschaffenh. u. zweckm. Behanell. als Volkslehre u. Wissensch. Jen. 1797. — C. Chr. E. Schmid: Philos. Dogmatik. Jen. 1796. — J. E. C. Schmidt: Lehrb. d. christl. Dogmatik. Jen. 1800. Ej.: Christl. Religionslehre. Giess. 1800. — Stäudlin: Ideen z. Kritik d. chr. Rel. Gött. 1791. Ej. Dogmat. u. Dogmengesch. Gött. (1800). 1822. 4 Aufl. [Auctor posteriore vitae aetate supranaturalismum professns est.) — Ammon: Summa theol. christ. Lips. (1803) 1830. Ed. IV. Ej. Entwurf einer wissenschaftl. pract. Theol. Gött. 1797. [Ammonius inde ab a. 1812 ad supranat. se convertit (cf. § 28), sed a. 1835 in libro a nobis § 52 commemorato ad pristinam sententiam rediit.]

<sup>4)</sup> Bibl. Dogmat. Berl. (1818) 1830. 3 A. — Dogmat. d. prot. Kirche nach d. symb. Büchern u. d. ält. Dogmatikern beider Confessionen. Berl. (1816) 1840. 3 A. Ueb. Relig. u. Theol. Berl. (1815) 1821. 2 A. — Cf. Ueb. de Wettes idealsymbol. Behandl. d. Lehre v. Christi Person u. Amt; in Hengstenberg: Evang. KZ. 1839. Nr. 51 — 56.

<sup>5)</sup> Das Wesen des christl. Glaubens aus d. Standpuncte des Glaubens. Basel 1846. Cf. Röhr: Krit. Pred. Bibl. 1847. 1 H.

<sup>6)</sup> Eckermann: Compend. theol. christ. theoret. bibl. - hist. Alt. (1791) 1792. Ej. Handbuch f. d. system. Stud. d. christl. Glaubensl. Alt. 1801—3. 4 Bde.— Henke: Lineamenta institutionum fidei christ. Helmst. (1793) 1795.— Wegscheider: Institt. theol. christ. dogmaicae. Hal. (18-5) 1844. Ed. VIII.— Cramer: Vorless. üb. d. christl. Dogmat. Herausgeg. von Näbe. Leipz. 1829.— (Schumenn) Mehanchth. redivivus ad. d. ideale Geist des Christenth. Leipz. 1837.— Supranaturalismi et rationalismi systemata junctim tradidit et comparavit Tzschirner: Vorless. üb. d. christl. Glaubensl. Herausg. v. Hase. Leipz. 1829.— Ad Socinianorum sententiam se composuit Lobeg. Lange: Die Glaubenslehren d. ev.-prot. Kirche auf d. Grund derreinen Schriftlehre entwickelt. Jen. 1835. Ej. Exercitt. examinatoriae ad theol. dogmat. et hist. dogmatum spectantes. Lips. 1846.

<sup>7)</sup> Hase: Lehrb. d. ev. Dogmat. (Stuttg. 1826) Leipz. 1842, 3.4 - Baumg. - Crusius: Grundriss d. ev. kirchl. Dogmatik. Jen. 1830

gelii († 1831) pantheistica disciplina perciperet 8). Etai cnim non deessent, qui, horum philosophorum dictamina sequentes, severissimos se doctrinae ecclesiasticae patronos gererent altoque supercilio alios sentiendi modos despicerent. inter quos Daubius?) († 1836) et Marheineckius 10) († 1846) primum locum tenent: tamen susceptam causam non egerunt nisi ita, ut plerasque quidem ecclesiasticas formulas servarent, sed novum iis sensum, ex istius philosophiae principiis petitum, a biblica autem et ecclesiastica sententia toto coelo distantem adeoque ei haud raro e regione contrarium (p. 20), supponerent eoque modo multorum imperitorum oculos praestringerent. Accedit, ut simillimis artificiis catholicae quoque ecclesiae instituta ac decreta expoliri et commendari possint. Hegelianae disciplinae mentem erga christianae religionis placita verius procul dubio Straussius <sup>11</sup>) declaravit, qui diligentissimo dogmatum examine ad illius philosophiae normam instituto, summum discrimen, quod inter rem christianam et disciplinam hegelianam intercedit, in clarissima luce collocavit atque uberrimum biblicae et ecclesiasticae doctrinae argumentum ad paucissimas eas-

<sup>8)</sup> Cf. Baumg. - Crusius: De philosophiae hegelianae usu in re theologica. In ej. Opuscc. Jen. 1836. Nr. 1.

<sup>9)</sup> Daubius e Kantii disciplina profectus, posthac ad schellingianam se convertit, quam secutus est in libris: Theologumena s. doctrinae de rel. christ. ex natura Dei perspecta capita potiora. Heidelb. 1806. Einleit. in d. Stud. der christl. Dogmat. Heidelb. 1810. Tandem hegeliaum sententiam professus est in libris: Die dogmat. Theol. jetziger Leit od. die Selbstsucht in d. Wissensch. des Glaubens u. seiner Artikel. Heidelb. 1833 [de quo libro cf. Baumg. Crusii judicium in Röhr: Krit. Pred. Bibl. 1834. 3 H. p. 471 ss.]; Prolegomena zur Dogmatik. Herausg. v. Marheine cke u. Dittenberger. Berl. 1839. System d. christl. Dogmat. Berl. 1841—44. 2 Bde. Cf. Straussi Schleiermacher u. Daub in ihrer Bedeutung für d. Theol. uns. Zeit, in Ruge u. Echtermayer: Hall. Jahrib. 1889. Nr. 18 ss. 39 ss. Rosenkranz: Erinnerungen an Daub. Berl. 1887.

<sup>10)</sup> Die Grundlehren d. chr. Dogmat. als Wissenschaft. Berl. (1819) 1827.

<sup>11)</sup> Die christl. Glaubensl. in threr geschichtl. Entwickelung u im Kampfe mit d. modernen Wissensch. dargesteilt. Tüb. 1840 – 41. 2 Bde. Cf. K. F. Fischer: Die specul. Dognat. v. Strauss. Tüb. 1841. Köster: Die christl. Glaubensl. des Dr. Str. – beleuchtet. Hann. 1841. Kratander: Antistrauss. Stuttg. 1841. Weisse: Die geschichtl. Voraussetzungen der Strauss'schen GL. in 111 gen: Zeitschr. f. d. hist. Theol. 1842. 3 H. p. 101 ss. Kahnis: Die moderne Wissenschaft des Dr. Str. u. d. Glaube uns. Kirche. Berl. 1842. Boden: Zur Beurtheilung d. christl. Glaubensl. d. Dr. Str. Frankf. 1842. Hanne: Der moderne Nihilismus u. d. Strauss'sche Glaubensl. Frkf. 1842. Rosenkranz: Kritik d. Principien der Strauss'schen GL. Leipz. 1844.

que tennissimas notiones, e pantheismo depromtas, ad vitam piam beatamque constituendam prorsus invalidas, reduxit. - Novam et ingenuam in exponenda theologia dogmatica viam ingressus est Schleiermacherus 12) (+1834), qui, certae philosophorum scholae non addictus, publica ecclesiae evangelicae decreta e pietatis sensu, quo quis se tum e Deo suspensum (p. 11 ss.), tum Jesu Christo, utpote salutis suae auctori, obnoxium et conjunctum noverit, magno cum dialectico acumine interpretatus est, ita tamen, ut plerumque iis liberiorem, quam quo in publicis ecclesiae formulis sancita sunt, sensum substitueret. Schleiermacherus splendido suo exemplo probavit, quam amice mentis liberalitas, illa quidem justis finibus conclusa, cum animi pietate conspirare possit, et egregie eo meritus est, quod majestatem Christi non tam in accuratiore rerum divinarum sapientia et institutione, quam in ejus vita, conscientiae de Deo plenissima, et in vi vitali sanctissima, ab illo ad fideles transmissa, quaerendam esse, quam plurimos edocuit Verum enimyero ille pietatis sensus ad Christum spectans, quum pro ingeniorum et culturae varietate in aliis alius sit, profecto, nisi universalibus rationis legibus et ideis regitur, per se spectatus, nullam regulam praebere potest, qua in rebus ad religionem spectantibus verum a falso distinguatur, unde factum est, ut non pauci, qui Schleiermacheri ingenio et acumine destituti erant, illo principio ad quaevis obsoleta et absurdissima denuo stabilienda abuterentur. Summam Schleiermacheri sententiam ac disciplinam secuti sunt varii generis et rationalistae et supranaturalistae. Inter sectatores ejus integram theologiam dogmaticam exposuerunt Nitzschius (§83) et Twestenius 13), quorum ille e bibliis ss., hic e Lutheranorum libris symbolicis supranaturalismi systema exstruxit. — Denique potissimum inde ab a 1817 in scenam prodierunt, qui severiorem librorum symbolicorum orthodoxiam in vitam revocare novisque artificiis expolire studuerunt, posthac autem in duas partes abierunt, moderatiorem, unioni cum Reformatis initae vel ineundae

<sup>12)</sup> Der christl. Glaube nach d. Grundsätzen d. evangel. Kirche. Berl. (1821) 1830 s. Ej. Sendschreiben üb. s. GL. in Ullmann u. Um breit Theol. Studd. u. Kritt. 1829. 2 u. 3 H. Cf. Heinr. Schmid: Ueb. Schl. GL. Leipz. 1835. Rosenkranz: Kritik d. Schl. GL. Königsb. 1836. Schaller: Vorlessungen üb. Schleierm. Halle 1845. Steffensen: Beiträge z. Verständniss der Schl. GL., in Pelt Mitarbeit. 1839. 2 H. p. 104 ss. Ceteros libros de theologia Schleiermacheri recenset Bretschneider: Entwickelung etc. p. 1215.

<sup>13)</sup> Nitzsch: System d. christl. Lehre. Bonn (1829) 1843. 5 A. – Twesten: Vorless. üb. d. Dogmat. d. ev. luth. Kirche. 1 Bd. Hamb. (1826) 1838. 4 A. Il Bd. 1 Abthl. 1837.

non infestam, et severiorem (Scheibelius [† 1844], Guerikius, Rudelbachius), quae genuinam Lutheri formulam acrius tenet suamque antiquae fidei constantiam inter ipsas persecutiones, quas a magistratu civili in Borussia diu perpessa est, fortissime servavit. Sed e neutra parte hucusque essitit, qui integrum systema dogmaticum conderet 14).

Inter pontificios theologos paucissimi hac periodo Scholasticorum vestigia presserunt 16, plerique liberiore et simpliciore methodo usi ecclesiae suae doctrinam exposuerunt 16, neque pauci 17) ad catholicam sententiam nova facie exornan-

<sup>14)</sup> Novae orthodoxiae patroni causam suam agunt in Hengstenberg: Evangel. Kirchenzeitung. Berl. 1827 ss. (cf. Dav. Schulz: Wesen u. Treiben d. Berl. ev. KZ. Bresl. 1839); severiores Lutherani in Rudelbach u. Guerike: Zeitschr. f. d. luth. Theol. u. Kirche. Leipz. 1840 ss. — De iis, qui inter Reformatos etiamnunc severiorem Calvinismum profitentur, cf. Hase KG. p. 538 ss. 5 A.

<sup>15)</sup> J. Perrone (theol. rom., Jesuita): Praelectiones theologicae. Ed. altera mediolanensis. Insbr. 1846. VIII Voll. Ej Prael. theoll. in compend. redactae. Lovan. 1846. Il Voll. — Ignat. Penka (theol. cracov.): Praelectt. ex theol. dogm. Cracov. 1844—45. IV Voll. — Parcius scholastica arte utitur Liebermann: Institt. theoll. Mogunt. (1819) 1844. IV Voll.

<sup>16)</sup> Wiest: Institutt. theoll. Ingolst. 1782—88. IV Voll.— Klüpfel (liberalior theol.) Institt. theol. dogm. Vindob. 1789—90. II Voll.—Dobmayer: Systema theol. cathol. Solisb. 1807—19. VIII Voll. Ej. Instit. in compend. redactae. Solisb. 1823. II Voll.—Brenner: Freie Dartellung d. Theol. tn d. Idee des Himmelreichs. Oder Neueste kath. Dogmat. Bamb. u. Witzb. 1815—18. 3 Bde. Ej. System d. kath. specul. Theologie. Regensb. 1832—38. 2 Bde.—Buchner: Summa theol. dogmat. Monach. 1829—80. III PP. in 4 Voll.—Klee: Summa theol. Dogmat. (Mainz 1834s.) 845. 3 Auft. 8 Bde.—Berlage: Christkath. Dogmat. I Bd. Münst. 1839. 2 Bd. 1 Abthl. 1846.—Kuhn: Kath. Dogmatik. I Bd. Tilb. 1846.—II ermes († 1831) Einleit. in d. christ-kath. Theol. Münst. (1819—29) 1831—34. 2 Auft. 2 Bde. Ej. Christkath. Dogmatik, nach H. Tode herausg. v. Achterfeldt. Minst. 1834. 3 Bde. (opus non ad finem perductum). Hermes in sa dubitando ad fidem progrediendum esse docuit causaeque catholicae necessitatem et argumentum philosophicis rationibus probare studuit. Quae Hermes ii ratio quum summae auctoritatis erclesiasticae fundamenta labefactare videretur, anno 1835 a Gregorio XVI, pontif. rom., publice damnata est.

<sup>17)</sup> Zimmer: Theol. specialis theoret. Landesh. 1802 — 6. IV Voll. — Thanner: Wissenschaftl. Aphorismen d. kath. Dogmatik. Landsh. 1816. — Staudenmaier: Encyklopädie d. theol. Wissensch., als System d. gesamten Theol. Mainz (1834) 1840. Ej. Geist d. göttl. Offenbarung. Giess. 1837. Ej. Philosophie des Christenthums, od. Metaphystk d. heil. Schrift als Lehre v. d. göttl. Ideen u. ihrer Entwickelung in Natur, Geist u. Geschichte. 1 Bd. Giess. 1840. Ej. Christ.kath. Dogmat. 2 Bde. Freib. 1844. 3 Bd. 1 Abthl. 1845. — Seculo

dam et infucandam nostrique aevi ingenio, quantum id quidem intra ecclesiasticae auctoritatis cancellos licet, accommodandam ne adminicula quidem, e disciplinae a recentioribus Protestantibus, potissimum Schellingio, Hegelio et Schleiermachero, traditae principiis petita prorsus reformidaverunt.

proxime superiore Stattlerus (Theol. christ. theoret. Ingolst. 1776 — 80. VI Voll.) ad Wolfium, Schwarzius (Handb. d. christl. Religion. Bamb. u. Würzb. 1793s. 2 Auft. 1797. 3 Bde.) ad Kantium se composuerat.

# THEOLOGIAE DOGMATICAE.

### PARS PRIMA.

#### Doctrina de Deo

sive theologia strictissime dicta.

Meiners: Doctrina de vero Deo. Lemgo 1780. 2 Voll. — Christ. Weiss: Vom lebendigen Gott u. wie der Mensch zu ihm gelange. Leipz. 1812. — C. H. Weisse: Die Idee d. Gottheit. Dresd. 1833. — Ritter: Ueb. die Erkenntniss Gottes. Hamb. 1836. — C. P. Fischer: Die Idee der Gottheit. Stuttg. 1839. — Sengler: Die Idee Gottes. Erster od. hist. krit. Theil. 2 Thl. 1 Abihl.: Die speculat. Theol. Heidelb. 1845 — 47. — Nenbig: Die philos. u. christl. Gotteslehre in ihrem Einklange dargestellt. Nürnb. 1831.

#### § 96. Conspectus.

Persuasio de Deo omnis religionis fundamentum est. Ut vero vitam piam, honestam et beatam agamus et ad Dei in ejus regno consortium perveniamus, non sufficit, ut Deum esse credamus, sed etiam requiritur, ut, quantum id quidem per angustos his in terris intelligentiae nostrae cancellos (1 Cor. 13, 12. 1 Tim. 6, 16. 1 Jo. 3, 2. Rom. 11, 32) licet, noverimus, qualis sit et quis ejus nexus cum mundo, inprimis genere humano (Hebr. 11, 6). Quocirca doctrina de Deo his tribus partibus absolvitur: 1) de notione et exsistentia Dei; 2) de ejus natura; 3) de ejus efficientia ad mundum spectante. Doctrinae de Deo auctarium erit disputatio de angelis.

# Sectio prima.

#### De notione et exsistentia Dei.

# § 97. De notione Dei.

Quum objectum aliquod definire nihil aliud sit, nisi fines describere, quibus illud pateat: definitio proprie dicta (notio objectiva, realis, adaequata) de Deo, utpote infinita natura,

a nobis finitis mentibus proponi non potest 1). Solas notas, in notione Dei ab animo nostro concepta comparentes, brevi descriptione comprehendere possumus, et quidem optime ita, ut dicamus, Deum esse substantiam 2), vel mentem 3) omnibus numeris perfectam et absolutam, perpetuum mundi principium, neque cum mundo vel animo humano ullo modo confundendam 4). — A biblicis scriptoribus pro populari eorum ingenio et fine artificiosa et subtilis de Deo notio exspectari nequit. Nihilominus nomine Jehovae (2 Mos. 3, 13—15. coll. 6, 3. Apoc. 1, 4. 8) 5) populari modo denique fere idem

<sup>1)</sup> Augustin. de cognit. verae vitae c.7: "Sicut Deus a nullo intellectu valet proprie excogitari, ita nulla definitione potest proprie definiri aut determinari."

<sup>2)</sup> Substantiae nomine ad Deum translato reddimus graecum vīno στασιν (Wesen), etsi notio ab aliis aliter constituatur. Cf. Wegscheid. p. 233: — "Deus non accidens quoddam, sed substantia, h. e. quod non in alio quodam objecto, sed in semet ipso subsistit, — recte dicitu." Jam nonnulli Scholastici Deum substantiam appellare dubitaverunt; nostra aetate Fichtius in eo nomine maxime offendit, scilicet substantiam esse aliquid spatii limitibus circumscriptum perperam opinans.

<sup>3)</sup> Cic. Tusc. I, 27: "Nec vero Deus ipse, qui intelligitur a nobis, alio modo intelligi potest, nisi mens soluta quaedam et libera, segregata ab omni concretione mortali, omnia sentiens et movens ipsaque praedita motu sempiterno."

<sup>4)</sup> Bretschneider (Rel. Glaubensl. p. 29): "Ein Wesen, welches durch d. Einheit des vollkommensten Bewusstseyns mit d. vollkommensten Lebensthätigkeit d. erste u. wirklichste Wesen u. d. leizte Grund alles andern Seyns ist." — Zeller (Theol. Jahrbb. 1845, p. 400): "Das höchste vollkommenste Seyn, welches die Macht üb. alles andere Seyn ist."

<sup>1.</sup> Nomen אורים (nomen τετραγράμματον) in V. T. soli vero Deo Israelitis ἐγχωρίω tribuitur. Malà loci 3 Mos. 24, 16 (quo verbi Deo Israelitis ἐγχωρίω tribuitur. Malà loci 3 Mos. 24, 16 (quo verbi Deo Israelitis ἐγχωρίω tribuitur. Malà loci 3 Mos. 24, 16 (quo verbi Deo Israelitis ἐγχωρίω tribuitur. Malà loci 3 Mos. 24, 16 (quo verbi Deo Israelitis ἐγχωρίω tribuiture de con nominando) interpretatione posteriores Judaci adducti videntur esse, ut ab eo tanquam sanctissimo (Ψρίσιο III) h. e. nomen ab usu profano separatum) pronuntiando abhorrerent ejusque loco nomen אורים א

significatur, quod philosophi absolutum principium (das Absolute) vocant. Atque e singulis locis biblicis facillime singulae notae congeri possunt, quibus numinis absoluti notio absolutur. Dicitur enim Deus omnium rerum creator et moderator potentissimus, sapientissimus, benignissimus (Act. 17, 24 sqq. 1 Cor. 8, 6. Rom. 12, 36., mult. al. locc.), spirituali natura (Jo. 4, 24) et vita in se subsistente gaudeus (1ct. 14, 15. Jo. 5, 26. 1 Tim. 6, 16) omnisque extra semet ipsum vitae fons (Ps. 36, 10. 104, 29. 4 Mos. 16, 22. 27, 16), idenque summa perfectione ethica eminens (Matth. 19, 17. 5, 48. Jac. 1, 13), summus legis moralis lator atque vindex (Rom. 2, 6 sqq. Jac. 4, 12). Eandemque Dei notionem, rectae rationi prorsus consentaneam, etiam libri symbolici exhibent 6).

Ewaldus et Hengstenbergius existimant, an つうつ, incertum 18t. Posteriori sententiae id favet, quod Diod. Sic. 1,94 Hebraeos Deum mam Ιάω appellasse narrat, atque idem nomen alias quoque apud veteleres (Macrob. Sat. I, 18: φράζεο τον πάντων υπατον θεον ξμμεν [άω) obvenit et Gnosticis frequentatum fuisse dicitur. Quod huic senten-<sup>lae</sup> opponitur, ejusmodi futuri formam verborum in 🦰 exeuntium prorsus inusitatam esse, non multum valet, quum nomen sine dubio dudum ante linguae hebraeae documenta, ad nostram memoriam allata, formaretur ejusque sanctitas homines fortasse prohiberet, quo minus formam po-steriori pronuntiationi conformarent. Qui autem priorem sententiam prostentur, ad Theodoretum provocant, quo teste (Quaest. ad exod. 15) Sanaritani Deum IABE appellabant. et ad Origenem, qui ad Psalm. 2 Down IABE appendant. et ad Urigenem, qui ad risam. et al. et a h.d. alten Hebrr. Stuttg. 1836. G. A. Hoffmann: Art. Jehova in Ersch u. Gruber Encyclop. 2 Sect. XV Bd. - 2. Nomen ארוה et frequentissime in plurali numero [de quo cf. § 104 not. 2] ארותים אלה אל, attonitum esse, stupere, colere, significat numen tremendum, colendum. — 3. אלהי צבאות Deus exercituum, a) sc. israeliticorum, h. e. eorum tutor, ut qui causam ejus propugnent: 1 Sam. 17, 45. coll. 2 Mos. 7, 4. 12, 41. b) st. coelestium, h. e. stellarum atque angelorum (cf. § 151, not. 1), quo sensu locutio plerumque obvenit, idem אלהי השמים significat ac in posterioribus V. T. libris אלהי השמים, coeli dominum, celsissimum, θπερχόσμιον. — 4. Cetera Del nomina et epitheta nou egent explicatione. Cf. Baumg. - Crusius: Bibl. Theol. p. 159 — 170.

<sup>6)</sup> Symb, apost, art., 1. nic. art. 1. Conf. Aug. p. 9: "Una essentia divina, quae et appellatur et est Deus, aeternus, incorporeus, impartibilis, immensa potentia, sapientia, bonitate, creator et conservator omnium rerum visibilium et invisibilium." Cat. min. p. 370. maj. p. 488 sqq. — Conf. helv. 3. gall. 1. angl. 1. scot. 1. belg. 1. Cat. heidelb. 26.

#### § 98. De probanda hujus notionis veritate.

Fenelon: De l'existence de Dieu. Amst. 1746. — Mos. Mendelis ohn: Morgenstunden, od. Vorless. üb. das Daseyn Gottes. I Th Berl. (1785) 1785. — Jacob: Prüfung der mendels. Morgenst. ot aller speculat. Beweise für das Daseyn Gottes. Halle 1786.— Ziegler: Beitr. z. Geschichte d. Glaubens an d. Daseyn Gotte. Gött. 1792. — Ammon: Brevis argumentorum pro summi numin exsist. recognitio. 2 Progr. Erl. 1793 sq. rec. in ej. Opuscc. theol Gotting. 1803. Nr. 11 sq. — C. H. Heydenreich: Ueb. Glaube überh. u. über d. Glauben an Gottes Daseyn. In ej. Philos. Taschenb. f. denkende Gottewerehrer. 2 Thl. p. 79 sqq. et: Das Daseyn Gottes u. d. Unsterblichk. als allgem. Glaubensl. dargestellibid. 3 Thl. p. 145 sqq. 4 Thl. p. 43 sqq. — Flatt: Ueb. das Fundament des Glaubens an d. Gottheit, in Süskin d. Magazin 11 St. — Süskin d: Ueb. d. Gründe d. Glaubens an d. Gotth., als ausserweltl. u. f. stch bestehender Intelligenz. Ibidem, 13 St. — Garve Ueb. d. Daseyn Gottes. Bresl. 1802, u. dessen Versuche üb. ver schiedene Gegenstände d. Moral. 5 Thl. Bresl. 1802. — Schott Briefe üb. Rel. u. Offenbar. (Jen. 1326) p. 28 — 70. — Kant: Krit d. reinen Vernunft, p. 611 sqq. (5 Aufl.): "Von d. Beweisgründe der speculat. Vernumft, auf d. Daseyn eines höchsten Wesens 1 schliessen." — Hegel: Vorless. üb. die Beweise vom Daseyn Gottes, Anhang z. Religionsphilos. 2 Bd. — Stau den maier: Kritik der Vorless, Hegels üb. d. Bew. v. Daseyn Gottes, in Jahrb. für Theol. u. christl. Philos. Mainz. Jahrg. 1836. H. 2, p. 251 sqq. Ej. Lehre vom Daseyn Gottes u. v. d. göttl. Namen in (Freiburger) Zeitschr. f. Theol. 1843 (X Bd.) 1 H. p. 3—157. — Fortlage: Darstell. u. Kritik d. Beweise fürs Daseyn Gottes. Heidelb. 1840. — Fricke: Nova argumentorum pro Dei exsist. expositio. P.l. Lips. 1846.

Etsi Deum extra ideam, a nobis de eo conceptam, vere esse demonstrari nequeat, quum demonstratio proprie dicta, qua scientia efficitur, solis in rebus sensui externo et intelectui obnoxiis locum habeat (§ 8): tanta tamen tamque sancta necessitate, animo nostro imposita, ad credendum Deum compellimur, ut si eum esse negare vellemus, nobismet ipsis non constaremus, intimaeque vitae nostrae internum fundamentum everteretur (§ 7). Unde factum est, ut plurimi per sanctam illam necessitatem ad Dei opinionem proni eaque opinione jam imbuti, ea, quae in argumentis ad exsistentiam Dei demonstrandam allatis manca essent ac dubia, parum curarent majoremque iis vim tribuerent, quam quae in iis in est †). Anceps autem ac dubia religionis causa esset, si quod a Wolfianis factum est, solis his argumentis, nequi interioribus et sanctioribus animi necessitatibus et commodi superstrueretur. Nihil autem atheismus emolumenti inde car

<sup>\*)</sup> Baumg. Crusius: Dogmat. p. 23: "Den Schein der Beweiskraft haben sie (d. Bew.) dudurch erhalten, dass bet ihrem Gebrauche das angestammte Gotteswissen immer mitgesprochen u. M. Ergebniss eigentlich bestimmt hat."

plt, quod Deum esse demonstrationis ope doceri nequit; nam ne id quidem, Deum non-esse, demonstrari potest. Quum religiosus et pius animus demonstrationis artificio non egeat, satis intelligitur, cur ss. scriptores Deum esse semper sumunt, neque argumentis probant. Solam majestatem Dei et perfectissimas virtutes ex ejus operibus conspici (Ps. 8, 2 ss. 19, 2 ss. 104. Job. 37—41) docent, aut verum et unum Deum e rerum naturae hominumque historiae contemplatione cognosci posse (Jes. 45, 18 coll. c. 44. Sap. 13, 1 ss. Act. 14, 15 ss. 17, 22 ss. Rom. 1, 19 s.), contra idololatras asserunt.—Sed superest, ut ipsa argumenta ad Dei exsistentiam probandam allata deinceps recenseamus.

# § 99. Argumentum ontologicum.

Anselmi Proslogium s. fides quaerens intellectum, c. 2 sq. Ej. Monologium c. 1—4. Ej. Liber apologeticus contra Gaunilonem etc. Opp. p. 37 sqq. — Cartesii Meditationes de prima philos. (Amstel. 1670) 8 et 4. — Mendelssohnii liber, cf. § 98.

Argumentum ontologicum (ab ontologia, h. e. τῷ λόγφ περὶ τῶν ὅντως ὅντων ἢ νοουμένων, prima antiquioris metaphysices parte dictum), jam a Platone, Cleanthe Stoico, Augustino et Boethio significatum ¹), ab Anselmo Cantuariensi ²), Cartesio ³) et Mendelssohnio ⁴) variis formis accuratius expositum, ab ipsa per-

<sup>1)</sup> Cf. Münscher-Cölln DG. I, p. 120.

<sup>2)</sup> Proslog. c. 2: "Convincitur etiam inspiens [Ps. 14, 1.], esse vel in intellectu aliquid, quo nihil majus cogitari potest. — Et cerie id, quo majus cogitari nequit, non potest esse in intellectu solo. Si enim vel in solo intellectu est, potest cogitari esse et in re quod majus est. SI ergo id, quo majus cogitari non potest, est in solo intellectu: Id ipsum, quo majus cogitari non potest, est quo majus cogitari potest; sed certe hoc esse non potest. Ezsistit ergo procul dubio aliquid, quo majus cogitari non valet, et in intellectu et in re." — Quam argumentationem jam Gaunilo, Anselmi aequalis, Majoris-Monasterii (Mairmoutier) monachus, impugnavit in "libro pro insipiente adversus Ans. ratiocinationem in proslogio." — In monologio An s. Augustini et Boethii argumenta repetiit.

<sup>3)</sup> Distinguitur arg. cartesianum alterum, quod idem est ac anselmianum, et arg. cartes. primum, cujus summa haec est: Nationes nostras esse aut advenitias, aut factitias aut innatas. Ideam de Deo non esse adventitiam. Deum enim non experientia duce reperiri; neque factitiam, nam non arbitrio a nobis effictam esse; ergo esse innatam s. a Deo ipso nobis suppeditatam. — Cf. Cic. Nat. D. 1, 17:—, intelligi necesse est; esse deos, quoniam insitas eorum vel potius innatas qotiones habemus.

<sup>4)</sup> Qui ita argumentatus est: Ens perfectissimum est etiam independens. Tale est, aut non est, tertium non datur. Si non est, causa sit necesse est, cur non sit (?). Quae causa aut in Deo independente est, ant extra eum. Extra eum esse non potest utpote independentem; neque in eo esse potest, nam in notione dei independentis cogitari non potest impossibilitas logica; ergo est.

fectissimi numinis notione (unde arg. a priori appellatur) repetitur et plerumque hac conclusione continetur: Inesse in mente nostra notionem perfectissimae naturae; ad summae perfectionis integritatem vero requiri etiam exsistentiam: ergo perfectissimum numen extra mentis nostrae conceptum vere exstare. — Contra quam argumentationem recte monetur, exsistentiam non esse proprietatem, neque eà alicuius notionis argumentum ampliari. Argumento ontologico, quod plerumque recte pro omnium argumentorum ad Dei exsistentiam probandam allatorum infirmissimo habetur, Hegeliani summum pondus tribuunt 5), neque id mirum, quum Deum personalem esse negent, ejusque exsistentiam in sola hominis de eo idea et conscientia reponant. Nihilominus argumento aliquid veri subest, si ad vim et necessitatem refertur, qua idea de Deo in animo nostro comparet summamque cogitandi et agendi normam praebet 6) (§ 98), ita quidem, ut jure quodam asserere liceat, ex idea de Deo exsistentiam ejus consequi.

#### § 100 a. Argumentum cosmologicum.

Chr. Wolf: De methodo exsistentiam Dei ex ordine naturae demonstrandi. In ej. Horis subsecivis. Marb. 1780. — Kant: Einzig mögl. Belveisgrund zu einer Demonstrat. für d. Daseyn Gottes. Königsb. (1768) 1779. In ej. Verm. Schriften. 2 Bd. Halle 1799. Nr. 2. [Auctor posthac hanc suam argumentationem ipse reprobavit.] J. Fr. Flatt: Fragmentar. Beiträge z. Bestimmung u. Deduction d. Begriffs u. Grundsatzes der Causalität u. zur Grundlegung d. natürl. Theol. in Bezieh. auf die kant. Philos. Letpz. 1788. Ej. Etwas über [gegen] die kant. Kritik d. kosmol. Beweises. In Eberhard: Philos, Magazin. 2 Bd. 1 St.

Argumenti cosmologici, jam Platoni, Aristoteli et ecclesiae patribus, potissimum Jo. Damasceno probati, inprimis vero Leibnitio et Wolfio eorumque asseclis frequentati, duae sunt formae, quarum una ex motuum eventuumque in mundo obviorum successione et nexu,

<sup>5)</sup> Hegel Encyclop. p. 576. 3 A.: "Gott ist nur Gott, in sofern er von sich selber weiss; sein sich Wissen ist ferner sein Selbstbewusstseyn im Menschen u. das Wissen des Menschen von Gott." Cl. Wegscheider p. 289. Strauss Glaubensl. I, p. 399 sq.

<sup>6)</sup> Huc redeunt stiam, quae olim Plato, Augustinus, Boethius monuerunt, nuper Ammonius docuit, Summa p. 100: "Quum idea infiniti, qua Deum concipimus, intellectui canonem praebeat in judicandis veris et falsis, faisum autem ex mero phantasmate judicari et corrigi nequeat, colligitur merito, notioni absoluti, quae mentem humanam occupat et per vim conscientiae et officii etiam impiam arguit, respondere veritatem aeternam in intellectu numinis archetypo."

altera, primum a Leibnitio exposita, ex mundi contingentia repetitur. Argumentatio, qua prior forma continetur, haec est: Animadverti a nobis, aliam rem in mundo ab alia moveri, aliam alius causam, aliam effectum esse. Jam vero nisi infinitum causarum motuumque regressum sive continum velut flumen sine fonte et ostio, a cujus cogitatione animus abhorreat, statuere velimus: oportere nos primam causam concedere, quae non agitetur allunde, sed se ipsam moveat, nec ulli mutationi obnoxia ceteris quae moveantur, fons et principium movendi sit, quoddam πρῶτον κινοῦν, quod Deus sit. - Altera argumenti forma hac conclusione nitiur: Animadverti a nobis perpetuum rerum ortum et interitum, aliam rem ex alia utpote sui causà pendere, res igitur contingentes esse, h. e. causas sui non in se ipsis, sed extra se habere; hinc sequi, mundum quoque, singularum rerum contingentium complexum, contingentem esse ideoque secundum principium de ratione sufficiente acci-piendam esse mundi causam in se ipsa et per se necessariam, h. e. Deum. — Verum enimvero etsi singulae res fluxae sint et contingentes, exinde tamen non sequitur, idem valere de tota rerum universitate. Materialistae enim atque Pantheistae objecerunt, etsi singulae res contingentes sint et interitui obnoxiae, ipsum tamen universum sua vi contineri, ferri ac sustentari, atque singularum rerum ad universum prorsus eandem esse rationem ac accidentium ad substantiam, vel fluctuum, qui assurgant et dissolvantur, ad totius maris motum 1). Atque etiamsi argumentatione illa ad primam causam s. quoddam πρώτον κινοῦν concedendum compellimur, tamen demonstrari non potest, hoc rerum Principium idem esse, quod religiosus et pius animus in perfectissimâ vità, conscientià et libertate praedito, cernit et pie veneratur. Nihilominus argumentum neutiquam contemnendum est. Namque in eo animi humani studium comparet in infinito eventuum mari velut locum quaerens, in quo subsistat et ancoras jaciat, licet longe ampliore et

<sup>1)</sup> Strauss l. c. p. 382: "Die endl. Dinge, indem sie in dem endlosen Wechsel des Entstehens u. Vergehens als einzelne sich selbst aufwen, fallen sie in eine Allgemeinheit zusammen, die sich nicht mehr als ihre Ursäche, sondern als ihre Substanz verhält. Das kosmol. Argument beweist ein nothwendiges Wesen, aber kein ausserweitl., sondern e. ewiges Grundwesen der Welt." p. 383: "Dem gemeinen Vorstellen erscheint die Welt als ein Aggregat einzelner gegen einander zufälliger Dinge, u. weiter hinauf Gesetze. Das beyreifende Erkennen negirt diese Dinge als für sich bestehende Einzelheiten u. steigt zu der allgemeinen Einheit auf, welche dieselben ebenso aus sich heraus, voie in sich zurücksetzt, d. h. die sich zu thnen als die Substanz zu den Accidenzien verhält."

praestantiore, quam quae illo argumento praeberi potest, absoluti principii notione opus sit, ut ardentissimo illi studio vere satisfiat.

# § 100 b. Argumentum teleologicum.

Cicero Nat. Deor. II, c. 36 sqq. [Cetera veterum effata reperis in Pfanner: Systema theol. gentilium c. II, § 6 sqq.] Caivini Institt. lib. I, c. 5. — Chr. Wolf: Vernünftige Gedanken v. den Absichten natürl. Dinge. 1723. — Reimarus: Die vornehmsten Wahrhh. d. natürl. Rel. Hamb. (1756) 1795. 5 A. — Sulzer: Unterredd. üb. d. Schönheit d. Natur. Berl. 1770. — Sander: Von d. Güte u. Weish. Gottes in d. Natur. Berl. 1797. — C. Bonnet: Betrachtl. üb. d. Natur. Herausg. v. Titius. 5 Aufl. Letpz. 1803. — Dahlenburg: Philosophie u. Relig. d. Natur. Berl. 1797 sq. 5 Bde. — Meyer: Die Geister d. Natur. Const. 1820. — Paley: Theol. d. Natur. In deutscher Bearb. v. Hauff. Stuttg. 1887. — Bridgewater-Bücher. Die Natur, thre Wunder u. Geheimnisse. Stuttg. 1836. — 38. 9 Bde.

Hoc antiquissimum et omnium celebratissimum popularique sensui eximie arridens argumentum, cujus nomen a teleologia, doctrina de finibus, depromtum est, ex innumeris ordinis pulcerrimi ac sapientiae res et eventa inter se secundum certas leges connectentis et ad certos fines dirigentis documentis, tum in externa rerum natura, tum in generis humani historia conspicuis, ducitur, ideoque duabus formis proponitur: physicotheologică 1) et historico - theologică. Colligitur enim, haec insignia et admirabilia sapientiae et ordinis finalis exempla cogitari non posse sine rectore et moderatore, summis virtutibus, ad hanc rerum inter se aptarum imaginem animo concipiendam et re exprimendam necessariis, praedito, quem Deum dicamus. — Jam ut a physicotheologica argumenti forma exordiamur, argutius quidem quam verius nonnulli philosophi obmoverunt, consiliorum notiones ab humanis actionibus petitas et in externam naturam temere illatas esse; et qui causarum finar

<sup>1)</sup> Seculo proxime praeterito multi theologi summam operam in Dé exsistentia et majestate e singulis naturae partibus et exemplis, velut e plantarum, lapidum, tonitru natura, e siderum ordine et cursu, etiam exhumani corporis membris demonstranda collocaverunt, unde nomina existerunt phytotheologiae, lithotheol., brontotheol., astroth., melittotheol., testaceotheol. etc. De literatura huc spectante cf. Zeller: Theolog. Jahrbb. 1843. p. 890 sq., ubi omittuntur: Jo. Andr. Schmid: Auris Orodenzueg. Jen. 1694. J. A. Fabricii Hydrotheol. Hamb. 1734.—Nostra aetate F. H. Egerton Bridgewater, comes anglicus († 1829), testamento suo splendida praemia iis exsolvenda constituit, qui Dei omnipotentiam, sapientiam et benignitatem e naturae operibus conspicuam accurate commonstrarent. Ita physicotheologicam literaturam in vitam revocavit in libris, qui dicuntur Bridgewaterbücher.

lium notiones inter humana figmenta ac deliria retulerunt, et iosi delirare dici possunt 2). Attamen argumentum phys. neutiquam ea praestat, quae a solida demonstratione requiruntur. Est enim inductionis, quae dicitur, argumentum. Comsmodi argumentum ut demonstrationis vim habeat, onus est, ut omnes partes, e quibus ducitur, accurate nebis cognitae sint ac perspectae. Jam vero minima tantum mundi pars nobis innotuit, in eaque haud pauca deprehendimus, quae summae sapientiae non solum non consentanca, sed potius valde adversaria videntur. Si vero haec ipsa ex arcanis summae sapientiae decretis constituta esse pie credimus, id nisi per notionis de Deo animo nostro jam insitae vim non credimus. Deinde etsi consilia capi non posse sine mente et conscientia a nemine, qui sanae mentis est, negari possit ideoque in physico rerum ordine rationem efficacem esse recte statuatur: tamen illud argumentum tantummodo ad formatorem et rectorem, non item primum auctorem hujus universi agnoscendum nos perducit, quem exstare, ex cosmologico argumento ponendum est. Denique quum ubique in mundo certus tantum perfectionis modus cernatur, phys. argumenti ope non naminis omnibus numeris absoluti, sed solum valde perfectae rebusque creatis longe perfectioris naturae notionem concipimus. Fere iisdem difficultatibus historico - theologicum argumentum premitur nec nisi eo praestat physicotheologico, quod Deum moralem quoque rerum moderatorem esse evincere studet. Omnino autem neque in physico, neque in morali rerum ordine Dei moderationem mimadverteremus, nisi religionis semen per nativam indolem animis nostris jam altissime inspersum esset. Utcunque vero de teleologico argumento judicatur, id negari nequit, naturae et historiae contemplationem efficacissimum quoddam adminiculum esse ad indolem religiosam, nobis congenitam, excitandam alendamque, ideoque teleologicum argumentum neutiquam veritate destitutum est.

# § 101. Argumentum practicum.

Kant: Kritik. d. rein. Vern. p. 832 sqq. Krit. d. prakt. V. p. 192 sqq. 255 sqq. Krit. d. Urtheilskraft, p. 448 sqq. Vorless. iib. philos. Rel. p. 29 sqq. — A m m o n: Recognitio argumenti ethonomici. Erk. 1806 sq. 2 Progrr.

<sup>2)</sup> Urgent quidem nonnulli (velut Strauss l. c. p. 386 sq.) discrimen, quod inter naturae opificia et hombuum artificia intercedat. Illa enim esse organismos, haec mechanismos; naturae corpora motu cieri interiore et suo, humanas machinas pulsu agitari externo. Sed nikil refert hoc discrimen; in utrisque enim conspicua est consiliorum et finium ratio.

Variae huius argumenti formae e morali hominis natura repetitae sunt. Antiquior et popularis ejus formula haec est: Altissime animo nostro infixam esse honestatis legem, tam sancta et gravi auctoritate nobis imperitantem, ut in perpetuum neque ejus vincula relaxare, neque ejus dictamini nos subducere, neque terrores ejus effugere possimus, sed vel remotissimi ab hominum commercio acta nostra et cogitata ad illius legis normam examinantes nos ipsos aut incusemus vel etiam excusemus non aliter ac si causa dicenda esset coram judice. Ita cogi nos sanctissimum hujus legis latorem et vindicem credere, qui Deus sit. At vero hac argumentatione non absoluti numinis, sed tantum naturae sanctae et justae, hominibus superioris, notio evincitur. -Secundum formulam, quam Kantius non quidem ut demonstrationem proprie dictam, sed tanquam hypothesin moralem (practicae rationis postulatum dixit), licet omni dubio superiorem neque mathemathica scientia inferiorem, proposuit ita concluditur: Hominis animo alte insitum esse summi boni assequendi studium. Summum bonum contineri honestate et felicitate. Jam vero honestatis legi satisfacere illum non posse nisi plerumque posthabito vel etiam oppresso felicitatis studio. Quum vero etiam felicitatis studium homini necessarium sit, neque moralis conscientia temere et injuste leges suas homini imponere possit: cogi nos summum moderatorem agnoscere eundemque externae naturae auctorem, qui cursum rerum ita gubernet, ut in vita post mortem futura justa et aequa inter honestatem et felicitatem ratio constituatur. Cui argumentationi, rudiori eudaemonismo superstructae, plerumque merito opponitur, felicitatis notionem valde relativam esse, veramque ac summam felicitatem, in beata animi tranquillitate positam, a verae honestatis conscientia nunquam sejunctam esse atque externorum bonorum damna nobis resarcire. - Aliis alii formis\*) morale argumentum exposuerunt, quibus plus minusve ad id, quod in hac quaestione verum est, accesserunt. Certissimum enim et cuivis incorrupto necdum falsae sapientiae praestigiis occoecato homini indubitatum est, necessitatem persuasionis de Deo etiam ex honestatis lege consequi, ut supra (§ 7) probavimus.

<sup>1)</sup> Quarum celeberrima est, quam Ammonius argunênti forensis nomine protulit: "Arg. forense fluit e sancto ἰσονομίας amore, humano pectori indito, quo fati injuriam hominumque impotentiam et tyrannidem experti ad judicem divintum provocamus, ut justa sententia culpae vestigia premat, interceptumque et vero turbatum ordinem rerum restituat."

### § 102. Argumentum historicum.

Praeeuntibus veteribus (Cic. Nat. deor. I, 36 sq. Tusc. I, 13) multi Deum esse probaturi ad consensum gentium et potiorum philosophorum in Dei vel deorum opinione provocarunt, omni in re consensum omnium populorum pro lege naturae habendum esse opinantes. At vero etsi largiendum est, in quibusdam, quae vera sunt, ut in notionibus communibus, omnes gentes consentire, non tamen alterum concedi potest, in quo consentiant, id verum esse; experientia enim docet, etiam in erroribus, ut de spectris, de artibus magicis, per secula populos consensisse. Consensus populorum tum demum urgeri potest, si communi eum humanae naturae lege ac dispositione niti probatur.

# § 103. Argumentum apocalypticum.

Storr: Doctr. christ. § 19. — Bretschneider: Handb. d. Dogm. 1, p. 454 sq. — Twesten: Dogmat. II, 1, p. 21 sqq.

Denique veteres ecclesiae nostrae theologi Dei numen etiam ex revelatione in ss. litteris facta probaverunt, Storrius e Jesu et apostolorum miraculis, quippe humana vi et iptelligentia longe superioribus et causam invisibilem eamque sine dubio intelligentem arguentibus 1), demonstrare studuit. Quod argumentum, utpote a revelatione ductum, anocalunticum appellare licet. Sed eo vitio laborat, quod petitio principii appellatur. Nulla enim religio pro revelatione, nullum eventum pro miraculo haberi potest, nisi jam ponitur, Deum esse. Fac vero, ejusmodi res hominum et naturae vi superiores esse, neque ex ea explicari posse, tamen iis non summi et per jectissimi numinis, sed tantum mentis hominibus et naturà superioris notio evinceretur. Illa autem ratio, qua nuperrime Bretschneid, et Twestenius apocalypticum argumentum expoliverunt, qua ex rebus et rationibus, quibus evangelium praeparatum ejusque inter homines propagatio adjuta esset, supremi numinis efficientiam et majestatem piis animis eximie elucere docent, nihil est nisi historico-theologici argumenti (§ 100b) accommodatio ad rem christianam facta. Rectius nos argumentum ad hanc formulam revocandam censemus: In Jesu Christo cernimus vitam piam et religiosam ad summum fastigium evectam, cujus vitae contemplatione tam graviter et sancte commovemur, ut toto animo abhorrescamus a cogitatione, qua talem vitam intimae

<sup>1)</sup> Simillimo modo Cicero de nat. Deor. II, 2—4 Balbum deorum numen ex eorum apparitionibus, ex praedictionibus, praesensionibus et ostentis comprobantem facit.

cum Deo familiaritatis sibi consciam et hac conscientia tam insigniter auctam et splendide illustratam ad inanem imaginationis lusum esse revocandam censetur. Quod si verum esset, profecto omnia everterentur et ad imaginationis fallacias redirent, quibus interna vita nostra augetur et illustratur et sustentatur. Quod ut statuamus, quum a nobis nullo modo impetrare possimus, concedere compellimur, Deum in Christo se manifestasse, patremque in filio conspici (Jo. 14, 7 sqq.)<sup>2</sup>). Tametsi ne haec quidem argumentatio impiis et frivolis hominibus convincendis, sed fidelibus et piis in fide et pietate confirmandis inserviat.

#### § 104. De unitate Dei.

Hennings: Die Einigkeit Gottes — geprüft u. sogar durch heidn. Zeugnisse erhärtet. Altb. 1779. — Dan. Wyttenbach: Diss. de unitate Dei, in Opusco. selectis ed. Friedemann. T. II, p. 78 sqq. — H. E. G. Paulus: Einheit, Geistigk. u. Glauben, als allgemeine Grundbegriffe der Christuslehre betrachtet. Lengo 1788.

Deum unum esse, ex ipsa summi et perfectissimi numimis notione consequitur, quae notio, si ad plura subjecta referretur, sibi ipsi repugnaret. Hoc argumentum a priori, quod dicitur, ita sufficit, ut non egeamus ancipiti inductionis argumento e mundi partium congruentia ducto. Unitas a nonnullis inter attributa Dei refertur, parum recte, quum eo, quod subjectum aliquod semel exstat, argumentum notionis de eo non amplietur. Deum unum esse multis et egregiis librorum ss. locis diserte docetur (5 Mos. 4, 35. 39. 6, 4. 32, 39. Jes. 44, 6 sqq. 45, 5 ss. 21 sq. Mal. 2, 10. Jo. 17, 3. 1 Jo. 5, 24. 1 Cor. 4—6. Rom. 3, 30. Eph. 4, 6. 1 Tim. 2, 5. Jac. 2, 19. 4, 12). Quum sine notione de Dei unitate nullo modo satisfieri possit illi studio, quo homo perfectissimam et secum ipso et cum rebus exteris harmoniam appetit (§ 7): satis intelligitur, cur plerique populi vel saltem eorum sapientes ex polytheismo ad monotheismum emerserint 1).

1) Quod monotheismi studium apud graecos polytheistas ex corum notione de fato et suprema justitia vindicativa, ipsis diis superiore, elucet (§ 150).

<sup>2)</sup> Alio modo christologicam apocalyptici argumenti formam Ullmannus exposuit in Studd. u. Kritt. 1835, 3, p. 602: "Alle Wirkungen im Gebiete der Natur u. des Geistes setzen eine Kraft voraus, aus der sie hervorgegangen. Die Zweckmässigk. weiset uns auf einersprüngl. Weisheit, — d. Wahrheit auf e. Urwahrheit, d. sittl. Güte auf e. Urgutes hin. — Die sittl. Vollendung ist nun das Höchste, da sich in thr d. Wahrheit u. Schönheit mit d. reinsten Güte vereinigen. Diese vollkommene sittl. Güte finden wir in Christo. Eine solche Erscheinung kann also nicht gedacht werden ohne eine höchste Urkraft der Heiligkeit, auf der sie ruhet, von der sie Leben u. Gesetzempfangen hat."

Quod etiam de Hebraeis valet, quorum antiquioris polytheismi vestigia exstant locis Jos. 24, 2, 14, 1 Mos. 3, 22, 6, 2, (cf. § 128) 28, 20 sqq. 35, 2 sq. 31, 19. 30 sqq. 2). Neque a Mosis actate usque ad exilium in plebe Hebracorum proclivitas ad idololatriam prorsus exstingui potuit. Contra ex iis locis, quibus Jehova ceterarum gentium diis major et excellentior (2 Mos. 18, 9 — 11. 5 Mos. 3, 24. 4, 7. 32, 12. Jud. 6, 31. 10, 14. 11, 23. Ps. 86, 8. 95, 3. 7. 9. Jes. 19, 1), aut deorum Deus vel dominorum dominus (5 Mos. 10, 17. Ps. 136, 2 sq. Dan. 11, 36) dicitur, certo colligi non potest, quod nonnullis placuit 3), ipsos V. T. scriptores Ethnicorum deos pro naturis vita et conscientia praeditis, etsi Jehova, summo Deo, inferioribus eique subjectis habuisse. Namque in aliis locis Ethnicorum deos nihil nisi inania et mortua idola esse, hominum manibus facta, solenniter asseritur (5 Mos. 4. 28. Jes. 40, 19. 44, 6 — 20. 46, 6. Jer. 2, 26 sqq. 10, 8. Ps. 115, 3 sqq. 135, 7) 4). Quapropter prioris generis loca rectius ad rhetoricum dicendi genus referuntur, quo Gentilium causam, deorum suorum fiducia nixam, prorsus vanam Jehovaeque potestate et majestate longe inferiorem esse significa-retur. Ils autem locis, quibus Jehova Deus deorum vocatur, nihil nisi summum et perfectissimum numen per se spectaum significari, eamque locutionem e superlativi in hebraeo sermone inopia explicandam esse, summa cum probabilitate conjicitur 5). Posteriores demum Judaei deos Gentilium pro daemonibus habebant (LXX 5 Mos. 32, 17. Ps. 96, 5. 106, 37. Jes. 65, 11. Bar. 4, 7. 1 Cor. 10, 20). — In libris sym-

<sup>?)</sup> Referentur huc a nonnullis etiam Dei nomina plurali numero significata אַרְבָּר, אָרִרָּר, אָרִרָּר, in quibus plerumque majestatis s. excel·lentiae significatio cernitur. Sed quae Deo 1 Mos. 3, 22 verba tribuuntur, אַרָרָר, בְּפָּרָרְרָּה, ejuamodi sunt, ut duntaxat unus e pluribus loqui possit. Cf. Klose: De polythelsmi vestigiis apud Hebraeos ante Mosen. Gott. 1830.

<sup>3)</sup> Cf. Kaiser: Bibl. Theol. 1, p. 96. Steger Entwickelung der Meinungen Mosts über d. Gottheiten d. Nichtisraeliten, in Henke Magazin, IV, p. 135 sqq. Wegscheld. p. 259.

<sup>4)</sup> Etsi his descriptionibus perperam pontur, in Gentilium religionibus simulacra deorum pro ipsis diis habita esse, tamen hic V. T. scriptorum error inde excusandus est, quod valde probabile est, multos de plebe Ethnicorum in simulacris deos ipsos adorare sibi visos esse et symbola cum objectis significatis commutasse, unde posteriores platonici philosophi statuas a deorum iis depictorum vi perfusus esse docuerunt. Cf. Arnob. adv. gent. VI, 17 sqq.

<sup>5)</sup> De tota quaestione cf. Baumg. - Crusius: Bibl. Theol. p. 34 sq. v. Cölin: Bibl. Theol. I Bd. p. 56 sqq. p. 105 — 115.

bolicis unitas Dei plerumque trinitatis notioni juncta commemoratur 6).

### § 105. De theismo et pantheismo.

Buble: De ortu et progressu pantheismi inde a Xenophane usque ad Spinozam, in Commentatt. societ. gotting. Vol. X. (1791). Jaesche: Der Panth. nach s. Hauptformen, Ursprunge u. Fortgange, s. speculat. u. prakt. Werth u. Gehalt. Berl. 1826 — 32. 3 Bde.

Ea persuasio, qua Deus a mundo et animo humano distinguitur eique personalitas, h. e. vita sui conscia libertati conjuncta, tribuitur, theismus 1) vocatur. Cui pantheismus obstat, quo Deus cum mundo qualicunque modo confunditur, ita quidem, ut mundus aut pro ipso Deo aut pro modo quodam ac specie vitae divinae habeatur. Formae pantheismi cummaxime variae comparuerunt, quarum potiores has recensemus: 1) panth. materialisticus s. materialismus (§ 12) s. naturalismus (ille quidem nat., qui olim crassissimus dicebatur § 22, not. 19.), s. hylozoismus, quo ipsa materies vi vitali praedita esse putatur, qualis fuit ionicorum philosophorum, qui in eo convenerunt, quod unam alteramve e corporeis substantiis pro divino omnium rerum principio habebant. 2) Panth. cosmologicus s. eleuticus, a Xenophane potissimum et Parmenide traditus, quo omnia unum esse et hoc unum Deum esse docebatur. 3) P. stoicus, quo mundus animali comparatur, cujus mens et animus Deus sit sive vis formatrix, singulae autem mentes semina s. particulae aurae divinae esse dicuntur. Tametsi Stoici, quum Deo vitam sui consciam tribuerent, animorum quoque immortalitatem defenderent, ad theismum propius accedebant 2). 4) Panth. Spinozae, qui Deum esse docuit unicam et aeter-

<sup>6)</sup> Symb. athan. 1: "Unus deus in trinitate, trinitas in unitate." Conf. aug. p. 9: "Una essentia divina — et tamen tres personae." Apol. p. 50. Conf. scot. 1. belg. 8. Cat. heid. 25. Conf. helv. 8.

<sup>1)</sup> Inde a Kantil tempore multi deismum inter ac theismum ita distinxerunt, ut illum eam sentiendi rationem dicerent, qua necessaria mundi causa concederetur, nibil vero de hujus causae natura constitueretur, theismum vero eam persuasionem, qua Deus numen vivum et sui conscium et liberum putaretur. Quae distinctio omnibus historicis et etymologicis rationibus destituta est. Historico loquendi usu hoc potius discrimen invaluit, ut deismus dicatur sentiendi modus, quo naturalis religio ad consequendam salutem sufficere putatur (§ 22), theismus autem persuasio pantheismo contraria. — Pantheismi nomen per Tolandum (§ 22, not. 16) potissimum invaluit. Antehac pantheistae naturalistis et atheis adnumerabantur.

<sup>2)</sup> Idem de multis aliis pantheismi formis valet, iis potissimum, quae cum emanatismo conjunctae sunt, ut theosophia Philonis Judaei.

nam omniaque complectentem substantiam, innumeris attributis. praeditam, quorum ab humana mente haec duo cognoscantur. infinita cogitatio et infinita extensio 3). In singulis rebus finitis singulisque naturis intelligentia praeditis comparere singulas infinitae substantiae formas. Utriusque attributi duos esse modos. Extensionis modos esse motum et quietem, cogitationis modos intellectum et voluntatem 4). 5) Panth. idealisticus, sive antiquior Fichtii disciplina, qua omnia, quae sunt, ab idea absoluta proficisci Deumque nihil nisi moralem rerum ordinem esse statuitur (cf. § 12, not. 8). 6) Panth. identitulisticus, a Schellingio olim adumbratus, cujus lineamenta haec sunt: In eo, quod per se s. absolutum sit, omnia, quae cogitari possint, opposita, h. e. quae re exstent et quae mente informentur (d. Reale u. d. Ideale), naturae et mentis vim, quae subjectiva dicantur et objectiva, sine ullo discrimine unum idemque esse (indifferent u. identisch, unde haec disciplina doctrina identitatis vocatur). Hoc absolutum s. Deum implicitum ita semet evolvere et explicare, ut in opposita (Gegensätze, Pole), in mentem et naturam, abeat, caque explicatione res finitas oriri (Deum explicitum), et ipsas in absolutum redituras. In humana mente id, quod absolutum sit, ad suam ipsius conscientiam pervenire. Sed Schellingius finitas res et naturas etiam per defectionem ex absoluto oriri commentus est 5). Panth. panlogisticus, qui dici solet, ab Hegelio adumbratus et commendatus, cujus summa his placitis continetur: Esse unum omnium rerum principium, ideam s. notionem absolutam, s. spiritum absolutum (Deum patrem), qui sibi

<sup>3)</sup> Spinozae epist. LX: "Non dico, me Deum omnino cognoscere, sed me quaedam ejus attributa, non autem omnia, neque maximum inteligere partem, et certum est, plurimorum ignoratitiam quorundam corum labere notitiam non impedire." Ita e Spinozae decreto Del cognitio non quidem plena est, sed ea, ad quam hominibus emergere liceat, certa est et accurata neque mathematicae scientiae anteponenda. Cf. § 9, not. 2.

<sup>4)</sup> Disceptatum est, utrum Spinoza infinitae substantiae ipsi, an solum "quatenus per naturam mentis humanae explicetur s. quatenus humanae mentis essentiam constituat," sui ipsius conscientiam tribuerit. Posterior sententia probabilior videtur esse. Cf. Strauss Glaubenst. 1, p. 507 aq. not. 18.

<sup>5)</sup> Non una eademque suit schellingianae disciplinae forma. Quam naper e Schellingii scholis publici juris secit Paulus Heidelb. (in libro: "Die endlich offenbar geword. Philos. der Offenb. od. Text u. Beurthell. d. schelling. Vorless. gehalt. zu Berlin 1841 — 42: Darmst. 1843), theosophiae, e biblicls opinionibus atque cabbalae, Gnosticorum et Scholasticorum commentis mirifice conslatae, speciem resert. In compendium eam redegit Reinhold: Gesch. der Philos: (Jen. 1845) il Bd. p. 899 sug.

se objiciat et extra se constituat in mundo (als sein Anderes die Welt setzl; unde mundum filium Dei Hegelius appellavit) et in hominum animis ad sui ipsius conscientiam emergat (Deus spiritus sanctus), unde Dei notionem in hominum animis idem esse atque ejus exsistentiam Hegelius docet (§ 99). — Pantheistae causam suam biblica auctoritate confirmaturi his maxime locis abusi sunt: Sir. 43, 27. Act. 17, 28, 1 Joh. 4, 16.

#### § 106. De eadem re.

Pantheismus plerumque e theoretico intellectus studio proficiscitur eas quoque de rerum infinitarum cum finitis nexu quaestiones solvendi, quae omnem captum humanum excedunt, et quibus solvendis qui theismum amplectuntur se impares lubentissime profitentur. Tantum autem abest, ut pantheistae ea, quae contra theismum proferunt, idoneis rationibus firment, aut necessitudinem inter finitas et infinitas res intercedentem in clariore luce collocent, ut novas difficultates earum, quas removisse sibi videntur, loco substituant, ita quidem, ut ne theoreticis quidem postulatis satisfaciant, ut taceamus nunc de practicis incommodis tali cum theoria conjunctis. Praecipue autem contra theismum id monent, personalitatis et infinitatis notiones sibi invicem adversari. Conscientiae enim hanc esse legem et naturam, ut aliquis rebus, quae ab ipso non pendeant, ipsi objectis excitetur atque ita eo perducatur, ut ab iis se distinguat iisdemque se opponat eoque modo de semet ipso scientiam concipiat. Ex infinito autem omnia nexa esse, omnia ab eo cohiberi et contineri, nihil igitur illud habere sibi objectum, a quo ita excitetur, ut scientiae de semet ipso compos red-At vero pantheistae nunquam demonstrarunt nec unquam demonstrare poterunt, quo jure illam finitarum naturarum indolem et legem ad infinitam naturam transferant 1). Absoluti numinis notio potius id requirit, ut quum illud causam sui in se ipso habeat, ab aeternis per suam ipsius naturam perfectissimum sit, nec ulla re sibi objecta egeat, qua conscientiae et rationis compos reddatur. Ejusmodi autem absoluti numinis notio, quod e bruto statu per rerum vicis situdines se evolvens ad perfectiorem conditionem emergat

<sup>1)</sup> Bouterwek: Rel. d. Vern., p. 376: "Wer eine solche Schlusfolge (qualis pantheistarum est supra narrata) zu ziehen sich erlaubt, must d. menschl. Persönlichkeit zum metaphys. Massstabe aller denkbaren Persönlichkeit machen, u. selbst nicht bemerken, dass er v. dem villkürl. angenommenen u. ungeheueren Grundsatze ausgeht: ""Was in d. menschl. Natur unmögl. ist, ist überhaupt u. schlechthin unmöglich."

et in hominibus demum personarum formas induens spiritualis suae naturae conscium reddatur, sibi ipsi repugnat. Neque magis opinio de defectione rerum ex absoluto, quippe qua in ipso absoluto discidium ponatur, cum vera absoluti notione conciliari potest. Quod autem pantheistae praeterea docent, Dei extra vel supra mundum positi notionem ex anthropomorphismo esse, quo infinitum numen spatio adstrictum cogitetur, id theismi sententiam recte constitutam non tangit, qua Deus, licet a mundo diversus sit neque cum eo coalescat, tamen in eo et pro eo perpetuo efficax esse eumque vi sua et numine complere (Jer. 23, 24. Sap. 1, 7. Eph. 1, 23) dicitur, ita quidem, ut etiam theistae, suo scilicet sensu. Deum immanentem in mundo vel potius mundum immanentem in Deo 2) (Act. 17,28) cogitent, si quidem mundus et omnia in eo vi divina sustententur, etsi reconditior physicus Dei cum mundo nexus numquam subtilius indagari possit 3). - Multo majores sunt practicae difficultates, quibus pantheismus implicatur. Qui, quando sibi constiterit. omnem denique religionem evertit neque ab atheismo quidquam differt. Nam si Deus in hominis animo demum conscientiae et rationis compos redditur, homo, quum conscientia praeditus sit, major est quam spiritus absolutus quippe conscientia destitutus 4). Ita autem quomodo amori et pietati et fiduciae in Deum ullus locus relinquatur, prorsus non intelligitur, quem locum aut autotheismi fastus, cujus taediosa in juvenilibus Hegelianis (§ 12) exempla vidimus, aut si homo infortunio afflictus res suas non e benignissima et sapientissima vivi Dei providentia, sed e bruta vi, Saturni instar suos ipsius liberos devorante, suspensas consideraverit, misera animi desperatio obtineat necesse est. Deinde plerisque pantheismi formis liberum arbitrium atque discri-

<sup>2)</sup> Spinoza auctore inter pantheistas loquendi formula invaluit de immanente mundi causa, non transeunte.

<sup>3)</sup> Staudenmaier: Ueb. d. unpersönl. Gott des Panth. u. den persönl. des Christenth. in Jahrbb. f. Theol. u. Philos. Mainz 1834. lBd. 2 St. — Imm. Herm. Fichte: Die Idee der Persönlichk. u. der individuellen Fortdauer. Elberf. 1834. et Ueber d. Bedingungen eines speculativen Thetsmus. Elberf. 1835. Kuhn: Ueb. d. Persönlichk. Gottes, in Theol. Quartalschrift 1842. 2 H. Imm. Paulus: Die moderne Philos. u. die Persönlichk. Gottes. Bruch: Lehre v. d. göttl. Eigenschaften, p. 123 sqq.

<sup>4)</sup> ld jam Stoici intellexerunt, cf. Cic. Nat. D. II, 13. — Ullmann: Theol. Studd. u. Kritt. 1840, 1, p. 88: "So weit unsere Erkenntniss geht, steht d. Persönliche höher als das Unpersönl., u. wir
steigern den Begriff des Vollkommenen nicht dadurch, dass wir es
als unpersönl. denken, sondern nur dadurch, dass wir ihm die reichte, volleste, möglichst erweiterte Persönlichk. zuerkennen."

men inter bonum et malum tollitur. Namque secundum pantheismi principia non consilia actionum e nobismet ipsi capimus, sed alienae ejusdemque brutae potestatis impett ad agendum compellimur, ipsumque peccatum momentum es in modo, quo absoluta natura se explicat, necessarium. De nique cum pantheismo, dummodo sibi constiterit, conciliar non posse animorum immortalitatem, sed eos aeternis vicis situdinibus lusuve infinito exsistere et interire aut in universam Dei naturam redire, studiosissimi impiae theoriae patroningenue professi sunt 5). — Quod autem egregia et pietatis

<sup>5)</sup> Ammon: Summa, p. 111: Patet, pantheismum quemvis intolera bilem arrogantiam fovere, materialismo patrocinari, libertatem moralen anoris Dei ignizulos in mente humana exstinguere et ipsos officii et vir tutis nervos resolvere."— de Wette: Wes. d. christl. Glaub. p. 374 "Der P. hat fast gar keine Wurzeln mehr im Christenth. u. beruh auf einer dems, ganz entgegengesetzten Denk - u. Gefühlsweise. Die P. sind noch dazu sehr eifrige u. stolze Reformatoren, in denen keine Spur des Gefühles ist, dass ihnen selbst etwas fehle, die dagegen alle Anderen im Irrihume u. in der Verkehrtheit sehen. Manche von ihner Anderen im Irrihume u. in der Verkehrtheit sehen. Manche von ihnes setzen sich sogar üb. d. allgemein geachteten Schranken der Sittlich keit, verlachen den Gehorsam u. d. Keuschheit u. eine gänzl. Zügelteisigk. ist ihr Ideal. In solchen ein Gefühl der Demuth zu wecken, wird durch Lehre u. Predigt fast unmöglich seyn, u. man muss warten, bis sie durch Erfahrung klug werden u. v. ihrem eigenen Hochmulhe gestürzt sich tief im Schlamme der Sände u. des Elendes befinden."— Fere omnia, quae contra pantheismum universe spectaum monenda sunt, optime a Tzschirnero comprehenduntur iis, quae de antiquiore Schellingli disciplina judicavit in Briefe über Reinhards Geständnisse p. 47 squ., e quibus potissimum haec tenenda sunt: "Mehr hat mir keine Philosophie versprochen, weniger gehalten. Sie trögen liebl. u. glänzendes Gewand; streifen Sie aber die schöne lielle ab, so tritt Ihnen eine hohle u. bleiche Gestalt entgegen, deren Arblick Sie nicht ertragen können. Mit and. Worten: Diese Philos. blick Sie nicht ertragen können. Mit and. Worten: Diese Philosome die so Viel v. dem Anschauen des Unendl., v. d. Offenbarungen Gol tes, v. d. seligen Leben im Absoluten redet, endigt mit d. Resultate dass Alles, was ist u. geschieht, mithin auch d. Mensch mit s. be danken, Entschlüssen u. Handlungen, d. nothwendige Wirkung eine nothwend. Lebenskraft sey, welche der ewigen, d. All erfüllenden Subnothwend. Lebenskraft sey, welche der ewigen, d. All erfüllenden substanz inwohne u. unablässig zeuge u. gebähre u. ihre Zeugungen verwandle u. umgestalte, um wieder neue Productionen aus there une schöpften Fülle hervorgehen zu lassen. Das ist das Resultut derselben, mit welchem sie Alles, was dem Leben Würde, Zweck u. Bedeutung giebt, die Idee der Gottheit u. der Unsterblichk., der Freihelt u. der Sittlichk. hinwegnimmt. — Glauben Sie nicht, dass d. sel. Leben in d. Absoluten, wovon in d. Schriften dieser Philosophen d. Rede ist, d. Seligk. ist, die wir in einer künft. Periode uns. Daseyns in d. Wachthume uns. Einsteht u. Tugend zu sinden hossen; nein, dieses selige Leben besteht nur in d. Exaltation des Gemüths; welches, sich selbt neroessend. d. allaemeine Leben anschaut u. betrachtet; d. Idee einer vergessend, d. allgemeine Leben anschaut u. betrachtet; d. Idee einer persönl. Unsterblichk. ist dieser Philos. völlig fremd u. sie behauptel u. muss behaupten, dass d. Mensch, s. Geist, wie s. Leib in d. Schoos des Planeten, aus welchem er gleich der Pflanze hervorwuchs, zurück-

et morum castitatis etiam inter pantheistas exstiterint exempla, in quibus Spinoza maxime elucet, id minime confutat quae de pantheismi detrimentis diximus, sed congratulandum est generi humano, quod illi theoriae suae immemores bonam suam naturam in vivendo magistram sequerentur.—Religionis biblicae argumento et ingenio pantheismus omni ex parte adversatur 6).

Sectio secunda.

#### De natura Dei.

#### § 107. Introductio.

Ecclesiae doctores non solum iis virtutibus Deum excellere docent, quas philosophi quoque theismum amplectentes ei vindicant, sed etiam internas naturae divinae rationes in trinitate positas, tanquam solis sacris litteris patefactas, accuratius describunt. Hinc in theologia dogmatica ad orthodoxam formulam composita doctrina de Dei natura duabus partibus absolvitur, quarum priore de iis Dei virtutibus, quae vulgo attributa 1) vocantur (ἀρεταί 1 Petr. 2, 9; ἀξιώματα, νοήματα), alterà de trinitate agitur.

kehre, wenn er die in dem Masse seiner Lebenskraft bedingte Reihe v. Veränderungen durchlaufen hat. Die Worte Fretheit u. Sittlichk. sinden Sie wur bet diesen Philosophen, nicht aber d. Idee, welche wir damit verbinden. Sie schreiben dem Menschen kein Vermögen, Zustände selbsthätig anzufangen, zu, u. erkennen mithin ketne freien landlungen an. Alles ist ihnen Erscheinung, Ankindigung des Absoluten, welches unter tausend Formen hervortritt, u. was sie Freiheit v. Sittlichk. nennen, das ist nur das Leben in höherer Potenz."—Fuerunt quidem, qui ex hezelianae philosophiae principlis non solum personalem Dei naturam, sed ipsam quoque singulorum animorum inmortaliatem demonstrare studerent, ut Göschelius, Rosen kranzius, Schallerus, sed temeraria eorum tentamina a cordatioribus scholae sociis explosa sunt. Cf. Strauss l. c. l, p. 519 sqq. II, p. 727 sqq. Eman. Biedermann: Ueber d. Persönlichk. Gottes, in Zeller: Theol. Jahrbb. 1842. 2 H. p. 205 sqq.

<sup>6)</sup> Aliqua cum veri specie solus locus Sir. 43, 27 a pantheistis ad causam suum accommodari potest, si verba premuntur το πᾶν ἐστιν αὐτός. Sed si respicimus quae proxime antecedunt, sententia nulla alia esse potest nisi haec: nulla cogitatione assequi, nulla locutione nos significare posse Dei majestatem, nisi dicere velimus, ipsum universum esse ejus imaginem (ut in fragm. Aeschyli: Ζεύς τοι τὰ πάντα), quae sententia seq. versu corrigitur: majorem esse Deum operibus suis.

<sup>\*)</sup> Attributa theologi orthodoxi a proprietatibus, s. trium trinitatis personarum characteribus, discernere solebant.

### Caput I.

#### De virtutibus s. attributis Dei.

Böhme: Lehre v. den göttl. Eigenschaften. Altenb. (1821) 1826. –
Steffensen: Lehre v. d. göttl. Eigensch. in Pelt: Theol. Mitarbetten 1841. 2 H. p. 1 – 28. – Bruch: Lehre v. d. göttl. Eigensch.
Hamb. 1842. (Liber praestantissimus.) – Merz: Von d. Eigensch.
Gottes, in Studien der würtemb. Getstlichk. XV Bd. 2 H. p. 134 sqq.

#### § 108. Introductio.

Si notionis de absoluto numine (§ 97) veluti partes distinguimus, virtutum divinarum notiones concipimus. Quo nomine notas significamus, quibus summi numinis notio necessario constituitur 1). Quum universa intimaque infinitae perfectionis natura ipsa a finito intellectu plane et perspicue comprehendi nequeat: illarum virtutum indagatio tot tantisque difficultatibus implicata est, ut, qui earum rationem subtilius et penitius, quam humanus captus fert, scrutari studeat, ei timendum sit, ne aut mente et meditatione excidat aut desperato meditationis successu in atheismi et pantheismi perrores delabatur. Quam divinae naturae ad captum humanum rationem respicientes, praecuntibus ss. scriptoribus (Rom. 11, 33 sq. 1 Tim. 6, 16. coll. Jes. 40, 13. 25. 46, 5. Ps. 139, 6. 1 Cor. 13, 9 sqq. 2 Cor. 5, 7. 1 Jo. 3, 2), ecclesiae docto-

<sup>1)</sup> Baumg.: "Momenta intrinsece determinantia Deum." Reinh. Partes summae perfectionis sigillatim conceptae." Wegsch.: "Notiones, quibus perfectio naturae divinae ab intellectu humano sigillatim concipitur, s. determinationes necessariae ad naturam numinis pertinentes." Hase (qui hac in re Schleierm. sequitur): "Verschiedeme Seiten d. göttlich. Persinlichk., welche im Wechsel der religiösen Erregungen durch weltl. Bezichungen hervortreten, welche der Andächtige im unmittelbaren von der Phantasie getragenen Gefühle als Attribute ausspricht;" quapropter Hasius earum distinctionem soli populari usui atque rhetorico et poetico loquendi modo relinqui vult. — Bruch: "Die Bestimmtheiten, Modalitäten, unter welchen sich Gott offenbart usein unendl, Seyn in die Erscheinung eintreten lässt."

<sup>2)</sup> Baumg.-Crusius Comp. d. DG. II, p. 88: "Die Idee gölllicher Eigenschaften gehört zum Wesen aller theistischen Religion. — Der Pantheismus verwirft diese Lehre v. d. beiden Standpunoten aus, auf denen sie aufgefasst voorden musste; er verwirft sowohl die Idee des Uebervoeltlichun, als (auch) die der göttl. Persönitchk.; ihm gelten göttl. Eigenschaften nur als die Gesetze der Natur u. des Weltlaufs." Adde Bruch I. c. p. 7 sq. — Strauss Glaubensl. I, p. 613: "Sollte Etwas genannt werden, was im Syst. der [panthetst.] Philos. eine Stellung einnimmt, welche der Stellung der göttl. Eigenschaften im Systeme der kirchl. Theologie vergleichbar ist, so wären es die Weltgesetze." Cf. Blasche (philos. schelling.) Die göttl. Eigenschaften in ihrer Einheit u. als Principien d. Weltregierung. Erf. 1831.

res Deum incomprehensibilem esse recte docuerunt 3), neque tamen omnino nihil de eo cognosci a nobis posse, contendere voluerunt aut potuerunt 4) (Sap. I, 2. 13, 6. Act. 17, 27. Rom. 1, 19). Ea autem, quae in terrestri vita nobis conceditur, Dei cognitio, analogica est, h. e. ita comparata, ut singulae notionis de Deo notae a creatarum naturarum, inprimis ratione praeditarum, indole petantur 5), et symbolica, qua imaginibus e rerum finitarum ordine petitis utimur ad summi numinis notionem clarius mente informandam. Tametsi exinde non consequitur, ut notionum de virtutibus divinis expositio ac distinctio in theologia dogmatica et religionis philosophia inutilis ideoque soli populari vel poetico usui relinquenda sit. Nam popularis usus, qui sibi ipsi relictus nulla arte et meditatione regitur, facillime in opiniones summi numinis dignitate indignas veraeque pietati et virtuti infestas incidit. Neque notio de Deo vitae nostrae regendae et constituendae normam praebere potest, nisi singulae, quibus perfectissimi numinis notio absolvitur, notae tam clare quam omnino fieri potest, mente concipiantur 6). Denique si notio de hominis divina imagine et cum Deo cognatione a vero non abhorret, ne analogica quidem Dei cognitio omni fundamento destituta esse potest. Verum enimvero sanctissimà verecundia hoc negotium nobis aggrediendum primumque, quamvis omnis Dei cognitio analogica sit, tamen diligentis-

<sup>3)</sup> Cf. Baumg. - Crusius l. c. II, p. 89. Böhme: Ueb. d. Unbegreiflichk. Gottes, in Tzschirner Memorabilien 2 Bd. 2 St. J. H. L. Schröder: De incomprehensibilitate Dei. Stratiob. 1832. Praecipue lemenda sunt etiam en, quae Eckermannus e Goethii sermonibus altulit, excerpta notisque illustrata a Fleckie: Vertheid. d. Christenthums p. 34 sqq.

<sup>4)</sup> Cf. Bruch l. c. p. 27 sqq. p. 51 sqq. Zinzendorfii effatum: "Unsere Begriffe v. Gott, die wir uns auf das Gescheidteste machen, sind in der Ewigkeit eben so viel Absurditäten u. Skandale. Du Gott bist nur dir bekannt," tantummodo ad temerarium divinam naturam ultra cognitionis nostrae fines scrutandi studium quadrat.

<sup>5)</sup> Schiller: "In seinen Göttern malt sich der Mensch."—F. H. Jacobi: "Den Menschen bildend theomorphosirte Gott, nothwendig anthropomorphisirt darum der Mensch." Quamobrem altiores quoque progressus in honestatis cultura necessarii erant ad monotheismum amplectendum, inprimis ad concipiendam sanctitatis divinae ideam. Cf. § 10. Adde Goethii effatum de Christo (cf. Fleck l. c. p. 40): "Christus dachte einen alleinigen Gott, dem er alle die Eigenschaften beilegte, die er in sich selbst als Vollkommenheiten empfand. Er ward das Wesen seines eigenen schünen Inneren, voll Güte u. Liebe, wie er selbst, u. ganz geeignet, dass gute Menschen sich ihm vertrauensvoll hingeben, u. diese Idee als die süsseste Verknüpfung nach oben in sich aufnehmen."

<sup>6)</sup> Cf. Bretschneider: Handb. I, p. 483 sq. Twesten II, p. 26 sqq. Bruch k.c. p. 7 sqq.

sime cavendum est, ne in rudiorem anthropomorphismum et anthropopathismum?) delabamur, deinde, ne unius virtutis divinae notionem nimis prementes alteram tollamus aut saltem ejus vim minuamus'8). Praeterea cavendum est, ne iis, quae de Deo cognoscere valemus, omnem ejus naturam exhaustam esse opinemur. Nescimus enim, annoh Deus etiam ejusmodi virtutibus insignis sit, quarum ne levissima quidem suspicio mentem nostram subeat. Sola ea, quae ad salutem consequendam de Deo cognitu necessaria sunt, ab eo nobis revelata esse, certissima cum fide confidere licet. Denique id maxime tenendum est, virtutes non in ipsa Dei natura, ac si ea partibus composita ideoque imperfecta sit, sed in nostro tantum concipiendi modo (id quod barbare dici solet: non objective, sed subjective) differe. Una enim eademque est summa vis et perfectio, sed e variis modis, quibus ea in res creatas se exserit, variae a nobis virtutes necessario discernuntur 9). — Ad ideam de summi numinis perfectione partibus suis explicandam et illustrandam praeeunte Dionysio Areopagita Scholastici Alberto Magno duce plurimique ad nostram usque aetatem theologi tres vias patere docuerunt: 1) viam negationis (κατ ἀφαίρεσιν), qua quidquid in rebus creatis imperfectum est, a Deo alienum cogitamus; 2) viam causalilatis (κατά φύσιν), qua secundum principium: "quidquid est in effectu, id debet quoque esse

<sup>7)</sup> Anthropomorphismus est sentiendi loquendique ratio, qua Deo corporis humani forma et membra tribuuntur; anthropopathismus, quo animi humani sensa et affectiones ad Deum transferuntur. Nonnulli utrumque anthropomorphismi nomine comprehendunt. Sensu proprio si humana Deo tribuuntur, anthropomorphismus dicitur dogmaticus; si vero illud eum in finem fit, ut quae Dei sint. propter mentis humana imbecilliatem imaginibus adumbrentur, maxime in postico et rhetorico dicendi genere, quo v. c. brachium Dei ejus potentiam, oculus ejus scientiam significat, symbolicus. Alii anthropopathismi nomen de symbolico anthropomorphismo intelligunt, alii de analogica de Deo cogitandi dicendique ratione.

<sup>8)</sup> Personalitatis divinae adversarii monent, plerasque divinas virtutes sihi invicam repugnare seseque invicem tollere. Ita summam benignitatem nullum summae justitiae locum relinquere. At vero summa quantitatis perfectio non eadem est summa qualitatis perfectio. Ea benignitas, quae nullum justitiae locum relinquit, non amplius benignitas dicenda est, sed imbecillitas. Et quum Deus justitia exercenda non possit non naturarum creatarum salutem spectare, justitia cum benignitate optime concordat. Singularum igitur virtutum summa perfectio nist ex intimo earum cum ceteris nexu et harmonia recte non cognoscitur.

<sup>9)</sup> Quapropter evangelici theologi sec. XVII quaestionem a Schölasticis ventilatam, utrum virtutes divinae realiter an nominaliter distinctae essent, recte ita solverunt, ut eas nec realiter nec nominaliter, sed formaliter distinctas esse dicerent. Cf. Bretschneider Handbuch 1,476 sq.

in causa," Deo omnes eas virtutes vindicamus, quae ad creandum, conservandum et gubernandum mundum necessariae sunt; 3) viam eminentiae (κατὰ σχῆσιν), qua quidquid in rebus creatis et finitis perfectionis est, id in Deo cogitamus infinitum et omnibus numeris absolutum <sup>10</sup>). — Biblicae virtutum divinarum descriptiones simplices quidem sunt et populares et a metaphysica subtilitate alienissimae, sed ita comparatae, ut pii et religiosi animi desiderio prorsus satisfaciant animosque gravissime commoveant. Neque symbolicorum librorum scriptores huic doctrinae subtilius et artificiosius exponendae operam dederunt, quod negotium demum seculi XVII theologi, Scholasticos ea in re imitati, sibi sumserunt.

#### § 109. Variae virtutum divinarum distinctiones.

P. J. Andreae: De attributorum divinorum variis divisionibus earumque commodis et incommodis. Lugd. 1824.

Virtutum divinarum distinctiones ab aliis aliae prolatae sunt, quarum pleraeque haud exiguis incommodis ac difficultatibus laborant. Quum omnis Dei cognitio ana ogica sit (§ 108), consultissimum est, eam partitionem sequi, quae ab humanae naturae similitudine desumta ceteris divisionibus perspicuitatis laude excellit. Ex qua similitudine discernuntur virtutes 1) naturue divinae per se spectatae, quibus nulla necessitudinis, quae Dei cum mundo est, ratio habetur, 8. virtutes, quae Dei sunt, quatenus temporis et spatii limitum expers est; 2) intellectus divini; 3) voluntatis divinae. Quibus tribus virtutum generibus eas addimus, quae omnium virtutum complexu continentur, beatilatem et majestatem. Primo genere comprehenduntur, quae ab aliis attributa immanentia, vel ontologica, vel physica s. metaphysica vocantur, secundo ac tertio genere quae alii attributa transeuntia vel moralia appellant. Quamvis vero in dividendis Dei virtutibus analogiam humanae naturae sequamur, minime tamen sensus virtutes addimus. Sensus enim passivae affectiones sunt et vicissitudini obnoxiae, Deus autem actuosissimus sibique constantissimis censendus est. Beatitas autem, etsi omnium maxime aliquid sensui humano simile videri possit, tamen in Deo perfectissimarum virtutum scientia existimanda est \*).

<sup>10)</sup> Quibus tribus philosophicis Scholasticorum viis mystici aetatis mediae theologi tres religiosas opposuerunt: purgationis (cf. § 10), illuninutionis, unionis.

<sup>\*)</sup> E ceteris virtutum divinarum distinctionibus notatu dignissimae sunt, quas Böhmius et Schleiermach. commendarunt. Ille l. c. p. 99 hanc tabulum proponit: Gott ist 1) nach seinem besonderen Ver-

#### I. Virintes Dei physicae.

# § 110. Infinitas Dei, qualis sit temporis ratione habita.

Divinum numen, quatenus tanquam infinitum temporis limitibus adstrictum esse nequit, aeternum dicimus <sup>2</sup>). In qua negativa aeternitatis notione acquiescendum est, quia nos, quorum mens et cogitatio intra temporis fines continetur, positivam aeternitatis naturam capere non valemus, etsi eam cum Augustino et plerisque ecclesiae doctoribus perpetuae praesentiae notione, qua praeterita et praesentia et futura in Deo unum idemque semel et simul esse dicuntur <sup>2</sup>), saltem aliquantum cogitando assequi liceat. Populari aeternitatis divinae definitione, quam Sociniani et Arminiani (excepto Limborchio, qui ea de re nihil a mente humana constitui posse censuit) unice veram esse docent, qua Deus esse nec coeperit nec unquam desinat sive exsistentiam in infinitum continuet, licet ad practicum usum

hältnisse a) zur moralischen Welt: heilig, allgütig, allgerecht; b) zur physischen Welt a) nach dem mathematischen Verhältnisse: allgegenwärtig, ewig; β) nach dem dynamischen: allmächtig, allwissend; c) zur vereinten moral.-phys. Welt: allweise, selig; 2) nach seinem allgemeinen Verhältnisse zur Welt überhaupt: unendlich, rein geistig, unveränderlich, unabhängig, selbstgenugsam, absolut nothwendig.— Schleierm. e varia conscientiae de Deo ad pietatis sensum ratione has virtutes distinguit: 1) eas, in quarum notione non conspicuus sit sensus abalienationis a Deo per peccatum factae: aeternitatem, omnipraesentiam, omnipotentiam et omniscientiam; 2) eas, in quarum notione ille sensus comparent: sanctitatem et justitiam; 3) eas, quarum notione informanda homo sibi conscius sit illius abalienationis per Dei gratiam sublatae: amorem et sapientiam.

<sup>1)</sup> Hase: Hutt. red. p. 135: "Aetern., attributum, quo Deus ab omni temporis successione immunis ipsius temporis rationem in se continet." Schleierm. I, p. 295: "Unt. d. Ewigk. Gottes verstehen wir d. mit allem Zeitlichen auch d. Zeit selbst bedingende schlechthin zeitlose Ursächlichkeit Gottes.

<sup>2)</sup> Quenstedt I, p. 318 sq.: Prius et posterius secundum nostrum intelligendi modum in aeternitate concipi potest ratione coexsistentiae temporis, sed id fit tantum per extrinsecam denominationem a creatura exsistente in tempore, cujus fundamentum non in Deo est, sed in re temporali; successio in nostra mente est, non in aeternitate, quae est merum hodie."— Straussius I, 561 sq. soli substantiae, non personae divinae aeternitatem convenire statuit: "Die Ewigk. an sich od. der Substanz ist kein undenkbarer, vielmehr ein nothwend. Begriff: sie ist d. Einheit in dem Unterschied der Zeitmomente; d. Zeit, sie sa Anfangs u. Endes als threr vorgestellten Stiitzpuncte im Gedanken beraubt, sinkt von selbst in d. Unterschiedslosigk. als ihren Grund zusammen, voraus sie ebenso ohne Ende wieder hervorgeht; Ewigk. u. Zeit verhalten sich wie d. Substanz u. deren Accidenzien."

antissima sit, tamen Deus ipsis temporis cancellis subjicitur. quippe ex qua eius vita continuae successioni obnoxia ideoque semper uno temporis momento adstricta cogitetur. aeternitate Dei consequuntur eius physica immutabilitas sive immunitas a quavis conditionum se invicem excipientium vicissitudine; independentia s. aseitas (αὐτουσία, exsistentia a se ipso, Unbedingtheit), qua Deus non aliunde ortus causam sui in semet ipso habet, et absoluta sufficientia (πανταυτάρκεια), qua nemini quidquam debet. -- Scriptores 88. piam suam mentem egregie eo produnt, quod a quavis subtiliore harum mere ontologicarum Dei virtutum explicatione abstinentes ac religiosam et practicam earum vim premunt et illustrant, ac dum hominum animos ad tale atque tantum numen convertunt, tum fiduciam in eo collocandam, tum tenuitatis et modestiae sensum excitant et alunt. Plerumque autem in ss. litteris aeternitas et immutabilitas Dei junctim commemorantur ac posterioris virtutis notio simul ad voluntatem refertur: 2 Mos. 3, 14 (cf. § 97, not. 5). Ps. 90, 1-4. 102, 26—29. Jes. 40, 28. 44, 6. 41, 4. 48, 12. Jac. 1, 17. 1 Tim. 1, 17. 6, 16. Apoc. 1, 4. 8. Absoluta independentia cum sufficientia describitur Ps. 50, 8 ss. Act. 17, 25. 2 Macc. 14, 35 (τῶν δλων ἀπροςδεής).

# § 111. Infinitas Dei, qualis sit spatii ratione habita.

Infinitas si spatii ratione habita spectatur, in Deum cadant necesse est hae virtutes: 1) simplicitas s. immaterialiius a spiritualitas, h. e. immunitas ab omni concretione et materie ideoque ab omni forma in conspectum cadente (invisibilitas). Nam sine hac virtute substantia Dei spatio adstricta et divisioni obnoxia indeque imperfecta esset. Budde us et Moshemius ad spiritualitatem etiam intelligentiae et voluntatis virtutes referunt, quas Reinhardus ac Doederlinus solas spiritualitatis nomine significant. 2) Immensitas, qua Deus nullis spatii limitibus circumscriptus totum universum vi et numine suo implet et continet sive ei immanens est (s. ut alii dicunt, "qua omnia ac singula loca citra essentiae suae multiplicationem penetrat et replet," quare Philo et nonnulli patres ecclesiae Deum omnium rerum locum, τόπον τῶν ὅλων, appellabant), ita tamen, ut affectionibus spatii non obnoxius sit. Quae virtus si ad res creatas relata cogitatur, quibus Deus numine suo adest sive nullo ab iis spatio remotus est, et in quos efficientiam suam exercet, omnipraesentia vocatur. Nonnulli omnipraesentiam in eo ponunt, quod Deo omnes res praesentissimae sint, quo sensu

omnipraesentia nihil differt ab omniscientia. Studium male sedulum intimam harum virtutum indolem et naturam ultra captus humani fines subtilius scrutandi et intelligendi necessario pantheismi vinculis hominem constringit\*).

#### \$ 112. Biblicae harum virtutum notiones.

In mythis Genesees Deo corporis humani forma tribuitur (1, 26, cf. § 164), qua indutus de coelo descendisse dicitur cum hominibus conversaturus, collocuturus adeoque convivaturus (1 Mos. 3, 8 ss. 18, 1. 4 ss.). Moses autem divinum numen in hominum adspectum non cadere docuit ejusque majestatem simulacro efformari vetuit (2 Mos. 20, 4. 5 Mos. 4. 15). Quare Deus, quum in terris coram hominibus appareret, naturam suam involucro quodam (אל הבוור אל הפבוד אל), δόξα τοῦ שניסה, apud Rabbinos בינה), sive luminis splendore (2 Mos. **4,** 17. Ezech. 1, 29), sive nubilo (2 Mos. 19, 9. 16. 20, 21. **34**, 5 al. locc.) occultasse perhibetur <sup>1</sup>). Hebraeos autem Jehovae eodem modo ac Persas Oromazi lucidam vindicasse naturam, ex illo luminis splendore cogere non licet, aliquin eodem jure hermeneutico e contrario locorum genere illos Dei naturam in tenebris posuisse colligere liceret: Nec usquam in canonicis libris Deus ipse lux vocatur 2). In psalmis autem et prophetis ac posterioribus Hebraeorum libris

<sup>\*)</sup> Strauss I, p. 557: "Die schletermach. Glaubenst. (1, § 53) zieht sich auf d. unbestimmten Gedanken einer mit allem Räumlichen auch den Raum selbst bedingenden, schlechthin raumlosen Ursächlichk. Gottes zurück. Nach specul. Anstcht ist diese Ursächlichk. d. Idee, welche den Raum u. alles Räumliche, um als Geist darau hervorzugehen, sich voraussetzend, in allen Räumen u. Raumerfüllungen als deren immanente Dialektik, als Leben u. Gesetz allgegenzist." Rectius tenenmus hac ig re quod Calvinus alia occasione (Instit. 1, 14, 2) suadet: "Lubenter maneamus inclusi his cancellis, quibus nos circumscribere Deus voluit et quasi mentes nostras contrahere, ne ragandi licentia diffuerent."

<sup>1)</sup> Loco 2 Mos. 93, 18—25 Mosi, qui plenissimum majestatis divinae sine involucro adspectum a Jehova petierat (§ 20, not. 6), tanquaminisme gratiae divinae beneficium conceditur, ut posticam et aversau ejus discedentis formam cerneret, quae opinio de numinibus nisi in discedendo non conspicuis obvenit etiam Hom. Iliad. XIII, 71 sq. Virg. Acult, 402 sqq. Cf. Heyne Excurs. XIII ad Virg.: "De iis quae deorum praesentiam arguunt." Quocum arrte cohaeret, quod opinabantur, Dei adspectum nemini patere, quin moriatur: 1 Mos. 16, 13. 32, 31. 2 Mos. 8, 6, 19, 21. Jud. 6, 23, 13, 22. 2 Sam. 6, 17.

<sup>2)</sup> In apocrypho demum sapientiae libro 7, 26 Deus  $\phi \hat{\omega}_S$  ditier vocatur. Cf. commentar. nostrum ad h. l. Aptissima erat lucis imago ad significandam et majestatem creatis naturis maccessam († Tim. 6, 16) et efficaciam ubicunque se exserentem.

ea effata, quibus Deo humani corporis membra et affectiones tribuuntur, symbolice intelligenda esse, elucet tum ex aliis locis, quibus in Deum quidquam tale humani cadere diserte negatur (Ps. 121, 4. Job. 10, 4. 1 Reg. 8, 24), aut quibus ejusmodi de Deo locutiones obveniunt, quarum symbolica vis nulli dubio obnoxia est (Hos. 5, 12. 14. 11, 10. 13, 7 s. Ps. 35, 2—3. Jes. 42, 13. coll. Sap. 5, 17 ss.). Ceterum divinae majestatis adumbrationes a rebus in sensus cadentibus petitas in visionum descriptionibus (Jes. 6. Ezech. 1. Ps. 18. 8 ss. Dan. 7. Apoc. 4) obvias ad poeticae phantasiae, quaé imaginum involucris carere nequit, libertatem revocandas esse, jam docet partium, quibus variae descriptiones constant, varietas et vicissitudo. Neque desunt magnifica et excelsa effata, quibus Deus omnia vi et numine suo complere neque ullo spatii concello impediri dicitur, quo minus, quae velit, efficiat, omnia adeoque absconditissima cognoscat et ubicunque auxiliator et vindex adsit (Ps. 139. Jes. 43, 2. 66, 1. Jer. 23, 23 s. 1 Reg. 8, 27. Amos 9, 2—4. Sir. 16, 17. Sap. 1, 7. coll. Matth. 6.3-8. Act. 7, 48 ss.). Quam ob rem si in iisdem V. T. libris habitatio Dei aut in coelo (Ps. 2, 4. 123, 1. 1 Reg. 8, 39. al. locc.) 3) aut in monte Sione aut in templo (3 Mos. 16, 2. 4 Mos. 16, 42. Ps. 9, 12. 62, 2. 68, 17. al. locc.) reponitur, illud sine dubio symbolice de ea Dei majestate, qua supra omnes res elatus sit, hoc de necessitudine ejus cum Israelitis prorsus singulari interpretandum est. Tametsi ad purae Dei simplicitatis ideam Hebraei nondum adscendisse Quotiescunque enim in V. T. de spiritu Del disseritur, numquam tamen Deus ipse spiritus vocatur. Qualem vero cogitaverint physicam Dei naturam, utrum fortasse lucidam, an aetheream et spirabilem, non liquet. Fortasse certam ea de re notionem numquam conceperunt. Jesus demum insigniter de genere humano meritus est, quod notioni de Deo tamquam mente, antehac nisi philosophis non cognitae +), principalem in sua disciplina locum tribuebat eique sanctissimum Dei mente colendi officium superstruebat (Jo. 4, 24) et apud quam plurimos summam auctoritatem

<sup>3)</sup> Tholuck: Comment. z. Bergpredigt (Hamb. 1833) p. 395 sq.: Den reinen stillen, unwandelbaren, unermessl., üb. alle Befleckung, Unruhen, Veränderlichk. u. Beschränkung der Erde erhabenen Aether z. Wohnsitz d. Gottheit zu machen, gehört zu d. unwilkfürl. in aller Menschen Bewusstseyn gegründeten Symbolik. Id. Comment. zu Joh. p. 347. 6 A.: "Auch der j. Mensch, der in die Allgegenwart Gottes klare Einsicht besitzt, stellt sich nach einer sehr natürl. Symbolik d. Himmelsraum wegen seiner Helle, Erhabenheit u. Unbegrenzth. als Wohnort Gottes vor." Adde ej. Comment. zum Br. an d. Hebräer. (Hamb. 1836) p. 94 sqq. 135 sqq.

<sup>4)</sup> Cic. Tusc. I, 27, cujus loci verba § 97, not. 3 excerpsimus.

conciliabat. *Invisibilem* Deum esse in N. T. docetur Jo. 1, 18. 1 Jo. 4, 12. Rom. 1, 20. Col. 1, 15. 1 Tim. 1, 17.

II. Intellectus divini virtutes.

#### § 113. Omniscientia.

Summum numen cogitari non potest sine omniscientia, h. e. sui ipsius et omnium rerum cognitione omnibus numeris absoluta. Quum inter varios humanae cognitionis gradus ea, quae intellectus auxilio acquiritur, ei, quam sensus externi suppeditant, argumenti ambitu, illi autem cognitioni, quae rationi debetur, perspicuitate et accuratione antecellat (§ 7, not. 3), omnis autem nostra de Deo cognitio analogica sit (§ 108): satis patet, cur perfectissima, qua Deus gaudet, cognoscendi facultas rectius intellectus, quam ratio dicatur. Omniscientia Dei, praeterquam quod ab absoluto numine sejuncta cogitari nequit, non solum ex ejus omnipraesentia (§ 111), sed etiam inde consequitur, quod Deus est omnium rerum auctor sui conscius (Ps. 33, 15. Jes. 29, 15 s.), neque sine illa mundi rector ac judex esse posset. — Nullum ethicum fructum praebet distinctio, quam veteres theologi, argumentum et ambitum scientiae divinae respicientes, fecerunt inter scientiam necessariam [s. naturalem], qua Deus semet ipsum atque in semet ipso omnium rerum necessitatem perspiceret 1), et sc. liberam, qua Deus omnes res praeter ipsum obvias utpote per liberam suam voluntatem creatas nosset. Quam sub finem sec. XVI Petrus Fonseca et Ludov. Molina, Jesuitae, humanae libertatis contra absolutum praedestinationis decretum tuendae causa, necessariae et liberae scientiae interjecerunt, ac locis Jerem. 38, 17 ss. Ezech. 3, 6. 1 Sam. 23, 10 ss. Matth. 11, 21 firmare studuerunt. scientia media s. simplicis intelligentiae, s. de futuribili s. de futuro conditionato, qua Deus cognoscere diceretur, quae positis quibusdam conditionibus evenire potuissent 2), a Lutheranis quoque approbata, rudiorem anthropopa-

<sup>1)</sup> Vulgaris notio haec est: sc. qua Deus semet ipsum et res absolute possibiles perspicit. Nos Hasii definitionem recepimus, qui in Huttrediv. p. 135. not. 3 haec docet: "Dasj. Wissen soll bezeichnet werden, welches dem philos. Wissen entspricht, in welchem wir unser selbst u. alles wahrhaften Seyns als eines Nothwendigen bewusst sind, im Gegensatz der empirischen Kenntniss des Wirklichen."

<sup>2) &</sup>quot;Der Gedanke ist alt u. wurde bereits von Augustin u. Semipelagianern gebraucht, um das jenseit. Schicksal der Nichtchristen zu rechtfertigen. Der Name (sc. medin) ist erst durch d. Jesuiten eingeführt worden, durch Fonseca u. besonders durch Molina de concordia providentiae et gratiae cum libero arbitrio. Olyssip. 1588." Baumg.-Crusius Comp. d. DG. II, p. 100. Cf. Schroeckh: KG.

thismum redolet. Possibilium enim notio humana est, neque in Deum cadit. Nos enim, quum spatii ac temporis cancellis conclusi, quae futura sint, nesciamus, ea, quae positis quibusdam conditionibus evenire possunt, possibilia vocamus. In Dei autem scientia, quippe illis finibus non conclusa, nullum nisi realium et non realium discrimen statui potest. Rectissime vero scientiae liberae indolem veteres theologi descripserunt, quum eam dicerent: 1) intuitivam s. immediatam, quod Deus omnia directe, h. e. sine sensu et imaginibus, sine meditatione et ratiocinio perspiciat; 2) simultaneam, quatenus omnia eodem actu et momento noverit; 3) distinctissimam, cui nihil confusum sit vel obscurum; 4) verissimam, vel levissimi erroris expertem. — Scientiae divinae notio in Genesis libro admodum rudis et anthropopathica est (3, 10. 11, 5. 18, 20. 22, 1. 11 sq.); in ceteris autem ss. scriptis verae de Deo ideae prorsus consentiens ad omnia eademque absconditissima et futura intimasque hominum cogitationes refertur, idemque ei ac omnipraesentiae grande momentum ethicum et religiosum tribuitur: Ps. 139, 1—6. 11. 12. 33, 15. Jerem. 11, 20. 17, 9 s. Job. 34, 21 s. Eccles. 12, 14. Sir. 23, 18—20. Matth. 6, 4. 6. 8. 32. 10, 30. Act. 1, 24. 1 Cor. 5, 4. Hebr. 4, 12 s. 1 Jo. 3, 20.

# § 114. De omniscientias divinas oum libertate hu-

Ch. L. Reinhold: Beweis aus d. Natur Gottes, dass d. göttl. Praescienz nicht gegen die Freiheit der menschl. Hundlungen streite.

Omabr. 1791. — Daehne: De praescientiae divinae cum libertate hunana concordia. Lips. 1880.

Omniscientiae notio fert, ut ipsas quoque actiones naturarum libero arbitrio praeditarum complectatur. Quum autem absoluta scientia non possit non falli nescia esse: jam antea certum et constitutum videtur esse, quid et quali modo quisque acturus sit, ita, ut libertas humana, qua se praeditum esse sua quemque conscientia, tranquillitas et gaudium cum virtute conjunctum et poenitentia crimen secuta docet, cum omniscientia Dei nullo modo conciliari posse videatur. Quam ob causam praeeunte Cicerone <sup>1</sup>) Sociniani et nonnulli recentiores <sup>2</sup>) Dei scientiam ad liberas hominum actio-

seit der Reform. IV Bd. p. 295 sqq. Scientia simplicis intelligentiae vocabatur, quia ejus objecta non ad eventum perducta essent, sed in solo divino intellectu remansissent.

<sup>1)</sup> Cf. libr. de fato; de divin. II, 5-7.

<sup>2)</sup> Inprimis Märtens: Theophanes, od. üb. die christi. Offenbarung. Halberst. 1819. Zweit. Nachtrag. p. 253 sqq. Ej.: Eleutheros. Halberst. 1823. — Quocum consentit Dähnel. c.

nes pertinere negaverunt, sed ita absolutae summi numinis persectioni injuriam secerunt. Alii, inprimis Origenes et Jo. Damascenus docnerunt, divinam πρόγνωσιν non cum προορισμώ confundendam neque liberarum actionem efficientem causam esse, sed potius in his rationem continèri, cur Deus eas praevideat. Verum enimyero vix a nobis impetramus. ut in absoluta Dei mente praescientiam a praefinitione distinguamus. - Alii 3) docuerunt, Deum solas varias rationes et conditiones et occasiones, inter quas homo variis modis se gerere possit, praevidere iisque variis actionum liberarum modis consilia sua in rerum administratione accommodare, ut ne, qualicunque modo homines acturi sint, per eorum actiones ordo rerum ab ipso constitutus quidquam detrimenti At vero ita absolutae scientiae notio tolleretur, quia Deus nesciret, quamnam inter varias agendi rationes homines secuturi essent, atque in capiendis muadi administrandi consiliis ex parte ab hominum actionibus suspensus esset. eiusque scientia ex his actionibus perpetua incrementa caperet. - Nec quidquam juvat, ad relativam, quae dicitur, humame libertatis indolem provocare, eo conspicuam, quod permultae res, in hominum potestate non positae ad constituendam formandamque eorum sentiendi rationem valent, ut dicere possis. Deum, qui omnium non solum externas conditiones, sed etiam ingenia, affectiones et inclinationes noverit, nosse etiam, unde quis ad agendum moveatur et in quam partem decreturus sit. Ita enim si statueretur, relativa libertas, sive facultas inter bonum malumve nostra sponte eligendi (§ 167) intra certos cancellos nobis concessa, et ipsa necessitati cuidam subjecta videretur. Rectius quidem praecunte Augustino 4) multi alii docent, Dei intelligentiam,

<sup>3)</sup> Callisen: Beitrag, d. Lehre v. d. Allwissenh. Gottes u. die menschl. Freih. in Harmonie zu bringen, in Schmidt u. Schwarz Theol. Bibl. 2 Bd.

<sup>4)</sup> Augustin. Civ. Dei XI, c. 21. De divers. quaest. ad Simplician. II, 2. § 2: "Quid est praescientia nisi scientia futurorum? Quid autem futurum est Deo, qui omnia supergreditur tempora? Si enim scientia Dei res ipsas habet, non sunt el futurue, sed praesentes: ac per hoc non jam praescientia, sed tantum scientia dici potest." — Böhme: Religion d. christl. Kirche (Halle 1832) p. 82: "Diese ganze Zweifelsfrage [wie der Mensch frei heissen könne, wenn es für sein gesamtes Thun u. Wesen ein göttl. Vorherwissen u. Vorherbestimmen gleb!] hebt sich durch d. einzige Bemerkung, dass diese beiden Begriffe göttl. Wirksamh. unstatthafte Anthropomorphismen enthalten, folyl. keinen realen Gegenstand haben, u. demnach jene Frage nach einem wirklichen Nichts fragt, denn wie kann es ein Vorher geben in Gott, dem Ewigen, d. h. dem Zeitlozen für alle Zeit? Vor seinem allsehenden Blicke liegt d. in ihrer Unendlichk, vollendete Entwickelung der Welt is allen ihren freien u. unfreien Geschöpfen nach deren Thalen u. Schiek-

quippe temporis rationibus non subditam, non esse praescientiam, sed tantummodo scientiam, qua omnia quae fiant uno obtutu simul ac semel perspiciat, atque ita illam difficultatem removeri, qua praescientia in Deo a praefinitione nihil differre videatur. Verum ne ita quidem difficultas prorsus removetur, quia aeternitatis notio et ipsa captum nostrum superat (§ 110). Qualiscunque autem inter Dei scientiam et hominum libertatem nexus est, utramque ut credamus. jam eo cogimur, quod si alterutram negare vellemus, ipsam religionem et honestatem everteremus.

#### **6** 115. Sapientia.

Intelligentia, quam Deus in agendo sequitur, sapientia est, quae virtus pariter ad intellectum atque ad efficientiam Sapientiam igitur recte dicimus efficientiam Dei intelligentiae ejus absolutae accommodatissimam. Vulgaris definitio, qua sapientia ea Dei virtus dicitur, qua ad consilia sua perfectissima exsequenda perfectissimis utatur adminiculis, anthropopathismum refert, quia in capiendis consiliis et eligendis adminiculis temporis successio inest, quae Deo temporis rationum experti convenire nequit, in quo, utpote longe perfectissimo numine, cogitatio non alia nisi omnia uno et simplici actu perspiciens et complectens (§ 113) censeri potest, atque cogitandi, volendi et operandi actus in unum concidant necesse est. Quos tres actus solum in populari institutione perspicuitatis causa discernere licet. Recte igitur theologi sapientiam Dei docent non esse successicam vel discursivam, h. e. deliberatione egentem, sed directam et inhuitivam, h. e. uno eodemque intelligendi actu omnia complectentem et perspicientem. Neque inepte sapientiam Dei in physico rerum ordine conspicuam technicam, eam vero, quae in moralibus rebus cernatur, ethicam appellant. Uterque vero rerum ordo, physicus et moralis, arctissime secum connexus summoque summi boni ubique efficiendi consilio accommodatus censendus est. Etsi autem per angustos cognitionis humanae cancellos non omnium quae eveniunt divinos fines perspiciamus, tamen de iis non desperandum, sed paulinum illud το μωρον του θεου σοφώτερον των ἀνθρώπων (1 Cor. 1, 25) pie tenendum et a vita post mor-

15

salen stets zugleich da, u. in s. allmächtigen Willen ist Alles, was in d. Well immerfort, es sey mit od. ohne Freiheit geschieht, stets auf Fig. M. 1877. Ein Mal Wirklichk., ja schon d. Vorstellung v. einem Bestimmen, einem Vorsalz, einem Plane u. s. w. ist, in Beziehung auf Gott genommen u. ausgesagt, nur Vermenschlichung des Wesens, für welches trotz aller Weltveränderungen nichts entsteht u. vergeht."

tem futura eorum, quae nunc omnem conjecturam excedunt, explicatio speranda est. — Quod ad biblicam doctrinam attinet. antiquiores Hebraei, etsi Dei sapientiam (דער חכמה) in creando mundo conspicuam non praetermitterent (1 Mos. 1, 4. 10, 12 sqq. 31), tamen pro rudioris populi ratione ad omnipotentiae magis quam sapientiae divinae documenta animos adverterunt. At vero posteriores Hebraei atque apocryphorum librorum nonnullorum auctores nullius alius divinae virtutis laudes tam insigni poeticae orationis ornatu celebraverunt, quam sapientiae, cui principalem inter attributa divina locum tribuisse videntur (Ps. 104, 24. Job. 28, 20 — 27. Prov. 3, 19. 20. Jes 40, 12 — 14. Jerem. 10, 12 sq. 51, 15 sq. Dan. 2, 20-2). Locis Prov. 8, 22-30. Sir. 24. coll. Bar. 3, 32 - 34, 4 sapientia Dei in creando gubernandoque mundo atque in Israelitarum fatis manifestata inter eosque veluti sedem fixam nacta et in legis mosaicae argumento praecipue conspicua poetice et rhetorice sub forma personae describitur. Cuius prosopopoeiae fines alex. libri sapientiae auctor ita excessit, ut non multum abfuisse videatur, quin sapientiam Dei hypostaticam naturam putaret, e Dei numine emanando progressam, vi sua totum universum peragrantem, intercessoris Deum inter mundumque partes agentem omninoque et ipsam virtutibus divinis praeditam divinisque negotiis fungentem, et iis quidem, quae a Philone divino λόγφ tribuuntur, c. 7, 22 — c. 8, 1. Quum in N. T. omnia ad ethicam humanarum rerum conditionem a Christo conditam referantur: non mirandum est, quod, nisi locum Matth. 6, 28 sqq. huc referre volueris, technica sapientia nusquam laudatur, sed ethica sapientia, summo amori conjuncta, in divino de hominum salute consilio (μυστηρίφ, cf. § 26, not. 2) Christo intercessore ad effectum adducto demonstrata, pioque et grato animo admiranda laudibus praedicatur (Rom. 11.33 sq. I Cor. 1, 21. 30. Eph. 3, 10 sq. Col. 2, 2 sq.).

III. Voluntatis divinge virtutes.

# § 116. Voluntas Dei universe spectata.

Vulgaris et popularis divinae voluntatis definitio, qua facultas appetendi et aversandi perfectissima dicitur, aperto anthropopathismi vitio laborat. Appetitione enim, Deo si tribueretur, indigentia, aversatione molestiae sensus in eo argueretur; indigentia autem cum Dei sufficientia (§ 110), molestiae sensus cum ejus beatitate (§ 123) pugnaret. Eminentiae viam (§ 108) ingressi divinam voluntatem eam summi numinis indolem dicamus necesse est, qua sui ipsius et

omnium rerum causa est 1). Nullius frugis sunt divinae voluntatis distinctiones olim factae, quarum pleraeque insuper rudiorem anthropopathismum referunt: 1) qua objectorum ratione habita secundum triplicis scientiae (§ 113) analogiam distinguebatur: 1) voluntas necessaria, qua Deus se ipsum ut summum bonum vult; 2) libera, qua sic vult omnia alia erra se, quae vult, ut possit eadem non velle; 3) media s. simplicis volitionis, qua quae non vult, velle posset 2). II) Liberam voluntatem dixerunt esse: 1) ratione beaudorum hominum habita a) absolutam, qua Deus aliquid velit simpliciter et sine conditione; b) conditionatam s. conditionalem. qua aliquid velit sub certis conditionibus. "Illa vol. antecedens dicitur, quatenus omnium hominum salutem spectans quasi antecedit hominis studium (1 Tim. 2, 4); haec voluntas consequens, quatenus quasi consequitur vel respicit hominis studium (Marc. 16, 16. Jo. 3, 16); inde efficax, quum praestifa conditione Dei consilium vere effectum sortitur, et non essicar" (Wegsch.), quas distinctiones Calvinianorum no-tioni de absoluto praedestinationis decreto opposuerunt. 2) Ratione habita mali in mundo obvii libera voluntas Dei dicebatur a) permittens, "qua Deus arbitrium humanum a malo perpetrando violenter non arcet; b) efficiens. qua Deus arbitrio humano et potestatem et legem virtutis indidit 3)." 3) Ratione habita exsequendae voluntatis: a) ordinaria, qua Deus per naturae leges et vires efficax est; b) miraculosa, qua miraculis utitur. 4) Ratione habita patefaciendae voluntatis: a) revelata s. voluntas signi, quam verbo suo in ss. litteris et per animi humani leges declaravit; b) arcana s.

<sup>1)</sup> Calov.: "Vol. Dei est, qua Deus tendit in bonum ab intellectu cognitum." Ammon.: "Summa vis et facultas ad agendum et ad exsequendam cognitionem summi boni."

<sup>2)</sup> Quenst. I, p. 290: "Praecipuum vol. attributum libertas est, sed haec voluntati div. convenit ad extra; omnia enim alia extra se Deus vult libere, ita ut possit etiam non velle. Pertinet igitur libertas ad voluntatem Dei non simpliciter, sed qua fertur ad alia extra se. Voluntas vero Dei de se ipso, ad intra, naturalis est Deo et simpliciter necessaria, qua Deus se et proprietates suas prorsus necessario vult, non libere, ita ut non possit non velle aut alliter atque aliter velle; quod non derogat vel omnipotentiae vel beatitudini div., sed perfectionem et immutabilitatem Dei arguit."

<sup>3)</sup> Ita Wegsch. p. 282. Sed orthodexi theoll. efficientem vol. cam dixerunt, qua Deus per spiritum s. sanctimoniam in hominum animis efficeret. — Bretschneiderus Handb. I, p. 504 ss. discrimen inter vol. efficientem et permittentem ad necessitaits et libertatis vim in mundo efficacem ita refert, ut illum vol. dicat, qua Deus in rebus mente carentibus operetur per physicam eandemque coecam necessitatem is impositam, hanc vero, qua per naturas libero arbitrio praeditas fines sibi propositos asseguatur.

occulta s. vol. beneplaciti \*), quae internos vol. divinae actus continet. — Voluntati divinae conveniant necesse est primum physicae virtutes libertatis et omnipotentiae, deinde morales virtutes sanctitatis, justitiae, benignitatis, constantiae et veracitatis, quarum notiones nunc deinceps recensebinus.

# § 117. Libertas et omnipotentia.

Voluntatem divinam, quae neque temporis neque spatii -limitibus circumscribatur, liberrimam esse, per se intelligitur. Libertatis nomine eam virtutem significamus, qua Deus omni modo sui juris est, neque aliunde impulsus aut impeditus. neque coeco impetu arbitriove ductus, agendi rationes duntaxat e voluntate sua persectissima summaeque intelligentiae convenientissima capit. Sola Dei libertas absoluta est, omnium creatarum naturarum libertas relativa. E perfectissima Dei natura efficitur, ut ejus libertas alia sit ac liberum arbitrium. quo homines praediti agere et non agere atque pluribus propositis eligere possunt. Perfectissimae enim summi nuiminis naturae repugnaret, si inter plura eligenda dubium haereret. Deus ergo per illam naturam suam semper tantum unum idemque optimum sequi cogitandus est. Ita si internam Dei naturam spectas, qua sola ad agendum commovetur, libertas ejus a sanctissima necessitate ethica nihil differt, atque ideali hominum libertati similis dicenda est (§ 167). Quapropter distinctio inter lib. contradictionis, qua Deus decernat, utrum agendum sit, nec.ne, et lib. contrarietatis, qua decernat, utrum sic an aliter agendum sit, divinae majestati nullo modo convenit. Aptius inter cosmicam s.

<sup>4)</sup> Notionem de vol. beneplaciti reperiebant în verbis εὐδοκία το δελήματος αὐτοῦ Ephes. 1,5. Sed εὐδοκία est benevolentia s. gratis. Cf. Hariess. ad h. l. Alii voluntatem signi et beneplaciți a revelata et arcana voluntate distinxerunt et vol. signi eam dixerunt, qua Deus ai quid velle videatur vel velle simulet (1 Mos. 22, 1—14. Jes. 38. Jon. 3, 4 ss. Luc. 24, 28), velut si infortunia vel tentationes hominibus infligendo malum simulet, bonum intendat; vol. beneplaciti consilium, quod Deus vere ceperit. Alio sensu Calviniani, quo facilius absolutae praedestinationis dogma cum biblicis de omnium hominum salute praeceptis conciliarent, inter vol. signi (s. praecipientem, non efficacem, den zumuthenden Willen) et vol. beneplaciti (s. efficientem, decernentem), qua Deus omnia in omnibus potentissime efficeret, discernebant. Cf. Schweizer: Glaubensi. der ev. reform. Kirchel, p. 359 ss. Quum priore voluntate libertas hominum ponatur, altera tollatur, Calviniani duas in Deo esse voluntates sibi contrarias statuerunt, quam difficultatem aut imanium verborum effugiis negarunt, ant ita evitare studurunt, ut priorem voluntaten non seriam, sed simulatam esse docerent ad eamque ea N. T. loca referrent, quibus Deus se omnes homines salvos fieri velle declarat (Rom. 10, 12. 1 Tim. 2, 4. Tit. 2, 11. 2 Petr. 3, 9). Ita vero sanctitati et veracitati divinae summam injurium fecerunt.

externam lib., qua voluntas Dei non aliunde pendeat, et internam, qua solà suà ipsius naturà ad agendum commoveatur, distinxerunt (Ps. 115, 3. 135, 6. Rom. 9, 16). — Omnipolentia est ea virtus, qua Deus omnia, quae ceteris perfectissimis suis virtutibus non repugnant, solo voluntatis nutu efficere potest \*). Cui potentiae neque naturae vires, neque naturarum libero arbitrio praeditarum actiones impedimenta obiicere possunt. quum utraeque per solam Dei vim consistant. Omnipotentia (חוֹם, δύναμις, בורָה, ἐνέργεια), cujus notio jam remotissimae antiquitatis Hebraeis illuxit, variis modis de Deo prae-. dieatur. Notanda sunt haec locorum genera: 1) quibus omnipotentem Deum esse praedicatis quibusdam significatur. inprimis τυ, παντοκράτωρ, 1 Mos. 17, 1. Jer. 32, 18 sq. 1 Tim. 6, 15 ((δ μόνος δυνάστης), Rom. 4, 18. Apoc. 1, 8. 4, 8 ac saep.; 2) quibus simpliciter et populariter asseritur, nihil esse, quod Deus efficere nequeat: 1 Mos. 18, 14. Jerem. 32, 17. Luc. 1, 37. Matth. 19, 26. Luc. 18, 27; 3) quibus solum Dei verbum, h. e. simplicem voluntatis nutum ad res efficiendas sufficere docetur: 1 Mos. 1, 3. 6. 9. 11. 14. 20. 24. Ps. 33, 6. 9. Hebr. 11, 3.; 4) quibus uberior eademque poetica omnipotentiae in rerum effectione et conservatione demonstratae descriptio exhibetur: Job. 26, 5 sqq. 38, 4 sqq. Ps. 33, 6—9. Jes. 40, 12 sqq. 44, 24. Jerem. 27, 5. 32, 17; 5) quibus vis et potestas celebratur, quam Deus in resur-rectione Christi et in efficienda nova ethica Christianorum vita prodiderit: Eph. 1, 19 sq. 3, 20. Col. 2, 12 sq.

# § 118. Sanclitas.

Ethicarum voluntatis divinae virtutum princeps, qua religionis, qualis esse debet, solidissimum fundamentum continetur, sanctitas est, h. e. ethica perfectio infinita et omnibus numeris absoluta 1), qua Deus ipse aummum bonum, hypostatica natura indutum, legisque moralis, naturarum ratione praeditarum animis inscriptae et in ss. litteris externa auctoritate sancitae, summus fons est. Minime vero Deus cogitandus est morali legi velut auctoritati extra ipsum constitutae subjectus. Sanctitas absoluta, perfectissimae summi numinis naturae primitus inhaerens, neque ullius incrementi

<sup>\*)</sup> Cic. Nat. deor. III, 39: "Nihil est, quod Deus efficere non possit et quidem sine labore ullo. Ut enim hominum membra nulla contentione, mente ipsa et voluntate moventur, sic numine deorum omnistingi, moveri mutarique possunt."

<sup>1)</sup> Baier: "Rectitudo div. voluntatis, qua omnia, quae recta et bona sunt, aeternae suae legi conformiter vult." Schott: "Usus perpetuus, certamini nulli obnozius, libertatis moralis perfectissimae."

aut detrimenti capax, longissime differt a virtute s. relativa sanctitate, quae a creatis naturis libertate praeditis inter tentationes et cum pravis cupiditatibus pugnas sensim acquiritur, neque solum perpetui incrementi capax, sed etiam imminutionis periculo obnoxia est. — Hebraea vox UID. de rebus et personis dicta, significat quidquid ab externa impuritate immune, tum etiam a communi usu in peculiarem Dei usum separatum est; de Deo usurpatum designat eum a terrestri labe alienum, majestatis plenissimum summaque cum veneratione et verecundia adeundum colendumque (Ps. 99. 9. Jes. 6. 3 et in formula קרוש ישראל), neque nisi paucis locis ethicae integritatis notionem involvere videtur: Job. 6, 10. 3 Mos. 19, 2. coll. 20, 7<sup>2</sup>). Graeco autem nomine rov dylov in N. T. quin moralis perfectio denotetur, numquam dubitatum est. Alia sanctitatis nomina sunt קוביר מובור, אמשם, καθαρός, במים integer. Notio hujus attributi significatur 5 Mos. 32, 4. Ps. 5, 5. 11, 7. 33, 5. Prov. 15, 26 sq. Matth. 19, 17. 5, 48. Jac. 1, 13. 1 Jo. 1, 5. Paulus apostolus imaginem divinam hominum studio propositam et mentis a Christo acceptae auxilio consequendam in morali perfectione reponit Eph. 4, 24. Col. 3, 9. coll. Matth. 5, 48. 1 Petr. 1, 15. Eph. 5, 1, 1 Jo. 3, 3. Interna sanctitatis divinae ἐνέργεια peccatis opposita ira, δργή, appellatur. Quae quatenus malis peccatori immittendis se exserit, nomini τῆς ὀργῆς haud raro notio poenae subjecta est: Matth. 3, 7. Rom. 5, 9. coll. 13, 4 sq. — Neque tamen praetereundum est, in V. T. Israelitas, qui erat eorum particularismus theocraticus, eas, quibus ipsi in hostes et inimicos stimulabantur, cupiditates et affectus interdum ad Deum transtulisse eique animum furoris et vindictae plenum tribuisse (Ps. 7, 7 sqq. 18, 16. 73, 10 sqq. al. coll. 5 Mos. 28, 63), vel etiam prava facinora, dummodo populo commoda afferrent, Deo accepta putavisse vel adeo a disertissimo ejus jussu repetivisse (2 Mos. 3, 22. 11, 2. 3. 17, 14. 23, 23. 4 Mos. 25, 16 sqq. al.).

# § 119. Justitia.

Divinae sanctitatis efficacia ad ethicum rerum ordinem relata justitia appellatur s. ea virtus, "qua Deus summum

<sup>2)</sup> Cf. v. Cölln: Bibl. Theol. I, p. 148 ss. — In V. T. Israelitae Duinp, αγιοι, vocantur, ut quos Deus sibi a ceteris gentibus segregaverit, ut vitam agerent ipsi acceptam ipsiusque savore ac potentissima tutela dignissimam. Quod praedicatum in N. T. ad Christianos transfertur, ut quos Deus ἐκ τοῦ κόσμον, e prosana multitudine, selegerit, ut Christi mente imbuti per pietatem et probitatem regni divini beneficiorum consortes redderentur.

bonum per legem moralem promulgavit ac tuetur 1)." vel qua Deus moralis rerum ordinis summum principium est. Non immerito igitur justitia a nonnullis sanctitas externa et sanctitas justilia interna vocatur. Recte discernitur inter just legislatoriam et distributiram. Justitia legislatoria (dispositiva, ordinans, antecedens) eo continetur, quod Deus sanctissimam suam voluntatem in lege morali et naturarum ratione et libero arbitrio praeditarum animis inscribenda et in ss. libris patefacienda, adjunctis obsequii incitamentis in praemiorum promissionibus et poenarum comminationibus, promulgavit. Justitia distributiva (judiciaria, consequens, rectoria, retributoria, compensatrix, exsecutiva) in distribuendis praemiis et poenis cernitur, unde in remuneratoriam et punitivam, ultricem, vindicativam, dividitur. Praemium est commodum s. bonum cum obedientia legis conjunctum; poena malum, quod legis negligentiam et transgressionem sequitur. Quum animis nostris ethica necessitas imposita sit, ut honestatis legi tanquam divinae legi obsequium praestemus: praestando hoc obsequio, licet vel perfectissimo, nihil facimus nisi quod Deo creatori nostro debemus (Luc. 17, 10), neque quidquam apud eum mereri possumus, ideoque ne de praemio quidem obsequii proprie dicto sermo esse potest. At vero Deus sanctitati suae repugnaret, si in definienda hominum sorte mero arbitrio duceretur, neque ethicam corum conditionem respiceret. Quapropter ipsi N. T. scriptores, etsi judaicum errorem de bene actorum meritis impugnent, tamen de honestatis mercede ( $\mu\iota\sigma\Im\hat{\varphi}$ ) loquuntur, quae tamen ad N. T. sententiam accommodate merces gratiae, non debiti dicenda est. Praemiis poenisque dispensandis voluntas Dei ad moralem legem spectans perpetuo declaratur. E divinae sanctitatis et benignitatis notione efficitur, poenarum finem alium esse non posse, nisi ut homines ad recti tramitem reducantur (Jes. 26, 9 sq. Prov. 3, 11 sq. Sap. 12, 2. 1 Cor. 11, 31. Hebr. 12, 5 sqq.)<sup>2</sup>), eoque modo moralis rerum ordo incolumis servetur. Poenae atque praemia recte dividuntur 1) ratione habita modi in externa et interna; 2) ratione habita fontis in naturalia, quae ex ipsa factorum indole sua sponte nascuntur, sive externa, sive interna, et positiva, quae solo Dei decreto 3) distribuuntur.

<sup>1)</sup> Ita Hase Hutt. red. p. 141. Praceunte Calovio justitia Dei rulgo illud attributum dicitur, "quo Deus est justus retributor boni et vindex malt "

<sup>2)</sup> Quum Deus exercenda rectoria justitia nihil nisi naturarum ab ipso creatarum salutem spectare possit, Leibnitio et Wolfianis justitiam Dei benignitatem saptenter administratam appellare placuit.

<sup>5) &</sup>quot;Solo Dei decreto" dicimus, quia id quoque, quod naturalia

Positiva Dei retributio tantum externa esse potest. Quae Deistae et complures antiquiores rationalistae 4) contra positivae retributionis notionem monuerunt, ea non ipsam rem tangunt, sed falsam opinionem, qua Deus singulis quibusdam arbitrariis ac temporariis decretis res secundas et adversas hominum decernere putatur. At vero e Dei notione recte constituta physicus et moralis rerum ordo aeterno consilio ita sibi copulatus censendus est, ut ille hujus commoda adjuvet et promoveat, et uterque ordo ad unum eundemque ethicum finem summi boni efficiendi assequendum tendat. Deinde experientia quoque docet, quam eximiam interdum vim physici eventus in humanarum rerum conditionem habeant et ad ethicos fines assequendos valeant. Proinde compellimur, ut in rerum externarum commodis et incommodis, ex ipsa actionum humanarum natura nullo modo sua sponte natis, sed ex externae naturae cursu nexis, ethicos quoque et paedeuticos fines a Deo, spectatos ideoque pro morali hominum conditione aut praemia aut poenas cernamus. Idem de iis quoque censendum est, quae e commercio cum aliis hominibus aut laeta aut adversa nobis accidunt neque ex ipsa agendi ratione nostra ullo modo pendent. Namque historicarum rerum et rationum connexio, quae singulorum hominum potestati non relinquitur, ad solam Dei moderationem revocanda est. Etsi vero nexum quendam externorum malorum cum peccatis, solo Dei decreto constitutum, intercedere negare non licet, etsi in hominum aperte scelestorum et impiorum infortunio considerando poenae divinitus iis inflictae notio velut invitos nos subeat: tamen in statuendis singulis ejusmodi exemplis sanctissima cautione opus neque judicium praecipitandum est, ne ea nobis arrogemus, quae solius Dei sunt animorum inspectoris, atque in taediosum Judaeorum vitium incurramus, qui in quovis externo infortunio peccatorum poenam cernebant et inique judicando innocentibus quoque et piis injuriam faciebant. Omnino consultissimum est, ut quisque ad solum semet ipsum potius. quam ad alios illam de punitivo rerum adversarum fine sententiam referat, atque e malis, quibus affligitur, eum quem potest ethicum et paedeuticum fructum percipiat 5). Optime

praemia et poenae ex ipsa factorum indole sua sponte prodeunt, Dei voluntate et lege constitutum censendum est.

<sup>4)</sup> Inprimis C. F. Bahrdtius, Steinbartus, Eberhardus, Eckermannus, alii. Literaturam huc spectantem recenset Bretschneider: *Entwickel.* p. 390 ss. coll. ej. *Handb.* I, p. 527.

<sup>5)</sup> de Wette: Wesen des christl. Glaubens p. 222: "Diese Ansicht vom Unglücke als Strafe gehört bloss für uns, beruht bloss auf uns. eigenen Gemüth zustande u. darf nicht auf d. Schicksale An-

es de re praecepit Jesus Christus (§ 120). In lactis antem sibi insi obtingentibus homo vere pius et religiosus, qui, quantumvis in assiduo virtutis colendae studio profecerit. tamen se a summo fine divina lege praescripto longissime abesse omnique erga Deum jure privatum esse minime diffitetur, non justitiae divinae praemia, sed solius gratiae signa agnoscet. — Rectoriae justitiae notio requirit, ut aequa proportio retributionem inter et actionum humanarum naturam intercedat. Quod hujus justitiae omnia aequa lance ponderantis documenta his in terris saepissime desiderantur. id eius notionem minime infringit. Cf. § 149. Positivam factorum retributionem ad vitam quoque post mortem futuram spectare, inde verisimillimum est, quod tunc externae res et rationes nostrae a Deo novo modo constituantur ex earumque dispositione salus et miseria maximam partem pendeat necesse est. Optimo autem jure sperare licet, quod etiam S. S. docet, Deum in definienda hac futura nostra sorte justam terrestris vitae rationem esse habiturum.

#### § 120. Biblicae notiones de hac virtute.

Etsi legislatoria Dei justitia in V. T. diserte ad solam positivam legem mosaicam refertur, tamen notio de naturali lege omnium animis inscripta aperte iis locis subest, quibus Deus judex mundi et omnium populorum appellatur: 1 Mos. 18, 25. Ps. 9, 9. 96, 13. al. loc. coll. 5 Mos. 30, 11 sqq. Distributivam justitiam quod attinet, compluribus quidem locis docetur, Deum in praemiis poenisque dispensandis non respicere personam: 5 Mos. 10, 17 sqq. Job. 34, 10 sqq. 19—21. Ps. 73. Verumtamen antiquiores Hebraei quum plenae et verae immortalitatis notione carerent, non poterant non omnem Dei retributionem ad hanc terrestrem vitam referre ideoque in laetis rebus pietatis et virtutis praemia, in calamitatibus

derer angewandt werden. Schadenfreude u. Verdammungssucht wäre ex, wenn wir dem Unglückl. u. Leidenden s. Schicksal als Strafe fühlbar machen wollten. — Nur wer üb. d. Verdacht persönl. Parteilichk. erhaben steht, wie d. Seelsorger, kann allenfalls den Einzelnen, in jedem Falle d. ihm anvertraute Gemeinde daran erinnern, dass man dergl. Erfahrungen benutzen solle, seinen sittl. Zustand ernstl. zu prüfen u. davon Anlass zur Busse u. Besserung zu nehmen. Aber Seelsorger u. Prediger fehlen oft darin, dass sie d. Bedeutung v. Unglücksfällen als Strafen zu bestimmt u. zu hart gellend machen u. d. Gemüther eher reizen als denüthigen. Sie drücken sich wohl so aus, als wenn sie im Rathe Gottes gesessen hällen, u. d. Geheimnisse seiner Schickungen durchschauten, u. gebärden sich wie die Apostel (1 Cor. 1', 30), od. d. Propheten des A. T., die doch weit höher standen u. vielmehr Gewicht u. Ansehen halten."

improbitatis poenas cernere: 3 Mos. 26. 5 Mos. 28. Cui opi nioni quum experientia aperte repugnaret, factum est, u nonnulli de ethica Dei rerum administratione desperarent e epicureae levitati se traderent, cujusmodi homines jam prophetis castigantur (Jes. 5, 18-20. Zeph. 1, 12. Mal. 3 14 sq.), aut saltem voluptatis quaerendae studium pietati temperatum non illicitum censerent, ut auctor libri Coheleth Alii, quos pietas et moralis severitas a tali levitate tuebatur difficultatem ita tollere studuerunt, ut aut pios per vitam aerumnis afflictos tranquilla saltem morte gavisuros, impios laetissima externa sorte auctos acerbissimi diei supremi poenem esse luituros (Ps. 37. 49 et 73), aut piorum calamitates explandis improborum peccatis inservire (Jes. 53, 4-6. 8. Dan. 11, 35), aut a posteris ad quartam usque progeniam flagitiorum a patribus commissorum poenas repeti (2 Mos. 20, 5. 34, 7. 4 Mos. 14, 18. coll. Ps. 37, 38) statue rent. Tametsi hic postremus error locis 5 Mos. 24, 16. 2 Reg. 14, 6. Jer. 31, 29 sq. Ezech. 18 et 33, 10 - 20 diserte impugnatur. Deinde Prov. 3, 11 sq. coll. Jes. 48, 10 docetur, Deum infortuniis infligendis paterno amore ductum pios et probos ad altiorem pietatis et virtutis gradum evehere velle. Denique auctor libri de Jobo contra vulgarem errorem de solo punitivo infortuniorum fine probare studet, Deum in infligendis iis consilia quoque exsequi humana scrutationis vi longe superiora (42, 2—8). In sapientiae demum libro (c. 2—5. coll. 2 Macc. 7, 9. 14. 36) perversae inter hominum sortem et moralem dignitatem proportionis difficultas e divinae justitiae in vita post mortem futura probitatem et culpan aequa lance pensitaturae spe solvitur. Apud Siracidam vero (41, 5-7, 23, 24 sq.) vetus commentum de filis peccatorum a parentibus commissorum poenas luentibus recurrit — Jesus nexum quidem inter peccata et calamitates a Dee constitutum non diffitetur, atque tum ex aliorum, tum e nostris ipsorum externis malis poenitentiae incitamenta capienda esse docet (Luc. 13, 3. 6. Jo. 5, 14. Matth. 9, 2), at vero etiam contra judaicum errorem ex infortunii, quo alii infligantur, magnitudine culpae ab iis contractae magnitudinem cognosci posse negat (Luc. 13, 2. 4) Deigue in calamitatibus infligendis rationes esse varias (Jo. 9, 1-4) asserit, unde nobis a temerario de aliorum malis judicio abstinendum esse consequitur. Deinde persecutiones et aerumnas piamque et fortem in perferendis iis constantiam ad messiani regni beneficia consequenda Christianis remitti non posse ideoque in illis lactitiae et spei argumentum cernendum esse, in N. T. constantissime docetur: Matth. 5, 10 sqq. 10, 34 sqq. Jo. 16,2 Rom. 5, 3 sqq. 8, 17. 2 Tim. 2, 11 sq.3, 12. 1 Petr. 1, 6 sq.4,

13. Jac. 1, 2 sqq. 12. al. loco. Praeterea contra judaicum particularismum notio justitiae divinae in Judaeis et Ethnicis aequali modo tractandis conspicuae urgetur: Act. 10, 34 sq. Rom. 2, 11. 3, 29. Denique inter primaria christianae doctrinae capita refertur sententia de universali Dei retributione, potissimum positiva, cum externo Christi reditu conjuncta: Math. 8, 12. 25, 34. 41 sqq. Marc. 9, 44. 46 sq. Rom. 2, 6—12. 1 Cor. 3, 8. 14. 2 Cor. 5, 10. Eph. 6, 8. 1 Thess. 4, 6. 2 Tim. 4, 8. al. locc.

## § 121. Benignitas.

Ouum felicitatis copia, cuius omnes naturae, sensu et vita praeditae, participes sint (Ps. 145, 16), a mundi conditore et rectore repetenda sit, divinae voluntati conveniat necesse est etiam benignitas s. bonitas (תְּבֶּח), h. e. ea virtus, qua Deus "naturis creatis vitaque praeditis tribuit facultatem et occasionem felicitatis pro sua cujusque natura, fine ant dignitate ethica percipiendae" (Wegsch.). Pro varia enim naturarum indole varia est eorum facultas felicitatis percipiendae. Ita animus humanus, quum infinitae perfectionis capax sit, etiam facultate gaudet infinitae felicitatis percipiendae cum perfectione necessario conjunctae. Pro varia naturarum indole varius finis a Deo iis propositus est. Proinde Deus pro sapientia sua eum felicitatis iis largiendae modum definiat necesse est, qui requiritur ad fines suos facilius assequendos. Denique ne benignitas Dei cum ejus justitia pugnet, ab eo felicitatis modum ethicae quoque naturarum dignitati accommodari censendum est. Pro rationum, quibus se exserit, et personarum, ad quae refertur, varietate variis benignitas divina nominibus denotatur. Ita amor (האַהַבֶּה, סובה, dydan) dicitur benignitas ad personales naturas, in-Primis homines relata; gratia ([ , χάρις), quatenus Deus tanquam summus omnium rerum dominus ne indignis quidem beneficia detractat et inprimis peccatoribus veniam concedit; misericordia (מרחבים, Ελεος, οἰκτιρμοί, σπλάγχνα τοῦ ἐλέους), qua miseris benefacit (Jes. 47, 6. Luc. 1, 72. 78. 2 Cor. 1, 3. Eph. 2, 4); patientia s. indulgentia (ἀνοχή), quae in tolerandis peccatis cernitur (Rom. 2, 4.3, 25. 1 Petr. 3, 20); longanimitas (ΦΥΡΚ , μακροθυμία), benignitas in differendis peccatorum poenis conspicua (Exod. 34, 6. Jer. 15, 15. Rom. 2, 4); lenitas (χρηστότης), qua eorum Poenae mitigantur (Rom. 11, 22) \*). In V. T. Dei benigni-

<sup>\*) &</sup>quot;Cavendum est hic quoque, ne affectiones humanas Deo affinga-

tas celebratur tum qualis erga omnia animantia se exhibeat, tum qualis moderandis Israelitarum, potissimum piorum, rebus declaretur. Quae utraque eius manifestatio laudibus extollitur Ps. 136 et Ps. 36, 6-13; universalis Dei benignitas praedicatur Ps. 145, 8 sqq. 33, 5. 104, 24. Sir. 35, 13, 50, 22 sqq.; ben. erga peregrinas gentes Ps. 67, 4 sqq.; erga pios et probos Israelitas Ps. 31, 20 sqq. 33, 18 sqq. Ps. 108. Gratia Dei describitur 1 Mos. 32, 10. Ps. 103. 51, 3. — In N. T. non reticetur quidem universalis Dei benignitas (Matth. 5, 45. Act. 14, 17. 17, 25. Jac. 1, 17), quae ad ipsa animalia pertineat (Matth. 6, 26. 10, 29. Luc. 12, 6. 24). Sed summum huius virtutis documentum N. T. scriptores in instituto rei christianae cernunt (Jo. 3, 16. 1 Jo. 4, 9 sq. Tit. 3, 4. Rom. 5, 8), et amori eundem, ac posterioris aetatis Israelitae sapientiae, principatum inter Dei proprietates tribuisse adeoque universam Dei naturam ad amorem revocasse videntur (1 Jo. 4. 16). Cuius immensi amoris contemplatione nostri erga Deum amoris sensum provocandum et amore aliis praestando declarandum esse docent (1 Jo. 4, 19 sqq.). Quo insigni amore quum homines indigni fuissent, satis elucet, cur Paulus Christi beneficia non minus frequenter ad gratiam Dei referat (Tit 3,4 sq. Rom. 3, 24 sqq. 5, 15 sqq. coll. Jo. 1, 16). Ceterum benignitatis et providentiae notio etiam patris nomine ad Deum translato significatur (§ 127). De malis in mundo obviis divinae benignitati non repugnantibus cf. § 149.

# § 122. Constantia et veracitas.

Quum in perfectissimo numine essentia et voluntas a se sejunctae cogitari nequeant: e physica Dei immutabilitate (§ 110) consequitur, ut voluntas quoque in perpetuum sibi constet, neque Deus decreta sua ullo modo mutet aut retractet, quam ejus virtutem constantiam vocamus, in sacris quoque libris laudatam (4 Mos. 23, 19. 1 Sam. 15, 29. Ps. 33, 11. Mal. 3, 6. Rom. 3, 4. 11, 29. Hebr. 6, 17 sq.), quamquam in nonnullis V. T. locis anthropopathice poenitentia ei tribuitur (1 Mos. 6, 7. Jer. 18, 7 sqq. 26, 19. Jon. 3, 9 sq.). E constantia Dei ejus veracitas sequitur, h. e. ea virtus, qua, quaecunque Deus de sua natura et voluntate intelligentibus naturis qualicunque modo innotescere jussit, perfectissimae ejus intelligentiae vere respondent et perpetuo consentiunt (cf. loca pleraque ante allata et Rom. 3, 3. Tit. 1, 2). Veracitas Dei in promissis servandis conspicua fides (הכָה) dici-

mus, aut falsis benignitatis divinae notionibus inhaereutes legum morelium severitatem relazare videamur." Wegsch. p. 291.

tur (Ps. 33, 4. 54, 7. 57, 11. 108, 5. Rom. 3, 3 sq. 2 Tim. 2, 13. 1 Cor. 1, 9. 1 Thess. 5, 24). Interdum nomina המר conjunguntur, si quidem veracitate et fide Deus bonitatem suam declarat.

## § 123. Beatitas et majestas.

Summarum perfectionum complexio majestas Dei (ΤΙΣΡ΄, δόξα τοῦ Θεοῦ, Θειότης), absoluta autem earum conscientia, qua Deus in semet ipso perfectissime acquiescit, beatilas (1 Tim. 1, 11. 6, 15) appellatur\*).

#### Caput II.

#### De trinitate Dei.

#### § 124. Doctrina ecclesiastica.

Quae hucusque de Deo disputavimus, ea jam ex humanae rationis principiis cognoscuntur. Sed secundum publicam ecclesiae theoriam Deus sola revelatione in ss. litteris facta aliam quoque naturae suae partem, rationis humanae lumini occultam et ignotam, patefecit, trinitatem dicimus s. eam divini numinis relationem, qua essentia divina numero una (unitas numerica, non specifica) 1) in tribus subsistit

<sup>1)</sup> Usum ethicum et religiosum e virtutum divinarum notionibus capiendum bene significat Morus Epit. p. 57: "Huic tali ac tanto Deo ob hanc ipsam maguitudinem admirabunda debetur veneratio cum profundo sensu humanae exiguitatis (ταπεινότητος): ob id, quod docendo et remunerando discrimen boni malique statuit, venerabunda obtemperatio: ob id quod beneficia exhibet seque exhibiturum promisit, gratus animus, immota fiducia, imitatio. Omnino decet hominem, cogitationem omnem naturae divinae convertere ad argumenta virtutis, sensus vitamque referre ad Deum et cum Deo cogitando nectere."—, Quae quidem vere dicitur vita in Deo acta seu Deo consecrata, a scriptoribus ss. commendata (Rom. 6, 11. Gal. 2, 19. Phil. 3, 20. 1 Jo. 4, 16)" Wegsch. p. 800.— Praeterea tenendum est, quod Gerhardus Loc. theol. I, p. 155 docet: "Deus non redditur nostris laudibus major, ab aeterno est et manet in se ipso perfectissimus; sui autem glorificationem requirit a nobis non propter se, sed propter nes in agnitione et celebratione Dei nostra consistit beatitudo.— Deus non amat se tamquam se ipsum, sed tamquam summum bonum, ad quod nisi adspiremus ejusque participes reddamur, numquam erimus boni."

<sup>1)</sup> Gerhard: "Natura sive essentia tribus deitatis personis communis non est tantum specie una, sicut in Petro, Paulo et Joanne est una ἀνθρωπότης, sed est ea etiam numero una, ac proinde, ut Lutherus in cap. I Genes. loquitur, unissime una, ita ut tota divina essentia, non pars essentiae divinae sit in patre, tota in filio, cujusque simile non occurrit in tota rerum creatarum universitate."

personis coaequalibus et consubstantialibus (δμοουσίοις), sed realiter distinctis (non diversis), patre, filio et spiritu sancto 2). Quae doctrina, primis lineamentis jam in symbolo nicaeno-const. descripta, in symb. athanasiano 3) accuratius exposita et in omnibus utriusque evangelicae publicis formulis diserte approbata 4), articuli puri et fundamentalis primarii (§ 86) auctoritatem obtinet. Essentia (οὐσία) divina est summarum perfectionum complexio, quibus Deus ab omnibus aliis naturis differt 5). Personae (ὑφιστάμενον, ὑπόστασις, πρόσωπον, suppositum) nomine intelligitur individuum in Dei essentia sui conscium et absolute liberum 6). Quocirca Dei nomen aut essen-

<sup>2)</sup> Tres sunt formulae, quibus doctrina significatur: 1) Una divina essentia in tribus personis subsistit. 2) In divinis sunt tres personae et una essentia. 3) Unus est Deus essentia, sed idem essentia Deus unus trinus est personis.

<sup>3)</sup> Symb. athan. p. 2 sq.: "Quicunque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem. Quam nisi quis integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit. Fides autem catholica haec est, ut unum Deum in trinitate et trinitatem in unitate veneremur, neque confundentes personas, neque substantiam separantes. Alia est enim persona patris, alia filii, alia spiritus s.. Sed patris et filii et sp. s. est una divinitas, aequalis gloria, coaeterna majestas. Qualis pater, talis filius, talis sp. s. — Deus pater, Deus filius, Deus sp. s., et tamen non tres Dii, sed unus est Deus, — quia sicut singulatim unamquamque personam Deum ac dominum confiteri christiana veritate compellimur: ita tres Deos aut tres dominos dicere catholica religione prohibemur. Pater a nullo est factus, nec creatus, sed genitus. Filius a patre solo est, non factus nec creatus, sed genitus. Sp. s. a patre et filio non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens. — Et in hac trinitate nihil prius aut posterius, nihil majus aut minus: sed totae tres personae coaeternae sibi sunt et coaequales, ita ut per omnia et trinitate et unitas in trinitate veneranda sit. Qui vult ergo salvus esse, ita de trinitate sentiat."

<sup>4)</sup> Conf. aug. p. 9: "Una est essentia divina, quae et appellatur et est Deus — et tamen tres sunt personae ejusdem essentiae et potentiae et coaeternae, p. f. et sp. s." — Ap. C. p. 50: "Una est essentia divina, individua — et tamen tres sunt distinctae personae ejusdem essentiae divinae" etc. — Art. smalc. p. 803: "Pater, filius et sp. s., in una divina essentia et natura tres distinctae personae, sunt unus Deus, qui creavit coelum et terram." — F. C. p. 829 s. — Libri symb. eccl. reformatae dogma aut brevius enarrant, ut Cat. heidelb. 25. Conf. scot. 8. angl. 1. march. 3. galt. 6. bohem. 3. Conf. Purit. c. II, 3, aut prolixius, ut Conf. belg. § 9 — 11, ubi biblica quoque dogmatis argumenta afferuntur.

<sup>5)</sup> Quenstedt I, p. 321: "Ipsa Dei quidditas, per quam Deus est, quod est." Baier p. 217: "Essentia est ipsa natura divina, qualis in se absolute, quaeque una cum attributis simplicissime una ac singularis."

<sup>6)</sup> Conf. Aug. p. 9: "Et nomine personae utuntur ea significatione, qua usi sunt in hac causa scriptores ecclesiastici, ut significet non partem aut qualitatem in alio, sed quod proprie subsistit." — Melanchthon: "Substantia individua, intelligens, incommunicabilis, sustentata in

tialiter (substantialiter, οὐσιουδῶς) de tota trinitate (velut πνεῦμα ὁ Θεός Jo. 4, 24; ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί I Jo. 4, 16), aut personaliter (ὑποστατικῶς) de una tantum trinitatis person velut Θεὸς ἡν ὁ λόγος, Jo. 1, 1) dicitur. Tum mutua trium personarum ratio, tum modus, quo tres personae realiter distinctae numero unus sint Deus, summum et sanctissimum mysterium, pie et simpliciter credendum, dicitur ?). Auctoritate symbolorum nicaeno-const. et athanasiani ecclesia constantissime docuit, patrem neque factum, neque creatum, neque genitum, filium non creatum, sed ab aeternis a patre genitum, spiritum s. neque creatum, neque genitum esse, sed a patre, vel a patre et filio (§ 135) spirari s. procedere.

# § 125. Doctrinae ecclesiasticae subtilior explicatio a theologis orthodoxis prolata.

Quae in publicis ecclesiarum formulis de trium personarum distinctione atque de filii generatione et spiritus s. processione simpliciter praecipiuntur, ea praecuntibus patribus ecclesiasticis et Scholasticis orthodoxi ecclesiae evangelicae theologi subtilius et uberius exposuerunt. Cujus expositionis potiora capita haec sunt: Certae sunt notae, quibus singulae personae a se realiter distinguuntur. Quarum notarum complexio vocatur character hypostaticus s. personalis. Notae ipsae duplicis generis sunt, aut externae, aut internae. I) Notae internae continentur internis metaphysicis rationibus inter ipsas personas divinas intercedentibus neque ullo modo ad mundum spectantibus. Notarum internarum complexio s. propria subsistendi ratio, qua quaelibet persona a duabus ceteris distinguitur, τρόπος ὑπάρξεως vocatur. Tres sunt notarum internarum species: 1) Actus hypostatici s. personales (opera ad intra s. immanentia), quorum sunt duo 1): generatio et spiratio, et quidem a)

alia natura." Gerh.: "Subsistens individuum, intelligens, incommunicabile, non sustentatum ab alio, s. ipsa essentia divina certo charactere hypostatico insignita ac proprio subsistendi modo a reliquis distincta."

<sup>7)</sup> F. C. p. 609: "Hoc (dogma de utraque Christi natura) post illud trinitatis summum est inysterium." p. 787: "Hortamur omnes pias mentes—, ne sua ratione humana in tantis mysteriis perscrutandis curiosae sint, sed potius cum apostolis simpliciter credant, oculos rationis suae claudant et intellectum suum in Christi obedientiam captivent."

<sup>1)</sup> Parum recte nonnulli addunt tertium, quem spiritui s. vindicant, actum, processionem s. spirationem passivam. Sed quo jure ea dict possit actus, non intelligitur. "Durch die Bemerkung Baters, Holar, Twestens, dass der Passivbegriff spirari nur grammatisch sey, indem das göttl. Wesen keines Leidens fähig sey, wird ja doch der Transtivbegriff des generare u. spirare nicht aufgehoben." de Wette: Dogmat. d. prot. K. p. 79. 3 Aust.

patris est, ab acternis generare filiam, h. c. rationem subsistentiae (non causam exsistentiae) 2) filii in se continere s. rationem, cur filius absolutae naturae sit, et spirare spiriaum s., h. e. rationem in se habere: cor eadem absoluta natora spiritui conveniat 3): b) filii est, una cum patre spirare spiritum s. 4). 2) Proprietates personales (notiones constitutivae) s. internae relationes, quae ex actibus oriuntur et soum cuiusque personae characterem hypostaticum constituunt: a) paternitas in patre; b) filiatio s. generatio passica in filio; e) processio, εκπόρευσις, s. spiratio passiva in spiritu s. 3) Notiones personales (notiones significativae), ejusmodi notae internae, quae, licet suum cujusque personae hypostaticum characterem non constituant, tamen cognoscendis et inter se distinguendis personis inserviunt: a) dyevνοηία s. innascibilitas in patre; b) spiratio activa in patre et silio 5). II) Notae externae s. opera ad extra, trans-

<sup>2)</sup> Hase: Hutt. red. p. 168: "Es wird unterschieden E wistenz, wiefern jene göttl. Person Gott ist durch sich selbst [αντόθεος], weit sie Theil hat an der göttl. Essenz, Subsistenz, wiefern jede göttl. Person eine bestimmte Person ist erst durch die andere; z. B. filius existit in se ipso qua Deus, subsistit in essentia divina per patrem."

<sup>3)</sup> Veteres ecclesiae nostrae theologi tum generationis ac spirationis modum incognitum et ineffabilem, tum vero etiam discrimen, quod inter utramque intercedat, absconditum dixerunt. Nihilominus utramque communi emanationis nomine designarunt, et generationis modum secundum notissimum illud concilii nicaeni lumen e lumine similitudine emissionis radiorum e sole, processionem spiritus s. autem nonnuli analogià processionis verborum e corde vel ore factae illustraverunt. Cf. Schmid: Dogmat. d. luth. Kirche p. 117 s. Praeeuntibus Scholasticis Melanchtho n et nonnulli reformati theologi generationem actum intellectus, spirationem actum voluntatis divinae dixerunt, quas finitiones Lutherai respuerunt. — Discrimen inter generationem et creationem Gerhardus ita constituit: "Gignere est ex substantia sua aliquid producere simile secundum essentiam. Creare est ex nihilo aliquid facere diversum a substantia creantis."

<sup>4)</sup> Buddeus p. 395: "Patri et filio dum spirationem tribuimus, non ita hoc est capiendum, ac si duo sint spirationis principia, sed quod luna eademque spirandi vis s. δύναμις προβλητική patri pariter ac filio competat."

<sup>5)</sup> Spiratio activa, quum patri et filio communis sit ideoque non suum cujusque solius harum personarum characterem constituat, notionibus personalibus accensetur. Ceterum in constituendo proprietatum et notionum discrimine veteres theologi dissentiunt. Cf. de Wettel.c. p. 79. Schmidl.c. p. 113s. Twesten II, a, p. 251. — Plerique recentiores, qui ecclesiasticam doctrinam tuntummodo historice enarrant (velut Klein., Schott., Bretschn., Hahn., Wegsch. alii), solum logicum et grammaticum inter actus, proprietates et notiones discrimea constituunt, ita ut eaedem notae verbis significatae (generare, spirare, procedere) actus dicantur, și adjectivis uteris, proprietates (generaus,

euntia sunt singularum personarum actiones ad mundum spectantes, quarum complexio τρόπος ἀποκαλύψεως dicitur. Sunt earum duae species: 1) Opera oeconomica (Eph. 1, 10), quibus humani generis salus reparatur: a) pater enim delegavit filium ad redimendos homines et mittit spiritum s. ad eos regenerandos et sanctificandos; b) filius a patre delegatos redemit genus humanum et mittit spiritum s. in animos; c) spiritus s. mittitur in animos eosque salutis a Christo partae participes reddit. 2) Opera attributiva s. communia, quae etsi tribus personis communia sunt, tamen in ss. litteris plerumque singulis attribuuntur: a) pater creavit, conservat et gubernat omnia per filium; b) filius creavit mundum, mortuos resuscitabit et judicium extremum exercebit; c) spiritus s. prophetas et apostolos inspiravit et applicat hominibus salutis adminicula 6). — Ceterum e consubstantialitate (§ 124) s. aequalitate atque distinctione trium in Deo personarum perfectam earum immanentiam s. περιχώρησιν essentialem redundare docetur, qua una persona propter essentiae unitatem in altera esse dicitur, quae non confundenda est cum περιγωρήσει personali, ad utramque Christi naturam spectante.

# § 126. De argumentis doctrinae ecclesiasticae in V. T. frustra quaesitis.

Orthodoxi theologi, quum in trinitatis dogmate articulum fundamentalem primarjum viderent (§ 124), secundum principia sua (§ 15) non poterant non argumenta ejus biblica jam in V. T. quaerere. Provocabant autem 1) ad Dei nomina in plurali numero posita (cf. § 104, not. 2); 2) ad ea loca, quibus Deus plurali numero de se ipso loquens inducitur (1 Mos. 1, 26. 3, 22. [cf. § 104. not. 2] 11, 7. Jes. 6, 8); 3) ad ea loca, quibus tria divina subjecta distingui putabant (4 Mos. 6, 24—26. Jes. 6, 3. Nah. 1, 2. 1) Ps. 33, 6. 2); 4)

spirans, generatus, procedens), denique ad substantiva revocatae nottones (generatio, spiratio, processio). Praeiverat Baumgartenius I, p. 435.

<sup>6)</sup> Distinctio inter oeconomica et attributiva opera a Baumgartenio demum et Reinhardo facta est. Antiquiores evangelici doctores singula opera externa in definiendis singularum personarum notionibus recensere solebant. — Ceterum cf. Cat. maj. p. 489: "Credo in Deum patrem, qui me creavit; credo in Deum filtum, qui me liberavit; credo m spiritum s., qui me sanctificavit."

Divinum nomen ter repetitur non solum propter ternarii numeri sanctitatem (τρισμέγιστος, Jupiter ter optimus maximus; cf. Aristot. de coelo l, 1: — ,,,είς αγιστείας τῶν θεῶν χρώμεθα τῷ ἀριθμῷ τοὐτῷ),

ad loca, quibus angeli a Deo missi nomen cum ipsius Dei nomine alternat (1 Mos. 16, 7. 13. 22, 11. 14. 2 Mos. 3, 2.7. 23, 20 sqq. 32, 34 sqq. Jud. 6, 14. 22, 13, 18, 22 ss.). Putabant enim, unum eundemque angelum his omnibus in locis commemorari eumque esse filium Dei s. secundam trinitatis personam, quemadmodum jam alexandrini Judaei haec loca de λόγω divino (§ 129) interpretati erant. Sed Dei nomen de angelo usurpatum facillime inde explicatur, quod angelus a Deo missus Dei causam ac veluti ipsam personam agit, cf. Jes. 7, 11. 2 Chron. 33, 10<sup>3</sup>). 5) Locum 1 Mos. 19, 24 urgebant, quo Jehova a Jehova discerneretur. Sed ibi verba cum antecedente שא ita conjungenda sunt, ut Dei ignem, h. e. fulmen significent, cf. Job. 1, 16. 2 Regg. 1, 10 sqq., aut Jehovae nomen pronominis reflexivi loco repetitur. 6) Loca attulerunt, quibus Messias nomine Dei ornetur, de quibus § 178, nota 6 disputabimus. 7) Notionem de aeterna filii generatione loco Ps. 2, 7 (coll. Act. 13, 33. Hebr. 1, 5) diserte doceri existimabant, vocabulum Divi de aeternitate (§ 110) explicantes. Sed nomen filii Dei h.l. civili sensu (§ 128) de rege quodam israelitico tamquam Dei vicario dicitur, in cuius tropi usu pergens poeta dicit 7.777 regem te constitui, היוֹם, hoc die tuo inaugurali. Comnino ejusmodi argutissimum et spinosissimum dogma a simplici et populari V. T. ingenio absolute abhorret. Accedit, ut Israelitas sine dubio ad polytheismum perduxisset, ad quem eos ante exilium valde proclives erant. Quamobrem Rabbini illud in V. T. nunquam agnoverunt, in quo iis Anabaptistae. Sociniani et Arminiani adstipulati sunt. In Lutheranorum coetu Geo. Calixtus 4) contra vulgatam theologorum ipsi aequalium sententiam negavit, trinitatis doctri-

sed etiam propter singularem vim et solemnitatem; cf./ Jerem. 22, 29. Ezech. 21, 32.

<sup>2)</sup> Quo loco Jehovae nomen de prima, ejus verbum de secunda, halitum ab ore ejus emissum de tertia trinitatis persona intelligebant.

<sup>3)</sup> Ita haec loca praecuntibus Augustino (de trin. 3, 11), Hieronymo (ad Gal. 3, 19), Aben-Esra (ad Exod. 3, 2), Sociniani, Arminiani et plurimi recentiores theologi explicant. Nuper Hengstenbergius (Christologie des A. T. 1, p. 219-51) illo in angelo ipsius Jehovae manifestationem humana forma factam, qua incarnatio ejus olim in Christo futura praesignificaretur, agnoscendam esse, probare studuit, quam opinionem, ipsis theologis orthodoxiae speciem praese studuit, quam opinionem, ipsis theologis orthodoxiae speciem praese tentavit Jo. Henr. Kurtz: Der Engel des Herrn, in Tholuck: Liter. Anzeiger 1846. Nr. 11-14.

<sup>4)</sup> In Diss.: Num mysterium sanctissimae trinitatis e solis V. T. libris possit demonstrari. Helmst. 1650.

nam in V. T. tam diserte et perspicue proponi, ut absque V. T. adminiculo inde cognosci et adversus serios et pertinaces mysterii adversarios, qui N. T. auctoritatem non agnocerent, quales inprimis Judaei essent, demonstrari et evinci posset 5). Qua sententia vir optimus furiosissimum orthodoxorum theologorum odium sibi conflavit 6).

# § 127. De notione Dei patris biblica.

I) Jam in V. T. Deo non raro patris nomen imponitur | ) ad designandum singularem nexum, qui ei cum israelitica gente intercedat, quam creaverit et genuerit (h. e. cui populus se ipsum talem, qualis sit, debeat), saluberrimae lisciplinae beneficio educaverit et rexerit innumerisque besevolentiae documentis locupletaverit (5 Mos. 32, 6. 18. Jes. 44, 2. 24. 1, 2. 49, 15. 63, 16. Jer. 3, 4. 31, 2. Mal. 3, 17. Sap. 11, 10. 14, 3) 1). Ex qua Dei cum populo ratione V. T. scriptores sanctissima piae erga Deum reverentiae, inconcussae fidei et promtissimae obedientiae (Jer. 3, 19 sqq. Mal. 1, 6), gratae beneficiorum memoriae (5 Mos. 32, 6) communisque popularium amoris (Mal. 1, 10) officia repetunt. 2) Ad denotandam eximiam benevolentiam ac tutelam, quam Deus piis inter Israelitas cultoribus suls obtingere jubeat (Ps. 103, 13. Sap. 2, 16. coll. Sir. 23, 1. 4). 3) Ad adumbrandum singularem favorem, quo regiam Davidis familiam pro-

<sup>5)</sup> Similia praeiverant Calvinus, Beza et ipse Lutherus, qui inter alia ad 1 Mos. 2, 7 haec notavit: "Ad hunc modum Moses pluralitatem personarum in Deo ostendit, sed non explicavit, quanta et qualis esset. Reservabatur enim id gloriae N. T., quod personas expresse notat. — Fult igitur in V. T. articulus hic de trinitate inclusus in generalem fidem, in qua sancti patres mortui et salvati sunt." Adde Conf. belg. 9: "Verum quidem est, hic [loco 1 Mos. 1, 26] non exprimi, 4001 sint personne, tamen quod in V. T. obscure traditum est, id in hovo nobis clare admodum exponitur." Neque alia docuerat Jo. Gerhardus. Cf. Schmidl.c.p. 119.

<sup>6)</sup> Calix'ti aetate plerique theologi docebant, "mysterium trinitatis a libris V. T. tam clare et perspicue propositum esse, ut illius temporis bedesia inde explicitam et distinctam trium divinarum personarum notifum ac fidem percipere potuerit et omnino perceperit."

<sup>1)</sup> Quam sacile haec notio taediosum Israelitarum particularismum stret, maxime e Sap. 11 patet, potissimum e v. 10: Τούτους (veteres staelitas) ώς πατής νουθετών έδοκίμασας, έκείνους (Aegyptios) δὲ ώς ιστομος βασιλεύς καταδικάζων ἐξήτασας.— Contra ne inter Gentiles sidem delucrunt, qui jam christianam atque ex universalismo natam Dei stris notionem animis conciperent. Cf. Diod. Sic. V, 72: Πατέςα δὲ κυτο ποροκησοροφοροφορομοί) δια την φροντίδα καὶ την εύνοιαν την είς ιπαντας, έτι δὲ καὶ τὸ δοκείν ώς περ άρχηγον είναι τοῦ γένους τῶν ψθρώπων.

sequatur (2 Sam. 7, 14. Ps. 89, 27); 4) ad significandam curam, qua omnibus populis prospiciat (Jer. 3, 19. coll. 2 Mos. 4, 22) 2). — II) In N. T. Deus patris nomine nuncupatur 1) tamquam ille, qui omnes homines creaverit eademque benignissima cura amplectatur iisdemque beneficiis adjuvet (Matth. 5, 48. 6, 8. 26. Jo. 4, 21. 23. Jac. 3, 9). 2) Eminentissimo sensu innumeris in locis pater Jesu Christi appellatur, ut quem eximiis dotibus ad messianum munus administrandum necessariis instruxerit, ac voluntatis suae et decretorum apud homines interpretem constituerit, quocum intima familiaritate conjunctus sit et in quo singulari cum amore et voluptate acquiescat. 3) In epistolis N. T. pater Christianorum vocatur, ut qui per Christum ad interiorem ejus communionem ethicam perducti sint et singulari ejus benevolentia gaudeant.

# § 128. Dei filii et filiorum notiones biblicae.

C. Dav. Ilgen: De notione tituli filii Dei, Messiae in libris ss. tributi. Jen. 1795. et in Paulus Memorabilten 7 St. — Horn: Ueb. d. verschied. Sinn, in welch. Christ. im N. T. Gottes Sohn genannt wird. In Röhr: Magazin für christl. Prediger. IM Bd. (1830.) p. 188. — Nösselt: De vera vi nominis filiorum Del. In ej. Opuscc. Hal. 1787. Nr. XIII. — Kaeuffer: Differunt inter se Paulus et Synoptici in nomine vião τοῦ θεοῦ Christianis imponendo. In ej. Bibl. Studten. II Bd. (1843) p. 197 ss.

Usus nominum filii et filiorum Dei, licet cum in tota antiquitate, tum in ss. libris maxime varius neque semper satis definitus sit, tamen universe spectatus ad quatuor notiones revocari potest 1) Sensu physico apud Graecos et Romanos illo nomine celebrabantur, qui a deo aliquo patre vel dea matre prognati essent, semidei et heroes, qui dicebantur. Cujus notionis solum unum in V. T. exemplum exstat 1 Mos. 6, 2. 4., ubi בי אררים naturae coelestes vocantur ab aliis coelestibus naturis inter semet ipsas genitae 1). Per singularem physicae notionis conformationem Jesus apud Luc. 1, 35. coll. v. 31 filius Dei dicitur, ut qui sine humano patre per solam vim Dei creatricem in utero Mariae conceptus sit. 2) Sensu metaphysico filii Dei nominantur naturae homine celsiores ideoque Deo metaphysice

<sup>2)</sup> Cf. v. Cölln: Bibl. Theol. I, p. 248 ss.

<sup>1)</sup> v. Cölln l. c. l, p. 107: "Diese Stelle leitet auf d. Vorstellung v. göttl., den menschl. analogen Erzeugungen, durch welche das Wesen Gottes auf Andere übergehe u. so ein unter Mehrere getheiltes werde." Adde quae seite de eo loco docet Schott: Opusc. T. II, p. 209 ss.

cognatiores, ut angeli (Job. 1, 6. 2, 1). In N. T. nomen hoc sensu Christo tribuitur propter naturam ejus humana superiorem Rom. 1, 4. Hebr. 1, 1, 4 sqq. 7, 3. Perperam vero haud pauci theologi hanc solam significationem nomini in joanneis scriptis et reliquis paulinis locis subjectam esse nomenque prorsus idem ac τον λόνον significare censent. neque τοῦ υίοῦ τοῦ Θεοῦ titulum a Joanne soli historico, qui dici solet, Christo sive το λόνο carnem induto tribui perpendunt. Potius in plerisque joanneis et paulinis locis in illius nominis Christo tributi usu significatio messiana cum ethica et metaphysica coalescere videtur, ita tamen, ut ethicus sensus praevaleat. Jesum ipsum filii Dei dignitatem nondum metaphysico, sed solo ethico et messiano sensu sibi vindicasse, e Jo. 10, 34 — 36 luce clarius patet. 3) Sensu civili (politico vulgo dicunt) s. theocratico illud honorificum nomen gerunt reges et magistratus tamquam Dei, summi regis ac domini, vicarii et σύνθρονοι (Ps. 2, 7. 82, 6. 89, 28. 2 Sam. 7, 14) 2). Quo sensu nomen Messiae, excellentissimo Dei in terris vicario, in V. T. libris nondum tribuitur, sed a Judaeis demum posthac viventibus e locis Ps. 2, 7. 2 Sanı. 7, 14 allegorice explicatis impositum est. Neque alio ac messiano sensu inter Judaeos tunc temporis recepto appellatio in plerisque synopticorum et nonnullis joannei evangelii locis (Matth. 4, 3. 6. 8, 29. 14, 33. 27, 40. Mrc. 3, 11. 5, 7. Jo. 1, 34. 50. 9, 35. 11, 27) intelligi potest. 4) Quarta notio est ethica, cujus varii sunt gradus et modi. Hoc enim sensu filii Dei appellantur a) Israelitae, ut qui singulari Jehovae cura ac tutela gaudeant (2 Mos. 4, 22. 5 Mos. 14, 1. Jes. 43, 6. [quo loco sicut Sap. 9, 7. 2 Cor. 6, 18 etiam filiae Dei commemorantur] 63, 8. Sap. 12, 19. 20 sq. 18, 4), inprimis pii inter eos Dei cultores (Sap. 2, 13. 18); b) ii, qui benefico amore ne inimicis quidem denegato eam benevolentiam imitantur, qua Deus omnes homines amplectatur (Matth. 5, 45. coll. v. 9); c) arctiore et eminentiore sensu homines christiani, qui Christo auctore et mente ejus, utpote divinae vitae semine (1 Jo. 3, 9), in se recepta ad novam vitam ethicam renati Deo patri cognatiores et similiores facti et ad intimum et beatissimum ejus consortium perducti in Deo eandem tranquillam fiduciam ponunt ac liberi in parentibus (Jo. 1, 12 sq. 1 Jo. 3, 1 sq. 3, 10, 5, 2. Rom. 8, 14 sq. Gal. 3, 26.

<sup>2)</sup> v. Cölln l. c. p. 250: "Man giebt dem Symbol eine schiefe Deutung, wenn man es aus d. homer. Vorstellung erläutert, dass d. Könige Göttersöhne seyen; denn diese Vorstellung floss aus d. myth. Genealogie, nach welcher die so bezeichneten Könige wirklich ihre Abkunft von den Göttern herleiteten, von den Göttern im eigentl. Sinne waren erzeugt worden."

4, 5-7) 3). Quae quidem vio Seola, quum perpetui incrementi capax sit ac tempore post adspectabilem Christi reditum futuro coelestis quoque vitae et praestantioris corporis gloriam complectatur, etiam tanquam futurum bonum describitur nunc sola spe amplectendum (Rom. 8, 19. 23. coll. Luc. 20, 36). Tam eminenti autem quam nullus alius sensu Jesus filius Dei appellatur tamquam is, qui totus divina vi et mente perfusus intimo Deum amore complectatur eodemque perpetuo Dei amore gaudeat, intima et praestantissima voluntatis et consiliorum Dei cognitione excellat hisque excellentissimis virtutibus solus aptus sit, qui divinum humanae salutis consilium exsequatur (Matth. 3, 17 et locc. parall. 11, 27. 16, 16. Luc. 10, 22 et plerisque joanneis et paulinis locis, quibus nomen simul cognationis metaphysicae notionem involvere videtur). Quam eminentiam, qua Christus iis, qui per ipsum ad filiorum Dei dignitatem evecti sunt, longissime antecellat, Joannes epitheto τοῦ μονογενοῦς (Ev. 1, 14. 18. 3, 16. 18. 1 ep. 4, 9); Paulus τοῦ πρωτοτόκου (Rom. 8, 29) significat 4). Et illud quidem, posteriore epitheto longe excellentius, eum denotat, qui eo, quo ipse filius Dei est, nul-los fratres habet, hoc eum, qui inter fratres primum dignitatis locum obtinet. Sanctissima quoque hujus unici filii Dei verecundia Joannem permovisse videtur, ut Christianos semper τέκνα τοῦ Θεοῦ, non ut Paulus promiscue υίοὺς et τέχνα τοῦ Θεοῦ, appellaret 5).

# § 129. Notiones N. T. de divina Jesu Christi natura.

Kleuker: Johannes, Petrus u. Paulus als Christologen. Riga 1785.

— Car. Chr. Ehrh. Schmid: Disp., qua apostol. Jo. et Pauli doctrinam de natura Christi quam maxime consentire demonstratur. Jen. 1802. — Mich. Weber: Doctrina biblica de natura Christi, filli Dei. Hal. 1825. — C. L. W. Grimm: De joannese christologise indole paulinae comparata. Lips. 1858. — L. G. Jung: La christologie de St. Jean comparée à celle de St. Paul. Strasb. 1837. —

<sup>8)</sup> Eadem notio inest in joanneis locutionibus γεγεννημένον είναι έκ 3) Kadem notio inest in joanneis iocutionious γεγεννημενον ειναι εκ τοῦ θεοῦ (Εν. 1, 18. 1 ep. 8, 9. 4, 7. 5, 1. 4. 18. 5, 18) atque εἶναι ἐκ θεοῦ (1 Jo. 4, 4. 6. 5, 19), etsi posterior phrasis etiam adhibeatur ad designandam eam facultatem hominis, qua proclivis est et impellitur ad fidem Christo habendam, in quo sanctioribus animi sui commodis satisfieri inteßigit (Jo. 8, 47). — Minus profunda est notio τῶν τέχνων τοῦ θεοῦ Ερh. 5, 1 et Philipp. 2, 15, ubi ad eos refertur, qui christiano honestatis studio obedientiam Deo praestant.

<sup>4)</sup> Epitheton τοῦ ἀγαπητοῦ pariter de Christo (Matth. 3, 17 et parall.) ac de Christianis (Eph. 5, 1) usurpatur.

<sup>5)</sup> Eadem verecundia Lutherum movisse videtur, ut ubicunque Christiani in N. T. viol θεοῦ appellantur, interpretaretur non Söhne Gottes, sed Kinder Gottes. Cf. Kaeuffer l. c. p. 201.

Zeller: Ueb. etnige Fragen in Betreff der neutest. Christologie. In ej. Theol. Jahrbücher, Jahrg. 1842. 1 II. p. 51 – 102. – Mau: De christologia N. T. observationes. Kil. 1843 (contra Zellerum).

In N. T. duae exstant de persona J. Chr. sententiae. Ex quarum una, quam synopticorum evangeliorum, actorum apostolicorum, Petri, Jacobi et Judae epistolarum auctores tenent, Jesus, prouti palaestinensium Judaeorum tum temporis viventium spes de Messia futuro concepta ferebat, homo erat. ille quidem supranaturalibus viribus s. spiritu sancto instructus. Addunt primus et tertius evangelista, eum sine patre humano per spiritum s. supranaturali modo genitum esse (Matth. 1, 18 sqq. Luc. 1, 35 sqq. Cf. § 179). Ex altera sententia, in paulinis et joanneis scriptis atque in epistola ad Hebraeos et in apocalypseos libro proposita, in Jesu homine numen coeleste et a Deo proximum comparuit, jam ante rerum principia a Deo conditum et antequam humanam naturam induit, apud Deum versatum, cujus ministerio et interventu Deus in creanda rerum universitate usus sit atque utatur in conservanda ea et gubernanda. Solis in joanneis scriptis hoc numen τοῦ λόγου nomine, ut aequalibus jam cognito, insignitur. Quae artificiosissima τοῦ λόγου notio principalem in alexandrinorum Judaeorum theosophia tunc temporis florente locum obtinet, atque e tam variis elementis conflata est, ut ex en illius theosophiae syncretistica indoles et natura optime eluceat 1). Illa autem elementa, e quibus notio τοῦ λόγου efformabatur, haec sunt: 1) notio de verbo Dei, h. e. voluntatis divinae efficientia et potestate creando (1 Mos. 1, 3 sqq. Ps. 33, 6. 9) atque conservando gubernaudoque (Jes. 55, 10 sq. Ps. 107, 20. 147, 15. 18) mundo con-

<sup>1)</sup> Doctrinam de lógo enarraunt: Paulus: Commentar üb. d. N. T. Thl. IV, p. 188. Ballenstedt: Philo u. Johannes, o. neue philol. krit. Untersuchung des Logos bei Johannes nach Philo. Braunschw. 1802. Schulthess: Exeg. theol. Forschungen 3 Bd. 2 St. Urkunden aller ächten Theosophie, Christologie u. Mystik. 2 Thl.: Der neutestamentl. Logos. Zürich 1824. Grossmann: Quaestiones philoneae. It Comment. Lips. 1829. Gfrörer: Philo u. die alex. Theosophie. Stuttg. 1831. 2 Bde. Dähne: Geschichtl. Darstellung d. jüd. alex. Religionsphilosophie. 2 Bde. Halle 1834. Simson: Summa doctrinae joanneae (Regiom. 1839) p. 28 — 64. Lücke: Comment. z. Evgl. d. Joh. I, p. 249 ss. 3 A. Baur: Lehre v. d. Dreieinigk. u. Menschwerdung Gottes. I Bd. (Tüb. 1841) p. 59 ss. Baumg. Crusius: Theol. Auslegung d. joh. Schriften. I Bd. (Jena 1843) p. XIII ss. A. Franck: Die Kabbala od. d. Religionsphilos. der Hebrr. Aus d. Franz. v. A. v. Gelinek (Leipz. 1844) p. 215 — 49. Dorner: Lehre v. d. Person Christi. I Thl. 1 Abthl. (Stuttg. 1845) p. 21 ss. Friedr. Keferstein: Philos Lehre v. d. göttl. Mittelwesen. Leipz. 1846. — Ueb. d. Verhältniss des philon. Logos zum johann. In Franke u. Niemey er: Zeitschrift f. protest. Geistliche. 1844. I Bd. 1 St. p. 1—24.

spicua. E que loquendi usu apud targumistas s. chaldaicos paraphrastas consuetudo prodiit, nominis Dei loco סימרה s. מימר, h. e. verbum ejus 2), dicendi, qua locutione efficientiam et manifestationem Jehovae in mundo conspicuam ab ejus natura per se spectata distinctam significasse et offensionem, quam anthropomorphismi V. T. praeberent, removere voluisse videntur. 2) Sapientiae divinae notio primum poetice sub personae forma cogitatae, posthac hypostatica natura indutae, in V. T. descriptae (§ 115). 3) Platonica τοῦ νοός s. τοῦ λόγου notio, h. e. intellectus divini ideas complectentis, ad quarum exemplar res adspectabiles formatae sint 3). 4) Stoic or um notio de  $\lambda \delta \gamma \varphi$  s.  $\nu o t$ , qui animi instar universum peragret et vi vitali impleat 4). — Ut autem intelligamus, quo modo ex his elementis notio τοῦ λόγου efformari potuerit, haec perpendenda sunt: Judaei alexandrini e graeca philosophia, potissimum platonica, notiones de Deo utpote spirituali numine, supra omnem concretionem et materiem longissime evecto ab eaque segregato neque in conspectum cadente, atque de materie tanquam omnium malorum fonte conceperant. Quae notiones cum V. T. relationibus usque tunc litterali sensu intellectis de Deo, qui non solum oreando mundo in materiem ipse efficax fuisset, sed etiam non raro in terram descendisset et mortalium oculis se conspiciendum praebuisset, parum congruebant. Quam ss. librorum cum philosophicis notionibus repugnantiam sublaturi atque Dei in mundum efficientiam explicaturi illi Judaei excogitabant virium intermediarum e Deo emanando progressarum notionem, quarum intercessione Deus in creando, continendo et gubernando mundo uteretur. Quarum virium intermediarum complexionem τον λόγον sibi fingebant h. e. numen intermedium s. vim et sapientiam Dei hypostatica natura indutam, ex eo cmanando progressam et perpetuo ex ejus numine pendentem, cujus ministerio Deus uteretur

<sup>2)</sup> Targumica loca collegit Gfrörer: Gesch. des Urchrist. 1 Bd. Jahrh. des Heils. 1 Abthl. p. 307 ss.

<sup>3)</sup> Rarius Plato nomine τοῦ λόγου usus est: Tim. T. IX, p. 318 ed. Bip. Epinom. p. 986. b. ed. Steph. — Cf. Tennemann: Platon. Philosopheme üb. d. göttl. Verstand. In Paulus Memorabilien St. 1, p. 34 ss.

<sup>4)</sup> Alexandrinae zov λόγου notionis originem explicaturis non opus est, ut etiam ad remotioris orientis religiones confugiamus', in quibus intelligentia et voluntas Dei in physico et ethico rerum ordine efficacem se gerens verbi (apud Persas hanover et hom, apud Indos oum, apud Sinenses tao) imagine adumbratur. Cf. Bäumlein: Versuch, d. Bedeutung des johann. Logos aus den Religionssystemen des Orients zu entwickeln. Tübing. 1828.

ad efficientiam suam in mundum exercendam, universum instar animi peragrantem et omnia vinculo suo continentem, omnis physicae et ethicae vitae fontem, ad quam allegoricae interpretationis auxilio omnes theophaniae et angelophaniae in V. T. narratae revocandae essent. Quem logon e Deo progressum atoue in mundo efficacem Alexandrini externum s. 70v 700φορικόν appellarunt atque a λόγφ τῷ ἐνδιαθέτφ s. intelligentia Deo immanente distinxerunt 5). Philonem, theosophorum alexandrinorum principem 6), τον προφορικον λόγον non rhetorice sub specie personae cogitasse, sed hypostaticam naturam ei tribuisse, apparet primum e sollicita cura, qua cavere studet, ne quid de Deo praedicetur, quod  $\tau \hat{\varphi}$ λόγω conveniat, quae cura inanis fuisset, si per solam prosopopoeiam τὸν λόγον a Deo distinxisset; tum inde, quod Philo personales hominum animos per similes emanationes e Deo ac vires divinas et τον λόγον ortos censet; denique quod τον λόγον aperte δεύτερον θεόν appellat ab eoque τον πρό τοῦ λόγου s. ὑπὲρ τὸν λόγον Θεόν s. τὸν ἀνωτάτω καὶ πατέρα τῶν δλων discernit 7). Tametsi non raro minus accurato sermone Deo tribuit, quae alibi soli τῷ λόγφ vindicat, quemadmodum N. T. scriptores quae Deus per Christum fecerit vel facturus sit, interdum simpliciter a Deo repetunt. Tantum autem aberat, ut Philo τον λόγον Deo aequipararet, ut ei illum diserte subjiceret nec nisi proximum a Deo naturae et dignitatis locum τῷ λόγφ assignaret.

#### § 130. De eadem re.

Quum Aegypto cum Palaestina et Asia minore arctissimum mercaturae et aliorum negotiorum commercium esset:

<sup>5)</sup> Philo ipse, etai disertissime duplicem Dei λόγον distinguit, tamen nominibus τοῦ ἐνδιαθέτου et προφορικοῦ tantum de hominis λόγω utitur. Cf. G fr ö r e r: Philo u. d. alex. Theosophie I, p. 176 ss. Demum successores ejus haec nomina ad divinum λόγον transtulerunt.

<sup>6)</sup> Alexandrina τοῦ λόγου notio fere e solis Philonis scriptis cognoscitur. Verum eam non a Philone demum excogitatam, sed jam ante eum inter alexandrinorum Judaeorum philosophos pervagatam fuisse, tota ratio probat, qua Philo non ut novam eam commendare studet, sed ut omnibus notam magna cum confidentia proponit. Quid, quod eam aliis quoque probatam fuisse, ipse diserte testatur de somn. 1, p. 638 ed. M., ubi locum 1 Mos. 20, 11 ἐπήντησε τόπο, ἔδυ γὰς ὁ ῆλιος allegorice interpretatus aliorum his verbis affert explicationem: "Ενιοι δὲ ῆλιον μὲν ὑποτοπήσαντες εἰρῆσθαι νυνὶ συμβολικῶς αἴσθησίν τε καὶ νοῦν — τόπον δὲ τὸν θε εἰον λόγον.

<sup>7)</sup> In fragm. ap. Euseb. Praep. evang. 7, 18. Philon. fragm. ed. M. T. II, p. 625. Adde T. II, p. 625: περί ἐτέρου θεοῦ φησι τό ἐν είκονι θεοῦ ἐποίησα τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ' οὐχὶ τῆ ἐαυτοῦ.

philosophicae alexandrinorum Judaeorum de rebus divinis notiones facillime ex illa in has terras propagari potuerunt. Accedit, ut Alexandrini Hierosolymis synagogen haberent (Act. 6, 9). Quando autem et per quem notio de logo cum persuasione de Jesu Messia conjuncta fuerit, utrum id fortasse per Apollonium, alexandrinum Judaeo - Christianum, in Asia minore primum factum sit (Act. 18, 24, 19, 1), an illa notio jam Paulo apostolo Hierosolymis per alexandrinae synagogae asseclas innotuerit, enucleari nequit. Solum id certum est. Paulum et Joannem illam notionem non e scholis aut libris philosophicis, sed e populari consuetudine et commercio cum eruditioribus hominibus cognovisse. Nam si ex ipsa philosophica disciplina eam repetivissent, in ea ad Christi personam accommodanda haud dubie majore cum subtilitate versati essent magisque sibi constitissent. Neque cum notione τοῦ λόγου contemplativum eius fundamentum. opinionem dicimus de ratione, quae Deo cum materie intercederet, receperunt. Deinde, quum apostolorum persuasio de celsiore Christi natura intimae quidem, sed simplicis pietatis, neque vero metaphysicae et dogmaticae subtilitatis indolem referat, vix ac ne vix quidem probabile est, illam persuasionem notione demum τοῦ λόγου in eorum animis excitatam esse 1), sed longe verisimilius conjicitur, eam e summo ac tenerrimo in Jesum reverentiae sensu, e pio divini splendoris, quo ille reditu suo e mortuis augeretur. stupore, e sanctissima experientia de christianae rei in animos efficacia prorsus singulari, ex grata denique laetissimorum, quae inter ipsas persecutiones evangelium caperet, incrementorum admiratione profectam sensimque eo adauctam esse, ut in magistro ex oculis sublato numen a Deo proxi-

<sup>1)</sup> Ut e Philone patet, alexandrini Judael messianum quidem tempus, sed non personam messianam exspectabant (§ 178). Atque etlamsi τον λόγον rerum messianarum adjutorem futurum esse existimarent, tamen a notione de ejus incarnatione prorsus abhornerunt. Cf. Philo de profug. p. 581. T. I, ed. Mang: δ — λόγος θείος είς δοατήν οὐκ ἡλθεν ἰδέαν, ἄτε μηδενὶ τῶν κατ' αἰσθησιν ἐμφερής ῶν. Rer. div. haer.: τὸ πρὸς θείν οὐ κατέβη πρὸς ἡμᾶς, οὐδὲ ἡλθεν εἰς σωματικὰς ἀνάγκας. Alleg. I, p. 49 (ed. Mang.): ὁ οὐράνιος (ἀνθφωπος — ὁ ἰόγος), άτε κατ' εἰκόνα θεοῦ γεγονώς, φθαρτῆς καὶ συνόλως γεώδους οὐσίας ἀμέτοχος. Gfrörer: Philo u. d. alex. Theosophie I, p. 530: "Ph. stellte den Logos zu hoch, um thn Mensch werden zu lassen; in d. Luft, im reinen Himmel durfte er schweben, nicht aber konnte er lleibend auf die unreine Erde herniedersteigen." Quam ob causam Philo externa illa phaenomena, in V. T. narrata, quibus praesentiam et efficacium τοῦ λόγον argui existimabat, ut rubum ardentem, non re vera exstitisse, sed nihil nisi eorum imagines in conspicientium animis per τον λόγον effectas censuit. Cf. quae notavimus in Ersch u. Gruber: Encyklop. 2 Sect. XXII Bd. p. 70.

mum colerent, neque Messiae notio a majoribus accepta 2) ad illam dignitatem, omnia humana et mundana longissime excedentem, apte significandam sufficere, sed in sola τοῦ λόγου notione ea forma oblata videretur, qua illum summae pietatis et reverentiae sensum, quo penitus commoverentur, aptissime significarent. Id unum notio τοῦ λόγου ad conformandam apostolorum de Christo sententiam contulisse videtur, ut eum Dei in creando et administrando mundo consortem redderent. Loca autem, quibus notio τοῦ λόγου praecipua cum perspicuitate ad Christum transfertur, haec sunt: Ev. Jo. 1, 1 sqq. 1 ep. Jo. 1, 1 sq. 3) Apoc. 19, 13 (etsi ibi verba ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ incertae sint explicationis), Col. 1, 15—17 4). 1 Cor. 8, 6 5). Hebr. 1, 2, 3 6). coll. Phil. 2.

<sup>2)</sup> Judaeos palaestinenses aetate Jesu et apostolorum in Messia nondum naturam humana superiorem exspectavisse, § 178 probabimus.

<sup>3)</sup> De quo loco cf. Ott. Frid. Fritzschii Commentat. in Fritzschiorum Opusco. (Lips. 1838) p. 276 ss.

<sup>4)</sup> Fuerunt, qui, Socinianis praeeuntibus, ridiculis contortae interpresationis artisciis hunc locum ad ethicam creationem Christo auctore sactam referrent, velut Nösselt: De una Dei in coelis terrisque samilia, in ej. Exerce. ad S. S. interpretationem (Hal. 1803) p. 169 ss., qui hancee sententiam e loco eruere studuit: "Christi doctrina et morte novam inter homines conditam esse rempublicam sanctitate cum coelestibus naturis consociatam." Portentosam loci interpretationem Schleiermach er us proposuit in Ulimann et Umbreit: Theol. Studd. u. Kritt. 1832. 3 H. p. 497 ss. (rec. in ej. Sämmtl. Werke zur Theologie 1 Bd. p. 321 — 61), cujus sensum Straussius (Hall. Jahrbb. 1829, Nr. 72. p. 547) his verbis comprehendit: "Vermittelt durch die Rücksicht auf d. einstige Erscheinen Christi oder die Erlösung sind v. Gott sowohl d. religiösen, als auch d. bürgerl. Angelegenheiten der Völker, letzterer nach ihrer inneren, wie nach ihrer Aussenseite in monarch., wie in republikan. u. anderen Formen geordnet worden", nec iniquo hoc judicio prosequitur: "eine Auslegung, welche in uns. Tagen vorgetragen immer ein exeget. Skandal bletben wird." Quam interpretationem resutarunt Grimm l. c. p. 71 s. Osian der: Ueb. Koloss. 1, 15 s. in (Tübing.) Zeitschr. f. Theol. 1833. I H. p. 104 ss. Lück e: Explicatio loci Col. 1, 24. (Gott. 1838) p. 1—3. Bleek: Der Brief an d. Hebrr. II Bd. 1 Abth. p. 48 ss. Cf. praeterea Stössner: Explicatio orthodoxa et vulgaris locorum Hebr. 1, 3 et Col. 1, 16 ab injuriis recentiorum quorundam vindicata. Lips. 1815. II. Ag. Niemey er: Diss. de Coloss. 1, 15—20. Jen. 1826.

<sup>5)</sup> Etiam hunc locum multi ad notionem ethicae creationis per Christum factae contorserunt; nuperrime Baur: Lehre v. d. Dreinigk. I, p. 85. et Apostel Paulus (Stutta. 1845) p. 625 ss. Köstlin: Lehrbegr. d. Evang. v. d. Briefe Johannis (Berl. 1843) p. 308 ss. Baurus Paulum in iis epistolis, quarum authentia nulli dubio obnoxia sit (cf. § 59), rov lóyov notionem ad Christi personam transtulisse negat ideoque in locis Col. 1, 15 ss. Phil. 2, 6 s. indicia cernit, quibus hanc utramque epistolam non a Paulo compositam esse pateat. Eam, quam Paulo supponit mentem, his verbis significat (Apost. Paulus p. 628 s.): "Das höhere Princip der Person Jesu bezeichnet der Ap. als das

6 sq. 7). 2 Cor. 8,9 8). Rom. 1, 4-9). 1 Cor. 15, 47. Hebr. 9, 14. Quantum vero apostoli a dogmatica subtilitate abhorreant, exinde patet, quod Joannes praeter notionem de  $\tau o \tilde{v}$   $\lambda \delta \gamma o v$  incarnatione in Jesu facta, qua huic personae jam a natalibus totam divinae potestatis et intelligentiae copiam inhabitare necesse erat, alteram quoque persuasionem, e palaestinensi sentiendi modo petitam (§ 64 et 65) ac sententiae de  $\tau o \tilde{v}$   $\lambda \delta \gamma o v$  incarnatione parum consentaneam, de spiritu sancto in Jesum jam adultum demisso (1, 32) eumque viribus ad messianum munus administrandum necessariis perpetuo instruente (3, 34) 10) profitetur; deinde, quod Paulus illam

- 6) Duplex notanda est vocabuli τοῦ ἀπαυγάσματος interpretatio:
  1) lumen eradiatum, φῶς ἐκ φωτός, ?) lumen repercussum i. q. imago. Cui posteriori interpretationi non solum grammatica analogia verborum ἀπήπημα, ἀποσκίασμα, verum etiam illud favet, quod Philo (plant. Noe p. 357. T. I, ed. M.) mundum quoque, quem non per emanationem e Deo ortum censuisse constat, ἀγίων ἀπαύγασμα, μίμημα ἀσχετύπου vocat. Verbi τοῦ ἀπαυγάσματος quari scholion Philo praebet de somn. I, T. I, p. 656: Καθάπες γὰς τὴν ἀνθήλιον αὐγὴν ὡς ῆλιον οἱ μὴ δυνάμενοι τὸν ῆλιον αὐτὸν ἰδεῖν ὁςῶσῖ οὕτω καὶ τὴν τοῦ θεοῦ εἰπόνα, τὸν ἄγγελον αὐτοῦ, λόγον ὡς αὐτὸν κατανοοῦσι. Įta vocabulum metaphystco sensu idem denotat, quod Jesus ethico sensu ap. Jo. 12, 45, 14, 10 de se profitetur: ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με.
- 7) Cf. Martini: Ueb. Phil. 2, 6 in Gabler: Journal f. auserles. theol. Lit. 4 Bd. 1 St. p. 34 ss. Keil: Comm. let II in loc. Phil. 2, 5-1. Lips. 1793 et rec. in ej. Opuscc. ed. Goldhorn. Nr. 7. p. 172 ss.
  - 8) De quo loco cf. Zeller l. c. p. 58 s.
- 9) Quo loco πνεθμα άγιωσύνης vix quidquam aliud est quam natura spiritualis, quae divini generis sit, etsi e loco per se spectato non elucescat hujus naturae praeexsistentia et aequalitas cum τῷ λόγω. Cf. Zeller: Ueb. das πνεθμα άγιωσ. Röm. 1, 4. In ej. Theol. Jahrbb. 1842, 3, p. 486 ss.
- 10) In qua utraque notione sibi contraria concilianda multi frustra desudaverunt. Cf. lib. nostr. de joann. christol. indole etc. § 17. et quae notavimus in Ersch u. Gruber Encykl. 28. XIX Bd. p. 57. Vulgo censetur, spiritus s. demissione opus fulsse ad implicitam et veluti vinculis constrictam rov lóyov vim et vitam excitandam atque explicandam Cf. Lücke: Comm. üb. Joh. I, p. 440 ss. Cui opinioni Straussius (L. J. I, p. 453. 3 A.) recte haec opponit: "Innere Anlage u. erforder!. Stärke d. äusseren Anregung stehen in umgekehrtem Verhältniss, so dass je stärkere Anregung erfordert wird, desto geringer die Anlage

Geistige, Himmlische in ihm, was jedoch nicht so zu verstehen ist, wie wenn ein von d. menschl. Natur verschiedenes göttl. Princip zu ihr erst hinzugekommen würe, sondern das höhere Princip ist nur die reinere Form der menschl. Natur selbst. Christus ist als d. pneumatische Mensch, als d. Herr v. Himmel, mit Einem Worte der urbildl. Mensch, welcher als solcher nicht bloss ideell existirt, sondern was d. Mensch nach d. Principien seines Wesens an sich ist, auch in d. Wirklichk. darstellt." Rectius judicavit et ad vulgarem de Pauli notione sententiam propius accessit Zeller l. c. p. 56 ss.

coelestem gloriam et majestatem, ad quam Jesum peracto opere terrestri exaltatum esse docet, non ut praerogativam divinae ejus naturae convenientem et jam olim possessam (Jo. 17, 5), sed tanquam humanae fidei et obedientiae, in aerumnosi muneris administratione praestitae, praemium describit (Phil. 2, 9 sqq. coll. Eph. 1, 20 sqq.); denique quod scriptor ad Hebraeos, etsi in Christo numen cernat, in quo ipsius divinae majestatis lumen resplendeat, Deique in creando et conservando mundo administrum, ipsisque angelis superiorem nec nisi per brévissimum témpus ils infériorem (1. 2 sq. 2, 3) describat, tamen simul docet, didicisse eum obedientiam et fidem Deo praestitam, aerumnisque pie et constanter toleratis consummatum et ad coelestem gloriam deductum esse (2, 9, 3, 2, 5, 8 sq. 12, 2). Ceterum quemadmodum Jesus ipse convicium sibi ab adversariis factum, quod Deo se aequipararet, solemniter propulsavit ac dissolvit (Jo. al. loc.), mandatum ejus in terris exsequi (4, 31. 6, 38. 12, 49 sq.) affirmat et se cum discipulis suis eodem prorsus loco necessitudinis cum Deo collocat (Jo. 20, 17), e patre se suspensum eoque inferiorem (Jo. 14, 28. Matth. 19, 17. Marc. 13, 32) apertissime declarat: ita non aliter discipuli de divino magistro judicarunt neque ejus laudibus ullo modo summam severioris monotheismi legem ac sententiam violarunt (1 Cor. 3, 23. 11, 3. 15, 27 sq. Rom. 8, 29. Phil. 2, 11. Hebr. 1, 9. 2, 8. 3, 2) 11); atque etiamsi sexcenties nomine θεοῦ τοῦ πατρός utantur, numquam tamen ei Christum Θεόν

ist; bet absolut grosser Anlage aber, wie sie in dem vom lóyog beseelten Jesus vorausgesetzt werden muss, die Anregung ein Minimum seyn darf —. Bet Jesu Taufe aber sehen wir ein Maximum äusseren Anstosses in dem sichtb. Herabkommen des h. Geistes gegeben." Accedit, quod notio divinae vitae vinculis constrictae sibi ipsi repugnat.

repugnat.

11) Zeller I. c. p. 97 s.: "Das gewühnl. Mittel, wodurch d. orthod. Theologie v. d. nicän. Synode an bis auf d. heut. Tag diesen Daten ihre Beweiskraft zu nehmen sucht, ist d. Unterscheidung der beiden Naturen in Christo. Nur auf s. menschl. Natur soll sich alles Das beziehen, was e. Unterordnung desselben unter d. Vater aussagt. Allein viele dieser Aussagen sind v. der Art, dass sie, selbst d. kirchl. Lehre v. d. beiden Naturen im N. T. vorausgesetzt, dockt n keinem Falle auf etwas Anderes als d. göttl. Natur gehen: wenn d. Vater den Sohn hervorgebracht, wenn er ihn als Organ der Weltschöpfung gebraucht — so sind diess Thätigketten, bei denen d. menschl. Natur noch ganz aus d. Spiel bleibt u. die sich doch ohne e. Subord. -verhältniss nicht denken lassen. Aber auch was später üb. d. Menschgewordenen gesagt ist, lässt sich nicht bloss auf

τὸν νίὸν, sed semper Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν κὐριον ἡμῶν opponunt. Denique non desunt indicia, quae apostolos illud coeleste numen, quod in Jesu persona et causa comparuisse pie crediderunt, non ut Alexandrinos τὸν λόγον emanando a Deo prognatum, sed ab eo ut ceteras naturas creatum censuisse (Col. 1, 15: πρωτότοκος πάσης κτίσεως, coll. Hebr. 3, 2 18) doceant.

### § 131. Argumenta biblica, quibus orthodoxi theologi suam de divina filii natura opinionem probare studuerunt.

Quibus praemissis facillime judicantur biblica argumenta, quibus orthodoxi theologi suam de  $\delta\mu oov \sigma i \varphi$  filii cum patre opinionem firmare studuerunt. Provocabant autem ad haec quatuor locorum genera: 1) argumentum onomasticum, quo ea loca comprehenduntur, quibus Christo Dei nomen tribui putatur 1). Sed ea loca aut dubiae lectionis sunt, ut Act. 20, 28. 2) 1 Tim. 3, 16, 3) aut incertae interpretationis: Luc.

seine menschl. Natur beziehen. Wie könnte dem Sohn, d. h. der ganzen Persönlichk. Christi immer nur ein Lernen vom Vater, ein Beauftragiseyn v. ihm u. s. w. zugeschrieben seyn, wenn die Meinung dabei doch wäre, dass es eigentl. nur ein Lernen u. s. w. der menschl. v. d. göttl. Natur sey" etc. Adde Lutz: Bibl. Dogm. p. 345 s.

<sup>12)</sup> Verba τῷ ποιήσαντι αὐτόν longe simplicius explicantur: ,,qui eum creaverat ", quam: ,, qui eum constituerat " sc. sacerdotem. Cf. Bleek ad h. l. — Apoc. 3, 14 verba ἀρχὴ τῆς κτίσεως per se spectata triplicem admittunt interpretationem; 1) qui principalem locum tenet inter naturas a Deo creatas; cf. LXX Job. 40, 19: τοῦτ ἔσειν ἀρχὴ κλάσματος κυρίου. 2) qui omnium primus creatus est, i. q. προστότοκος κτίσεως (Col. 1, 15. coll. Prov. 8, 22); cf. LXX Dan. 11, 41 ἀρχὴ νἰῶν ἀμμῶν. 1 Mos. 49, 8. Coloss. 1, 18; 8) principium creationis, h. e. per quem Deus omnia creavit; Clem. Alex. Protrept.: ὁ λόγος ἀρχὴ θεία τῶν πάντων. — Orthodoxi theologi suam generationis jilii notionem (§ 125) etiam e locis Act. 13, 33. Hebr. 1, 5, quibus effatum Ps. 2, 7 (§ 126) excitatur, atque ex epithetis Christo, filio Dei, tributis τοῦ μονογενοῦς (§ 127) atque τοῦ ἰδίου (Rom. 8, 32) probare studuerunt.

<sup>1)</sup> Cf. Melch. Ulrich: Num Christus in Pauli ap. scriptis Deus appelletur. Tur. 1837. (Quod auctor negat.) Einige Bemerkk. zu den Stellen, in welchen d. Ap. Paulus Christum Gott nennt. In Tholuck: Lit. Aug. 1837. Nr. 5 – 17 et 17.

<sup>2)</sup> Vulgatae lectioni Osov praeserenda est zvolov.

<sup>3)</sup> Quo loco plurimi recentiores editores et interpretes ex antiquioribus testimoniis criticis restituerunt ős pro vulg. Orós, quae lectio in codd. demun non ante sec. X compositis exstat atque eriginem librariorum vel dogmaticae cupiditati vel studio structuram faciliorem reddendi debere videtur. Neque in arianis controversiis bic locus in disceptationem venit, unde dilucide patet, tum temporis lectionem Orós anondum exstitisse. Sed fortasse consultius est, cum Erasmo, Grotio, Wet-

1, 16 sq. 4) Jo. 1, 1, 5) 20, 28, 6) 1 Jo. 5, 20, 7) Rom. 9, 5, 8)

- stenio, Baumg. Crusio, aliis, lectionem ő, Latinis potissimum probatam, quippe difficillimam, praeserre, a librariis, quibus praedicata personale subjectum requirere videbantur, primum in őς mutatam, e qua posthac prodiit Θεός. Etiam Col. 1, 27 Christus dicitur μνοτήφιον et apud Clem. Alex. μνοτήφιον έμφανές. Lectio Θεός nuperrime desendiur in Tholuck: Lit. Anzeiger 1837. Nr. 31 s.
- 4) Quo loco orthodoxi theologi verba ἐνόπιον αὐτοῦ v. 17 ad κύρων τὸν θεὸν ita referunt, ut Christus Judaeorum dominus ac Deus aucupetur. Verum αὐτοῦ ad nullum subjectum antecedens pertinet, sed emphatice ponitur ut saepe de iis, qui summa virtute et auctoritate pollent, velut in notissimo illo αὐτὸς ἔφα. Cf. Kuinoel. ad h. l. et Winer: Grammatik p. 170. 5 Aufl.
- 5) Premebant verba θεός ἦν ὁ λόγος. Sed θεός sine articulo ex alexandrino loquendi usu nihil nisi idem quòd θείος significare videtur. Philo enim (de somn. T. I. p. 655) loco 1 Mos. 31, 13: ἐγώ εἰμι ὁ θεός ὁ ἀφθείς σοι ἐν τόπφ θεοῦ secundum alex. interpretationem allato quaerendum esse docet, num h. l. duo dii distinguantur, et addit ὁ μὲν ἀληθεία ἐξ ἐστιν, οἱ δὲ ἐν καταχρήσει γενόμενοι πλείους. Διὸ καὶ ὁ ἰερὸς λόγος ἐν τῷ παρόντι τὸν μὲν ἀληθεία διὰ τοῦ ἄρθοου μεμήνυκεν εἰπών ἐγώ εἰμι ὁ θεός · τὸν δὲ καταχρήσει χωρίς ἄρθοου φάσκων, ὁ ὀφθείς σοι ἐν τόπφ οὐ ,,τοῦ θεοῦ, " ἀλλὰ αὐτὸ μόνον ,,θεοῦ." Distinxit igitur Philo inter Deum, qui vere et cum articulo dicatur, et inter eum, qui abusive Dei nomen gerat sine articulo.
- 6) Lücke Comment. z. Ev. Joh. II, p. 800: "Die gewiss nicht dogmatische Stimmung des Jüngers, der von der mehr sinnl. Skepsis zum überschwengl. Glaubensgefühl des Göttl. in Christo schnell übergeht, ferner die schwankende Bedeutung von dess in dieser Verbindung (0, 35), erlauben nicht, aus dieser Anrede einen Beweisort für die trinitarische Gottheit Christi zu machen."
- 7) Ecclesiastici theologi h. l. pronomen οὐτος referunt ad nomen proxime praegressum Ἰησ. Χρ. At vero pronomina demonstrativa et relativa non semper ad notiones, quae proxime antecedunt, sed ad eas quoque referri, in quibus primaria enuntiationis vis inest, apparet e locis 2 Thess. 2, 9. 2 Jo. 7. Winer l. c. p. 182. In antecedentibus autem primaria notio erat ὁ ἀληθινός θεός. Enuntiationem οὐτός ἐστιν ὁ ἀληθινός θείς. L. Joannes praemittit ad firmandam dehortationem v. 21. Atque etiamsi Deus in nullo alio N. T. loco ζωὴ αἰώνιος dicatur, eodem tamen jure, quo apost. 1 ep. 1, 5 Deum φῶς vocavit, quod nomen alibi Christo tribuitur, illum ζωὴν quoque nominare licuit.
- 8) Quo loco triplex interpunctio obtinetur. 1) Aut enim omnia uno tenore leguntur nec nisi ad summum post σάφαα virgula ponitur, ita, ut Christus ὁ ἐπὶ πάντων θτός appelletur ad eumque doxologia referatur. Quae interpretatio, orthodoxis theologis probata, etsi non grammaticis rationibus, tamen eo impeditur, quod Paulus nomine τοῦ θτοῦ τοῦ ἐπὶ πάντων ad Christum translato summam monotheismi legem, alias constanter ipsi servatam (§ 130), migrasset. Accedit, quod praeterea in paulinis epistolis doxologiae ad Christum relatae exemplum trustra quaeritur. 2) Aut quod plurimis recentioribus, Reichio quoque et Fritzschio, qui in commentariis suis eruditissime de h. l. disputarut, place, post σάφαα plenius interpungitur, ut doxologia ad Deum spectet, quem apostolus laudibus celebret ob privilegia et beneficia, quae Israelitis oblingere jusserit. Cui interpretationi nihil obstat (nam etiam 2 Cor. J, 21.

Tit. 2, 13. 9) Hebr. 1, 8 sq. 10) Apoc. 22, 6. coll. v. 16. 20 11). Accedit, ut Dei nomen etiam naturis homine celsioribus (1 Cor. 8, 5), adeoque hominibus (Ps. 82, 6. Jo. 10, 34 sq.) 12) imponi soleret. 2) Argumentum idiomaticum, quo loca continentur, quibus filius Dei divinis virtutibus instructus dicatur: a) quibus tota divinitatis copia (τὸ πλήρωμα τῆς Θεότητος) ei inhabitare dicatur (Col. 2, 9. 1, 19); b) quibus Dei imaginem

- 9) Quo loco ex omissione articuli ante σωτῆρος colligunt, unum idemque esse subjectum τὸν μέγαν θεὸν κ. σωτ. ημ. Ί. Χο. Sed non opus erat repetitione articuli, quia σωτῆρος persona jam addito genitivo ημών satis definitur; cf. Winer l. c. p. 148 s. Omnino autem etiam diversaie personae, dummodo arcte secum conjunctae sint aut conjunctae cogitentur, eodem articuli vinculo grammatice conjungi possunt, velut Matth. 3, 7 τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων; Eph. 2, 20 τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν (Winer l. c. § 18, 4), quapropter ne ex locis quidem 2 Thess. 1, 12 (κατὰ τὴν τάριν τοῦ θεοῦ ημῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ), 2 Petr. 1, t (τοῦ θεοῦ ημῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ), Eph. 5, 5 (ἐν τῆ βασιλεία το ῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ) quidquam efficitur. Lori Jud. 4 (τὸν μόνον δεσκότην θεὸν κ. κύριον ημῶν Ἰ. Χρ.) plane eadem ratio est ac loci Tit. 2, 13; accedit, ut νοχ θεόν magna libr. auctoritate a recentioribus editoribus expungatur.
- 10) Hebr. 1, 8 (coll. Ps. 45, 7) ὁ θεός a plerisque, etiam Bieckio et de Wettio, pro allocutione habetur. At vero etiam subjectum esse potest (Grot., Griesb., Lachm.): "thronus tuus Deus est", h. e. imperium tuum Deus sustinet, simili modo, quo Deus rupes, arx, vocatur, Ps. 31, S. 4. Ne sequente quidem versu ὁ θεός compellatio, sed subjectum est, cui appositionis causa additur ὁ θεός σου, ut hebr. Τητίς Βε. 50, 7.
- 11) Orthodoxi theologi diligenter perpendendum esse docent, posteriore loco Christo idem vindicari, quod priore de Deo praedicetur. Verum inde non sequitur, unum idenque subjectum esse v. 6 et 16. Nam idem negotium utrique, Deo et Christo, tribui poterat, si quidem Christos Dei nomine et mandato angelum mitteret. Praeterea Harlessius (in commentar. ad Eph. 5, 5) Dei nomen Christo imponi putat Coloss. 2, 2 e lectione Lachmanni: τοῦ Φεοῦ Χριστοῦ.
- 12) Addunt nonnulli 1 Sam. 23, 13, sed ibi notio vocabuli מרוֹים incerta eat. Cf. Thenius ad h. l.— Philo de vita Mos. I, T. II ed. Mang. p. 106 de Mose haec refert: ἀνομάσθη ὅλου τοῦ ἔθνους θεός καὶ βασιλεύς. Adde B.- Crusius: Comp. d. DG. II, p. 146. not. a.

<sup>7, 6</sup> participia nomini τοῦ θεοῦ praemittuntur), nisi quod non satis intelligatur, cur P. sublimitatem, nec potius benignitatem celebret. 3) Quapropter nos cum Erasmo, Justio (in Paulus Memorabilien St. 1), Am monio et Baumg. Crusio post πάντων plenics interpunginus, qua ratione sententia oritur Pauli consilio egregie accommodata. Eo enim, quod Christus ὁ ἐπὶ πάντων ab Israelitis stirpem trahat, eorum gloriae veluti corona imponitur. Etsi autem Eph. 4, 16 solus Deus pater ὁ ἐπὶ πάντων vocetur, tamen filius Act. 10, 36 κύριος πάντων appellatur, coll. Jo. 3, 31. Phil. 2, 10. Eph. 1, 21 ss. al. Neque infringitur haec interpretatio eo, quod multi monuerunt, non praeponi solerc in doxologiis nomen Dei, sed εὐλογητός. Nam LXX Ps. 68, 20 legitur: κύριος ὁ θεὸς εὐλογητός.

ab eo referri doceatur (Col. 1, 15. Phil. 2, 6. Hebr. 1, 3. 2 Cor. 4, 4. coll. Jo. 8, 19, 12, 45, 14, 9<sup>13</sup>); c) quibus ei tribuatur aseitas s. independentia metaphysica (Jo. 5, 26 14)) et sufficientia (Jo. 16, 15); aut d) origo coelestis (Jo. 3, 31. 13, 3. 1 Cor. 15, 47), praeexsistentia (Jo. 1, 30. 3, 13. 6, 62. 8, 56 — 58. 17, 5. 1 Cor. 10, 4. 9) et aeternitas (Hebr. 9, 14. Apoc. 1, 17 sq. 2, 9. 22, 13 <sup>15</sup>)), aut e) sublimior vel divinarum (Matth. 11, 27. Jo. 6, 46) vel humanarum (Jo. 1, 49.4, 16 ss. 2, 24. Apoc. 2, 23. coll. 22, 12) rerum scientia: f) quibus Jesus se et patrem unum esse profiteatur (Jo. 10, 30. 38. 14, 10 sq. 16)). 3) Argumentum energematicum (energeticum s. dimamicum), quod loca complectitur, quibus filio opera divina vindicentur, ut omnium rerum creatio (Jo. 1, 3. Col. 1, 16. 1 Cor. 8, 6. Hebr. 1, 2. 8, conservatio (Col. 1, 17. Hebr. 1, 3) et gubernatio (Matth. 11, 27, 28, 18, Jo. 17, 2 et ea loca, quibus Christus ad dexteram Dei exaltatus dicatur). mortuorum resuscitatio et judicium (Jo. 5, 21 sqq. 6, 39. 40. 44. 54. Matth. 25, 31 sqq. Act. 17, 31. 1 Cor. 4, 5. 2 Cor. 5, 10).

4) Argumentum latreuticum, e locis petitum, quibus filio idem ac Deo patri honos et cultus deferatur (Apoc. 5, 8 sqq. 7, 10 sq. coll. 19, 10. 4, 21), vel deferendus postuletur (Jo. 5, 22 sq. Phil. 2, 10 sq. Hebr. 2, 6 <sup>17</sup>)). — At enimvero quae

<sup>13)</sup> Tribus primis locis metaphysica, 2 Cor. 4, 4 metaphysica et ethica cognatio Dei significatur (cf. de Wette ad h. l.). Sed 2 Cor. 3, 18 Christiani quoque ad eandem imaginem immutandi dicuntur; coll. Rom. 8, 29: συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἰοῦ αὐτοῦ. Joanneorum locorum haec simplicior est sententia: in Christi persona, operibus et sermonibus coelestis patris vim et majestatem relucere.

<sup>14)</sup> Zeller l.c. p. 95: "Das Leben in sich selbst haben, wird gesagt, ist Umschreibung des Begriffs der Absolutheit; hier also wird d. Sohn unverkennbar als absoluten Wesens beschrieben. Richtig ohne Zweifel, wenn sich d. Stelle in einer dogmat. Abhandlung üb. d. Homouste — befände, u. wenn nicht das könnt der voraussetzlichen Absolutheit mehr abzöge, als ihr das konn er voraussetzlichen Absolutheit mehr abzöge, als ihr das konn er voraussetzlichen so streng genommen, geben könnte." Accedit, ut locutio konn kirden genommen, geben könnte."

<sup>15)</sup> At quaeritur, an scriptores hace effata de absoluta, annon potius de relativa aeternitate intellexerint, qua Christus, quippe ante omnia productus (§ 130), existentiae auae tempore omnes creatas res et naturas supergrediatur. Sed etiamsi illa loca de absoluta aeternitate intelligenda essent, inde  $\delta\mu$ oov $\delta l\alpha$  filil cum patre non consequeretur. Orlgenis enim christologia (§ 134) nos docet, potuisse Christum aeternum censeri eundemque Deo patri subjectum coque inferiorem.

<sup>16)</sup> Quae loca de intima unione cum Deo ethica et religiosa intelligenda esse, patet e Jo. 6, 56. 14, 20. 17, 21 — 23. coll. 1 Jo. 1, 3.

<sup>17)</sup> Ad quae loca recte aestimanda tenendum est, honorem vel cultum divinum Christo exhibendum postulari, quia Dei legatus ejus causam gerat (Jo. 5, 22 s.), aut quia a Deo summus regni sui vicarius sit constitutus (cf. loca apocalypseos), ita ut veneratio Christo praestita redun-

his argumentis orthodoxi theologi probare sibi videbantur, aut sinistra interpretatione locis N. T. illata (ut Jo. 12, 45, 10, 30. al. locc.), aut sine ulla dogmatica subtilitate e fervidissimo sanctissimae in magistri incomparabilis reverentiae sensu pronuntiata neque ad vivum resecanda (ut Colos. 2, 9), aut denique e notionis  $\tau o \tilde{\nu} \lambda \delta \gamma o v$  (ut creandi et conservandi mundi consortium) vel messianarum opinionum (ut mortuorum resuscitatio cum extremo judicio conjuncta) in servatorem translatione intelliguntur nec ullo modo ejus  $\delta \mu o o v \delta i a v$  cum Deo patre arguunt.

# § 132. Num in S. S. spiritui s. personalis natura tribuatur.

Spiritum s., cujus notionem biblicam § 64 - 66 exposuimus, non meram vim et efficaciam Dei, sed numen esse a Deo realiter distinctum, proprià intelligentià et agendi vi praeditum, non solum orthodoxi theologi, sed etiam nonnulli eorum, qui nullo ecclesiasticae theoriae favore praepostero capti in eruendis s. scripturae praeceptis historicam viam ingressi sunt 1), contenderunt, id quod probare studuerunt tum ex locis, quibus spiritus s. cum duabis alteris divinis personis junctim commemoretur (Matth. 28, 19. Rom. 15, 30. 1 Cor. 12, 4 — 6. Tit. 3, 4 — 7. Cf. § 133), aut alterutri opponatur ab eaque distinguatur (Jo. 14, 16. coll. 16, 13. Rom. 8, 26 sq.), tum ex iis, quibus spiritui s. propria actio (Act. 20, 28) vel sentiendi facultas (Jes. 63, 10. Eph. 4, 30) tribuatur. At si verum esset, solum personas cum personis junctim commemorari posse: e loco Eph. 4, 5 sq. consequeretur, ut fides quoque et baptismus personae essent, aut contrario jure ex 1 Jo. 5, 8., ubi spiritus s. simul cum aqua et sanguine commemoratur, colligendum esset, eum non esse personam. Loca autem Jo. 14, 16. Rom. 8, 26 sq. Eph. 4, 30 facillime ad rhetoricam prosopopoeiam, illi similem, qua in V. T. sapientia divina (§ 115) et aliae in N. T. notiones sub perso-

det είς δόξαν θεοῦ πατρός (Phil. 2, 11). Nec quidquam juvatur causa orthodoxa eo quod genuum flexio (Phil. 2, 10) alias honoris Deo exhibiti (Eph. 3, 14. Rom. 11, 4. Jes. 45, 23) signum est. Cf. Hase: Dogmat. p. 198: "Nach morgenländ. Sitte ist Kniebeugung keine (rectius: nicht nothwendig) Gottesverehrung; der Uebergang von liebevolter Verehrung eines grossen, gerude religiös bedeutsamen Abgeschiedenen bis zur Anbetung ist ein fast unmerklicher, u. manchel Wesen sind im Laufe der Zeiten v. den Christen angerufen vorden, ohne dass man duran dachte, ste der Gotthett gleich zu achten."

<sup>1)</sup> Velut Fritzschfus in commentat., quam § 64 commemoratimus. Ex Bauri ejusque discipulorum sententia inter N. T. scriptores solus Joannes spiritui s. hypostaticam naturam vindicavit.

narum specie inducuntur, revocari possunt 2), dummodo idoneis et certis argumentis extra dubium positum fuerit, ss. scriptores omnibus reliquis locis in spiritu s. nihil nisi vim et efficaciam Dei vidisse. Id autem luce clarius patet primum inde, quod locutio manus Dei in V. T. plane eodem nexa et sensu, quo alibi spiritus Dei usurpatur (1 Reg. 18, 46. 2 Reg. 3, 15. Jes. 8, 11. Ezech. 3, 22, 37, 1, 40, 1, coll. 11, 5), deinde ex variatione et commutatione phrasium δύναμις ύψίστου et πνεῦμα ἄγιον apud Luc. 1, 35. coll. 24, 49 vel πνευμα θεού et δάκτυλος θεού ap. Matth. 12, 28. Luc. 11, 20, pariter atque conjunctione nominum πνεύμα ac δύναμις Act. 10, 38. 1 Thess. 1, 5. 1 Cor. 2, 4; tum ex oppositionibus, velut πνευμα του κόσμου 1 Cor. 2, 11; πνευμα της dangelas atque πν. της πλάνης 1 Jo. 4, 6. coll. 2 Tim. 1,7; denique e loquendi formulis, quae nisi de vi intellectae aptum sensum non praebent, ut έκ τοῦ πνεύματος ἔδωκεν ήμιν (1 Jo. 4, 13), βαπτίζειν πνεύματι (Luc. 3, 16. Matth. 3, 4), γρίειν πνεύματι (Act. 10, 38).

## § 133. Doctrina N. T. de patre, filio et spiritu s.

Etsi vero spinosissima illa omnique ethico et religioso fructu plane destituta ecclesiastica trinitatis theoria a ss. scripturarum non solum mente, sed ipsà quoque litterà toto coelo distet, tamen diffiteri non licet, tam crebro tantaque cum vi in N. T. Deum patrem, Jesum Christum, filium Dei, et spiritum s. junctim et simul commemorari, ut hac principiorum ternione apostolos eorumque discipulos causae christianae summam et capita primaria comprehendere voluisse, nulli dubio obnoxium sit. At vero si loca huc spectantia

<sup>2)</sup> Ita N. T. scriptores, ubi cum vi quadam et affectu loquuntur, personae forma induunt την ἐπιθνμίαν (Jac. 1, 14s.), peccatum (Rom. 7, 14 ss. Jac. 1, 15), scripturam s. (Gal. 3, 8), fidem (Gal. 3, 25). In Joanneo ev. prosopopoeiae usus facillime inde intelligitur, quod spiritus s. apostolis personae divini magistri ad coelestem patrem abituri locum suppleturus erat. — Ad locum Rom. 8, 26 s. quod attinet, si spiritus s., qui causam nostram mutis suspiriis apud Deum agere dicitur, de persona intelligeretur, absurdissima oriretur sententia, quam C. F. A. Frit z-schius in commentario ad ep. ad Rom. T. II, p. 187 ss. apostolo obtrudere non dubitavit. Verum si ad verba αὐτοὶ ἐν ἐαντοῖς στενάζομεν v. 23 atque ad ἐρεννῶν τὰς κα ρ δίας v. 27 attenditur, sententia loci ad prosariam orationem revocata nulla nisi haec esse potest: Praeter laetissimam futurae nostrae gloriae spem (v. 24 ss.) in angustiis spiritus s. quoque nos sustentat. Etsi enim eorum, quae desideramus, non satis claram animis conceptam habeamus sententiam (τί προσενξώμεθα), neque ea aptis verbis in precibus (καθο δεί) declarare, sed solis mutis suspiriis expromere valeamus, Deus tamen haec suspiria, quippe ex animo divini spiritus plenissimo profecta, ut preces ipsi probatas excipit.

(Matth. 3, 16 sq. et parall. 28, 19, 1 Cor. 12, 4-6, 2 Cor. 13, 13. Eph. 2, 21 sq. Rom. 15, 30. Tit. 3, 4—6. Rom. 15, 30. 2 Thess. 1, 13 sq. 1 Petr. 1, 2. Jud. 20 sq. 1) diligenter contulerimus, facillime intelligitur, non internas iis divinae naturae rationes (τρόπον ὑπάρξεως, s. ut recentiores loqui solent, immanente Wesenstrinitüt 2)), neque eas quidem rationes metaphysicas, quae Deo cum mundo universe spectato intercedant (absolute Offenbarungstrinität), sed nihil nisi modum, quo Deus in redemtione hominum per Christum efficienda se manifestaverit et perpetuo manifestet, significari vel quasi revelationis divinae per Christum factae historiam describi (historische Offenbarungstrinitüt). Neque enim ullo argumento demonstrari potest, illis essatis, quibus filius Dei una cum patre et spiritu s. commemoratur, ea quoque respici, quae alibi de mundo a Deo per τὸν λόγον creato docentur. Ita e locis illis tum inter se, tum cum universa N. T. mente comparatis haec doctrina eruitur, quae simplex quidem, sed ethico sensu feracissima ac soli rei christianae propria et quasi domestica est eamque a ceteris religionibus discernit: Deus pro immensa sua sapientia et paterno amore ab aeternis genus humanum, peccando ipsi abalienatum, morali miseriae eximere et ad semet ipsum revocare decrevit per Jesum Christum, filium suum unigenitum, qui patris spiritu et vi plenissimus intimaeque familiaritatis ac tenerrimi amoris vinculo ei conjunctissimus, tempore divinitus constituto vivendo, docendo, moriendo et e mortuis redeundo illud patris consilium exsecutus est ac coetum congregavit, cui et ipsi spiritum s. indidit, h. e. divinam vim vitalem, quae divini magistri ad coelestem patrem sublati locum in terra obtineret, omnes, qui Christo per fidem se conjungerent, divino suo lumine illustraret, sua sanctitate

<sup>1)</sup> Veteres theologi primariam dogmatis sedem in 1 Jo. 5, 7 reperiebant, qui locus quin suppositicius sit, hodie a nemine dubitatur. Deest enim in antiquissimis translationibus et in omnibus graecis codd., duodus exceptis non ante sec. XVI conscriptis, qui admodum suspectae fidei sunt. Accedit, ut locus sententiarum nexum turbet neque joanneo dicendi generi consentaneus sit. Etiamsi vero germanus esset, non trium testium ὁμοουσίαν, sed eorum in testando consensum doceret. Cf. Griesbach: Diatribe in loc. 1 Jo. 5, 7 s. in ejusd. N. T. graece etc. Vol. II, p. 685 ss. et quae Lückius et Paulus in commentariis suis de h. l. docuerum.

<sup>2)</sup> Cf. Lücke: Fragen u. Bedenken üb. d. immanente Wesenstrinität o. die trinitar. Selbstunterscheidung Gottes. In Ullmann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Kritt. 1840. 1 H. p. 68 ss. et quae in contrariam partem disputarunt Nitzsch: Ueb. d. wesentl. Dreieinigk. Gottes; ibidem, 1841. 2 H. p. 295 ss. Weisse: Zur Vertheidigung des Begriffs der immanenten Wesenstrinität, ibidem, p. 345 ss. Twesten: Dogmatik II, 1, p. 203 ss.

imbueret eoque modo ad filiorum Dei dignitatem eveheret, communi amoris vinculo ad unum velut corpus conjungeret et beatitatis post fata terrestria in coelis promissae pignori esset (§ 65 sq.) <sup>5</sup>).

#### § 134. Historia dogmatis.

Baur: Die christl. Lehre v. d. Dreteinigk. u. Menschwerdung Gottes in ihrer geschichtl. Entwickelung. Tüb. 1841 — 43, 3 Bde. — Ge. Aug. Meier: Die Lehre v. d. Trinität in ihrer histor. Entwickelung. Hamb. 1844. 2 Bde.

Ecclesiastica trinitatis doctrina sensim e studio prodiit severissimam monotheismi formam, religionis christianae auctoritate confirmatam, cum notione de ea Christi dignitate conciliandi, qua major cogitari non potest. Quo studio postquam eo perventum esset, ut filius patri aequipararetur, tertium ternionis biblicae subjectum, spiritus s., relinqui non poterat. Etsi ante concilium nicaenum sententiae maxime vagae et variae essent neque apud diversos modo, sed interdum apud eosdem quoque doctores discrepantes, tamen

<sup>3)</sup> In joanneo evang. etsi pater, filius et spiritus nullo loco simul commemorantur, tamen capita 14—17 (coll. 20, 21—23) veluti commentarium praebent ad biblicam doctrinae notionem cognoscendam. In illis enim capitibus omnia beneficia rei christianae ad patrem referuntur, qui filium legaverit; ad filium, qui mandatum patris pro hominum salute perfecerit, nunc vero ad patrem rediturus sit, denique ad paracletum, per quem pater atque filius post filii decessum causam christianam conservaturi ejusque incrementa effecturi sint. — Nean der: Gesch. d. Lettung u. Pflanzung des Christenth. durch die App. II, p. 795: "Nach Joh., wie nach Paulus ist das Wesen des christl. Theismus die Verehrung Gottes als Vater durch den Sohn in der durch denselben gestifteten göttl. Lebensgemeinschaft o. in d. Gemeinschaft des h. Geistes, der Vater durch den Sohn in der von seinem Geiste beseelten Menschheit wohnend, — u. diess ist die Wurzel der Dreienigkeitslehre in d. Zusammenhang des christl. Beeuusslseyns. Sie hat eine wesentl. praktische u. geschichtl. Bedeutung, es ist d. Lehre von dem in der Mensch eit geoffenbarten Gott, welche in Gott wie den Urgrund des Daseyns, so des Heils u. der Heiligung erkennen lehrt." Hase: Dogmat. p. 521: "Nur durch d. Rückkehr zum rein praktischen Inhalte der Taufformel, in welcher Christus die Summa des Christenthums niedergelegt hat, wird der ursprüngl. relig. Sinn, aus dem die Trinitätsl. hervorgegangen ist, wieder gewonnen. Näml. Gott ein Vater üb. Alles, mit ihm d. Menschheit durch den Menschensohn, der ein Gotteswohn in der einen Hinsicht immer gewesen, in d. anderen geworden ist, in neuer Liebe vereint, auf dass wir alle Söhne Gottes werden durch d. freien u. hell. Gemeingeist der Kirche u. Gott Alles in Allem. Die Trinit. ist daher das Symbol der Christenh., sowohl Sinnbild der christl. Ideen, als auch unterscheidendes Kennzeichen des Christenth." Adde Bau mg. Crusius: Bibl. Theol. § 42. Dogmatik p. 61 § 40. Lutz: Bibl. Dogmatik, p. 331 ss. 391 ss.

universe spectatae denique ad duo genera revocari possunt Quarum unum sententiis Monarchianorum constituitur, h. e. eorum, qui monotheismi (τῆς μοναρχίας) commodo consulturi τον λόγον et spiritum s. non personas, sed nudas vires vel modos, quibus Deus operaretur, esse docebant. Inter quos maxime excelluerunt Praxeas sub finem sec. II, Noetus Smyrnaeus sec. III, Beryllus Bostrenus in Arabia c. a. 240, Sabellius, Libycus, presbyter ptolemaeius c. a. 250, et Paulus Samosatenus (a munere amotus a. 273). Celeberrimus eorum Sabellius fuit, a quo etiamnunc quaelibet theoria, qua patris, filii et spiritus's. notiones ad tres unius ejusdemque absoluti numinis solas rationes, vel vires, vel operationes et manifestationes referuntur, sabellianismus vocari solet. Idem modalismi nomine significatur. Alteram sententiam, quae Monarchianis opposita erat, plerique ecclesiae patres antenicaeni, Justinus Martyr, Tatianus, Athenagoras, Theophilus Antiochenus, Clemens Alex. et Tertullianus tuiti sunt, qui in logo s. filio Dei et spiritu s. personales\_naturas, ante mundi initia e Deo patre progressas, licet ei perpetuo nexu conjunctissimas, agnoverunt, ita tamen, ut filium patri et plerumque etiam spiritum s. filio subjicerent, vel etiam rov loyov et τοῦ πνεύματος notiones confunderent. Cujusmodi doctrina posthac subordinatianismi nomine appellata et inter haereses relata est. Irenaeus de modo, quo filius e patris natura processisset, nihil accuratius definiri posse ac debere docuit Origenes autem, quum illa opinione, qua filius proxime demum ante mundi principia a Deo processisse diceretur, illius exsistentiam temporis cancellis subjici eoque modo ejus majestatem imminui intelligeret, hanc difficultatem notione aeternae generationis effugere studuit. Nihilominus filium patre inferiorem et spiritum s. primam et praestantissimam naturam a filio creatam esse asseruit. Primus, qui filio eandem ac patri substantiam (δμοουσίαν) vindicaret et ad nicaenam formulam quam proxime accederet, Dionysius Τριάδος voce primum Theophilus Romanus erat. Antiochenus, inter Latinos trinitatis nomine primus Tertullianus usus est.

# ·§ 135. De eadem re.

Aeternae generationis opinio Ario, presbytero alex, aut secum ipså pugnare, aut si clara ei notio substitueretur, ad sabellianismum redire et notionem de personali filii natura tollere videbatur. At vero etiam τοῦ λόγου antehac Dei naturae insiti ac proxime ante mundi initia e Deo pro-

gnati notio, ante Origenem ecclesiae doctoribus probata. Ario invisa erat, quippe a qua error de concretione ac divisione divinae naturae removeri non posset. Ad quas difficultates effugiendas Arius τον λόγον Deo ab aeternis immanentem a filio Dei distinxit, ac Dei filium ante universi primordia per immanentem  $\lambda \delta \gamma \sigma \nu$  a Deo ex nihilo creatum esse et posthac in Jesu persona humanam naturam induisse docuit. Tempus igitur fuisse, quo nondum fuisset filius Dei, eumque alius ao patrem substantiae (έτερούσιον) esse. Sed esse eum primam et primariam naturam a Deo creatam (πρωτότοκον πάσης κτίσεως), per quam Deus pater omnia cetera ipsumque spiritum s. produxisset 1). Quam doctrinam nicaeni concilii (a. 325) patres damnaverunt atque haec decreta solenniter sanxerunt: Filium non esse factum (creatum), sed prorsus singulari modo (μονογενή) e patre genitum, lucem e lumine, verum Deum e vero Deo, patri δμοού-De spiritu s. synodus nihil proposuit, nisi credi eum a Catholicis. Quum vero non solum antiquior sententia de spiritu s. tamquam divina vi perpetuo caput extolleret. sed etiam haud pauci, potissimum vero Macedonius episcopus constant. († c. a. 360), spiritum s. creaturam et ministrum filii declararent (Macedoniani, πνευματομάχοι) 3): inprimis Athanasius et uterque Gregorius flagitarunt, ut spiritus s. patri et filio acquipararetur, quia, quod Athanasius monuit, arianismus tum demum devinceretur, si in trinitate nihil esset a Dei natura alienum, et quia illud nu-

<sup>1)</sup> Posthac Arii sectatores in duas familias abierunt. Severiores filium patri ἀνόμοιον s. ἐτερούσιον (Anomoeani, Eunomiani), moderatiores (Semiariani s. Homoeusiastae) eum patri ὁμοιούσιον dixerunt. Ceterum Arianorum familia usque ad sec. VI floruit.

<sup>· 2)</sup> Πιστεύομεν — εἰς Ενα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τον νὶον τοῦ θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ πατρὸς μονογενῆ, τοντέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς, Θεὸν ἐκ Θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ πο ιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρὶ, δὶ οῦ τὰ πάτα ἐγένετο —. Τούς δὲ λέγουτας, ὅτι ἡν ποτε ὅτε οὐκ ῆν, καὶ πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ῆν, καὶ ὅτι ἐξ οὐκ ὅντων ἐγένετο καὶ ἐξ ἐτέρας ὑποστάσως ἢ οὐσίας φάσκοντας είναι, τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν νἱὸν τοῦ θεοῦ, ἀναθεματίζει ἡ ἀγία καθολική καὶ ἀποστολική ἐκκλησία.

<sup>3)</sup> Novi quoque Monarchiani hac periodo in scenam prodierunt, velut Marcellus, Ancyrae episc. († 374), qui τον λόγον ab aeternis Deo inhabitavisse (ήσυχάζοντα), ante mundi primordia ex eo tanquam ἐνέργειαν δραστικήν prodiisse ac tandem cum Jesu homine conjunctum personalem naturam induisse, ideoque nomen filit Dei ad solum historicum Christum referendum esse docuit. Similia Marcelli discipulus, Photinus, Sirmii episc. († c. a. 376), docuisse, neque nisi minus arctam τοῦ λόγον cum Jesu homine conjunctionem statuisse vel in ea solum adjumentum divinum vidisse videtur. Cf. B.-Crusius: Comp. d. DG. l, p. 153 s.

men, quod creaturas sanctas et divinae vitae participes redderet, non et ipsum creatum neque nisi Deo aequale esse posset. Quapropter a secunda oecumenica synodo, a. 381 Constantinopoli habita, spiritus s. Deo patri et filio aequiparabatur 4). Quae synodus nicaenae formulae decretum quoque addidit de aeternitate generationis filii 5). Numericam autem personarum unitatem (§ 124, not. 1) nicaeni et constantinopolitani patres nondum docuerunt 6). Ut vero monotheismi lex omni ex parte servaretur, fieri non potuit, quin posthac numerica unitas sive unitas in trinitate et trinitas in unitate statueretur eoque demum modo dogma tantum, quantum omnino id fieri poterat (§ 137), sibi quidem constaret, sed simul etiam a captu humano quam longissime Id quod inter Graecos per Basilium et abduceretur. utrumque Gregorium, inter Latinos per Augustinum et in symbolo athanasiano (§ 124, not. 3) factum est. — Alia controversia inter Orientales et Occidentales de quaestione exarsit, utrum spiritus s. e solo patre, an e patre et filio procederet. Nam satis mature verba ev. joann, 15, 26: τὸ πνεῦμα — δ παρά τοῦ πατρός έμπορεύεται, quae nihil nisi vim illam, qua apostoli post Christi discessum gavisuri essent, divini generis esse docent, de arcana ratione, qua spiritus s. per patrem subsisteret (§ 125), intellecta erant, ideoque constantinopolitani patres spiritum s. e patre procedere docuerant.

<sup>4)</sup> Etsi patres non nomine τοῦ ὁμοουσίου de spiritu s. uterentur, tamen rem significarunt, dum nicaenae formulae verbis και [πιστεύομεν] είς τὸ πνεῦμα ἄγιον haec adderent: τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ κατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ ἀν πατρὶ καὶ νίῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητών. — Jam concilium alexandrinum (a. 362) decreverat: τὸ δὲ πνεῦμα οὐ κτίσμα, οὐδὲ ξένον, ἀλλ ἴδιον καὶ ἀδιαίρετον τῆς ρῷ σίας τοῦ νίοῦ καὶ τοῦ πατρός.

<sup>5)</sup> Verbis nicaenis γεννηθέντα έν τοῦ πατρὸς μονογενῆ, τουτέστιν έν τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς, Θεόν έν Θεοῦ substituerunt haec: τὸν μονογενῆ, τοῦ ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα πρὸ κάντων τῶν αίωνων.

<sup>6)</sup> Wegscheid, p. 338: "PP. nicc. hac voce [τῆς ὁμοονσίας] potius substantiam divinae omnino ὁμογενῆ et unitatem quandam specificam, arctissimam illam et perfectissimam, qualis in nullis aliis ejusdem speciei naturis deprehenditur, significasse videntur." Baurl.c.l, p. 339 s.: "Wir würden den Sinn der nic. Formel sehr verfehlen, wenn wir threr Homousie den Begriff einer numertschen Einheit unterlegen wollten. Ihre Hom. ist nur die Gleichheit des Vaters u. des Sohnes, sofern beide als Personen zwar für sich bestehen, in dem Gemeinsamen threr Person aber substantiell Eins sind. Straussl, p. 454 s.: "In späterer Zeit wurde Johannes Philoponus (sec. VII), wenn er d. Verhältniss des Allgemeinen u. Einzelnen zurückführte, mit nicht größerem Rechte des Tritheismus beschuldigt, als gegen die rechtgläubigsten Nicäner dieselbe Beschuldigung hätte vorgebracht werden können."

Quum vero spiritus s. in N. T. etiam Christi spiritus (Rom. 8, 9) appellaretur et a Christo ad discipulos suos transmissus esset (Jo. 20, 29), neque filius Dei patri δμοούσιος dici posset, nisi una cum patre spiritum s. spiraret; Augus tinus spiritum s. e patre et filio procedere docuit. Quae doctrina symbolice sancita est in synodo toletana tertia a. 589, ubi latinae interpretationi symboli nicaeno-constantinopolitani post verba ex patre addebatur et filio et aliter sentientes damnabantur. Cui additamento sensim in latina symboli exempla recepto Graeci inde ab a. 660 tamquam sacrilegio vehementissime refragantes controversiam cum Latinis excitarunt, quae controversia graecae et latinae ecclesiae discidium acceleravit nec umquam sopita utramque ecclesiam etiamnunc disjungit.

#### § 136. De eadem re.

Dogmatis auctoritas per totum quoque Scholasticorum aevum valuit, quorum pauci in haereseos suspicionem inciderunt, plurimi doctrinam summa cum subtilitate disputaverunt et vulgo ad trium virtutum divinarum, potentiae, sapientiae et amoris, hypostaticis naturis indutarum, notionem revocaverunt <sup>1</sup>). Instauratores sacrorum in ecclesiastica doctrinae formula tremendum mysterium agnoverunt, a quo ne latum quidem unguem recedendum esset. Tametsi Melanchthon, qui infructuosae Scholasticorum subtilitatis taedio captus in prima locorum communium editione hoc dogma silentio praetermittendum censuerat (§ 93, not. 4), posthac in contemplativa ejus explicatione, quam Augustinus et Scholastici praeiverant <sup>2</sup>), sibi placuit, qua filium de imagine a Deo

<sup>1)</sup> Prorsus singulari modo Richardus a St. Victore ecclesiasticam doctrinam ex amorts omnibus numeris absoluti et perfecti notione exstruere et firmare studuit. Cujus amoris indolem ac naturam ita ferre docet, ut alium quemdam complectatur, neque nisi eum, qui summo amore dignissimus sit, qualis inter creatas naturas non reperiatur. Hoc igitur amore dignissimam non esse nisi personam, quae et ipsa Deus sit. Ut autem mutuus hujus utriusque personae amor vere summus et perfectissimus neque invidiosus sit, carere eum non posse terito societatis suae socio. Cf. Hagenbach DG. II, a, p. 105 s. — Similia, quibus notio de narravvaquesta divina (§ 110) tollitur, excogitavit Jul. Müllerus: Lehre v. d. Sünde II, p. 180 s.

<sup>2)</sup> Quae in ipsum quoque Catech. rom. III, § 35, p. 375 recepta est: "Oret (parochus) — ut aliquando in aeterna tabernacula receptus, dignus sit, qui videat, quae tanta sit Dei patris foecunditas, ut se ipsum intuens atque intelligens parem et aequalem sibi filium gignat, quoque modo duorum idem plane et par caritatis amor, qui spiritus s. est, a patre et filio procedens, genitorem et genitum, aeterno atque indissolubili vinculo inter se connectat."

patre de semet ipso concepta, hypostaticam naturam induta. spiritum s. de amore utrique alteri personae communi intellexit 3). Neque tamen defuerunt sacrorum instaurationis aevo. qui ecclesiasticam formulam vehementer impugnarent (Antitrinitarii, Unitarii), sed libertatem suam aut necis supplicio, ut Hetzerus (a. 1529 Constantiae decollatus). Servetus (a. 1553 Genevae combustus), Valent. Gentilis (a. 1566 Bernae gladii poenam perpessus), aut vinculorum poenis, ut Joann. Campanus († post a. 1574) solverunt. Feliciore cum successu liberiora sua praecepta Laelius Socinus († 1562) et ejus fratris filius, Faustus Socinus († 1604) proposuerunt, Socinianorum sectae conditores, quae in Polonia et Transsylvania tranquillas sedes nacta est. Sociniani in Jesu Christo merum hominem cernunt, eum quidem supranaturali modo per spiritum s. genitum et divinis viribus instructum, tentationis in deserto factae tempore in coelos abreptum, ubi ab ipso Deo institutus et res divinas intuitus sit, peracto terrestri opere ad dexteram Dei et divini imperii societatem exaltatum, inde ad resuscitandos et judicandos mortuos rediturum, ac filii Dei, quinimo ipsius Dei nomine dignissimum 4). Spiritum s. vim et efficaciam divinam esse docent. — Arminiani personalem filii et spiritus s. naturam pariter atque illius aeternam generationem et hujus aeternam processionem concedunt, sed eorum homousiam cum patre negant, atque filium patri et spiritum s. filio subjiciunt. Neque diffitentur, spinosissimum dogma nihil ad vitam piam honestam et beatam agendam conferre. Quid, quod Episcopius († 1643) eo liberalitatis processit, ut ad salutem consequendam jam fidem Christo tamquam homini divina auctoritate instructo habitam sufficere concederet 5). Neque acerrimi orthodoxae theoriae

<sup>3)</sup> Corp. doctr. christ. (Lips. 1560) p. 323: "Pater acternus sese intuens gignit cogitationem sui, quae est imago ipsius non evanescens, sed subsistens, communicata ipsi essentia. — Ut autem filius nascitur cogitatione, ita spir. s. procedit a voluntate patris et filii; voluntatis enim est agitare, diligere, sicut et cor humanum non imagines, sed spiritus s. halitus gignit. — Alio loco clarius ita disputat: "Nostrae cogitationes sunt rerum imagines, sed nos non transfundinus essentiam in imagines illas. Pater autem transfundit essentiam suam in illam imaginem." Cf. Strobel: Literargesch. v. Mel. Locis p. 82 ss. p. 237 s. Twesten II, 1, p. 207 s.

<sup>4)</sup> Difficultates, quae huic christologiae ex iis N. T. locis obstant, quibus notio τοῦ λόγου ad Christum transfertur, Sociniani permiris interpretationis artificiis removere studuerunt. Cf. Strauss l, p. 475 ss. Baur l. c. III, p. 169 ss. Ita loca, quibus de praeexsistentia Christi (§ 131) agitur, ad tdealem in intellectu divino praeexsistentiam retulerunt, qua Jesus muneri messiano destinatus esset.

<sup>5)</sup> Strauss I, p. 480 s.

desensores impedire potuerunt, quo minus jam ab initio sec. XVIII alii ad alias arianismi vel sabellianismi formas deflecterent 6) et sub finem ejusdem seculi numerus eorum, qui dogmati faverent, in dies imminueretur. — Schellingius et Hegelius trinitatis formulam nova et insolita interpretatione a sensu ejus biblico et ecclesiastico quam longissime abduxerunt 7), eam ad nexum, qui e pantheismi decreto infinitas inter et finitas res intercedat, significandum misere contorquentes. Scilicet absolutum omnium rerum principium per se spectatum Deum patrem vocant; quatenus a semet ipso se seiungens in res finitas discedat in ilsque se explicet, filium: et quatenus ex iis ad semet ipsum redeat, spiritum s. 8) - Plerique recentiores supranaturalistae plus minusve subordinatianismum foverunt arminianismo similem. Alii. et rationalistae et supranaturalistae, velut Baumg. - Crusius, Schleiermach., Hasius, Neander (cf. § 133, not. 3), solam ethicam et religiosam biblicae de patre, filio et spiritus. formulae sententiam amplexi sunt. — Neque vero etiam per totam inde a sacrorum emendatione tempestatem defuerunt, qui Scholasticorum et Melanchthonis vestigiis incedentes orthodoxae doctrinae veritatem e conscientiae humanae similitudine variis modis explicare et confirmare studerent, velut Keckermannus, theol. reformatus († 1609), Hugo Grotius, Leibnitius, plerique Wolfiani, Lessingius, Billrothus († 1836), Nitzschius, Weissius (1). Quid, quod nonnulli eorum (Billroth., Weissius), in personarum in Deo distinctione ad illam normam facienda efficacissimum praesidium cernunt, quo Dei personalitatem (§ 105 sq.) adversus temeraria pantheistarum somnia tueantur, quia ita Deus habeat aliquem sibi aequalem, quem sibi objiciat et cui se cogitando oppo-

<sup>6)</sup> Cf. Wegscheider p. 341.

<sup>7)</sup> Strauss I, p. 492: "Blicken wir auf die kirchl. Dreieinigkeitslehre zurück, so werden wir sie freilich in der speculativen, die an ihre Stelle getreten ist, kaum wieder erkennen."

<sup>8)</sup> Schellingii et Hegelii, qui ceteroquin in transformanda trinitatis notione non satis sibi constabant, decreta uberius enarrant Strauss I, p. 487 ss. Baumg. - Crusius I. c. II, p. 137 ss. Baur I. c. III, p. 889 ss.

<sup>9)</sup> De quorum decretis cf. Twesten II, 1, p. 209 ss.

<sup>10)</sup> Vorl. üb. Religions - Philos. herausg. v. Erdmann. Leipz. 1837. § 77 ss.

<sup>11)</sup> Cf. scripta ad § 133, not. 2 notata. Adde Weisse: Idee der Gotth. p. 255 ss. Weissii, qui dum orthodoxiae decreta desendere sibi videtur, in haereticos errores incidit, commenta exploserunt Straussl. c. l, p. 475 ss. Baurl. c. III, p. 948 ss.

nat, quo actu sui ipsius conscius reddatur. Cuiusmodi explicationes ex humanae rationis principiis petitas severiores orthodoxi potissimum inter Lutheranos theologi semper reformidaverunt. — Ut denique quae de orthodoxae formulae adversariis notanda sunt, paucis complectamur, eos ad haec tria genera revocamus, quorum innumerae sunt species: 1) Tritheitae, qui trium personarum δμοουσίαν concesserunt, numericam unitatem negaverunt (§ 135, not. 6). 2) Subordinationi, quibus adnumerandi sunt patres antenicaeni (§ 134), Ariani (§ 135), Arminiani et plerique recentiores supranaturalistae. 3) Monarchiani s. Unitarii, et quidem severiores, qui quamlibet plurium in summo numine distinctionem rejiciunt, ut Ebionitae, Sociniani, Unitarii in Anglia et America septentrionali; et moderatiores s. Modalistae, Nominalistae, Sabelliani, qui trium virium, vel rationum, vel operationum et manifestationum in Deo distinctionem admittunt, ut Monarchiani secc. II—IV. (§ 134 sq.), Anabaptistae, Campanus, Servetus, Jac. Böhmius, Quakeri et qui recentissimo aevo trinitatis formulam ad varias sententias philosophicas contorserunt, ut Kantiani, Schellingiani, Hegeliani.

## § 137. Censura dogmatis.

Orthodoxa trinitatis notio cum summo totius ecclesiasticae doctrinae principio arctissime cohaeret, ex quo genus humanum e peccati miseria nisi per θεάνθρωπον redimi non potuit, qui, ut suo nomine dignissimus esset, perfectissimus Deus esse debuit. Quod autem de filio praedicabatur, id spiritui s., utpote tertio ternionis biblicae subjecto, denegari non potuit. Ut autem tritheismi suspicio removeretur et monotheismi lex strenue servaretur, numerica personarum unitas asserenda erat. Quamobrem qui summum illud orthodoxiae fundamentum, doctrinam de hominibus duntaxat per 9εάνθρωπον redimendis, fragile vel nullum esse censet, nulla eum necessitas impellit, ut trinitatis theoriam illi fundamento inaedificatam approbet. Accedit, quod ipsa trinitatis notio jam per se spectata usquequaque secum ipsa pugnat. Realis enim personarum distinctio earundemque numerica unitas invicem sibi adversantur, et idea absoluti numinis in tribus subjectis efformata et repraesentata semet ipsam tollit. Deinde orthodoxi theologi vehementissime eo sibi contradixerunt, quod singulas quasque trinitatis personas αὐτοθέους esse docuerunt, ac tamen rationem της αὐτοθεότητος filii in patre, spiritus sancti autem in patre et filio posuerunt, eoque modo in subordinatianismi, quem penitus perhorrescebant,

errorem et ipsi inciderunt, cujus erroris opprobrium ipsis factum non argumentis refutarunt, sed solo temerario dictamine repulerunt. Ii autem, qui arcanam rem humanae conscientiae similitudine illustrare et confirmare studuerunt (§ 136), non solum hujus similitudinis fines longissime excesserunt, dum imaginem a patre de semet ipso conceptam amoremque patri et filio communem hypostatica natura induerent, verum etiam parum perpenderunt aut perperam et contumaciter negaverunt, ejusmodi comparationem et argumentationem ad somnium de generationum et processionum serie in infinitum procurrente necessario perducere. Namque si absoluti numinis natura id flagitaret, ut illo, quem fingunt, modo duas alias e sinu suo projiceret personas, idem de filio quoque et spiritu s. atque de omnibus hac ratione in infinitum oriundis divinis personis asserendum esset. Quamobrem causae, quam egerunt, commodo haud dubie melius et efficacius consuluerunt severiores orthodoxi Lutherani, qui eiusmodi comparationes ad stabiliendum dogma prolutas vehementer vituperaverunt. Nec quidquam nostris diebus juvat ad enarrabilem mysterii, utpote in ss. litteris patefacti ideoque simpliciter credendi, naturam provocare, quia non solum severior inspirationis notio dudum profligata, verum etiam optimis sanae interpretationis praesidiis evictum sit, quam longe illud dogma, seculo demum quarto conformatum, a s. scripturae et mente et littera abhorreat. Si quis vero non ex iis locis, quibus pater, filius et spiritus s. junctim commemorantur, sed ex iis, quibus in Christo coeleste numen comparuisse pie et simpliciter docetur, trinitatis dogma artificiose exstruere vellet, eum ad arianismum potius, quam ad orthodoxam theoriam perduci necesse esset. Pleraeque denique philosophicae dogmatis interpretationes, maxime quae Schellingio et Hegelio placuerunt, temere effictae sunt, nec quidquam ad pietatem et honestatem promovendam conferunt. Neque qui eas proposuerunt, satis sibi constiterunt, quum spernendo biblico et ecclesiastico doctrinae sensu biblicam et ecclesiasticam auctoritatem spernerent ac tamen quum tres tantum in Deo rationes vel operationes discernerent, eidem illi auctoritati se manciparent. Solis enim philosophicis necessitatibus si ducti essent, eodem jure ternarium numerum excedere potuissent.

Sectio tertia.

De efficientia s. operibus Dei.

### § 138. Procemium.

Doctrina de operibus s. de efficientia Dei quasi inversam partem theoriae de virtutibus Dei transeuntibus (§ 109) constituit. Utroque enim capite necessitudo, quae Dei cum mundo est, quoad humano ingenio fieri potest, meditationi subjicitur, eo tamen discrimine, ut illo de virtutibus Dei capite ipsius naturae divinae primaria ratio habeatur, disputatione autem de operibus Dei ea subtilius indagentur, quae ex illarum virtutum efficacia ita redundant, ut extra Deum sint. Quorum origo si respicitur, creationis notio concipitur; si vero eorum statum et cum summo Dei fine concentum consideramus, ad notiones de conservatione et gubernatione mundi pervenimus, quae communi providentiae notione comprehenduntur.

### Caput I.

#### De creatione mundi.

## § 139. De notione creationis.

Complexio omnium rerum, tum vita et intelligentia praeditarum, tum inanimarum, quae praeter Deum sunt, mundus s. rerum universitas vocatur. Quae complexio si partibus suis connexa certisque legibus in unum aliquod totum conjuncta compages cogitatur, rerum natura appellatur. Tametsi naturae nomine etiam rerum adspectabilium et materialium complexio significatur eoque sensu menti opponitur. Jam supra (§ 7) vidimus, religionis indolem nobis congenitam ita ferre, ut mundi exsistentiam ex absoluto principio sive Deo prorsus suspensam credamus. Id quod tum de mundi materie (υλη), h. e. substantiarum per se spectatarum complexu, tum de forma, h. e. substantiarum perpolitione et conjunctione ad certos fines assequendos accommodata, valet. Qui quidem mundi cum Deo nexus si ex originis notione spectatur, creatio mundi dicitur. In qua simplici persuasione, ad piam, honestam et beatam vitam agendam utique necessaria, religiosus animus lubentissime subsistit. Šubtiliores enim et metaphysicae quaestiones ea de re motae vel nullo vel remotiore tantum nexu cum pietatis et religionis com-

modis cohaerent 1). Huc maxime spectat quaestio diu multumque agitata de temporaria an aeterna mundi effectione. Sane concedendum est, eam sententiam, qua mundus initium cepisse et certo tempore creatus esse dicitur, neque cum aeternitatis neque cum immutabilitatis divinae notione recte constituta conspirare, quia ex illa sententia non solum aeternitas Dei tamquam continua temporis successio cogitanda. sed etiam duo divinae vitae stadia, unum ante mundum ditum, alterum post eum, distinguenda essent, id quod im-mutabilitati Dei refragaretur. Ad quas difficultates tollendas monuerunt quidem, Philone et Augustino praeeuntibus, omnes orthodoxi theologi, temporis notionem a rerum demum successionibus et mutationibus repetitam ideoque stultum esse, de tempore ante res conditas loqui. Non in tempore, sed una cum tempore mundum creatum dicendum esse. Sed ad inane verborum esfugium haec argumentatio redit. Temporis enim notio tam necessaria cognitionis nostrae forma est, ut, si mundum aliquando incepisse dicimus, eo ipso jam, velimus nolimus, tempus ante mundum ponamus <sup>2</sup>). Ne vero aeternae creationis notione asserenda commentum de aeterna materie foveamus, etiam materiae exsistentia ab aeternis e solo verbo Dei, h. e. liberrimae et potentissimae voluntatis divinae actu, suspensa cogitanda est, quia aliquid, quod non e Dei voluntate penderet, sed sua ipsius vi subsisteret et permaneret Deoque ansam ad operandum dedisset, summi et omnibus numeris ab soluti numinis notioni quam maxime adversaretur eamque tolleret. Itaque ab hac parte toto animo amplectenda est

<sup>1)</sup> Lactant. Instt. div. Il, 8: "Quid quaeris, quae nec potes scire, nec si scias, beatior fias? Perfecta est in homine sapientia, si et Deum esse unum et ab ipso esse facta universa cognoscat."

<sup>2)</sup> Strauss I. c. I, p. 652: "Die Welt geschaffen nicht in, sondern mit der Zeit, oder, voie man es noch schöner ausdrückte, am Anfang u. im ersten Augenblick der Zeit (Calov. Syst. locc. theoli. III, p. 909: "Non in tempore proprie, sed in primo instanti ac principio temporis coepit creatio"), ist ein sich selbst aufhebender Gedanke, o. vielmehr e. blosses gedankenleeres Wort. Denn nicht nur ist, was den letzteren schlechteren Ausdruck betrifft, der Anfang o. erste Augenblick der Zeit ein Theil derselben, also selbst Zeit: sondern auch die augustin. Formel sagt, indem sie von einem Geschaffen word enseyn u. Angefangen hab en der Welt nicht in der Zeit spricht, das ummittelbare Gegentheil dessen, was sie meint. Es ist eine blosse Täuschung, sich einzubilden, es lasse sich in der göttl. Ewigkeit e. Punct befestigen, von welchem abwärts die Welt u. Zeit beginne, während rückwärts davon die pure Ewigkeit liege: ein solcher Punct macht ebenso das rückwärts wie d. vorwärts Liegende zeitlich; denn in der Ewigk, giebt es keinen festen Punct, v. welchem ein Anfang ausgehen könnte, sondern jeder sinkt, wie man darauf fussen will, in das Bodenlose zurück."

ecclesiastica notio de creatione ex nihilo (§ 142). Objecerunt quidem, aeternà rerum creatione statuendà duas statui naturas sibi coaeternas, Deum et mundum, rebusque finitis vindicari virtutem soli divinae majestati convenientem. Sed maximum discrimen intercedit inter immutabilem Dei aeternitatem, in qua nullum temporis discrimen, nulla successio est, atque factarum rerum aetatem perpetua mutabilitate et continua successione transcurrentem (§ 110)<sup>3</sup>). Ceterum vix opus est, ut notetur, aeternae creationis notione neque telluri nostrae, neque aliis singulis coeli corporibus aetatem vindicari initio et fine destitutam, sed duntaxat toti universo, cujus singulae partes oriuntur, mutantur et interennt.

### \$ 140. Geneseos narrationes de mundi creatione.

Duas Geneseos liber de omnium rerum primordiis narrationes continet, quarum prior (in qua Deus vocatur אלהים). a cap. 1, 1 usque ad c. 2, 3 procurrens, sine dubio antiquior et longe praestantior quam altera, in describenda totius universi potiorumque in eo corporum et animantium creatione uberior est; altera (ubi Deus יהוה אלהים appellatur), sectionem c. 2, 4— c. 3. tot. complectens, praecipue de humani generis origine et primis fatis agit, ideoque aptius in fra (§ 169) considerabitur. Nunc solam priorem respicious. De qua hae quatuor propositae sunt sententiae: 1) kistorica, qua totum narrationis argumentum et singula ejus momenta, litterali sensu intellecta, veram historiam continere dicuntur. In qua sententia omni ex parte tenenda denique soli evangelici theologi, qui post sacrorum emendationem usque ad sec. XVIII medium orthodoxiae rigore excellebant, sibi constiterunt. At vero narrationis argumentum, litterali sensu de rebus in facto positis intellectum, cum iis, quae e physi-

<sup>3)</sup> Temere igitur nonnulli metuunt, ne notio de aeterna mundi creatione pantheismo faveat aut ab ipso pantheismo nihil differat. Quibus bene respondet jam Quenstedt I, p. 421: "Disputatio illa, an mundus ab aeterno creari potuerit, non concernit fidei articulum, ideoque neutra sententia haereseos, nedum atheismi alicujus accusanda"; et quae de eadem re bene disputat Twesten I, a, p. 85 s.— Augustinus, etsi ipse aeternae creationis notionem vehementer improbaret, modum tamen, quo mundi exsistentia ab aeternis e sola Del libertate et potestate pendere posset, aptissima imagine illustravit, civ. Dei 10, 81: "Sicut enim, inquiunt (Platonici), si pes ex aeternitate semper fuisset in pulvere, semper ei subesset vestigium, quod tamen vestigium a calcante factum nemo dubitaret, nec alterum altero prius esset, quamvis alterum ab altero factum esset: sic, inquiant, et mundus atque in illo dii creati semper fuerunt, semper exsistente qui fecit et tamen facti sunt.

cis disciplinis dudum prorsus certa sunt et explorata, tam vehementer pugnat 1), ut hodie theologi tantum non omnes illam sententiam abjecerint. Nam luce clarius est, vetustissimi monumenti auctorem admodum mancum et puerile de rerum natura judicium secutum et optica rerum specie ductum et deceptum esse. 2) Sententia physico-historica. quam qui tenent, contortissimae interpretationis artificiis narrationis argumentum cum iis, quae accuratior naturae scrutatio de telluris nostrae origine et structura vel conjectavit vel observavit, conciliare eoque modo ab erroris specie vindicare student. In quo negotio plerique supranaturalistae inde a tempore sub finem proxime superioris seculi desudant 2). Ita, ut exemplis eorum rationem illustremus, plurimi locum 1 Mos. 1, 1 ad universi productionem, ea, quae sequentur, ad telluris nostrae vel primam formationem vel posteriorem quandam innovationem et transformationem sensim paulatimque factam referunt, creationis dies de majoribus temporum spatiis intelligunt. 3) Allegorica sententia s.

<sup>1)</sup> Difficultates physicas brevibus complectitur Stegmann: Dicta classica V. T. (Lips. 1838) p. 158s.: "Terra universi cardo creditur, cujus commodis sol et luna cum reliquo siderum agmine inserviant, unde etiam factum est, quod quum corporibus coelestibus fabricandis unus tantummodo des sufficiat, in formanda instruendaque terra quinque dies consumantur. Deinde quas nubes vocamus, auctori nostro solidum quoddam est, quo aquae superiores distinerentur ab inferioribus. Porro primo die lucem Deus oriri jubet, qua orta jam diei et noctis vicissitudo exsistit, sed sol, cujus radiis lux ad terram nostram defertur, quarto demum die producitur. Et quan speciem de sole sibi in animo auctor effinxerat? Sol et luna sunt veluti lucernae coelo affixae, ut lumen in terram demittant et fulgore suo illam illustrent."

<sup>2)</sup> Praeter Danovium, Michaelem, Morum, Reinhard., Ilahn., Steudel., aliosque varias hujus interpretationis formas proposueruat: G. C. Silberschlag: Neue Theorie der Erde, o. ausführl. Untersuchung der ursprüngl. Bildung der Erde nach d. Berichten d. kell. Schrift u. d. Grundsätzen der Naturlehre u. Mathematik. Berl. 1764. Jo. Geo. Rosenmüller: Antiquissima historia telluris a Mose descripta. Lips. 1776. J. E. Silberschlag: Geogonie. Ill Bde. Berl. 1780—83. Hensler: Bemerkk. üb. Stellen in d. Psalmen u. d. Genset. Hamb. 1791. p. 195 ss. G. W. Maier: Versuch üb. d. erste Bildung der Erde nach Mosis Bericht in physik. chem. Rücksicht. Basel 1795. Keil: Apologia mosaicae traditionis de mundi hominum-que originibus exponentis. Dorp. 1838. Nicol. Wisemann: Zusammenhang der Ergebnisse wissenschaftl. Forschungen mit. d. geoffenbarten Religion. Deutsch v. Dan. Haneberg. Regensb. 1840. Marcelle de Serres: Die Kosmogonie des Moses. Aus d. Französ. v. Steck. Tübing. 1841. J. H. Kurtz: Zur Geschichte der Urwelt, mit Anschluss an Andr. Wagners Gesch. d. Urwelt, mit besonderer Berücksichtigung der Menschenragen u. des mos. Schöpfungsberichtes. Leipz. 1845. (De quo libro cf. Evang. KZ. 1846. Nr. 36 ss. Nr. 69 ss.) Waterkeyn: Kosmos Hieros, d.i. das Werk der Schöpfung nach der Wissensch. u. d. Glauben. Grimma 1846.

interpretatio, cujus patroni auctorem Geneseos historiarum tamquam imaginum velamentis notiones quasdam philosophicas vel theosophicas de summis rerum principiis adumbrare voluisse contendunt. Quam sententiam, variis quidem formis expositam, Judaei alexandrini (Philo), Clemen's Alexa Origenes, Cabbalistae, Henr. Morus (theol. cantabrig. Plurimi reliqui patres pariter ac + 1687) amplexi sunt. Scholastici historicam interpretationem cum allegorica conjunxerunt 3). 4) Mythica sententia, cujus duae sunt formae, prouti narratio aut pro historico mytho s. narratione rerum vere factarum mythice exornata (Doederlein., Schott, al.), aut pro puro s. philosophico mytho (\$ 58, not. 4) accinitur. Sententia de historico mytho prorsus rejicienda est Nam qui eam profitentur, protoplastos de vera rerum origine a solo Deo supranaturali modo edoctos censeant necesse est Non autem intelligitur, quid talis institutio profuerit, si Deus non simul prohiberet, quo minus ejus argumentum ore ad posteros propagandum arbitrariis hominum additamentis et mythico ornatu corrumperetur. Quare nihil restat, nisi ut cum plerisque iisque sapientissimis aetatis nostrae theologis 4) narrationem pro philosophico mytho habeamus, qui ab aliis mythis fortasse eo differt, quod ne ipse quidem ejus auctor veram historiam narrare, sed poeticam ac didacticam creationis imaginem adumbrare voluit, qua Israelitarum Deum potentissimum quoque et sapientissimum mundi creatorem esse doceret praeceptumque de septimo quoque die feriando ipsius Dei exemplo post peractum creationis opus edito confirmaret et popularibus diligenter observandum commendaret. Neque desunt similes de rerum ortu apud alios orientales populos traditiones 5), quarum tamen nulla, quod simplicitatem et

<sup>3)</sup> De magno ecclesiae patrum numero qui in Hexaëmeron commentati sunt, cf. Baumg. - Crusius: Comp. d. DG. II, p. 109.

<sup>4)</sup> Varils formis mythica interpretatio proposita est his in scripiis Herder: Die älteste Urkunde des Menschengeschlechts. Riga 1774—76. 2 Bde. Et in ej. Sämmtl. Schrr. 5 u. 6 Bd. Paulus: Das Chaos, eine Dichtung, nicht ein Gesetz f. phys. Kosmologie. In ej. Memorabilien. IV St. p. 27 ss. et Ueb. Anlage u. Zweck des ersten uzwett. Frayments der ältest. mos. Menschengeschichte. In ej. Neut Repertor. für bibl. u. morgenl. Literatur 2 Bd. Eich horn: Urgeschichte, herausgeg. v. Gabler. 2 Thle in 3 Bden. Nürnb. 1790—93. Gabler: Neuer Versuch üb. d. Schöpfungsgesch. Nürnb. 1795. Ziegler: Kritik des Artikels v. d. Schöpfung. In Henke: Magazin II Bl. 1 St. VI Bd. 2 St. Pott: Moses u. David keine Geologen. Berl. u. Stettin 1799. Pustkuch en: Urgesch. der Menschh. in ihrem garzen Umfange bearbeitet. Halle 1821. Ej. Hist.-krit. Untersuchung d. bibl. Urgesch. Halle 1823.

<sup>5)</sup> Beck: De fontibus, unde sententiae et conjecturae de creatione et prima facie orbis terrarum ducuntur. Lips: 1782. Stroth: Paralle

pietatis sublimitatem attinet, hebraeo mytho aequiparari potest. Hoc mytho denique etiam universales quaedam notiones adumbrantur, ad nostram quoque pietatem alendam egregie accommodatae, de Deo, qui solo suo potentissimo verbo omnia produxerit, de rerum creatarum perfectione ad Dei fines obtinendos accommodata, atque de singulari hominis praestantia, qua omnibus reliquis naturis a Deo creatis antecellat easque suo usui subjiciat. Hac duntaxat interpretatione antiquissimo documento hermeneuticum suum jus vindicatur, nec quidquam pietati aut philosophicae et physicae veritati derogatur; hac sola ratione poetica et religiosa narrationis pulchritudo eo quo debet modo elucet animosque pietatis et ethicae voluptatis sensu perfundit. Ad primae autem et secundae, quam diximus, rationis normam judicata, deformem et ridiculam imaginem narratio refert.

### § 141. Ceterorum librorum biblicorum doctrina.

Solam religiosam antiquissimae illius traditionis mentem universamque sententiam segui ac tenere eo magis nobis licet, quo minus illa apud ipsos Hebraeos ullam dogmaticam auctoritatem obtinuisse videtur. Etsi enim nonnullae poeticae omnium rerum exordii descriptiones (Ps. 104, 1-11. 136,5-9. coll. 1 Mos. 1, 16) ad Geneseos argumentum propius accedunt, aliae tamen (Job. 26, 5-14.38, 4-11.7s. 24, 1 sq. Prov. 8, 22 - 30) plus minusve ab eo recedunt, in aliis sola simplicissima notio de Deo mundi opifice et conditore (Ps. 8, 2-5. Jes. 40, 26. 41, 4. 45, 12. Jer. 10, 12. 27, 5. Nehem. 9, 6. Jon. 1, 9), qui omnia potentissimo verbo suo effecerit (Ps. 33,6-9), profertur 1). Solis locis 2 Mos. 20, 11. 31, 15-17 Geneseos traditio ad confirmandum sabbati praeceptum respicitur. In apocryphis quoque et N. T. libris plerumque simplicissime docetur, a Deo omnia creata esse (2 Macc. 1, 24. 7, 23. Sap. 6, 7. Sir. 24, 8. Judith. 13, 18.

len zur Gesch. des A. T. aus griech. Schriftstellern; in Eichhorn: Repertor. f. bibl. u. morgenländ. Literat. XVI Bd. p. 65 ss. Fulda: Ueb. Kosmogonte, Androgonte u. früheste Menschengeschichte; in Paulus: Memorabilien. 2 St. p. 107 ss. Howard: Geschichte der Erde u. des Menschengeschl. nach d. Bibel, verglichen mit d. Kosmogonteen, Chronologieen u. Volkssagen ält. Zeiten etc. Aus d. Engl. v. Lehzen. Hannov. 1799. Rosenmüller: Altes u. neues Morgenland. Leipz. 1818. I Bd. p. 188. Johannsen: Die kosmogon. Ansichten d. Inder u. Hebräer. Altona 1853. Tuch: Commentar zur Genesis p. 5 ss.

<sup>1)</sup> Biblica verba, quibus divinus creandi actus significatur, sunt ΝΊΞ, πείζειν, ΠΨΥ, ποιείν, ΤΞ΄, θεμελιοῦν, ΤΞ΄, πλάττειν.

Act. 14, 15, 17, 24 ss. Rom. 11, 25, Eph. 3, 9, Apoc. 4, 11 al.) et quidem verbo suo validissimo (Judith. 16, 14. Sap. 9, 1. Sir. 42, 15. 43, 10). Secundum paulinam et joanneam doctrinam Deus interveniente τω λόγω omnia condidit (cf. 8 129 sq.). Utrum vero Deus mundum e materie iam praejacente produxerit, an et ipsam demum materiem creaverit (cf. § 142), diserte non docent canonici V. T. scriptores. Locus enim 1 Mos. 1, 1 in utramque partem explicatus est<sup>2</sup>). Sed notioni de absoluta et liberrima Dei potestate, quae omni V. T. religioni subest, alterum praeceptum accommodatius videtur esse. Accedit, ut Samaritani, quorum sacrae disciplinae cum Hebraeis commune erat fundamentum, creationem e nihilo diserte docuerint 3). Quae eadem notio, saltem si vulgarem particulae oun usum sequimur 4), 2 Macc. 7,28 verbis έξ οὐκ ὄντων (Vulg.: ex nihilo) ἐποίησεν αὐτὰ [sc. τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν] δ Θεός significatur et ad nexum sententiarum egregie quadrat. Contra alexandrinus libri sapientiae scriptor II, 17 platonicam de mundo e ยังกร dμόρφου 5) formato sententiam, Philoni quoque approbatam, disertissime professus est. De N. T. idem valet, quod de canonicis V. T. libris diximus. Locutiones enim ἀπὸ καταβολής κόσμου et πρό καταβολής κόσμου (Matth. 25, 34 Eph. 1, 4. al.) notionem de materie, qua Deus usus sit, non necessario excludunt, sed nihil nisi mundi e materie formati exordium significare possunt. Locus Rom. 4, 17, si e graeco loquendi usu judicatur et ad creatricem Dei potestatem re-

<sup>2)</sup> Alii enim v. 1 eum creatoris actum describi existimant, quo ipsa materies illa rudis indigestaque, e qua posthac coelum et terra evolverentur, esse coeperit. Alii versus 1 et 2 ita connectunt: Quum primum Deus universum crearet, terra erat etc., ita ut notio materiae jam praejacentis in loco inesse dicatur.

<sup>3)</sup> Gesenius (De Samarit. theologia. Hal. 1822. p. 195.) e carmine samaritano haec excerpsit: "Produxisti ea ex nihilo intra sex dies. Prodire fecisti e medio ejus creaturas, ex eo ubi nihil. Produxisti destra tua creaturas ex eo, ubi nihil erat."

<sup>4)</sup> Ex quo dicendi usu οὐκ ὅντα nihil significare potest, nisi quae omnino non sunt. Sed LXX Jer. 4, 23 hebr. ארון לפני de vasta et vacua terra dictum, redditur graece οὐδέν. Adde Xenoph. Mem. II, 2, 3: οῦς οἱ γονεῖς ἐκ μὲν ο ὑκ ὅντων ἐποίησων εἶνωι. Sed rude et ad rem aliquam producendam inhabile chaos, e quo mundus formatus esset, graeci philosophi et Philo semper appellarunt τὸ μὴ ὄν vel τὰ μη ὄντα. Cf. Loesneri Obss. ad N. T. e Philone p. 250 s.

<sup>5)</sup> Graeci philosophi, quum antiquissimum illud "e nihilo nihil fit" acriter tenerent, notionem de aeterna materie cum absoluta Dei libertate ita conciliare studuerunt, ut illi quamlibet formam et qualitatem abjudicarent (unde eam ἀόρατον, ἄμορφον, ἄποιον dixerunt) eoque modo divinae in eam efficaciae amplissimum locum relinquerent. Cf. Comm. nostr. ad libr. Sap. p. 263 ss.

fertur, potius sententiae de creatione ex materie favet 6). Neque loca Jo. 1, 3 et Hebr. 11, 3 necessario sententiam de creatione ex nihilo involvunt?).

# § 142. Nonnulla ex historia ecclesiasticae notionis de creatione.

Quam necessaria autem et religionis christianae ingenio accommodata sit notio creationis ex nihilo, inde quoque patet, quod ecclesiae doctores, simulac iis cum peregrinis opinionibus, potissimum gnosticis, conflictandum erat, illam notionem inter primaria christianae doctrinae capita defendendam censebant. Ab eo tempore, quo praeceptum de aeterna filii generatione e substantia patris (§ 134 s.) invalescere coeperat, haec generatio temporariae mundi creationi ex nihilo opponebatur 1). Satis mature locus 1 Mos. 1, 1 ad materiae creationem referebatur. Quam materiae productionem e nihilo factam posteriores doctores creationem primam, effectionem mundi ex hac materie intra sex dierum spatium peractam creationem secundum vocarunt. Ex alia distinctione creatio prima s. primitiva ea dicitur, qua mundus omnino per Dei voluntatem esse coeperit, secunda (mediata, continuata), qua Deus per causas secundas, h. e. naturae vires, continuo res producat. Recte etiam docebatur, si mundus e nihilo conditus diceretur, id non esse ita intelligendum, ac si illud nihil substantia quaedam esset, sed nullam Deo in

<sup>6)</sup> Non enim τὰ οὐκ ὅντα, sed τὰ μη ὅντα Paulus dicit. Verum vix ibi de potestate Dei creatrice agitur. Plures quidem intpp. ως ὅντα docent esse accusativum prolepticum: tta ut sint; sed Paulus ejusmodi accusativo numquam praeponit particulam ως. Cf. 1 Cor. 1, 8. 2 Cor. 3, 6. 1 Thess. 3, 13. Phil. 3, 21. Rectius verba de hominibus intelligentur, quorum salutem Deus decernat, antequam nati sint, c. 9, 6 ss. (Ita Koppius, Bōhm., Fritzsch., B.-Crus.) Καλεῖν aliquem ad salutem seligere: LXX Jes. 42, 6. 48, 12. 51, 2. Rom. 9, 11. Nec obstat neutrum pluralis de personis usurpatum. Cf. Winer: Gramm. p. 204. Nr. 4.

<sup>7)</sup> Loco Jo. 1, 3 plerumque verba οὐδὶ εν ita premuntur, ut ipsa quoque materies per λόγον creata dicatur. Sed praetermittunt quod additur δ γέγονεν. Quid enim, si apostolus materiem e factarum rerum numero exemit? — Sententiam loci Hebr. 11, 8 Bleckius bene ita explicat: "Es sey die Welt, welche sich uns. Augen darstellt, nicht aus Solchem, was gleichfalls in d. Erscheinung füll, hervorgegangen, wie gegenwürtig die Pflanzen aus dem Samen hervorgehen etc., u. es ist nicht gerade eine Schöpfung aus Nichts ausgesprochen, aber gleichwohl werden wir mit Wahrscheinlichk. auf diese Vorstelung hingeführt."

<sup>1)</sup> Hinc posteriores doctores dogmatice, non grammatice, distinxerunt verba generare, e sua substantia aliquid producere; facere, ex praejacente materie aliquid producere a producentis substantia diversum; creare, ex nibilo aliquid efficere. Cf. p. 240, not. 3.

mundi effectione praeiacuisse materiem. Ottam ob causam Scholastici duplex nihil distinxerunt, nihil negativum s. negationem omnis entitatis (to our by), et nihil privativum s. absentiam entitatis debitae (τὸ μὴ ὅν), rudem indigestamque molem. Quam proclives vero ii, qui subtilius et philosophice rem indagarunt, ad notionem de aeterna creatione fuerint, docet nos Origenis doctrina de aeterna mundorum se invicem excipientium successione, Hilarii († 369) notio de mundi aeterna praeparatione et temporali paratione 2), aliorum (ut Anselmi Cant. et Duns Scoti) sententia de aeterna mundi in divino intellectu exsistentia. - Librorum symbolicorum ecclesiae lutheriae auctores, missis omnibus subtilioribus quaestionibus, oecumenicorum symbolorum praeceptum de Deo omnium rerum, visibilium et invisibilium, auctore simpliciter repetunt 3). In utriusque ecclesiae evang. catechismo art, 1 continua rerum per causas secundas productio et in form. conc. 4) continua hominum generatio ad divinum creationis actum revocatur. In art. smalc. initio creatio ad trinunum Deum refertur 5). Disertius in reformatae ecclesiae symbolis creatio mundi temporalis per verbum Dei substantiale e nihilo docetur 6). Privatum Lutheri de Geneseos traditione judicium liberalissimum erat. Solam ejus universam mentem amplecti jussit, ncc Deum hoc documento aliud nos scire voluisse, nisi mundum aliquando incepisse et ex nihilo creatum esse, docuit?). Calvinus vero litte-

<sup>2)</sup> Praeiverat jam Ir e n a e u s 2, 4: "Ante praeparata omnia dicenda sunt a Deo, ut fierent, quemadmodum et facta sunt."

<sup>3)</sup> Symb. apost: "Credo in Deum patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae." Symb. nic.: "Πιστεύομεν είς Ένα θεόν, πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὀρατῶν τε καὶ ἀοράτων. Conf. aug. Art. 1.

<sup>4)</sup> p. 578: "Deus non modo Adami et Hevae corpus et animam ante lapsum, verum etiam corpora et animas post lapsum *creavit*.

<sup>5)</sup> Plerique posteriores theologi evangelici trium personarum rationem ad mundi creationem hac formula significarunt: Deus pater omnia creavit per filium (Jo. 1, 3. Hebr. 1, 2. 1 Cor. 8, 6. Col. 1, 16) in spiritu s. (1 Mos. 1, 2. Job. 83, 4. Ps. 83, 6).

<sup>6)</sup> Conf. helv. prior 6: "— condiderit per verbum, i. e. filium suum omnia ex nihilo"—. C. helv. post. c. 7: "Deus creavit omnia tum visibilia, tum invisibilia per verbum suum coaeternum, eadem quoque conservat per spiritum suum coaeternum.— Conf. belg. 12: "Credimus patrem per verbum suum, h. e. per filium, coelum, terram et reliquas naturas omnes ex nihilo creasse, quum illi visum fuit opportunum, singulique suum esse, formam et varia officia tribuisse, ut creatori suo inservirent."— Cat. heidelb. 26: "Credo aeternum patrem—, qui coelum et terram—— ex nihilo creavit."— Adde Conf. scot. 1.

<sup>7)</sup> Opp. 1, p. 2: "So ist auch in d. Kirche bisher noch Keiner

ralem narrationis interpretationem tenuisse videtur 3). — Doctrinam de temporali creatione multi quoque rationalistae retinuerunt, sed praecunte Jo. Scoto Erigena Wolfius, Bilfingerus, Reimarus, Wegscheid., Schleiermach., de Wettius, Bretschneid., Hasius 3) acternam creationem defenderunt.

### § 143. Perversae de mundi origine sententiae.

Creationis, sive aeternae, sive temporariae, notioni obstant hae opiniones: 1) Commentum de aeterna materie, Anaxagorae, Platoni, alexandrinis Judaeis (§ 141), Hermogeni, africano pictori (sub finem sec. II), Gnosticis aliisque probatum, quo Deus non creator, sed formator et sculptor et architectus mundi cogitatur. Cf. § 139. 2) Emanatismus, e cujus dictamine res et naturae ex ipsius summi numinis substantia velut radii e lumine ita processisse dicuntur, ut, quo remotius a summo vitae principio abirent, eo deteriores redderentur. Discernere licet universalem emanatismum, quo omnino omnia quae sunt illo modo e Deo profluxisse statuitur, qualis est 1ndorum cosmogonia, Jacobi Boehmii aliorumque theosophorum theoria; et particularem, quo solae intelligentes naturae, vel incluso genere humano (quod Philoni et Neoplatonicis placuit), vel excluso eo (quod Gnostici statuerunt) e divina substantia emanasse dicuntur. Emanatismus e luxuriautis phantasiae ludibrio proficiscitur, neque nisi per notionem de Dei natura

gewesen, der Alles überall eigentlich u. richtig genügsam ausgelegt, ohne dass die Lehrer soyar mancherlet seltsame u. unzühlige Fragen über diesem Kapitel in etnander gemenget haben; also dass daraus wohl zu sehen ist, dass Gott diese Majestät seiner Weisheit u. rechten Verstand dieses Kap. ihm selbst vorbehalten u. uns das insgemein hat wissen lassen, dass die Welt einen Anfang gehabt u. aus Nichts v. Gott erschaffen sey. Ein solch gemein Erkenntniss kann man aus d. Texte klar haben. Was aber insonderheit e. jeglich Stück für sich anbetrifft, darinnen ist sehr Viel, dass man nicht gar gewiss seym kann, u. davon unzählige Fragen hin u. wieder aufgebracht worden."

<sup>8)</sup> Inst. I, 14, 1. 2. Calvinus, dum § 3 dicit: "Moses vulgi raditati se accommodans non alia Dei opera commemorat in historia creationis nisi quae oculis nostris occurrunt", non litteralem narrationis interpretationem impugnare, sed causam explicare vult, cur Moses non angelorum quoque creationem narraverit.

<sup>9)</sup> Adde Bruch: Lehre v. d. göttl. Eigenschaften p. 150: "Nach unserer Ansicht ist das ewige Schaffen Gottes nichts Anderes, als das absolute Bedingen u. Seizen einer ewigen Weltevolution, ein ewiges Hervorgehen u. in die Endischkeit des Seyns sich Uebersetzen der in Gott ruhenden unendl. Gedankenfülle."

concretionis et divisionis participe sibi constare potest.

3) Gnosticorum opinio de rerum adspectabilium et humani generis effectione ex aeterna materie per unum vel plura numina, summo Deo inferiora, peracta. Quae opinio e studio malum physicum et morale, quod absolutae summi numinis perfectioni parum congruere videbatur, facilius explicandi nata est. 4) Zoroastris et Manichaeo, rum dualismus, ex eodem studio profectus (§ 13). 5) Pantheismus (§ 105 sq.), atheismus, materialismus, atomismus (§ 12).

# § 144. De summo creati mundi fine atque de optimismo.

Ratio, quam in agendo sequimur, finis appellatur. Jam ab antiquissimis temporibus quaesitum est, quem finem Deus in creando mundo propositum sibi habuerit. At vero quum neque totum immensi universi ambitum mentis nostrae intuitu complecti possimus (vix enim minutissimam ejus particulam accuratius novimus), neque cum Dei notione divinae voluntatis plenissima notitia nobis congenita sit: ad solvendam illam quaestionem neque inductionis, quae dicitur (s. a posteriori), neque meditationis (a priori, ut in scholis loqui solent) viam nobis patere, sed omnem captum humanum illam excedere, satis intelligitur 1). Nos homines id solum quaerere decet, in quem finem nos creati simus a Deo. Arbitrariae igitur sunt antiquissimae opiniones, quibus Deum creando mundo gloriam suam declarare voluisse, aut hominum vel omnium naturarum vita et sensu praeditarum felicitatem spectavisse docebatur ?). Etsi enim nemo, qui sanae mentis est, Dei operibus gloriam ejus et majestatem patefieri (Jes. 6, 3. 43, 7. coll. Eph. 1, 6. 12. 14, 3, 9 sq. Phil. 2, 11) negabit, omnibusque naturis tantum, quantum omnino fieri potest, felici-

<sup>1)</sup> Augustin. de div. quaest. 28: "Qui quaerit, quare voluerit Deus mundum facere, causam quaerit voluntatis divinae. — Nibil autem majus voluntate Dei. Non ergo ejus causa quaerenda."

<sup>2)</sup> Veteres evangelici theologi finem creationis ultimum in glora Dei, finem intermedium in naturarum ratione praeditarum salute posuerunt. Calov. T. III, p. 900: "Finis creationis ultimus est Dei gloris, ut bonitas, sapientia et potentia ejus a creaturis rationalibus celebraretur, in creaturis universis agnosceretur, intermedius est rationalibus celebraretur utilitas et salus." Quenstedt I, p. 418; "Finis ultimus est Dei gloria. Manifestavit enim Deus in et per creationem a) gloriam bonitatis, dum bonitatem suam cum creaturis communicavit; b) gl. potentiae, dum omnia creavit ex nihilo, solo nutu atque verbo; c) gl. sapientiae, quae elucet ex rerum creatarum multitudine, varietate, ordine et harmonia. Finis intermedius est hominum salus. Omnia enim Deus fect propter hominem, hominem autem propter se ipsum."

tatis tribui (§ 121), atque etsi ea, quae ex efficientia et oneribus Dei redundant, ab eo quoque spectata sint necesse est, id quod perfectissimi numinis notio efflagitat: inde tamen non sequitur, eodem quoque omnino consilio, ultra quod cogitari et intelligi nullum aliud possit, totum mundum a Des creatum esse. Accedit, ut gloriae studium Deo tributun cum perfectissimae sufficientiae notione (§ 112) conciliari nequeat. Quae difficultas in eam quoque sententiam cadit, qua Deum solo amoris impetu ductum mundum effecisse affirmatur, siquidem amoris id sit, ut cum aliis sese communicare studeat. Ita enim Deo anthropopathice desiderium quoddam tribuitur. Si quid autem de inenarrabili mysterio conjicere licet, tum sane et nostrae morali naturae et divinae sanctitati convenientissima est illa sententia. qua Deus summum bonum etiam extra se efficere et communicare voluisse dicitur. Qua cum sententia illud convenit, quod in N. T. docetur, omnia είς Χριστόν creata (Col. 1, 16), h. e. omnia, jam dum crearentur, regni Christo intercessore condendi consilio et commodis accommodata esse. Regni enim per Christum condendi nullus alius finis erat, nisi ut summi boni ideae satisfieret tandemque aliquando Deus omne esset in omnibus (1 Cor. 15, 28). Quamquam ne ita quidem difficultas removetur. Quaeritur enim, cur Deus, quum ipse sit summum bonum hypostatica natura indutum, non in semet ipso acquieverit, sed etiam extra aeternam suam naturam locum illud habere voluerit. Aliis in S. S. locis simpliciter docetur, Deum in omnibus quae agat rationes sequi (Prov. 16, 4), aut omnia εἰς αὐτόν (Rom. 11, 36) et δι αὐτόν (Hebr. 2, 10) creata esse, neque vero quaenam sint illae rationes explicatur. — Praeterea diu multumque olim, praecunte Leibnitio, Wolfiani quaestionem disputarunt, an Deus alios quoque mundos creare potuisset, hic autem, quem condidisset, mundus, essetne divino fini consentaneus. Respondebant, nulla Deum metaphysica necessitate fuisse impeditum, quo minus innumeros alios quoque mundos, quorum imagines ejus menti obversatae essent, conderet, morali vero necessitate impulsum hanc rerum universitatem creavisse eandemque fini suo accommodatissimam (s. optimam, unde nomen optimismi). Quae tota quaestio otiosissima est et anthropopathice ab humanorum architectorum more peti-<sup>ta</sup>, qui, antequam aedificia exstruunt, varia eorum lineamenta adumbrant et illud, quod maxime placet, ad effectum addu-Jam ipsa notio de perfectissimi numinis natura id fert et flagitat, ut mundus creationis fini usquequaque respondeat piusque et religiosus animus rem ita se habere inconcussa cum fide credit; etsi ei non ubique pateat demonstrationis via, qua id aut contra candidas dubitationes, aut contra impias frivolorum hominum cavillationes evincatur. Cf. § 249.

### Caput II.

#### De providentia Dei.

Doctrinam de providentia inter veteres ecclesiae doctores likustrarunt: Chrysostomus: Περί προνοίας (libri III) s. λόγος παραινεικός προς Σταγείριον. — Theodoretus: Περί τῆς θείας προνοίας λόγοι. Opp. ed. Schulz. T. IV. — Salvianus Massiliensis (presbyt. gall. sec. V): De gubernatione Dei libri VIII (Opp. ed. Baluz. .688).

gall. sec. v): De gubernatione Det ibri VIII (Upp. ed. Batuz. .688).

Buttstedt: Vernünftige Gedanken v. d. Vorsehung Gottes in Ansehung der Erhaltung u. Mitwirkung. Wolfenb. 1782. — Shetlock: Von der Vorsehung. Aus d. Engl. Hamb. 1755. — Jerusalem: Betrachtungen üb. d. vornehmsten Wahrheiten d. Religion. 1 Thl. 4 Abhdl. — L. Heinr. Jacob: Aristäus. Ein philos. Gespräch üb. d. Vorsehung. In ej. Vermischte Abhdll. (Halle 1797) p. 257 ss. — Sander: Ueb. d. Vorsehung. 3 Thle. Leipz. 1800 s. 4 Aust. — Greve: Grüsse u. Herrlichk. Gottes in s. Vorsehung überhaupt u. d. Kirche insbes. Flensb. u. Leipz. 1787. — Borm ann: Die christl. Lehre v. d. Vorsehung im Lichte des Geistes der Wahrherkannt u. betrachtet. Berl. 1820. — Feldmann: Ueb. d. göttl. Vorsehung. Landsb. u. Züllichau 1830.

## § 145. De providentiae divinae notione et natura.

Si in nexu illo, quo mundus e solo Deo pendet, considerando rerum universitatis statum et perdurationem pariter atque omnium, quae in mundo fiunt, cum supremo mundi fine divinitus constituto conspirationem respicimus, tum providentiae 1) divinae notionem concipimus, quae magno sensu feracissima animos nostros ultra id, quod praesto est, extollit et in laetitiam, spem et solatium erigit, haud dubie inter primarios fidei articulos fundamentales (§ 86) referenda. Providentia igitur dicenda est is efficientiae divinae actus, quo rerum universitas consistit omnesque in ea eventus su-

<sup>1)</sup> Vocabulo προνοίας de divina providentia inter biblicos scriptores solus libri Sapientiae auctor utitur 14, 8. 17, 2 coll. 6, 7, cui illud e philosophia platonica innotuisse videtur. Plato enim providentiam divinam eodem quo religio christiana sensu docuit. Cf. Ackermann: Das Christl. im Plato (Hamb. 1835) p. 51. In N. T. πρόνοια tantum de hominum cura legitur: Act. 24, 8. Rom. 13, 14.— Graeco vocabulo apud Latinos providentiae nomen respondet. Cf. Cic. Nat. deor. Il, 22: ,, Talis igitur mens mundi quum sit ob eamque causam vel prudentia vel providentia appellari recte possit (graece enim πρόνοια dicitur), haec potissimum providet, et in his maxime est occupata, primum ut mundus quam aptissimus sit ad permanendum, deinde ut nulla re egent, maxime autem in eo eximia pulchritudo sit atque omnis ornatus. — Patrii sermonis nomen ,, Vorsehung non cum verbo vorhersehen cohaeret, sed idem est ac Fürsorge, Fürsehung, prospicientia. Namque ortum suum tempori debet, quo inter praepositiones vor u. für nondum accuratius discernebatur.

premo creationis fini accommodantur 1). Ous notione duo providentiae divinae actus discernuntur, conservatio et guber-Conservatio eo continetur, quod non solum totus mundus, quod materiem et formam attinet, sed etiam omnes singulae in eo res et naturae, quamdiu sunt et quamdiu eas esse Deus vult (Ps. 90, 3. 104, 29 sq.), per solam Dei vim consistunt. Conservatio mundi recte continua creatio appellatur, vel potius, si sola aeternae creationis notio sibi constat (§ 139), cum creatione in unum coit, neque nisi nostro concipiendi modo ab ea distinguitur 3). Aut si utramque discernere volueris, creationem ad ortum singulorum, conservationem vero ad statum eorum per tempus a Deo constitutum referas necesse est. - Gubernatio ea Dei efficientia est, qua omnia, quae per res inanimas et per naturas vita et ratione praeditas fiunt, sapientissimis finibus ab ipso constitutis respondent et hi ipsi fines ad supremum finem, quem in condendo mundo spectavit, persequendum accommodantur. Propiores illi eventorum fines intermedii vocantur. - Conservationi et gubernationi inde a sec. XVII evangelici theologi tertium actum interposuerunt, concursum (συγχώρησιν) divinum, quae notio, Scholasticis jam probata, valde impedita multumque disputata, potissimum inserviret illi difficultati removendae, quae inde nascitur, quod summi et absoluti principii notio ita fert, ut omnia quae fiunt ab eo repetantur, nec tamen divinae sanctitatis cogitatio permittit, ut Deum peccatorum quoque auctorem esse censeamus. Ut breviter rem absolvamus, majores nostri concursus nomine rationem significabant, quae divinae efficaciae esset cum causis secundis s. intermediis, inprimis autem varios gradus divinae cooperationis in iis, quae agerentur a naturis ratione et libertate praeditis 1) (§ 148). — Providentiae divinae notio in scholis iisdem argumentis probari solet, quae ad exsistentiam Dei evincendam afferri vidimus, argumento cosmologico (§ 100 a), quo conservatio mundi demonstrari dicitur; teleologico (§ 100 b) et morali (§ 101), gubernationi probandae inservientibus, de quibus idem judicium

<sup>2)</sup> Popularis definitio: "Actio Dei, qua mundum universum perpetuo conservat et omni tempore sapienter administrat." (R ei n h a r d.)

<sup>3)</sup> de Wette: Dogm. d. prot. K. p. 62: ... Der Begriff der Erhaltung ist für d. Wissenschaft mit dem der Schöpfung Eins u. wird nur durch d. falsche physikal. Ansicht davon unterschieden nach d. zeitl: Gegensatze v. Anfang u. Fortdauer, Seyn u. Werden."

<sup>4)</sup> Quenstedt I, p. 531: "Conc. est actus providentiae, quo Deus influxu generali in actiones et effectus causarum secundarum, qua tales, immediate et simul cum iis et juxta indigentiam et exigentiam uniuscujusque suaviter influit."

valet, quod ferendum esse supra vidimus (6 98. 100 a sq. 101). Praeterea theologico argumento e numinis omnibus numeris perfecti et absoluti notione docetur, ab eo qui creaverit omnia, ea etiam conservari et ad finem, in quem creaverit perduci. Neque negari potest, notionem de Deo et iis virtutibus, sine quibus perfectissimum numen cogitari nequit pia cum fide animo apprehensam, inconcussum atque solidissimum persuasionis de providentia fundamentum esse, neque hanc persuasionem ab illa notione sejungi posse. Modus vero, quo divina providentia operatur, humanum captum excedit, unde ad dirimendam celeberrimam illam controversiam. Deusne immediate an mediate in res vim suam exerceat (6 24 et 38), nihil nisi universe hoc asserere licet Deum per se spectatum immediate operari, nobis vero ejus operationem mediatam apparere, saltem nulla immediatae efficacitatis exstare criteria. Omnino autem sola religiosa et idealis rerum contemplatio ad notionem numinis externo rerum ordine longe superioris adscendit, ea autem naturae scrutatio, quae divinam efficaciam velut rem externae experientiae obnoxiam cultri anatomici vel microscopii vel decempedae praesidio persequi studet, necessario in theosophiae commenta aut in contrarium materialismi vel impiae et frivolae dubitationis vitium incurrit.

## § 146. Doctrina biblica.

Cum expositione doctrinae biblicae de providentia comparanda sunt ea, quae supra e bibliis de miraculis (§ 35), de spiritu s. (§ 64 sq.), de omniscientia (§ 113), de sapientia (§ 115), justitia (§ 120) et benignitate (§ 121) aliisque Dei virtutibus disputavimus, et quae infra de angelis, de praedestinatione, de gratiae divinae operationibus et de justa factorum humanorum retributione post mortem futura disputabimus. — Candidus rei arbiter non diffitebitur, in s. scripturae mythis ac traditionibus haud paucas se nobis offerre notiones de divina rerum administratione ex anthropomorphismo natas. Ipse enim Deus in terram descendit (§ 112), aut decreta sua per angelos exsequitur. Accedit, ut opiniones de providentia taedioso Israelitarum particularismo variis modis inquinarentur. Deus enim, etsi peregrinorum quoque populorum dominus, gubernator et judex, dicitur (5 Mos. 32, 8. coll. Ps. 67, 5 ss. coll. § 120), tamen sortem eorum pensitat pro modo, quo adversus Israelitas se gesserunt, quorum hostibus infortunia infligit (Ps. 79, 6 sq.), amicos beneficiis locupletat (Jes. 41, 2 sq. 45, 1-4). Verumtamen universe spectatae V. T. de providentia notiones religiosi

animi commodis egregie satisfaciunt. Omnia enim per solam Dei vim consistere dicuntur (Sap. 1, 7. 11, 25 – 12, 1), Deus omnis vitae per mundum diffusae fons et auctor est (§ 64), potentissimus vitae et mortis dominus (Ps. 90, 3. 104, 29 sq. 1 Sam. 2, 6), ac per naturae cursum et ejus dona omnibus animantibus prospicit (Ps. 65, 8 sqq. 101, 27 sq. 145, 16. 147, 8 sqq. Job. 38, 41). Naturae eventa ad persequendos ethicos fines, inprimis educandos homines, dirigit (Job. 36, 26 sqq. 38, 22-38), totum mundum gubernat ( $\tau \eta \nu$ πάδαν διακυβερνών κτίσιν 3 Macc. 6, 2. Sap. 8, 1). Nullam personarum rationem habens justitia ejus et cura pari modo ad omnes spectat, quos creavit (Sap. 6, 7. coll. Ps. 67). Auctor libri de Jona probare studet, peregrinas gentes ad poenitentiam agendam procliviores esse et aliter a Deo tractari, quam nonnulli prophetae opinarentur vel optarent (add. Jer. 18, 7 — 10). — Metaphysicas finitiones de modo, quo providentia operetur et ad naturae vires legesque se habeat, V. T. scriptores nusquam proponunt, sed simplici pietatis sensu omnia naturae eventa ad ipsum supremum omnium rerum auctorem et rectorem referunt (1 Mos. 8, 22. Job. 37, 2 sqq. Ps. 29, 3 sqq. 104, 19 sqq. 147, 8. 16 sqq.). Eodem sensu ducti bona quoque hominum sensa et acta ab eo repetunt ejusdemque quandam in animos hominum efficaciam (Prov. 21, 1) statuunt. Quod autem interdum ex antiquitatis notione quadam late propagata animos ab ipso Deo obdurari et ad peccandum incitari docent (2 Mos 4, 21. 7, 3. Judd. 9, 23. 2 Sam. 24, 1. 10 sqq. 1 Reg. 22, 21 sqq. Jes. 6, 10), id ex illa experientia explicandum est, quae docet, tum peccata quoque, invitis quidem eorum auctoribus, ad bonum conducere, ita ut a Deo, bonorum administratore, spectata videantur, tum eos, qui emendationem pertinaciter respuant, in majorem perversitatem incidere, quod quum ex moralis rerum ordinis lege fiat, id ipsum quoque a Dei, illi ordini semper praesentissimi, efficacia repetendum videri poterat. Sed V. T. auctores, dum ita sentirent, minime libero arbitrio officere voluisse, exinde patet, quod peccata semper hominum culpae tribuunt, libertatem iis diserte vindicant (5 Mos. 30, 15, 18, Sir. 15, 14, 17), eamque cum divina rerum administratione optime conspirare ponunt (1 Mos. 50, 20. Prov. 16, 9). — Novum testam. quod attinet, Jesus non solum amplissimam providentiae divinae numquam otiosae (Jo. 5, 17), ipsas minutissimas res, probos pariter et improbos eodem amore, eadem cura complectentis (Matth. 5, 45. 6,25 sqq. 10,29-31) notionem proposuit, verum etiam, quid sanctissima haec persuasio ad vitam regendam, augendam, illustrandam valeret, suo ipsius exemplo egregie pro-

Ouod vero a sollicitudinibus stolidis et intempestivis fiduciaque in Deo collocandà destitutis dehortaturus ita loquitur, ut omnem curam, eam quoque, quae ex officii conscientia nascitur, reprobare videatur!) (Matth. 6, 25 sqq. coll. 1 Petr. 5, 7), id ex gnomicae orationis, quae aculeos quosdam in auditorum animis relinquendos spectat, indole explicandum atque tum ex universae doctrinae ab eo propositae mente, tum e singulis indiciis, quae deesse noluit 2), ad veram sententiam revocandum est. Ab apostolis quoque divina mundi conservatio (Act. 14, 17, 17, 28. Col. 1, 17. Hebr. 1, 3) et generis humani gubernatio (Act. 17, 26 sq.) docetur. Admonentur Christiani, ut in omnibus, quae velint et agant, Deo se subjectos sentiant (Jac. 4, 13 sqq.). Inprimis christianae disciplinae institutum ab aeterno Dei decreto (μυστηρίφ, § 26, not. 2. § 115) repetitur, et omnia. quae ad hoc institutum conservandum et promovendum valent, ad Deum auctorem et moderatorem pie referuntur. De malorum Christianis perpetiendorum necessitate et consilio quid doceatur, jam vidimus (§ 120). Ad modum et indolem providentiae quod attinet, N. T. scriptores eandem pietatis normam sequentur ac V. T. auctores (Matth. 5, 45. 6, 26 sqq.). Obstinatio et peccata a Deo effecta dicuntur (Jo. 12, 39 sqq. Rom. 1, 24. 9, 17 sqq. 2 Thess. 2, 11), sed a Jacobo (1,13 sqq.) e professo negatur, a Deo incitamenta ad peccandum proficisci. — Praeterea singulorum piorum hominum vitae, velut Josephi, Davidis, Jobi, Pauli et prae ceteris servatoris nostri in ss. litteris narratae, ad notionem de sapientissima et benignissima rerum humanarum administratione in animis excitandam, illustrandam, stabiliendam egregie compositae sunt.

## § 147. Doctrina ecclesiastica.

In Conf. Aug. art. 1 Deus "conservator omnium rerum, visibilium et invisibilium," vocatur. In utriusque evangelicae ecclesiae catechismis in fidei articuli I et orationis dominicae explicatione pie et populariter docetur, a Deo speranda esse, quaecunque corpori et animo necessaria ac salutaria sint, dummodo firmam et piam in eo fiduciam collocaverimus. In Conf. belg. (c. 13), gallic. (c. 8) et helv. post. (c. 6) iis,

<sup>1)</sup> Id quod praeter alios Straussio visum est: Glaubensl. II, p. 348: "Es wird thnen (sectatoribus Jesu) ausdrücklich ein sorgloses in diem vivere zur Pflicht gemacht."

Haec indicia insunt in verbis πρώτον (v. 33) et εἰς τὸ ανόμον (v. 34), quibus terrestrium rerum cura ad tempus praesens spectans tecte permittitur.

quae de divinae providentiae notione ad vitam piam et beatam agendam scitu maxime necessaria sunt, enarrandis singulares articuli dicantur. Praeclara in Conf. aug. art. 19. Form. conc. art. 11 et Conf. gall. 8 de ratione praecipiuntur, quae Dei cum naturarum intelligentium peccatis sit\*).— E multis iisque subtilioribus posteriorum theologorum finitionibus unam illam commemoramus, qua distingui solebat inter prov. generalem, quae totam rerum universitatem complecteretur; specialem, quae ad naturas intelligentes spectaret; specialissimam, quae pios et fideles tuerctur et foveret. (Praeterea cf. § 148, not. 1).

# § 148. De providentiae divinae newu cum libertate humana.

Quatenus providentia divina sine omniscientia cogitari nequit, arcanae rationis, quae ei cum naturarum intelligentium libertate intercedat, jam supra mentio facta est (§ 114). Quatenus autem providentia potestate et efficacitate se exserit, necessitudo ejus cum iis, quae per naturas libertate praeditas fiunt, minoribus quidem difficultatibus premitur, neque tamen omni ex parte intellectui nostro patet. Tum tantum, si providentia Dei omnia in omnibus absolute efficeret, rationales naturae coeca divinae efficaciae instrumenta essent nec quidquam a rebus sensu et vita carentibus differrent. Sed absoluti numinis naturae non repugnat, velle et efficere, ut extra ipsum naturae sint, eaedem libertate, illa quidem finita et relativa, praeditae, cujus usu suam quaeque partem ad supremum creationis finem assequendum conferat.

<sup>\*)</sup> Conf. aug. art. 19: "De causa peccati docent, quod tametsi Deus creat et conservat naturam, tamen causa peccati est voluntas malorum, videlicet diaboli et impiorum, quae non adjuvante Deo avertit se a Deo. E. C. p. 617: "Accurate observari oportet, discrimen esse inter praescientiam et praedestinationem. Praesc. Dei ninil allud est, quam quod Deus omnia noverit, antequam fiant. Haec simul ad bonos et malos pertinet, sed interim non est causa peccati, quae hominem ad scelus impellat: sed disponit malum et metas illi constituit, quousque progredi et quamdiu durare debeat, idque eo dirigit, ut, licet per se malum sit, nibilominus electis Dei ad salutem cedat. — Conf. gall. 8: "Credimus Deum omnia — regere et gubernare — . Negamus tamen illum esse auctorem mali aut eorum, quae perperam fiunt, ullam culpam in ipsum transferri posse, quum ipsius voluntas sit summa et certissima omnis justitiae norma. Habet autem ipse admirabiles potius quam explicabiles rationes, ex quibus sic utitur diabolis omnibus et peccantibus hominibus tamquam instrumentis, ut, quidquid illi male agunt, id ipse sicut juste ordinavit, sic etiam in bonum convertat. Itaque dum contitemur, ninil prorsus non interveniente ipsius providentia et ordinatione fieri, humiliter adoramus arcana nobis occulta, neque in ea, quae captum nostrum superant, inquirimus."

Quae naturae si morum legem ipsis inscriptam in agendo sequentur, earum actiones voluntati divinae prorsus consentaneae sunt et providentiae consiliis optime respondent. Contra perfectissimae sanctitatis notio non permittit, ut ea. quae per libertatis abusum male aguntur. Deum eodem modo, quo ea, quae bene geruntur, velle censeamus. Quum vero Deus naturis quibusdam libertatis donum concederet, profecto abutendi hujus doni facultatem fecit. Quam ob causam ne quid per malas intelligentium naturarum actiones divina rerum dispositio detrimenti capiat ordoque moralis per eam constitutus ullo modo turbetur, non possumus non statuere. Deum permittere quidem prava facinora, attamen ea non solum coercere et certis limitibus circumscribere, sed etiam consiliis suis veluti antevertere iisque ita accommodare, ut commoda et bona inde redundent, sed sine ulla peccantium excusatione (Matth. 18, 17). Jure igitur meritoque etiam mala, quae ab hominibus patimur, a Deo nobis immitti pie credimus, quibus salus nostra ab eo spectetur et promoventur (§ 146, not. 1). Modus autem, quo Deus rationalium naturarum actiones inter se connectat et ad certos fines persequendos dirigat, absconditus est, licet haud raro in rerum concursu prorsus singulari indeque profecto studiorum humanorum inopinatissimo eventu providentiae divina consilia et viae religioso et pio animo praecipua cum perspicuitate eluceant. L. Ex veterum evangelicorum theolo-

<sup>1)</sup> Cum iis, quae hac paragr. disputantur, arcte cohaeret quaestio de termino vitae singulis hominibus divinitus constituto. Quod argumentum etsi veteres lutherani theologi e S. S. locis et popularibus quibusdam narrationibus litterali sensu pressis accuratissime exponere studerent eoque autem modo in anthropopathismi errores inciderent (cf. Hase: Hutt. red. p. 153. Schmid: Dogm. d. luth. K. p. 144 ss.), tamen laudabile studium prodiderunt contra Praedestinatianorum et Muhammedanorum commenta causarum secundarum, inprimis vero humanae libertatis efficaciam cum pietatis lege, qua omnia e Dei império suspensa credere jubemur, recte couciliandi, ac si rem universe spectamus singulasque eorum finitiones mittimus, bene docuerunt, "providentia Dei moderativitae humanae ingressum, progressum et egressum" (Hollaz I, p. 464), "Terminum vel egressum vitae Deum infallibiliter praescire. Praefixum autem esse vitae terminum decreto non absoluto, omnes causas secundas antecedente aut excludente, sed decreto hypothetico et ordinato in causis secundis fundato et pro illarum conditione formato" (Hollaz I, 465). Etenim ut pietatis normam, quam ss. scriptores et Jesus praeiverunt (Ps. 159, 16. Job. 14, 5. Matth. 6, 27. Act. 17, 25), sequamur actamen islamicae superstitionis (§ 149) scopulos effugiamus, hoc tenendum est, a Deo vitae terminum, quem nemo etsi vel maxime velit, egredi potest, constitui primum iis finibus, quibus humanam aetatem universe spectatam circumscripsit (Ps. 90, 10), deinde virium vitalium unicuique concessarum modo, denique iis rebus, quae singulis hominibus aut e naturae cursu et ex aliorum hominum commercio eveniunt, ad eorum vitas vel abbreviandas, vel prolongandas idoneis, velut annonae ubertate vel

gorum doctrina Deus ipse per spiritum s. quodvis bonum in hominibus, potissimum intra ecclesiam christianam, efficit; rationem vero, qua ad peccata se haberet, hac formula significabant: "Deum in peccatis ad materiale, non autèm ad formule, in bonis autem ad utrumque concurrere" (§ 144) 2). Materiale dixerunt vim et facultatem ad agendum a Deo suppeditatam et conservatam ipsumque actionis argumentum (s. substantiam), formule autem mentem et consilium, e quo actio nasceretur. — Ceterum omnes res, quae hominum potestati. non subjectae ad formanda eorum ingenia plurimum valent et e quibus modus, quo libero arbitrio utantur, maxime pendet (p. 224), pariter atque omnes occasiones et opportunitates ad ingenia excolenda communique usui accommodanda oblatas a sola Dei providentia pie repetenda esse, vix est, quod notemus.

### § 149. Theodicea.

Leibnitz: Essats de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal. Amst. 1710. Ed. noviss. 1747. 2 Voll. ln Leibn. opp. philos. ed. Erdmann. Tom. II, (Berol. 1842) p. 468 ss. Latine c. praef. A. F. Boeckit. 2 Voll. Tub. 1771. Deutsch v. Gottsched. Hannov. (1744) 1763. 5 A.— C. A. L. Creuzer: Leibniti doctrina de mundo optimo sub examen vocatur denuo. Lips. 1795.— Villa ume: Ueb. d. Ursprung u. die Absichten des Uebels. 3 Thle. Leipz. 1734—87.— Werdermann: Neuer Versuch zur Theodicee, o. üb. Freiheit, Schicksal, Gut, Uebel u. Moralität menschl. Handll. Leipz. 1784—93. 3 Bde.— Zollik ofer: Betrachtungen üb. d. Uebel in d. Welt. Leipz. 1789.— Kant: Ueb. d. Misslingen aller philos. Versuche in d. Theodicee. In Berliner Monatsschrift. 1791. Sept. et in Kant: Vermischte Schrr. 3 Bd. Nr. 7.— Sigwart: Das Problem des Bösen u. d. Theodicee. Tübing. 1840.— Adde Brets chneider: Relig. Glaubenslehre § 12.— Alia scripta recensent Brets chneider: Entwickelung etc. p. 446 ss. Hase: Dogmal. p. 157.

Theodicea dicitur expositio, qua mala in mundo obvia

dificultate, peste et aliis cladibus, bellis, seditionibus; simul vero etiam a Deo in constituendo vitae termino rationem haberi ecrum, quae ipsos singulos libertatis usu vel abusu ad valetudinem servandam et corroborandam vel debilitandam collaturos esse praesciat, ita, ut justa excusatione careant, qui temeritate et negligentia, libidine et intemperantia vel ipsa αυτοχειρία vitam suam praecidunt.— Cf. Lev in. Lem nius: De vitae termino. Lugd. Bat. 1553. Beverovicius: Quaestio de vitae termino fatali an mobili. Lugd. 1636. Ed. II. Tizelius: Collectio scriptorum de termino vitae. Lips. 1691. Soffing: Betracht. d. menschl. Lebensziels. Rudolst. 1707.

<sup>2)</sup> Alia formula fult: "Deus concurrit ad effectum, non ad de-fectum", qua significaretur: "dass Gott wohl d. Kraft, wonach d. Handlung e. gute hätte werden können, dargeboten habe, dass aber, wenn v. Seiten des Menschen diese nicht sey dazu angewandt worden, d. Schuld davon nicht auf Gott falle." Sohmid: Dogmat. d. luth. Kirche p. 140.

sapientissimae, sanctissimae et benignissimae providentiae non repugnare ostenditur. Malum appellatur quidquid naturarum sensu praeditarum vitam et felicitatem impedit vel turbat. Ouum vita aut physica aut spiritualis sit. phusica et spiritualia 1) mala distinguenda sunt. Pro ternario humani animi facultatum numero, eorum malorum, quibus homines premuntur, tria genera distinguimus: intellectualia s. errores; moralia s. peccata; pathologica, quibus sensus noster male afficitur. Facile apparet, pathologica mala a ceteris malorum generibus re ipsa non differre, sed eorum nomine nihil nisi ceterorum malorum relationem ad sensum nostrum. cui injucunditatem parent, significari. Neque errores, quorum culpam nosmet ipsi sustinemus, quidquam a peccatis different, si quidem honestatis lex justum cognoscendi facultatis usum et exercitationem praecipiat. Peccatorum autem qualis ratio ad Dei providentiam cogitanda sit 2), jam vidimus (§ 147). Per se intelligitur, Deum nostra defensione longe superiorem esse, neque theodiceae tentaminibus nisi id spectari, ut profligatis dubitationibus persuasio de providentia firmetur. Attamen fieri nequit, ut demonstrationis ope theodiceam omnibus ab omni parte satisfacientem proponamus. Etsi enim multorum, quae ad tempus male nos tangunt, fines saluberrimi in propatulo sint, frivolis tamen et impiis hominibus facillimum est, alia exempla opponere, in quorum divinis finibus investigandis frustra enitimur. Ita aerumnae et molestiae haud raro quidem hominum viribus excitandis excolendisque inserviunt ac pietatis et virtutis uberrimum nutrimentum praebent, at vero etiam non desunt multorum exempla, qui fere ultra vires calamitatibus afflicti deprimerentur et saltem hac in terra ab assequendo ethico fine ipsis proposito abducerentur (Matth. 13, 7) 3). Accedit,

<sup>1)</sup> Addiderunt nonnulli metaphysica mala, "ea, quae e rerum creatarum conditione certis limitibus circumscripta proveniant; at minus apte, quum principium dividendi in distinguendo malo physico et morali [spirituali] a malorum ad subjecti sensum ratione desumtum esse appareat, sed metaphysici mali notio ad objectivam injucundi in mundo conspicui indolem pertineat, ideoque cum illa dividendi ratione componi non possit." Wegsch. p. 415.

<sup>2)</sup> De iis, qui difficultatem illam, quae contra sanctissimae providentiae notionem e paccatis se efferre videtur, ita removere posse sibi visi sunt, ut peccatum nihil reale, sed tantummodo defectum quendam sive boni absentiam dicerent, cf. § 167 et quae ibi not 6 et 7 proferuntur.

<sup>3)</sup> Hase I. c. p. 158: "Es glebt Uebel, welche strafend o. erweckend d. Theodicee in sich selbst tragen, aber auch Uebel, durch die d. Einzelne u. e. ganzes Zeitalter verkümmert, daher wenn d. Glaube an d. Vorschung auf Erfahrungsbeweise gelehnt wird, auch diese Gegenbeweise gelten müssen."

ovod omnia eventa et in externa rerum natura et in hominum historia tam arcte inter se cohaerent, ut si quis uno eventu quid Deus spectet, accurate demonstrare vellet, is omnem omnium rerum concatenationem perspicere totumque, quo patet rerum universitas, ambitum, totam humani generis historiam a primis initiis usque ad ultimas dierum lineas procurrentem, mente complecti deberet. Pius autem homo non eget ejusmodi demonstratione, sed immobilem et inconcossam servat fidem, qua omnia, quae eveniunt, sapientissimis et sanctissimis Dei consiliis, etsi vel numquam ea intelligat, respondere sibi persuadet, neque eum fugit, finitarum rerum esse non posse absolutam perfectionem 4), sed eam tantummodo conditionem, qua inter varia singulorum incommoda pars toti cedat ejusque commodo inserviat, malorumque numerum bonorum multitudine longe superari, nec bonorum laetitiam tam vehementer sentiri, nisi adjunctam haberet malorum acerbitatem. Res adversas autem, quibus ipse affligitur et quas a se arcere nequit, christianus homo pio fortique animo perfert et paulini effati, quo Deum dili-gentibus omnia ad salutem conducere (Rom. 8, 28) et hujus vitae mala beatitati post mortem sperandae non aequiparanda. (Rom 8, 18) dicuntur, non immemor, eum quem potest ex ilis ethicum fructum percipere studet; quinimo excellentis-simum servatoris sui exemplum intuens (2 Cor. 8, 9. Phil. 2,6 sqq. Hebr. 12, 2 sq.) officii causa omnibus terrestribus bonis et gaudiis lubenter renuntiat 5). Denique retributoriam

<sup>4)</sup> Twe sten II, b. p. 123: "Was für Vebel gehalten wird, ist häufig nur das Mass des uns geschenkten Guten, indem wir, statt Gott für das, was er aus freier Güte uns verlieh, zu danken, Ansprüche erheben, die um nichts besser begründet sind, als wenn d. Baum klagen wollte, dass ihm Empfindung, das Thier, dass ihm Vernunft versagt sey."

<sup>5)</sup> de Wette: Wesen d. chr. Glaubens p. 467: "Es gilt — der Grundsatz, der lange noch nicht genug unter un Christen anerkannt ist u. v. d. Predigern u. Seelsorgern bet ihren Tröstungen nicht genug geltend gemacht wird, dass d. irdische Glück nicht der für d. Christen einzige u. höchste Zweck des Lebens, u. dass Selbstverleugnung, Entsagung, himmlischer Sinn, o. d. Gesinnung, vermöge deren wir uns. Bestimmung im ewigen Leben finden, d. unerlässl. Bedingung sey. Es ist leider nur zu gewöhnl., dass man für Leiden u. Verluste Belohnung u. Ersatz noch in diesem Leben verheisst u. hofft, dass man nicht zu einer rücksichtlosen uneigennützigen Verzichtleistung u. Ergebung sich selbst entschliesst ü. Andere ermahnt, dass man sich u. Anderen den Gedanken, der doch dem Christen stels vor der Seele stehen muss, verhehlt, dass es Gottes Wille seyn kann, dass wir ihm u. seinen heil. Absichten uns. gänzes irdisches flück zum Opfer bringen sollen, dass wir, wenn er solches üb. uns beschlossen, nicht zu murren, u. wenn es anders kommt, wenn d. Sonne des Glücks wieder üb. uns aufgeht, ihm demüthig zu danken

Dei justitiam quod attinet in constituenda externa hominum sorte mancam et imperfectam, tenendum est, judicium nostrum de morali aliorum dignitate et felici vel infelici conditione saepenumero falli omnesque in ea re tenebras futurae immortalitatis luce aliquando dissipatum iri.

§ 150. Opiniones, quibus providentiae notio aut justo arctioribus finibus circumscribitur, aut pervertitur, aut prorsus negatur.

A notione providentiae biblica et ecclesiastica, religiosi animi necessitatibus prorsus consentanea, recedunt 1) Opinio a nonnullis ethnicis philosophis 1) et Hieronymo, ecclesiae patre, prolata, qua docetur, providentiam Dei non ad minutas et abjectas res descendere, sed tantum magnas et praecipuas spectare, neque eam, solis hominibus exceptis, singulas naturas, sed solum earum genera curare. At vero parvarum et magnarum rerum distinctio est relativa et humana, neque in absoluto Dei intellectu locum habere potest. Ipsa nostra experientia docet, ex iis, quae parva nobis videntur, haud raro magna et eximia proficisci. Monuerunt quidem, minutissimarum et abjectarum rerum curam divina majestate indignam esse. At quae Deus non dedignatus est creare, ea conservare et regere eum non potest dedecere. Accedit, ut illa opinio anthropopathismum redoleat, quippe ab humanis regibus et magistratibus desumta, qui, quum cuncta administrando complecti nequeant, summa modo et praecipua sibi procuranda sumunt, singula et minutiora aliis peragenda tradunt. Generum autem procuratio sine singulorum cura ne cogitari quidem potest, quum genera singulis contineantur in iisque subsistant. 2) Taurelli (philosophi altorfini, † 1606) et recentiorum quorundam<sup>2</sup>) commentum, quo providentiam solum ad moralem rerum ordinem, non item ad externam rerum naturam spectare dicitur. Sed universum si ab uno auctore productum est, profecto quae in eo eveniunt, ita discerni nequeunt, ut alia divinae curae tribuantur, alia naturae necessitati relinquantur. Accedit, ut

haben." — Hasel.c. p. 159: "Zum christl. Glauben an d. Vorsehung gehört vor Allem d. sittl. Gesinnung der Selbstverleugnung, welche im muthigen Kampfe wider alles Endliche sich in d. göttl. Willen demüthig ergiebt u. selbst im scheinbaren Untergange der Freiheit, der eigenen u. eines ganzen Volkes, ihre verherrlichte Auferstehung der Gotth. vertraut."

<sup>1)</sup> Cic. Nat. deor. II, 66. III, 35.

<sup>2)</sup> Velut Lobeg. Langii Exerce. exam. ad theol. dogm.-spect. (Llps. 1846) p. 119 ss.

physicae res in ethicum rerum ordinem vim suam exerceant et ad ethicos fines assequendos valeant. Cf. p. 232. 3) Occasionalismus s. systema causarum occasionalium, cujus auctores erant Arnoldus Geulinx (philos. lugdun. † 1664 vel 69) et Nicol. Malebranchius († 1715), quo contendiur, omnia, quae fiant, a solo Deo et quidem immediate effici, cui a rebus creatis tantummodo occasiones operandi (causae occasionales) praebeantur. Quae temeraria doctrina praecipue ad nexum, qui corpus inter et animum intercedit, explicandum efficta est. Docebatur enim, neque corpus ab animo, neque animum a corpore moveri, sed utrumque per Deum fieri, cui unius partis motu occasio fiat, in altera id efficiendi, quod illius motui respondeat 3).

Eae autem opiniones, quibus efficacia summi principii, omnia, quae eveniunt, ratione et libertate disponentis et administrantis, negatur, hae sunt: 1) eae pantheismi formae, quibus personalitas Dei negatur (§ 105 sq.). 2) Casualismus, qualis fuit Cyrenaicorum et Epicureorum, quo omnia casu evenire dicuntur. 3) Fatalismus, quo omnia ad inevitabilem et ineluctabilem nécessitatem revocantur. sualismus et fatalismus in abnegandis rerum finibus conveniunt. Ille fatalismus, quo coeca necessitas in naturae cursu ponitur, mechanismus vel materialismus (p. 30) vocatur. Opiniones de fato 4) (είμαρμένη, πεπρωμένη, μοίρα, αίσα, dνάγκη) valde inter se dissident, neque omnes ejusmodi sunt, ut a providentiae notione abhorreant et humanae libertati officiant. In vulgari et quotidiano sermone sortis s. fortunae (Schicksal) nomine dicuntur, quae nobis ex universali causarum et effectuum, e nostra prudentia et potestate non suspensorum, connexione accidunt. Quae causarum connexio si per sapientissimam et benignissimam Dei providentiam constituta et administrata cogitatur, sortis notio a providentia nihil differt, neque inepte olim christiani fati nomine appellabatur 5). — Praeterea notanda sunt: 1) Chal-

<sup>3)</sup> Cf. Mussmann: Artt.: Occasionalismus, occas. System, Occasionalisten. In Ersch & Gruber: Encykl. 3 Sect. 1 Bd. p. 241 ss.

<sup>4)</sup> Nomen, a fando deductum, proprie quod dictum est et quidem irevocabili modo. — H. Grotius: Sententiae philosophorum de fato. Paris 1648. Fr. Creuzer: Pr. in quo philoss. vett. loci de provid. diviga ac de fato explicantur. Heidelb. 1806. Alex. Aphrodisii; Ammonii, Plotini, Bardes. et Plethonis de fato quae supersunt, ed. Orellt. Lips. 1825. — Werdermann: Gesch. der Meinungen üb. Sohloksal u. Freiheit. Letpz. 1793. Baumg. Crusius: Compend. der DG. 11, p. 114. — Examen du fatalisme. Par. 1753. 3 Voll.

<sup>5)</sup> Minucius Felix: Octav. 36, 2: "Quid aliud est fatum, quam quod de unoquoque nostrum Deus fatus est? Qui quum possit prae-

daicum (astrologicum s. mathematicum) fatum, quod qui defenderunt, velut Chaldaei, Bardesanes Gnosticus, ea quae singulis hominibus eventura essent, quorundam siderum dispositione et cursu praefinita esse indeque astrologiae arte cognosci posse opinati sunt. 2) Tragicum fatum 6), s. summa quaedam potestas et inevitabilis necessitas, cui et dii et homines subjecti essent. Cui non satis clarae opinioni, epicis et tragicis Graecorum poetis frequentatae, magis ex imaginationis arbitrio, quam accurata et solida mentis meditatione profectae, subest agnitio justitiae vindicativae, tanquam supremae omnium rerum legis. Qua notione Graecorum studium e polytheismo ad monotheismum emergens proditur. 3) Stoicum fatum e Chrysippi († 212 vel 208 ante Chr.) finitione, a Gellio (N. A. VI, 2) relata, est sempiterna quaedam et indeclinabilis series rerum et catena volvens semet ipsa sese et implicans per aeternos consequentiae ordines, ex quibus apta connexaque est 7). Tametsi multi Stoici hanc de fato sententiam cum divinae providentiae et humanae libertatis notione conciliare studuerunt. 4) Essaeorum fatum, qui της είμαρμένης nomine nihil nisi immutabilia Dei decreta, e quibus omnia nexa essent, intelle-xisse videntur 8). . 5) *Turcicum* s. islamicum fatum, e cujus

scire materiem, pro meritis et qualitatibus singulorum etiam fata determinat."— Boethius: Cons. philos. IV, 6: "Providentia est illa ipsa divina ratio in summo omnium principe constituta, quae cuncta disponit, fatum vero inhaerens rebus mobilibus dispositio, per quam providentia suis quaeque connectit ordinibus. Providentia namque cuncta parier, quamvis diversa, quamvis infinita, complectitur; fatum vero singula digerit in modum locis, formis ac temporibus distributa, ut haec temporalis ordinis explicatio, in divinae mentis adunata prospectu, providentia sit, eadem vero adunatio digesta atque explicata temporibus, fatum vocetur. Quae licet diversa sint, alterum tamen pendet ex altero. Ordo namque fatalis ex providentiae simplicitate procedit." Gerard. Jo. Voss: De orig, et progressu idololatriae (Amstel, 1700); Cp. 50: "De fato christiano."

<sup>6)</sup> Ger. Jo. Voss k.c. p. 200—215. Blümner: Ueb. d. Idee des Schicksals im Aeschylus. Leipz. 1815. van Limburg-Brouwer: De ratione, qua Sophock veterum de administratione et justilia Dei notionibus usus est. Lugd. 1820. E. J. G. Schmidt: De notione fati in Soph. tragg. et fragmm. Lips. 1821. Naegelsbach: Die homer'sche Theologie (Nürnb. 1840) p. 113—129. Bippart: Theologumena pindarica. Jen. 1846. p. 27 ss.

<sup>7)</sup> Gracea verba sunt: Φυσική σύνταξις των όλων, έξ ἀιδίου των ετέρων τοις ετέροις επακολουθούντων και μετά πολύ μεν ούν ἀπαραβάτου ούσης της τοιαύτης συμπλοκής.

<sup>8)</sup> E Josephi (Antt. XIII, 5, 9. XVIII, 1, 3.5. B. jud. II, 8, 14), narratione Essaei omnia a fato, Sadducaei a libertate humana repetebant. Pharisaei autem Dei gubernationem et fati vim et humanam libertatem simul operari docebant. Quaenam autem ex corum mente fuerit

notione unicuique homini vitae terminus tam irrevocabili et immutabili Dei decreto praefinitus esse dicitur, ut libera illius voluntas nullam ad partem quidquam valeat.

### Doctrinae de Deo auctarium.

### Doctrina de angelis s. pneumatologia.

### Caput I.

De angelis u-niverse spectatis, potissimum bonis.

0 de: Tractat, de angelis. Traj. 1739. — Kritik üb. d. Lehre v. den Engeln in d. Dogmatik, in II en ke: Magazin f. Religionsphilos., Exegese u. KG. III Bd. (1795) p. 800 ss. Zur Kritik u. Aufklärung der Lehre v. d. Engeln. Ibid. VI Bd. p. 152 ss.

### § 151. Notio angelorum.

Angeli (מֵלְאֵכִים, פֿיִץצּגְסוּ, quod officii, non naturae nomen est) sunt naturae intelligentes a Deo creatae eoque inferiores, hominibus sublimiores.

### § 152. Biblicae notiones.

Gramberg: De V. T. angelologia T. I. Züllich. Ej. Grundzüge etner Engellehre des A. T. in Winer: Zeitschr. f. wissenschaftl. Theol. 1827. p. 157 ss. Winer: Bibl. Realwörterb. Art. Engel.

Biblicae opiniones de angelis 1) plerumque vagae sunt nec subtilius definitae, nec usquequaque sibi constant; ma-

ratio inter curam Dei et fatum, Jos. non exponit. Cf. Bretschneidet: Capita theolog. Judd. dogm. e Josephi scriptis collecta. (Lips. 182) p. 31.—34.

<sup>1)</sup> Nomina angelorum in V. T. sunt 1) מַלְאָכִים (cf. § 151), qua voce V. T. scriptores nonnumquam utuntur ad naturae vires, per quas Deus consilia sua exsequitur, personarum specie inducendas: Ps. 104, 4. 2 Reg. 19, 35. Jes. 37, 36. Ps. 78, 49 (ubi plagae, quibus veteres Aegyplii affligebantur, בְּעִים, Unglücksengel, appellantur), coll. 2 Sam. 24, 16. 2) בני אַלְהִים, cf. § 128. 3) קרושים, qui coelesti majestate excellunt, in posterioribus V. T. libris. Cf. § 118. 4) אַבַעָּ הַיִּם, coelitum exercitus, quasi copiae coelestes; angeli enim ut millites fortes celebrantur (Ps. 103, 20. 148, 2), quibus currus et qui tribuuntur (2 Reg. 6, 17). Quo eodem nomine vero etiam stellarum multitudo significatur (5 Mos. 4, 19. 17, 3. Jerem. 33, 22), sine dubio propterea quod veteres sidera animata cogitabant, unde angelorum et siderum notiones coalescunt Job. 38, 7. Lib. Henochi 18, 14 ss. coll. 1 Cor.

gis e populari et poetica imaginatione, quam ex accurata meditatione profectae sunt, atque ad munera potius et officia, quam ad indolem et naturam spectant. Neque dubitandum est, quin ex anthropomorphismo illo prodierint, quo Hebraei Deum ut humanum regem cogitabant magnificentià aulicâ ornatum, exercitu auctum, ministrorum ac satellitum catervâ stipatum, quos e coelesti suo domicilio ad decreta sua vel nuntianda vel exsequenda in terrarum orbem delegaret. Ante exilium notiones de angelis simpliciores erant, neque vestigia obveniunt discriminis inter genera et ordines eorum facti. Etsi enim qui Jes. 6, 1 sqq. commemorantur, Seraphi, intelligentes naturae Deique ministri sunt ideoque inter angelos referendi, tamen eos ceteris angelis velut principes praefectos a propheta putatos esse, ex eorum nomine, cujus etymologia insuper dubia est 2), colligi nequit. Cherubi autem, in quorum externa forma describenda ss. scriptores sibi non constant, non erant angeli, sed animalia mythica 3), throni divini gestatores (Ps. 18, 11. 1 Sam. 4, 4. 2 Sam. 6, 2), quorum formà (Ezech. 1 et 10 4)) virtutes divinae symbolice adumbrarentur. Eorum simulacra super arcae foederalis operculo in sculptili opere efformata (2 Mos. 25, 18 sqq. 1 Reg. 6, 23 sqq.) praesentiae divinae in tentorio sacro et in templo significandae inserviebant. Post exilium angelologia israelitica compluribus persicis incrementis aucta Non solum boni malique angeli discernebantur, sed etiam bonorum ordines quidam. Nam principes augelorum (השרים הראשנים, ἀρχάγγελοι) commemorantur (Dan. 10, 13. 20. 12, 1), quibus singularum gentium ac terrarum procu-

<sup>15,40</sup>s. Cf. Horst: Art. Astralgeist, in Ersch u. Gruber Encykl. 1 Sect. Bd. VI. 5) Nomen γυ, ἐγρήγορος, vigil, h. e. singularum mundi partium praesul ac tutor, solum Dan. 4, 10. 14. 20, frequentissime in Henochi libro. Cf. A. G. Hoffmann: Das Buch Henoch etc. (Jen. 1838 — 88. 2 Bde) I, p. 217.

<sup>2)</sup> Inter varias de vocab. etymo conjecturas ea maxime praestat, qua ab arab. in nobilem esse, dictum putatur, ut significentur nobiles, excelsae naturae, vel, quod Winerus praefert: die Grossen des Himmels, Hofstaat Jehovas. Cf. posterius hebr.

<sup>3)</sup> Nusquam enim cherubis intelligentia aut angelorum negotia tribuuntur. Ille enim cherubus, cui excubiae ante paradisum agendae mandantur (1 Mos. 3, 24), rectius cum gryphis aurum custodientibus comparatur. Accedit, ut una sit grammatica radix vocabulorum ברובר (ברובר), γοπ). Josephus Ant. Ill, 6, 5 cherubos vocat ξῶα πετεινά, μορφήν δ'οὐδενὶ τῶν ὑπ' ἀνθοώπων ἐωραμένων παραπλήσια.

<sup>4)</sup> Ibi forma eorum humana adumbrat divinam intelligentiam et lenitatem, leonina majestatem, bovina robur, aquilina coelestem sublimitatem innumeri oculi omulscientiam.

ratio et tutela commissa est (Dan. 10, 13. 20 sq. Sir. 17, 17. LXX 5 Mos. 32, 8). Septem 5) sunt hujusmodi angelorum proceres, qui divino solio adstantes hominum preces ad Deum perferunt (Tob. 12, 15. coll. Apoc. 8, 2. Henoch. 9, 3. 15, 1). Praeterea post exilium mos exstitit angelos certis nominibus insigniendi, quorum in ss. libris non obveniunt nisi haec tria 6): *Michael* Dan. 8, 16. 9, 21. Ep. Judae 9. Apoc. 12, 7; Raphael Tob. 3, 17. 9, 5. 12, 15; Gabriel Dan. 8, 16. 9, 21. Luc. 1, 19. 26. — Inter sectas judaicas, quae aetate Jesu floruerunt, Sadducaei angelorum exsistentiam négaverunt (Act. 23, 8), Essaei in subtiliore de iis meditatione sibi placuissé videntur (Jos. B. Jud. II, 8, 7). Philo?) duplex spirituum aeris spatia implentium genus distinxit, quorum alteri terrae propiores cum corporibus humanis conjungerentur, alteri purissimi et optimi, cujuslibet desiderii terrestris et corporis expertes a philosophis δαίμονες vel ηρωες appellarentur, numina intermedia (άγγελοι, του Θεου λόγοι), quorum interventu Deus in administranda rerum universitate uteretur. - Pleraeque Judaeorum palaestinensium opiniones in N. T. transierunt. Jesus intactas eas reliquit nec unquam data opera illustravit. Nonnullis effatis eorum nomine singularem Dei providentiam et curam symbolice significare videtur (Jo. 1, 52. Matth. 4, 6. 26, 53 ac fortasse Matth. 18, 10 [coll. Act. 12, 7], ubi angelis supremis tutelam puerulorum mandatam esse dicit 8)); sed locis Luc. 15, 10. 20, 36. Matth. 22, 30. 24, 36 Jesus exsistentiam angelorum sine dubio agnovit. — Variis varios angelorum ordines nominibus Paulus apost. significavit (¿ξουσται, δυνάμεις, θρόνοι, κυριότητες, άρχαί) Rom. 8,38. Eph. 1,21. 3, 10. Col. 1, 16. coll. 1 Petr. 3, 22, e quibus tamen non patet, quo modo et quibus gradibus eos distinctos cogitaverit. Lisdemque nominibus ad designandos malos genios

<sup>5)</sup> Ad similitudinem septem Amschaspandorum, in zoroastrica religionis disciplina inferioribus geniis, qui Ized et Feruer dicuntur, praefectorum. Qui septenarius numerus ab aulico persicorum regum more petitus est. Cf. Esth. 1, 14.

<sup>6)</sup> In lib. Henochi (qui uberrimum posterioris angelologiae ac daemonologiae judaicae fontem exhibet) haec summorum angelorum nomina recensentur: Uriel, Raphael, Raguel, Michael, Sarakiel, Gabriel, quibus
c. 40, 9 additur Phanuel.

<sup>7)</sup> De gigant. T. I, p. 263 s. 266. de somn. I, T. I, 642. ed. Mang.

<sup>8)</sup> In V. T. nondum obvenit angelorum notio, qui singulis hominibus per totam eorum vitam praesidio adsint, sed ubi opus est, angeli ad tutandos homines delegantur: 1 Mos. 48, 16. Nonnumquam angelorum nomen nihil nisi symbolum tutelae divinae videtur esse (Jes. 63, 9, Ps. 91, 12 s.).

utitur, 1 Cor. 15, 24. Eph. 6, 12. Col. 2, 15. Quid, quod subtiliorem de iis eorumque generibus meditationem, tamquam quae a vitae vere piae et honestae studio facillime abducat, diserte reprobat Col. 2, 18. Tit. 3, 9. 1 Tim. 1, 4 Angelos Christo utpote a Deo proximo longe inferiores (Hebr. 1, 4 sqq. coll. Gal. 4, 14.) illique ad Dei dexteram exaltato subjectos (Eph. 1, 21. 1 Petr. 3, 22) et aliquando ad judicium extremum redituro comites adfuturos esse (Matth. 16, 27. 25, 31. coll. 1 Thess. 4, 16) docetur.

### \$ 153. De eadem re.

Creatos angelos esse, in V. T. nusquam quidem docetur, nisi quis eos locutione exercitus coelorum 1 Mos. 2, 1. Ps. 33, 6 comprehensos putare velit. Poetico loco Job. 38,7 angelos divino terrae condendae negotio spectatores inter-fuisse ponitur. Sed notio de Deo in V. T. proposita non admittit praeter Deum naturas per semet ipsas subsistentes aut emanando e Deo progressas. In N. T., Col. 2, 16, angeli una cum ceteris rebus per τον λόγον τον ἄσαρχον creati dicuntur. Ingens dicitur eorum copia esse: 5 Mos. 33, 2. Dan 7, 10. Matth. 26, 53. Hebr. 12, 23. Apoc. 5, 11. Dicuntur laudum Dei praecones: Ps. 103, 20. 148, 2. Jes. 6, 3. Luc. 1, 19. Apoc. 7, 11. Omnium minime accuratius finitae et sibi constantes erant opiniones de physica angelorum natura ac de externa forma, qua hominibus comparerent. Namque 1 Mos. 18, 1—8. 16. 19, 1 sqq. humano corpore induti cum hominibus convivantur 1). Sed una cum puriore de Deo sentiendi ratione (§ 112) puriores quoque de angelorum natura notiones invalescere coeperant. Ab hoc tempore aetherea iis vel lucida natura tribui videtur (Judd. 13, 20. 2 Mos. 3, 2 sqq.), vel saltem clarificata et splendida facies humana (Dan. 10, 16. 18. Act. 6, 15) et pulchritudine juvenili excellens (2 Macc. 3, 26, 33. Marc. 16, 5. coll. 1 Mos. 19, 4 sqq.), sed vero etiam, ubi rei necessitas id flagitavit, forma ad terrorem spectatoribus incutiendum composita (1 Chron. 21, 6. Dan. 10, 5 ss. 2 Macc. 3, 25). Terrestrem cibum aspernatur angelus Judd. 13, 15 sqq.; solam speciem corporis prae se fert simulateque edit et bibit ille angelus, qui Tobiae comes adstitit (Tob. 12, 9), quam eandem de angelis sententiam Philo et Josephus amplectuatur?)

<sup>1)</sup> Qui 1 Mos. 6, 2. 4 commemorantur בני אלהים, non sunt argeli. Cf. § 128, p. 244.

<sup>2)</sup> Jos. Antt. I, 11, 2. V, 6, 7. Philo: de Abrah. p. 366: τερώ στιον — μη εσθέοντας των εσθιόντων παρέχειν φαντασίαν.

Alati angeli obveniunt Jes. 6, 2. Dan. 9, 21. (?) Apoc. 14, 6. 19, 17., cui notioni narratio 1 Mos. 28, 12 tradita repugnat. Jesus angelos docet esse spirituales et immortales naturas nec sensuum affectionibus obnoxias (Luc. 20, 36. Matth. 22, 30); scriptor ad Hebr. 1, 14 eos πνεύματα (coll. Luc. 24, 39) vocat. Vindicatur iis intelligentia humanam longe superans (2 Sam. 14, 20), sed quae incrementi capax sit (Eph. 3, 10). neque divinae omniscientiae aequiparanda (Matth. 24, 36). Neque honestas corum, etsi humanae antecellat, omnibus numeris perfecta est (Job. 4, 18, 15, 14). Honestate hominum (Luc. 15. 10), inprimis vero salutis hominibus per Christum paratae beneficio (1 Petr. 1, 12) eximie delectantur. E Pauli doctrina (Col. 1, 20) redemtio christiana etiam angelos complectitur, id quod Hebr. 2, 13 negatur. - Disertissimo praecepto de solius Jehovae cultu 2 Mos. 20, 3 sine dubio angelorum quoque cultus prohibetur, et quum angelis et stellis appellatio באר רשבים communis sit (§ 152, not. 1), interdictum de stellis divino cultu prosequendis (5 Mos. 4, 19. 17, 3) etiam ad angelos referre licet, quorum cultus et adoratio in N. T. diserte reprobatur (Col. 2, 18. Apoc. 19, 20. 22, 8 sq.). — Innumeras narrationes de angelorum apparitionibus in terra factis, quae in ss. litteris exstant, mythicae traditioni tribuendas esse, id nostris diebus cordatissimus quisque theologus concedit.

## § 154. Doctrina ecclesiastica.

In lutheriae ecclesiae libris symbolicis angeli nisi subinde et obiter non commemorantur. Creatas a Deo naturas
eos esse, jam inest in verbis nicaeni symboli "factorem visibilium et invisibilium." Eosdemque hominibus sublimiores
naturas esse ponitur in Cat. min. p. 395. Art. smalc. p. 308.
Tulelares angelos in Cat. min. p. 383 1) non tropico et poetico, sed proprio sensu commemorari, ex iis patet, quae
alibi Lutherus uberius disputat, ita tamen, ut ethicam
quandam ex opinione vim elicere studeat 2). Secundum

<sup>1) ,,</sup>Tuus sanctus angelus sit mecum, ne diabolus quicquam in me possit."

<sup>2)</sup> Ejus Pred. am Michaelisf. Opp. X, p. 1262: "Wo ein Fürst im Lande u. e. Richter in d. Stadt zu s. Amte zu gering ist, wie es dem wahr ist, dass ein jeglicher in s. Amte — viel zu schwach ist, hat ihnen Gott Gehilfen u. Engel zugeordnet, welche helfen das Amt vollführen." p. 1263: "Von Jugend auf soll ich ein Kind gewöhnen, dass ich zu ihm sage: Liebes Kind, du hast e. eigenen Engel; wenn du des Morgens u. des Abends betest, wird derselbige Engel bei dir seyn, wird bei deinem Bettlein sitzen, hat e. weisses Röcklein an, wird dein pflegen, dich wiegen u. behüten, dass d. böse Mann, d.

Form. conc. p. 719 angeli promtissimam divinae voluntati obedientiam praestant sine ullo externae legis impulsu. Etsi eos pro nobis in coelo orare conceditur (Apol. Conf. p. 224), tamen eorum invocatio, a Catholicis recepta et sancita<sup>3</sup>), rejicitur (Art. sm. p. 310 sq.). — Disertior, etsi non uberior angelorum, et quidem ut naturarum a Deo creatarum, mentio fit in nonnullis reformatae ecclesiae symbolis. In Conf. helv. II, 7. gall. 7 duo eorum genera distinguuntur, alteri, qui in obedientia erga Deum perstitissent, alteri, qui ab eo defecissent. Idem Conf. belg. c. 12 docetur, ubi simul Sadducaei damnantur. — Ex uberioribus et subtilioribus posteriorum theologorum finitionibus, plerisque e Scholasticorum arte petitis 4), nihil nisi discrimen commemoramus, quod fecerunt inter statum originalem, quo omnes angeli gavisi essent, antequam multi eorum peccando in deteriorem conditionem inciderent; st. confirmationis s. gloriae, in quo ii versentur, qui in concreata sapientia et sanctimonia perstiterint et praemii causa ita in bono confirmati sint, ut. dum antehac possent non peccare, nunc ne possint quidem peccare; st. miseriae s. damnationis s. indurationis, qui sit lapsorum angelorum.

## § 155. Epicrisis.

Exsistentiam angelorum tanquam naturarum a Deo creatarum hominibusque celsiorum, quae virium et facultatum, quibus praeditae sint, usu suam partem ad divinum creationis finem assequendum conferant (λειτουργικά πνεύματα

Teufel, nicht zu dir könne. — Wenn man Solches den Kindern einbildete, so würden sie v. Jugend auf lernen u. gewöhnen, dass d. Engel bei ihnen sind, u. Solches diente nicht allein dazu, dass d. lieben Kindlein sich auf d. Schutz der lieben Englein verliessen, sondern auch, dass sie züchtig würden u. sich lernen scheuen, wenn sie allein sind, dass sie gedächten; obschon d. Eltern nicht bei uns sind, sind doch d. Engel da, dass der böse Getst uns nicht e. Schalkheil beweist." Quas opiniones utpote ex anthropomorphismo natas Calvino, Gerhardo allisque praeeuntibus recentiores longe plurimi rect rejecerunt.

<sup>8)</sup> Inter patres ecclesiasticos alii probaverunt, alii improbaverunt angelorum cultum, usque dum conc. nicaeni (a. 787) auctoritate sentenia invaluit de minore cultu iis praestando, qui τιμητική προσκύνησις, δυνλεία, invocatio, dicebatur et a λατρεία s. σεβασμῶ, soli summo numini conveniente, discernebatur, quod discrimen callida locorum 5 Mos., 6, 13 et Matth. 4, 10 (κύριον τον θεόν σον προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνω λατρεύσεις) interpretatione confirmabatur. Adde Cat. rom. 3, 2. 10. 3, 2. 8. et loca e graecae ecclesiae symbolis apud Winer: Lehrbegriff d. verschied. Kirchenparteien p. 45 s.

<sup>4)</sup> Enarrant eas Hase: Hutt. red. p. 178 ss. Schmid: Dogm. d. luth. Kirche p. 147 ss.

Hebr. 1, 14), ipsi multi rationalistae his probare solent argumentis: 1) Quum tanta sit in adspectabili rerum ordine naturarum varietas tantaque gradatio a minus perfectis ad persectiora, non improbabilem esse in invisibili ordine similem varietatem et gradationem. 2) Quum innumera corporum coelestium multitudo vix cogitari possit operum divinorum admiratoribus et vivis testibus destituta: aegre ferri a ratione humana sententiam, qua tellus nostra, inter minutiora illorum corporum referenda, pro praestantissimarum naturarum a Deo creatarum sede habeatur. 3) Quum animi humani immortales sint et infinitae perfectionis sensim progredientis capaces, sponte consegui, animos, ante millia annorum a terrestribus corporibus sejunctos, ad altius perfectionis fastigium evectos esse, quam in quo nos nunc positi simus. Verum hoc tertio argumento nomini angelorum tacite alia notio subjicitur, quam quae in doctrina biblica et ecclesiastica tenetur, ubi naturae intelliguntur hominibus jam tum eminentiores, quum e creatoris manu prodirent. Contra primo et secundo argumendo magna probabilitas abjudicari nequit. etsi de re . quae cognitionis nostrae fines tam longe excedit, permulta in utramque partem possunt disputari. Id unum est certum, probari non posse nexum necessarium, quo notio de ejusmodi naturis cum summis pietatis et honestatis nostrae commodis cohaereat 1), sed utramque integram et salvam esse posse sine angelorum opinione. Ab altera parte animus vere pius et religiosus numquam sibi arrogabit. Dei efficaciam creatricem in creando humano genere absolutam et conclusam censere. Etiamsi vero alia coeli corpora a celsioribus naturis frequentata esse lubenter conceditur, inde tamen nequaquam efficitur, ut vera sint ea, quae in ss. litteris e populari imaginatione de angelis eorumque ministeriis et commerciis cum hominibus referuntur 2), quae, utpote

<sup>1)</sup> Talem nexum probare studet T westen II, 1, p. 865: "Die Vorstellung der Engel erweitert uns. Idee v. Reiche Gottes —; sie belebt in uns d. Bewusstseyn, dass wir Bürger zweier Welten sind, nicht bloss der sichtbaren, sondern auch der unsichtbaren, dass wir zu einer Gemeinschaft höherer Getster gehören (Hebr. 12, 22), die an uns Theil nehmen (Luc. 15, 10), die mit uns unt. einem Haupte verbunden and (Eph. 1, 10), um so mehr werden wir eingedenk seyn, dass uns. Wandel im Himmel ist (Phil. 3, 20), u. dass wir leben sollen als Solche, die auch den Engeln gleich seyn werden (Luc. 20, 86)."

<sup>2)</sup> Strauss I, p. 678: "Diese [Bewohner anderer Weltkörper] von ihren Wohnplätzen wegfliegen zu lassen, um ste als Engel verwenden zu können, hiesse zum Behuf der christl. u. der modernen Vorstellung beide zerstören. Denn so unverträglich mit der ersteren ein menschenartiges Zusammenleben u. Treiben der Engel auf dem maleriellen Boden eines Weltkörpers ist, so wenig verträgt sich mit

ex anthropomorphismo nata, improbanda sunt ac salvo et intacto ipsius rei christianae fundamento improbari possunt, etsi pulchras et suaves imagines praebent, quibus Dei providentia et majestas in artis operibus, in sacris carminibus et orationibus indeque in liturgico et homiletico usu, symbolice adumbretur et velut ob oculos ponatur.

### Caput II.

#### De daémonibus s. angelis malis.

J. G. Mayer: Historia diaboli s. commentatio de diaboli malorumque spirituum exsistentia, statibus, judiciis, consiliis, potestate. Tub. 1780. Ed. H.

### § 156. Hebraeorum et Judaeorum opiniones.

Certa et indubitata daemonologiae 1) vestigia in iis demum V. T. libris reperiuntur, qui post exilium scripti sunt, postquam persicae opiniones de malo numine geniisque ei subjectis vim exercuerant in sacram Israelitarum disciplinam 2). Verum quum severior eorum monotheismus non

d. modernen Weltanschauung d. Vorstellung Gottes als eines Königs, der durch unmitselbare Befehle seine Diener in Bewegung setzi." Adde Weisse in Theol. Studd. u. Kritt. 1844. 4, p. 922 s.

<sup>1)</sup> Δαίμων et δαιμόνιον spud profanos scriptores vocabula media sunt et primum de quovis numine, deinde potissimum de geniis tanquam naturis Deos inter et homines mediis dicuntur, quare ἀγαθοδαίμονες et κακοδαίμονες discernuntur. In ss. litteris pravos genios denotant, nec nisi Act. 17, 18 in quadam Graecorum oratione δαίμονες medio sensu dicitur de diis, et Luc. 4, 33 δαιμονίον voci additur epitheton ἀχάθαςτον. Ceterum in N. Τ. δαιμόνιον frequentius obvenit quam δαίμων.— Inter nomina, quae daemonum principi imponuntur, maxime notanda sunt 1) [Δίξ], adversarius. 2) Διάβολος, a criminationibus, quibus homines Deo suspectos reddit ap. Job. et Sacharj., Apoc. 12, 10. 3) Βεελξεβονί, Τις Τυς, deus stercoris, vel quod obscuriori vocali finali accommodatius est τις το ny mo placuit Βεελξεβονίβ, Δίζι Τυς, Deus muscarum, 2 Reg. 1, 2. 4) Βελίαλ, Τυς, nequam, abjectus, 2 Cor. 6, 15 rectius Βελίας, mutata Syrorum more λ in δ. 5) Ο πονηφός Matth. 6, 13 ac saepius in N. T.— Ma lo r um angelorum nomen in N. T. non legitur quidem, at vero dicuntar angelt satanae Matth. 25, 41. Apoc. 12, 7. 9. coll. 2 Cor. 12, 7. 11, 14. 1 Cor. 6, 3. 2 Petr. 2, 4. Jud. 6, quapropter errarunt, qui eos angelos malos dicere dubitarent.— Neque raro in evangg. synopt appellantur πνεύματα πονηφά, ἀκάθαρτα.

<sup>2)</sup> Daemonologicae notiones apud omnès fere gentes reperiuntur. (Schumann) Mel. red. p. 234s.: "Dass d. Glaube an übermenschl. — büse Wesen fast bet allen Vülkern — Spuren hinterlassen hat,

ferret opinionem de numine maligno, quod eâdem qua Deus potestate praeditum Deoque per omnia e regione contrarium esset, qualis Persarum Ahriman erat: primum satanam sibi finxerunt angelum, qui inter coelites versaretur indeque jubente vel permittente Deo et moderante in terram descenderet homines variis malis vexaturus ac tentaturus (Job. 1, 6-12. 2, 1-7. Sach. 3, 1-5. 3) 1 Chron. 21, 1). Quemadmodum autem in canonicis V. T. libris nondum daemonum tanquam satanae satellitum mentio fit, ita apocryphorum librorum Tobiae et Baruchi auctores, qui primum daemones

wigen die feindl. Götter der Heiden, der Schiwen der indischen, der Ahriman der pers., der Typkon der ägypt., der Locke der nordischen, der Zernobog der slaw., der Eblis der koranischen Mythe u. d. weisse Teufel der Neger. Er hat seine tiefsten Wurzeln im menschl. Ge-mülhe, für dessen Schuldbewusstseyn das Kind im Denken den Grund in d. Aussenwelt sucht, in welcher die immer wiederkehrenden Ge-gensätze u. widerstrebenden Kräfte, Licht u. Finsterniss, Wärme u. Kälte, Kraft u. Schwäche, Lust u. Schmerz, Leben u. Tod zur Personification u. zum Dualismus Veranlassung genug enthalten." Itaque minimization esset, si similes notiones apud ricoracos jam ante exilium reperirentur. Sed vestigia earum, quae nonnulli reperisse sibi videntur, incerta aut nulla sunt. — Praecuntibus posterioribus ss. scriptoribus (Sap. 2, 24. Apoc. 12, 9. coll. 2 Cor. 11, 3) ecclesiastici theologi primam diaboli mentionem cernunt 1 Mos. 8, 1 ss. Verum etsi in Zoroastris disciplina Ahriman ejusque ministri (Dews) interdum serpentum formas indunt, tamen Geneseos auctorem verum serpentum, non satanam serpentum formas un manifestatione serpentum production serpentum production serpentum s tis forma vel instrumento usum intellexisse, patet ex 3, 14 s. - Majore cum veri specie ad 3 Mos. 16, 8. 10. 26 provocatur, ubi און ביואון a multis de daemone quodam, ab Hengstenbergio de ipso satana intelligitur. Sed etymologia et notio nominis maxime incerta est. Cf. Winer: Reallexik. II, p. 765 ss. 2 Aufl. Fortasse spectrum intelligendum est simile illis, qui Jes. 13, 21. 34, 14 commemorantur. — 1 Sam. 16, 14s. verba חובר בער מאר הוויך morosam animi affectionem denotant a Deo immissam. Eadem locutione Judd. 9, 23 significatur principium discordiae. - Facilius 1 Reg. 22, 19 ss. (coll. 2 Chron. 18, 18 ss.) phrasis mens mendacii, de daemone explicari posset, quoniam prior Regum liber circa exilii tempus scriptus est. Sed rectius intelligitur το πνενιμα το προφητικόν angeli persona indutum, quo falsi prophetae inspirentar, ita, ut sententia ad pedestrem orationem revocata haec sit, prophetas, qui perniciosa suaderent, ab ipso Deo occoecatos esse, ex antiquitatis heralcae notione jam p. 285 illustrata. — De locutione Ps. 78, 49 cf. § 152, not. 1.

<sup>3)</sup> Quibus in locis non diabolum, sed bonum angelum intelligendum esse, cui munus humanos mores inspiciendi et censendi a Deo mandatum sit (Generalfiscal des giùtl. Reichs, himmlischer Staatsprocurator), et qui nimio muneris bene administrandi fervore instinctus Deum ad calmitates Jobo infligendas incitaverit, Herderus, Ilgen., Eich horn., Eckermann., Baumg.-Crusius alique censuerunt. Sed prieterquam qued ille genius piorum criminationibus et calamitatibus aperte defectur, ill opinioni obstat locus Sach. 8, 2, quo Deus satanae diras imprecatur ob criminationes ejus.

commemorant, de diabolo corum praesule tacent. Daemones in locis desertis ac devastatarum urbium ruinis habitare dicuntur (Bar. 4, 35. Tob. 8, 3. LXX Jes. 31, 21. 34, 14). Ethnicorum dii pro daemonibus habentur, cf. § 104. Taediosissima daemonologicae superstitionis commenta in To-biae libro traduntur (3, 8, 17, 6, 7, 14, 16 sq. 8, 2 sq.). Satanas primum Sap. 2, 24 cum serpente paradisi confunditur. -- Apud Josephum vestigia doctrinae de diabolo frustra quaeruntur. In daemonibus autem, quos commemorat, non angelos pravos, sed e sententia apud profanos quoque scriptores obvia, animos improborum mortuorum hominum cernit, qui viventium corpora obsideant eosque malis vexent. sed magicis quibusdam praesidiis a sapiente Salomone inventis expelli possint (B. jud. VII, 6, 3. Ant. VIII, 3. 5). — Philo plebis superstitiones daemonologicas minime quidem ignoravit, ipse vero daemones pro nostris hominum animis habuit, qui olim coelestibus in regionibus commorati ob materiae amorem in terram detrusi et cum terrestribus corporibus conjuncti essent (de gigant. T. II. p. 263 sq. ed. M.). — De Sadducaeis cf. § 152. — De originali satanae ac daemonum statu neque in canonicis, neque in apocryphis V. T. libris ulla exstat notitia. Quum vero israeliticae notioni de Deo, benignissimo et sanctissimo rerum creatore, repugnaret sententia de naturis primitus pravis, posteriorum Judaeorum meditatio, ut sibi constaret, non potuit non daemones censere angelos, qui boni creati suà culpà et libertatis abusu in vitiositatem et miseriam incidissent. Ita factum est, ut ex loco 1 Mos. 6, 1 sqq. (de quo cf. p. 244, not. 1) mythus concinnaretur de angelis, qui olim coeleste domicilium suum et munus reliquissent, in terra cum humanis muliebribus impura commercia iniissent (coll. Tob. 3, 8, 6, 14) atque arcana coelestia cum bonis et malis artibus homines edocuissent (Henoch. c. 7 sqq. 4)). — Aliae superstitiones, quibus palaestinensis plebs Christi et apostolorum aevo imbuta erat, e N. T. cognoscuntur.

# § 157. Notiones N. T.

Winzer: De daemonologia N. T. 5 Progrr. Viteb. et Lips. 1812 — 21. — Jo. Jahn: Was lehrt d. Bibel v. Teufel, d. Dämonen, gefallenen

<sup>4)</sup> Tametsi hujus libri auctor c. 15, 8 ab angelis tali modo lapsis daemones distinguit utpote animas gigantum, qui ex illorum angelorum impuro commercio cum filiabus hominum into geniti essent. Quos daemones in terra domicilium fixisse docet. Idem angelorum angelorum acamonum discrimen fecerunt etiam plures ecclesiae patres, Justinus M., Athenagoras, Tertullianus, alii. Cf. Hoffmann: B. Henoch, T. I, p. 201.

Engeln u. unreinen Geistern. In Jahn: Nachträge zu s. theol. Werken. Tüb. 1821. p. 61—251. — Ch. Höffel: La démonologie selon les quatres évangiles. Strasb. 1844.

Uberius enim expositam compluribusque incrementis auctam eam Judaeorum daemonologiam cernimus, quae in novum test. invecta et christianis rebus admixta est. Daemones, quorum varii ordines significantur (1 Cor. 15, 24. Eph. 6, 12. Col. 2, 15), peculiare regnum constituunt (Matth. 12, 26) tenebricosum (Eph. 6, 12) et Dei regno oppositum. cojus princeps diabolus est (άρχων των δαιμονίων Matth. 9, 34. 12, 24. Eph. 2, 2), idemque hominum a Deo abalienatorum gubernator (ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου Jo. 12, 31. 14, 30. 16, 11;  $\delta$  Seds τοῦ αἰῶνος τούτου 2 Cor. 4, 4), in quibus tamquam filiis suis (Matth. 13, 38. Jo. 8, 44. 1 Jo. 3, 10. Act. 13, 10) et ministris (2 Cor. 11, 15) per mentem suam (Eph. 2, 2. coll. 1 Cor. 2, 12) efficax est. Omnia enim ad peccandum incitamenta ab eo vel ejus angelis proficiscuntur (Matth. 4, 1 sqq. Jo. 13, 2. 27. Act. 5, 3. 1 Cor. 7, 5. Eph. 6, 12. 1 Tim. 3, 7); jam fratricidii a Caino perpetrati auctor erat (Jo. 8, 44. 1 Jo. 3, 12). Infestissimus Christi, qui divini regni causam agit, adversarius est (Matth. 4, 1 sqq.), quare non solum externa rei christianae impedimenta et persecutiones ab eo repetuntur (1 Thess 2, 18, 1 Petr. 5, 8 sq.), sed etiam intra coetum christianum falsi doctores ab eo excitati et subornati dicuntur (1 Tim. 4, 1. 2 Tim. 2, 16. 1 Jo. 4, 1 sqq. Jac. 3, 15. Rom. 16, 17. 20. coll. 2 Cor. 11, 15). Qui e Christianorum societate ejiciuntur, in ejus potestatem incidunt (1 Cor. 5, 10. 1 Tim. 1, 20). Summo nisu in infestanda re christiana laborat proxime ante adspectabilem Christi reditum, praecipue antichristo 1) delegando (2 Thess. 2,3-10. 1 Jo. 2, 18 ss. Apoc. 12, 18. 13, 1 s.). Ad trium divini regni principiorum, patris, filii et spiritus s., similitudinem diabolici quoque regni tria principia distinguere licet: satanam, antichristum et τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου. Ut ecclesia divini regni quasi seminarium est, ita eadem ratio inter τὸν κόσμον et diaboli regnum intercedit. — De scelere, quo diabolus primum opificis sui imperium detrectaverit ab eoque defe-

<sup>1)</sup> Etiam Antichristi, Messiae adversarii ejusque adventum praecessuri notio erat judaicae originis, et, ut videtur, e Dan. 11, 36 s. 7, 25. 8, 11. 25 profecta. Judaei enm sibi finxerunt daemonem humana natura indutum, quae eadem fuit patrum eccles. nonnullorum opinio. Cf. Eisen men ger: Entdecktes Judenth. II, p. 704 ss. Cölln: Bibl. Theol. I, p. 495 s. Gfrörer: Jahrh. d. Heiles, II Bd. p. 256 ss. 300 ss. 405 ss. Etiam Pauli et apocalyptici scriptoris antichristus natura personalis est, et quidem homo ( $\check{a}v\check{b}om\sigma\sigma$ )  $\check{a}\mu\alpha\rho\tau l\alpha g$  Thess. 2, 4). Contra in 1 ep. Jo. antichristi nomine elementa rei christianae infesta per prosopopoeiam collectiva notione comprehendi videntur.

cerit, in N. T. nihil significatur. Loco enim a nonnullis ad satanae lapsum relato, Jo. 8, 44, de continua ejus a vero abalienatione agitur, et locus 1 Tim. 3, 6, ex quo multi crimen illud in superbia posuerunt, dubiae interpretationis est. At vero Jud. 6 sq. coll. 2 Petr. 2, 4 ex Henochi libro mythus de angelorum lapsu repetitur (cf. § 155). — Notiones de domicilio daemonum sibi non constant. Nam assignantur iis loca deserta (Matth. 12, 43. coll. Apoc. 18, 2), aeris spatium (Eph. 2, 2. 6, 12), orcus (Luc. 8, 31. coll. Jud. 6. 2 Petr. 2, 4, nisi harum epistolarum auctores lapsos angelos a daemonibus distinguunt, cf. § 155, not. 4). Ex prologi libro de Jobo praemissi imitatione Apoc. 12, 7 sqq. diabolus et ejus satellites in coelis commorari dicuntur, inde aliquando in terram detrudendi. — In synopticis evangeliis multae narrationes exstant, quibus varii generis morbi a daemonum obsessionibus repetuntur<sup>2</sup>). Cujusmodi narrationes in quarto evang. desunt, licet ejus auctor popularem superstitionem non ignoraverit, 8, 48 sq. — Christus in terram venit, satanae imperium destructurus (1 Jo. 3, 8. coll. Luc. 10, 18), victoriamque de eo ita reportavit, ut post discessum suum ad patrem spiritu s. largiendo sectatoribus suis facultatem suppeditaret, qua satanae vim et potestatem sensim frangerent (Jo. 16, 11. coll. 12, 31. 14, 30). Itaque, etsi satanas etiamnunc in peccatis hominum efficax est (1 Jo. 3, 7 — 10), tamen ejus insidiae nihil in eos valent, qui armis et subsidiis ab evangelio suppeditatis vel commendatis ad eum devincendum utuntur (Eph. 6, 8 sqq. 1 Petr. 5, 8. Jac. 4, 7. 1 Jo. 4, 4. coll. Rom. 16, 20). Praeterea Christus satanam ita devicit, ut morte expiatoria perpetienda peccatorum culpam deleret et homines ipsi fidem habentes, a poenis sub satanae potestate luendis (Matth. 25, 41) vindicaret (Col. 2, 15. Hebr. 2, 14) - Futuram diaboli ac daemonum sortem quod attinet, aeternis poenis obnoxii dicuntur (Matth. 25, 41. Apoc. 20, 10); Paulus plenissimam daemoniacae potestatis abolitionem et absolutum Dei imperium aliquando futurum sperat (1 Cor. 15, 24 — 28). — Nihilominus daemonologicae opiniones in N. T. frequentatae cum ipso christianae causae fundamento intimaque ejus mente non interno et necessario cohaerent nexu, neque N.T. auctores in illis concipiendis ita sibi constiterunt, ut ubique eas cum ceteris suis cogitatis apte et accurate componerent. Haud raro enim peccatorum causas in ipsorum hominum animis (Matth. 15, 19. Jac. 1, 14), vel in carnis impetu quaerunt, ne levissimâ quidem satanae mentione adjecta, neque Paulus in epistola Romanis inscripta,

<sup>2)</sup> Cf. C. L. W. Grimm: Glbwürd, d. evang. Gesch. p. 104 ss.

qua e professo originem et naturam peccati illustrat, nisi sub finem demum et fugitivo pede diabolum commemorat (16, 20). Accedit, ut permulta N. T. effata, quibus incitamenta ad peccandum a diabolo et daemonibus repetuntur. salvà summa eorum sententia, ad notionem de pravo principio tamquam mera vi revocari possint, id quod potissimum de joanneis scriptis valet. Etsi historicis nec ulli dubio locum relinquentibus argumentis probari nequit, tamen a probabilitate non abhorret, Jesum ipsum in commemorandis daemonologicis opinionibus eodem fere modo ad popularem sentiendi dicendique rationem se demisisse, quo ethnici philosophi de diis loquuntur, etsi monotheismum amplectuntur. Quum enim ipsi intelligentiores illius aetatis Judaei, Sadducaei, Philo et Josephus, a populari superstitione abhorrerent, vix a nobis inpetramus, ut statuamus, Jesum, sapientissimum doctorem, non perspexisse, quantum illae opiniones cum amplissima, quam profiteretur, Dei notione pugnarent. enim certissimum est, inanes ettm inter discipulos controversias, quibus a propiore fine ipsis proposito abducti essent, excitaturum fuisse, neque daemoniacis hominibus auxilium ferre potuisse, si errores illos aperte impugnasset 3).

# § 158. Ecclesiasticae sententiae historia.

Ecclesiae patres non solum omnes N. T. daemonologicas notiones receperunt, sed etiam ex parte uberius et subtilius exposuerunt, novis commentis auxerunt et arctiore nexu dogmatico cum rebus christianis conjunxerunt. Non solum enim omnem idololatriam, gentilium oracula, varia magicarum artium genera  $^{1}$ ), haereses, Christianorum persecutiones, sed etiam spectacula et exquisitum mulierum cultum (Tertull.), et varii generis physica mala, ut sterilitatem, pestilentiam, luem pecuariam (Tertull., Orig., qui hanc ob causam daemones  $\delta\eta\mu lovs$  Dei appellavit), a diaboli ac daemonum efficacia repetebant. Contra Manichaeos, qui primitivum malum principium statuebant, sententia de satana et daemonibus tamquam angelis a Deo creatis et ab initio bonis, sua autem culpa lapsis defendebatur. Plerique primorum trium seculorum patres mythum libri Henochi de angelorum lapsu (§ 156) secuti sunt. Nonnulli ab angelis lapsis daemones distinxerunt (§ 156, not. 4). Plerique lapsum angelorum a

<sup>3)</sup> Cf. Kaehler: De accommodatione legitima a Jesu, quum diaboli mentionem faciebat, usurpata. Regiom. 1830.

<sup>1)</sup> Cujus opinionis semina in ils sparsa sunt, quae in S. S. de dae-moniacis miraculis referuntur. Cf. § 35 coll. Act. 13, 6, 10.

diaboli lapsu distinxerunt, quem alii in malevolentia, qua protoplastis hominibus felicitatem invidens ad peccandum eos induxisset, alii in superbia posuerunt, qua inflatus seditionem contra Deum movisset, ob quod scelus e coelo dejectus esset. Cujus sceleris socios multi angelos lapsos fecerunt. Quam opinionem e locis Jes. 14, 12 sqq. 2) Ezech. 28, inprimis v. 13 sqq. coll. Luc. 10, 18 allegorice explicatis probaverunt. Diaboli impetum precibus, jejuniis aliisque pietatis exercitiis, signo crucis et exorcismo propulsari nec quid-quam in Christianos sine suo ipsorum consensu valere docuerunt. - Liberaliores se praestiterunt Scholastici, qui daemones substantià suà corpora hominum ingredi negabant nec nisi incitamentum ad peccandum a daemoniaco principio repetebant 3). Eo vehementius superstitio aetate media in plebe christiana, potissimum inter Germanos, grassata est, apud quos cum cognatis septentrionalis mythologiae commentis coaluerat. Ita factum est, ut praeter lepidas quasdam et scurriles de diabolo narrationes 4) foedae et turpissimae opiniones de venereo diaboli cum mulieribus commercio et de pactis cum eo initis invalescerent, quae effecerunt, ut horribilis illa inquisitio in eos, qui commercii cum diabolo et artium diabolicarum suspecti essent, apud alias - gentes jam antehac usitata, a. 1484 per Innocentium VIII, rom. pontif., in Germaniam induceretur 5). Tantum aberat, ut instauratio sacrorum hos horrores arceret vel minueret, ut Lutherus pro fervido suo et poetico ingenio eximie iis delectaretur et sua auctoritate commenta nefanda confirmaret. Librorum symbolicorum doctrina non peculiari articulo, sed passim proposita, huc redit: Daemones sunt angeli sua culpa lapsi (F. C. p. 662). Diabolus peccati originalis auctor estitit ac Dei opus in Adamo miserabiliter corrupit (F. C. p. 648. Cat. maj. p. 494), ad errores et impias opiniones et omnia scelera compellit (Conf. aug. p. 18. art. 19. Apol.)

<sup>2)</sup> Ex quo loco, qui in vulgata interpret. ita redditur: "Quomodo cecidit de coelo lucifer", inde a sec. IV diabolo nomen Luciferi impositum est. Bonavent. Comp. II, 28: "Dictus est autem lucifer, quis prae ceteris luxit suaeque pulchritudiuis consideratio eum excoecavit."

<sup>3)</sup> Cf. Hase: Dogmat. p. 182.

<sup>4)</sup> Jac. Grimm: Deutsche Mythologie, p. 549 ss.

<sup>5)</sup> Notandus est codex in quaestionis usum conscriptus et sancius: Malleus maleficarum (Hexenhammer) primum 1489 Coloniae et posihac saepius editus, cujus auctores erant Jac. Sprenger et Henr.
Kraemers. Institor. — Cf. Hauber: Bibliotheca, acta et scriptus
magica. 3 Voll. Lemg. 1741. Horst: Dämonomagie, o. Gesch. del
Glaubens an Zauberet u. däm. Wunder etc. Frankf. 1818. 2 Bdc.
Ej. Zauberbibliothek. Mainz 1821 — 25. Soldan: Gesch. d. Ilexenprocesse. Stutig. u. Tüb. 1843.

p. 58. 220. F. C. p. 641), universam hierarchiam et omnes pontificios abusus produxit (Art. smalc. p. 315. 308 sq.) et extra Christum dominus noster et princeps est (F. C. p. 667). Hominibus omnia bona a Deo concessa invidet et contaminat, cujuslibet generis mala et calamitates iis infligit, variis modis eos interficit et pacta cum iis init 6). Sed Christianis in spiritu s. facultas facta est, qua eum devincant, quemadmodum Christus eum divicit (Apol. Conf. p. 85). Contra ejus insidias plurimum valent verbum Dei piaque ejus meditatio et preces (Cat. maj. p. 393. 428. 531 sq. 533). Cum pravis angelis aeternae damnationi obnoxius est 7) (Conf. aug. art. 17. Ap. Conf. p. 217. F. C. p. 662). Multo minor inter Reformatos daemonologiae vis et auctoritas fuit 8),

<sup>6)</sup> Cat. maj. p. 525: "Neque contentus est (diab.), rerum spiritualium procurationem foede conturbare, ut animas suis nugis deductas suo imperio subjiciat, verum manibus pedibusque obstat etiam, enixe studendo, ne qua in terris externarum rerum administratio aut civilis status, honeste et pacate institutus, diu consistat, unde tot passim lites, jurgia, caedes, motus, seditiones, tumultus ac bella concitat. Insuper tempestates et grandines emittit e nubibus aut contagione pecus inficit, aut corrupto coeli tractu aerem reddit pestilentem et tabificum. In summa, mambe discruciatur animo, unum aliquem vel bolum panis nos a Deo habere reliquum eoque pacate vesci. Et si in illius potestate esset constitutum nec post Deum oratio nostra obstaret, sane ne culmum quidem in agris servaremus; ino nec unius horulae usuram ad vivendum nobis concederet." p. 405: "Huc pertinent etiam illi, qui cum diabolo foedus ineunt, ut eos ampliter ditet, aut amicarum compotes faciat, aut pecus a contagione servet incolume, aut rem perditam restituat." p. 533: "Nam diabolus, quum — homicida sit, nunquam non nobis insidiose necem machinatur. — Inde fit, ut complures fracta cervice perimat, multos immissa insania rationis usu privet, nonnullos in undis submersos suffocet ac multos ad mortem voluntariam sibimet consciscendam compellat" etc. Omnino in catechismis Lutherus diaboli frequentissimam facit mentionem. Adde ej. Opp. XIII, p. 2250: — "Der Teufel hat Hellebarden, Bletkugeln u. Biüchsen, solche Spiesse u. Schwerter, damit er unt. uns scheusst, wirft u. sticht, wenn Gott es thm erlaubt. Darum zweifle nur Niemand, wo ein Feuer aufgeht, dass ein Dorf od. ein Haus subrennt, da stizt allewege ein Teufelein dabei, das blaset immer in das Feuer, dass es soll grösser werden."—IX, p. 471: "Die büsen Getster haben thr Wesen oben in der Luft, da schweben sie wie d. Wolken üb. uns, flattern u. fliegen allenthalben um uns her, wie d. Hummeln mit grossen, unzähligen Haufen, lassen steh auch oft sehen mit leibl. Gestalt, wie d. Flammen am Himmel daherz

<sup>7)</sup> Contraria Origenis sententia de diabolis ad meliorem frugem landem aliquando redituris jam sec. VI (a. 543. 553) publice danmata est.— Cf. Conf. belg. art. 12.

<sup>8)</sup> Cf. § 154. Calvinus in solum practicum doctrinae momentum

apud quos praedestinationis dogma diabolo nullam imperii sui semel divinitus constituti fines proferendi spem reliquit. Neque satis mature defuerunt strenui nefandae superstitionis adversarii, qui daemonum non quidem exsistentiam, sed efficaciam perniciosam in genus humanum vel vehementer addubitarent vel prorsus negarent, velut Jo. Wier (sec. XVI). Frid. de Spec 9), Jesuita († 1637), Cartesius, Malebranchius, Balth. Bekkerus 10) († 1698), usque dum Thomasius († 1728) auctoritate sua effecit, ut Fridericus Guilielmus I, Borussorum rex, cujus exemplum deinceps ceteri Germaniae principes et magistratus secuti sunt, quaestiones de sagis abrogaret. Postquam vero praeeuntibus B. Bekkero et Hugone Farmero, Anglo, Semlerus daemoniacos N. T. non a daemonibus obsessos, sed naturalibus morbis afflictos fuisse demonstraverat II), diaboli causa in dies magis desperari coepit neque nunc ab ipsis plerisque supranaturalistis nisi ad simpliciorem formam redacta defenditur. Rationalistae daemonologicas opiniones in N. T. commemoratas aut ad accommodationem a Jesu et apostolis factam revocarunt (Eckermann.), aut ne Jesum quidem ultra populi sui errores elatum fuisse censuerunt (Paulus, Strauss.), aut solum symbolicum notionis de diabolo usum commendarunt (Schleiermach. 12)). Qui diaboli exsistentiam philosophice probare visi sunt, aliam, quam quae publice

intentus erat. Inst. 1, 14, 13: "Quae de diabolis scriptura tradit, co fere tendunt omnia, ut solliciti simus ad praecavendas corum insidias et molitiones, tum iis armis nos instruamus, quae ad propulsandos potentissimos hostes satis firma sint et valida." 16: "Quid nostra refert vel plura vel in alium finem de diabolis scire?" Cf. Conf. scot. 3. 4. Cat. heid. 32. 34. 123. 127.

<sup>9)</sup> Cautio criminalis s. de processibus contra sagas etc. Rintel. 1631. Cf. V og t in (Tübing. kathol.) theol. Quartalschr. 1842. 2 H.

<sup>10)</sup> Betooverde Wereld. Leeward. 1690. Ed. auct. Amstel. 1693. Bezaub. Welt, übers. v. Schwager, m. Anmm. v. Semler. 3 Bde. Leipz. 1781. Cf. Hagenbach DG. III, p. 183 s.

<sup>11)</sup> Farmer: Versuch üb. d. däm. Leute. Aus d. Engl. — mil Vorrede v. Semler. Brem. 1776. Ej. Briefe üb. d. Dämonischen in d. Evv. m. Zusätzen v. Semler. Halle 1783. Semler: De damoniacis, quorum in evv. fit mentio. Hal. (1760) 1779. Ed. IV. Ej. Umständl. Untersuchung d. däm. Leute. H. 1762.

<sup>12)</sup> Christl. Glaube 1, p. 243: "Am freiesten u. auch unbedenklichsten ist d. dichterische Gebrauch, denn in d. Poeste ist d. Personification ganz an ihrer Stelle u. daher kann aus einem kräftigen Gebrauch dieser Vorstellung in frommen Gesinnungen an u. für sich nicht leicht ein Nachtheil zu besongen seyn. Es wäre daher nicht nur unzweckmässig, sondern möchte in mancher Hinsicht nicht leicht zu verantvoorten seyn, wenn jemand aus uns. christl. Liederschatz d. Vorstellung des Teufels verdrängen wollte."

recepta erat, notionem ejus nomini substituerunt <sup>13</sup>). Pauci luxuriantis ac temerariae phantasiae ludibriis abrepti ad antiquatam duemonomaniam rediverunt <sup>14</sup>).

## § 159. Censura.

Nonnulli, ut daemonum notionem sibi ipsi repugnare probarent, monuerunt, naturas mere spirituales, quippe sensuum illecebris non obnoxias, ad peccandum non incitari, aut a celsiore summae perfectionis cognitione, qualis in eius. modi naturis statuenda sit, altiorem ejusdem perfectionis amorem sejunctum cogitari non posse. Sed haec argumenta e perversis de peccati principio sententiis (§ 167) petita sunt. Si vero invisibilis rerum ordinis rationes nisi ex humanarum rerum similitudine aestimari nequeunt: neque praestantissimae ingenii dotes, neque excellentissima recti honestique cognitio a pravis facinoribus committendis tuentur, imo quo praestantioribus aliquis ingenii dotibus gaudet, eo deterior et major vitiositas esse potest, in quam per libertatis abusum incidit, co gravius crimen, cujus reus sit. Ita notio daemonum tamquam naturarum rationalium hominibus superiorum, sed sua culpa in gravissimam vitiositatem delapsorum a recta ratione non abhorret, dummodo ne eas ita omnis boni expertes cogitemus, ut ad meliorem frugem numquam reverti possint. Quo minus enim naturas intelligentes a Deo creatas, quales ecclesia eas sibi finxit, in omne tempus omni ex parte perversas et malignas atque in perpetuum infelices statuamus, potissimum duo impediunt, primum quod ita finis, quem Deus in creandis illis spectavit, qui non alius nisi hic esse potest, ut eae libertatis usu suam ad summum bonum ubique efficiendum partem conferrent, irritus factus esset, id quod cum sapientia et potentia Dei conciliari non potest; deinde quod idea moralis rerum ordinis nobis insita vehementissime flagitat, ut peccatum sensim aliquando funditus exstinctum iri omnesque rationales naturae cum creato-

<sup>13)</sup> Notionem de peccati principio et vi vel de summae vitiositatis archetypo, quale in personali aliqua natura expressum saltem cogitari possit. Cf. Kant: Relig. tnnerh. d. Grenzen d. bloss. Vernunft, p. 61 ss. Erhard: Apologie d. Teufels, in Fichte u. Niethammer: Philos. Journal. 2 Heft 1795. — Quae Daubius de malo quodam principio per semet ipsum orto, omnium physicorum atque ethicorum matorum fonte, in libro: Judas Ischartot oder das Böse im Verhältniss zum Guten. (Heidelb. 1816 — 18. 3 Fascc.) non sine aliqua manichaeismi specie disputavit, posthac ipse improbavit in System der christl. Dogmatik 1, p. 357 s.

<sup>14)</sup> Velut Eschenmayer, Just. Kerner; cf. Wegscheider p. 897.

ris voluntate optime concenturas esse (1 Cor. 15, 24 ss.) pie speremus. Quam ob causam ecclesiastica diaboli notio non solum non in suspenso relinquenda, sed neganda et perneganda est. Deinde ne tam distincte quidem, quam ab ecclesia factum est, inter bonos malosque angelos discernere licet, sed quemadmodum homines innumeris honestatis et vitiositatis gradibus inter se differunt, nec nisi universe et vage inter bonos malosque homines distinguitur, prouti in singulis bonum malumve praevalere videtur, ita similis gradatio inter angelos statuenda est. Verum etsi nihil nos cogat, daemonum eo quo diximus sensu exsistentiam negare, nulla tamen ratio patet, quae nos efficaciam eorum in terrestrem rerum ordinem et genus humanum credere iubeat. Ut enim praetermittamus, quam nefanda damna opinio de eiusmodi illorum efficacitate publicis et privatis rebus attulerit, quot quantisque sollicitudinibus et fraudibus occasiones praebuerit, accuratior naturae scrutatio propiores physicorum malorum causas monstravit, neque ad explicandam moralis mali originem notio diaboli quidquam juvat (§ 167). Temerarium autem et inane eorum dictamen est, qui vociferanțur, reprobatà personalis diaboli notione nullum personalis servatoris efficaciae locum relingui 1). Nam peccatum, etiamsi non a diabolo repetitur, miserrimam suam vim obtinet, cui subsidiis a Christo suppeditatis efficacissime occur-Diaboli notione duntaxat tamquam imagine ad mali vim et potestatem, qua ad peccandum inducimur, adumbrandam in arte poetica et rhetorica (§ 158, n. 12), non item in artibus effectivis (bildende Künste) uti licet, quia, quo quis intentior est ad mali vim et naturam externo quodam simulacro accurate effingendam et quasi ob oculos ponendam, eo magis pulchri sensum laedit. Idem peccandi principium, quod imagine diaboli significatur, quatenus christianae causae adversatur, non inepte antichristi nomine (§ 157) per prosopopoeiam personae forma induitur. — In iis coetibus, in quibus etiamnunc daemonologica superstitio tristissimam vim exercet, publico doctori magna cum cautione versandum est, ne errores imprudenter impugnando religioni et virtuti plus detrimenti afferat quam emolumenti, propterea quod rudiores homines, quibus error quasi cum lacte materno innutritus et longo vitae usu assuefactus est, abjicienda diaboli hypostatici notione facillime etiam fidem Deo et Christo

<sup>1)</sup> Quorum cum vocibus concinit Straussius, scilicet ut necessitatem fidei Christo habendae impugnet; Glaubensl. II, p. 15: "Die ganze Idee des Messtas u. seines Reichs ist ohne d. Gegenstück eines Dämonenreichs gleichfalls mit einem persönl. Oberhaupte so wenig möglich, als der Nordpol eines Magnets ohne d. Südpol."

habendam abjiciunt et exstincto diaboli horrore peccati horrorem exstinguunt. Multo tutius et consultius est, primum omnem operam in eo collocare, ut errores illi perniciosa sua vi priventur, dum demonstratur, quot et quanta subsidia ad vincendum diabolum per Christum suppeditata sint, nec quemquam nisi suà ipsius culpà illius tentationibus et lenocinius succumbere (§ 157) 2). Deinde omnia ea christianae disciplinae decreta, quae aegre cum doctrina de diabolo conciliari possunt, ut de sapientissima, sanctissima, benignissima Dei providentia, de summa peccati causa in unius cujusvis pectore quaerenda, ea qua quis potest vi premenda et inculcanda sunt.

### THEOLOGIAE DOGMATICAE

### PARS SECUNDA.

### Doctrina de homine

s. anthropologia.

0 berth ür (theol. rom.): Bibl. Anthropologie. Münst. u. Leipz. 1807 - 10. 4 Bde.

#### Introductio.

# § 160. Anthropologiae theologicae notio.

Anthropologia sacra s. theologica est docta et subtilis expositio eorum, quae de natura humana, si ratio respicitur, quae ei cum Deo sit, scitu credituque necessaria sunt.

# § 161. De hominis notione et naturas humanas partibus.

Carus: Psychologie d. Hebräer. Leipz. 1809. — Stirm: Anthropexeget. Untersuchungen, in (Tübing.) Zeitschr. f. Theol. 1834. 3 H. p. 1—96. J. T. Beck: Umriss d. bibl. Seelenlehre. Stuttg. 1843. (Schumann:) Mel. rediv. p. 244 sqq.

Homo est natura corpore organico et anima rationali constans s. animal rationale. Omnia enim, quae sumus et

<sup>2) &</sup>quot;Narrationes autem, quas evv. de daemoniacis per Christum sanatis continent, in institutione populari referantur — — maxime ad Jesu humanitatem, qui auxilium miseris ferendum pro uniuscujusque captu ac desiderio sapienter moderatus est." Wgsch. p. 399.

agimus, ejusmodi sunt, ut ad has duas naturae nostrae nartes, corpus et animum, redeant. Quae distinctio unthropoloaici dualismi nomine insignita opponitur monismo s. malerialismo, quo animus nihil a corpore differre, sed variarum eius partium et virium concentu contineri dicitur. Corporis et animi distinctio s. dichotomia anthropologica toti veteri testam. subest, ubi, quod rem attinet, min et was nihil inter se different. In nonnullis quidem N. T. locis trichotomia. sine dubio e platonica disciplina per alexandrinos Judaeos 1), in popularem sentiendi rationem illata, deprehenditur, qua tres humanae naturae partes distinguuntur,  $\sigma \tilde{\omega} \mu \alpha$  ( $\sigma \acute{\alpha} \rho \xi$ , cf. § 167), ψυχή, anima s. animalis vis tamquam sensualium affectionum ac desideriorum principium, et πνευμα (νοῦς 2)), spiritus sive animus, rationalis et immortalis pars, intelligendi et volendi principium, quo invisibilis rerum ordinis socii sumus, in quam naturae nostrae partem spiritus s. efficaciam suam exercet; 1 Thess. 5, 23 (coll. Phil. 1, 27), Hebr. 4, 12. coll. 1 Cor. 2, 14. (cf. p. 62, not. 3) 15, 44. 46. Jud. 19. Jac. 3, 15. Plerumque vero N. T. scriptores dichotomiam ita sequuntur, ut etiam τῆς ψυχῆς voce eodem sensu ac τοῦ πνεύματος nomine (Luc. 23, 46. Act. 7, 59) de rationali et inmortali hominis parte (Matth. 10, 28. Hebr. 6, 9. 13, 17. 1 Petr. 2, 11. 25. Jac. 1, 21. 5, 20) utantur 3). Postquam trichotomia plerisque antiquioribus potissimum graecae ecclesiae patribus probata erat, a sec. IV dichotomia praevalere coepit 4) et in utriusque evangelici coetus symbolis recepta est (Cat. min. art. 1. F. C. p. 573. Conf. helv. 7), nec nisi paucioribus, ut Val. Weigelio, Jac. Böhmio plurimisque theosophis, Olshausenio, J. T. Beckio, trichotomia placuit. — Quaestionem de nexu, qui corpori cum animo est, scriptores ss. fere nihil tangunt, nec nisi pentateuchi auctores mancam experientiam secuti animae et vitae sedem in sanquine cernunt; 1 Mos. 9, 4, 5 Mos.

<sup>1)</sup> Plato distinxit immortalem animam, το λογιστικόν s. το θείος, το αθάνατον της ψυχης, et mortalem, cujus facultates essent ο θυμός s. το θυμοειδές, principium fortitudinis et irae, atque το έπιθυμητικός, desideriorum sensualium vis. Quam distinctionem etiam Philo recepit, etsi interdum simplicius discrimen sequeretur inter πυεύμα (ψυχην της ψυχης, νοῦν, ψυχην λογικήν) atque ψυχην (ψυχην αλοθητικήν, σαρκικήν). Cf. Gfrörer: Philo u. d. alex. Theosophie 1, p. 382 ss.

<sup>2)</sup> Nonnunquam vovs prorsus idem significat ac apud nos ratio strictiore sensu dicta (p. 14), tum theoretica (Rom. 1, 19. Hebr. 11, 3. Sap. 13, 4), tum practica (Rom. 7, 23. 25).

<sup>5) (</sup>Olshausen) De nat. hum. trichotomia in N. T. Reg. 1825.

<sup>4)</sup> Scholastici tres potentias animae distinxerunt: animam vegelabilem, sensibilem et rationalem.

12,23.3 Mos. 3, 17.7,26.17, 10. Unde intelligitur, cur cor (2),  $\alpha\alpha\rho\delta(\alpha)$ , in quo sanguinis circulatio centrum habet, in ss. litteris, ut omnino apud veteres scriptores, pro totius physicae et spiritualis vitae, neque igitur ut apud nos pro voluntatis et affectionum, sed etiam cognitionis sede (velut Rom. 1, 21. Eph. 1, 18) accipiatur. Quaestio de nexu corporis et animi est quidem magis philosophica et physiologica, quam theologica, sed modus, quo ea solvitur, religionem quoque tangit, si de animorum immortalitate quaeritur, quare aptius in eschatologia disputabitur.

## § 162. De hominis dignitate et supremo fine.

Spalding: Von d. Bestlmmung des Menschen. Letpz. (748) 1794.
13 Aufl. — J. G. Gruber: Ueb. d. Best. d. M. Zür. u. Letpz. 1800.
2 Bde. — Fichte: Die Best. d. M. Berl. 1800. — C. II. Heydenteich: Betrachtt. üb. d. Würde des Mensch. im Geiste der kant. Relig. - u. Stttenlehre. Herausg. v. J. G. Gruber. Letpz. 1802. — Taschirner: De dignitate hom. per rel. christ. adserta et declarata. la ej. Opuscc. ed. Winzer. Lips. 1829. N. 2.

Praestantissimis dotibus, quibus homines a Deo instructi ceteris terrestribus naturis antecellunt, atque supremo fine, ad quem persequendum creati sunt, continetur peculiaris corum dignitas. E totius naturae nostrae contemplatione facile intelligimus, illum finem non posse alium esse, nisi ut virium et facultatum nostrarum aequali cultura et legitimo usu nostram partem ad moralem rerum ordinem constituendum conferamus (p. 15) eoque modo veri cives regni divini reddamur. Ad quem finem assequendum quo propius accedimus, eo major erit nostra Dei similitudo, eo arctior ejus communio, eo amplior beatitas. Quo utroque bono vera salus nostra absolvitur. Proinde etiam dici potest, supremum finem, ad quem nobis contendendum sit, esse Dei similitudinem et communionem indeque oriundam beatitatem. Tristissimum vero dignitatis nostrae obtinendae impedimentum, quo a fine divinitus nobis proposito aberramus, peccatum est. Quae notiones de dignitate nostra ejusque impedimento in peccatis conspicuo iis involvuntur, quae in ecclesiasticae theologiae systemate docentur de discrimine inter statum integritatis, in quo primigeni homines fuerint, antequam peccaverint, et statum corruptionis s. peccati, qui primigenorum lapsum secutus sit et in quo omnes homines versentur, antequam per Christum renati sint \*).

<sup>\*)</sup> Veteres evangelici theologi quinque status distinguunt: 1) st. integritatis; 2) st. corruptionis; 3) st. gratiae s. quem fideles bac in vita per Christum consequantur; 4) st. gloriae, quo electi post diem ju-

#### Sectio 1.

#### Be statu integritatis.

## § 163. De generis humani origine.

In jehovistico, quod dicitur, Geneseos documento 2, 7. 21 sqq. 3, 20 generis humani primordia disertissime ab uno conjugum pari per Deum creato repetuntur 1). Eandemque de duobus primigenis hominibus sententiam prioris quoque documenti auctorem 1, 26 sq. amplecti, inde patet, quod in sola narranda hominum creatione marem et feminam distinguit. Omnium minime eum de variis hominum gentibus nativa indole diversis primum a Deo creatis cogitasse, eo probatur, quod vocem למינהד, in narrandis ceterarum naturarum primordiis (v. 11. 12. 21. 24 sq.) frequentatam, v. 26 sq. omittit 2). Geneseos narrationes in apocryphis demum et N. T. libris aperte respiciuntur, Tob. 8, 6. Sap. 7, 1. 10, 1. Sir. 17, 1 sqq. 49, 16. Matth. 19, 4. 1 Cor. 11, 9. Rom. 5, 12 sqq. Act. 17, 26. 1 Tim. 2, 13. Quemadmodum scripturae sauctoritas tulit, sententia de omnibus hominibus ab Adamo

dicii gavisuri sint; 5) st. ignominiae s. damnationis, in quem impii transferendi sint. Sextum statum, quem Scholastici et Pontificii addunt, hominis in puris naturalibus constituti (cf. § 165), Nostri rejecerunt.

<sup>1) &</sup>quot;Primi hominis nomen מר Gen. 2, 7 ss. proprie quidem est nomen appellativum et propterea articulo instructum (מר פוֹ פּאַר פֿלַנְּסְיִישׁ, quoniam unicus erat in suo genere): attamen nominis proprii naturam quodammodo accipit, ut מוֹ מער מוֹ מְשׁלֵי אַ מְשׁלֵי אָ עוֹפָן. Adam et sic al. Ipse Adamus etiam hoc nomen retinet, sed uxer ejus primum מּשְׁלֵי מִשְׁלֵּי אַ מְשׁלֵּי בְּשְׁלֵי בְּשְׁלֵי אַ מְשְׁלֵי בְּשְׁלֵי אַ מְשְׁלֵי בְּשְׁלֵי בְּשְׁלֵי בְּשְׁלִי בְּשְׁלֵי בְּשְׁלֵי בְּשְׁלֵי בְּשְׁלֵי בְּשְׁלֵי בְּשְׁלֵי בְּשְׁלִי בְּשְׁלֵי בְּשְׁלֵי בְּשְׁלֵי בְּשְׁלֵי בְּשְׁלֵי בְּשְׁלֵי בְּשְׁלְּבְּי בְּשְׁלְּבְּי בְּשְׁלְּבְּי בְּשְׁלְּבְּי בְּשְׁלְּבְּי בְּשְׁלְּבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְי בְּשְׁבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְּי בְּשְׁלְבְי בְּשְׁלְבִי בְּשְׁבְּי בְּשְׁבְּי בְּיִי בְּשְׁלְבְי בְּיִי בְּשְׁלְבִי בְּיִי בְּשְׁלְבִי בְּשְׁבְּי בְּשְׁבְּי בְּשְׁבְּיִי בְּשְׁבְּי בְּשְׁבְּי בְּשְׁבְּי בְּיִי בְּשְׁבְי בְּי בְּיִי בְּשְׁבְּי בְּיִי בְּשְׁבְּי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּשְׁבְּי בְּיִי בְיּי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִיבְיוּבְיבְיבְיבְייִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי

<sup>2)</sup> Ita refellitur Brunsii opinio, qui a. 1790 (in Paulus: Neues Repert. f. bibl. u. morgenl. Lit. 2 Bd. 197 ss.) vocabula א פּרָרָר. f. bibl. u. morgenl. Lit. 2 Bd. 197 ss.) vocabula א פּרָרָר. f. bibl. u. morgenl. Lit. 2 Bd. 197 ss.) vocabula א פּרָרָר. f. bibl. u. morgenl. Lit. 2 Bd. 197 ss.) vocabula א פּרָרָר. f. bibl. st. ocilectivo sensu intellexit de pluribus holinibus masculini et feminini sexus. Contra quem cf. Justi in Paulus Memorabilien 5 St. — C. A. Dietrich: E codice sacro non posse certo cognosci, quot homines Deus initio procreaverit, in Kaeuffer: Bibl. Studd. 1843. p. 101 ss., qui in ss. litteris genus nostrum a duobus parentibus repeti non diffitetur, sed biblicam sententiam salva religione christiana reprobari posse docere studet. — Praeterea notandus est Isaac. la Peyrere, qui (in lib. Praeadamitae. Amst. 1655) e verbis ασρι γὰρ νόμου Rom. 5, 13 ad praeceptum 1 Mos. 2, 16 s. commemoratum perperam relatis conjecit, primum Geneseos caput de hominibus ante Adanum creatis, secundum autem de posteriore Adami et Evae, israeliticae gentis parentum, creatione intelligendum esse. Cf. Mares i us: Refutatio fabulae praeadamiticae. Gron. 1656.

et Eva stirpem ducentibus semper in ecclesia valuit et doctrinae de peccato originali fundamentum praebuit. - Ex iis, quae de Deo omnium rerum creatore credenda sunt (§ 139), sponte sequitor, ut ad eandem creatoris potestatem et efficaciam etiam humani generis origo revocanda sit. Qua cum pia et sancta persuasione eorum conjecturae haud difficile conciliantur, qui generis nostri primordia physice enucleare studuerunt, dummodo in illa, qua primi homines progeniti esse dicuntur, naturae operatione ipsam Dei creatoris voluntatem et vim efficacem fulsse concedatur. Tametsi inter physicas ea de re conjecturas hucusque nulla fuit, qua, qualis eventus fuerit, imaginationi facilius informaretur, quam ex ea notione, qua protoplasti solo divinae omnipotentiae nutu producti pie creduntur 3). Neque ea quaestione, de qua multa in utramque partem disputari possunt, utrum a duobus parentibus per totum terrarum orbem genus humanum diffusum sit, an alii aliis in oris primi homines exstiterint, verae pietatis commoda ullo modo tanguntur 4); quae auidem quaestio non ad religionem et theologiam, sed ad eam scientiae humanae partem spectat, quae historia naturae vocatur. Solum iis, qui severiores inspirationis et peccati originalis notiones mordicus tenent, perinde esse nequit, quid ad illam quaestionem respondeatur. — Origo animorum in S. S. simplici pietatis sensu ad Dei vim creatricem refertur (Jes. 57, 16. Job. 27, 3. Cohel. 12, 7. Act. 17, 5); de modo creationis, excepto mythico loco 1 Mos. 2, 7, nihil docetur. Nomen halitus divini de animo usurpatum (Job. 27, 3. 32, 8. coll. 1 Mos. 2, 7) neutiquam emanatismo patrocinatur, sed divinae nostrae cognationi significandae inservit.

<sup>8)</sup> Notne sunt veterum de autochthonibus fabulae, quibus homines velut fungi e terra prognati dicebantur. Nuper Straussius (I, p. 680 ss.), Schellingium, Okenium aliosque, qui de rerum natura philosophati sunt, secutus conjecit, telluri recens formatae vim inhabitavisse nunc quidem illi senescenti dudum effoetam, qua e luto calido per generattonem aegutocam innumeros homines produxerit eodem modo, quo etiamnunc minutissima insecta e calido luto ac taeniae in humani corporis visceribus nascantur. Similia jam Epicurei commenti sunt (Lucret. II, 824 s. 1150 ss.), a patribus ecclesiaticis acriter castigati; cf. Lactant. II, 11. VII, 4.— Non serio animo, sed jocoso ingenii lusu God. Herm anus, summus philol., in comm.: "Evam ante Adamum creatam esse", in Illgen: Zettschr. f. d. hist. Theol. 1840, 1, p. 61 ss., primum hominem, et quidem feminam, a simia partu editum esse, probare tentavit.

<sup>4)</sup> Notiones enim de fraterni omnium hominum amoris officio, de eadem omnium dignitate eodenque supremo omnium fine, quas narratione de omnibus ab uno conjugam pari genus ducentibus egregie firmari decent, jam nativa lege animis altius insitae sunt, quam quae fundamento rei in facto positae, ceteroquin tot dubitationibus obnoxiae, egeant.

Solo in apocrypho Sap. libro 8, 19 sq. platonica opinio de animorum praeexsistentia profertur. In ecclesia autem tres de animorum origine sententiae frequentatae erant: 1) Pracexsistentianismus platonicus 5), Clementi Alex., Origeni. Synesio et Prudentio probatus, sec. VI damnatus, quo docetur, in ipso omnium rerum principio omnes animos a Deo simul creatos esse et posthac cum corporibus, ubi fierent, conjungi. 2) Creatianismus, quem qui tenent, plerique ecclesiae patres, Scholastici, Melanchthon, formulae concordiae auctores (p. 573. 639. 646), Calixtus, Musaeus, plerique pontificii et reformati theologi, quotidie a Deo animos creari singulosque singulis corporibus infundi docent. 3) Traducianismus, quo animos una cum corporibus generando a parentibus per traducem ad filios propagari contenditur. Quam opinionem Tertulliano praecunte 6) amplexí sunt plerique lutherani theologi, qui sec. XVII floruerunt, scilicet ut ita dogma de peccato originali stabilirent, inter recentiores Doederlinus, de Wettius et Bretschneiderus, qui quidem ad arctissimam corporis et animi unionem pariter atque ad experientiam provocant, quae genitorum ingenia ad filios transmitti doceat. Inter quas conjecturas a verisimili longissime abhorret praeexsistentianismus; experientia, quam traduciani urgent, non usquequaque sibi constat. Quum res cognitionis humanae cancellos longissime excedat, tutissimam viam ii ingrediuntur, qui solam pietatis legem sequentur, qua ut omnem exsistentiam nostram, ita animi quoque originem creatoris beneficio tribuere jubemur, de modo originis non curiose quaerimus.

# § 164. Imaginis divinae notio biblica.

Ex Genesis narratione (1, 26 sq. 5, 1. 9, 6) Deus homines ad suam ipsius imaginem (בַּצֶּלֶם וְכִרְמוּת אֱלֹהִים, LXX: κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν Θεοῦ) creavit, quam imaginem mythi auctor in corporis humani forma \*) (§ 112) repo

<sup>5)</sup> Platonicus praeexsist., quo animi, antequam cum corporibus conjungerentur, in coelestibus regionibus commorati et summas ac divins omnium rerum imagines intuiti esse dicuntur, a rabbinico distinguendu est, quo animis praeexsistentibus domicilium, 533 dictum, in orco assignatur.

<sup>6)</sup> Augustinus inter traducianismum et creatianismum dubius hae sit. Cf. Strauss II, p. 46 s.

<sup>\*)</sup> Quod recte docent Herder., Rosenmüll., Gabler., Schott., (in praestantissima commentat., qua notio cognationis Dei hominumque in lib. Genes: expressa indagatur. Jen. 1812. rec. in ej. Opuscc. T. ll. N. 7), Bretschneid. (Grundlage des ev. Pietismus p. 6 ss.) ali.

nere videtur, non autem, quod vulgo nunc censetur, in facultate imperii in ceteras terrestres naturas, quam facultatem diserte e benedictionis divinae beneficio (v. 28) repetit. Hebraei demum posteriores et Judaei hominum cum Deo cognationem et similitudinem illo in imperio sive quod ad idem recurrit, in ratione et libero arbitrio, quarum facultatum ope illud imperium exercetur, sitam esse docuerunt (Ps. 8, 6 ss. Sir. 17, 3. coll. Sap. 9, 2 sq.). Libri Sapientiae auctor, dum utramque Genesis de rerum primordiis narrationem confundit, imaginem Dei in beata animorum immortalitate post exitum e vita terrestri speranda, a Deo primum omnibus destinata, ponit, quo beneficio pii et probi etiam-nunc gavisuri sint, impii autem per diaboli invidiam priventur (1, 13. 2, 23 s. 3, 1 s.). In N. T. homines generis divini esse (Act. 17, 28 s.) et ad Dei similitudinem facti (Jac. 3,9) ceteris terrestribus rebus longissime antecellere (Matth. 6. 25 ss. 10, 29 ss. 12, 12) dicuntur, iisque hunc finem propositum esse docetur, ut majorem in dies ethicam Dei similitudinem sectentur (Matth. 5, 48. Eph. 5, 1. 1 Petr. 1, 16) adeoque ipsius naturae divinae participes reddantur (2 Petr. 1, 4). Paulus apost, tropica imaginis divinae locutione utitur ad significandam tum eam animi praestantiam viris ingenitam, qua ad imperium in mulieres exercendum apti sint (1 Cor. 11, 7), tum pietatem et vitae sanctimoniam, qua Deo probentur, Christianorum studio propositam et spiritus s. auxilio anquirendam (Col. 3, 10. Eph. 4, 22—24). Qualis protoplastorum moralis conditio fuerit ante lapsum, Paulus apost. nusquam quidem diserte docet, sed e loco Rom. 7, 8 ss. conjicere licet, innocentiam eum illis vindicasse. Doctrina de imagine Dei lapsu adamitico vel ex parte vel prorsus perdita in ss. litteris frustra quaeritur.

# § 165. Ecclesiasticae notionis historia.

Jo. Godof. Koerner: Diss. hist.-theol. de imagine divina. Viteb.
 1768. (Staudenmaier:) Lehre v. göttl. Ebenbilde. In (Tübing. kath.) Theol. Quartalschrift. 1830. p. 1 ss.

Notiones de imagine divina, ad quam homines creati

Contra Schottum disputavit Chr. Frid. Fritzsche: Observv. ad Genes. loca, in quibus de imagine divina sermo est. Lips. 1825. — Neque illa notio antiquissima de divina imagine in corpore quaerenda bono sensu destituta est, siquidem animi praestantia in corporis forma, qua ceteris animantibus antecellimus, resplendet. — Quod in reliquis canontects V. T. scriptis nomen imaginis divinae non usurpatur, id ex reverentia mosaici praecepti de invisibilis Dei natura in externo simulacro non effingenda explicandum videtur. Israelitae ad phrasis usum inde ab eo demum tempore, quo nulla illius amplius apud plebem maia interpretatio metuenda erat, rediisse videntur.

essent, antiquissima ecclesiae aetate admodum variae erant neque semper accuratius definitae. Satis mature inter eiκόνα et δμοιότητα et a Latinis inter imaginem et similitudinem ita distinguebatur, ut illud ad corpus, hoc ad animum referretur 1). Sed notio imaginis divinae in corpore quaerendae jam ab alex. patribus, Clemente et Origene, vehementer vituperata, a sec. IV initio, quo ab Audaco. asceta mesopotamio, sensu nimis anthropomorphistico concepta est, omnibus improbari coepit. Ipsi illi alexandrini patres εἰκόνα de nativa hominum praestantia, δμοιότητα de religiosae vitae perfectione desiderio et studio hominum proposita intellexerunt, quae distinctio etiam Joanni Damasceno aliisque posterioribus graecae ecclesiae doctoribus placuit. A plerisque patribus imago Dei in ratione et libertate et in imperio in ceteres res terrestres exercendo cernebatur neque ejus praestantia ante Augustinum nisi eatenus imminuta putabatur, quatenus a nonnullis corporis quoque immortalitas ad eam referebatur. Augustinus vero, qui hanc imaginem in perfecta animi sanctitate corporisque immortalitate posuit, qua protoplasti ante lapsum gavisi essent non potuit non eam primo peccato perditam censere 2). Quum autem praestantissimas dotes, quibus homines ipsum post lapsum cetera animantia superant, dissiteri non posset, alibi imaginem Dei tantummodo deformatam declarat 3). -Inter Scholasticos haec theoria exstitit, quae communem inter romanos Catholicos plausum tulit, licet in publicis eorum formulis non accuratius finita ): Primos

<sup>1)</sup> Clem. Homil. X, 6: Οξτινες ξχετε αὐτοῦ ἐν μὲν τῷ σώματι τὴν εἰκόνα, ὁμοίως τε ἔχετε ἐν τῷ νῷ τῆς γνώμης τὴν ὁμοιότητα. Ex I ren. (V, 6, 1) sententia homo sine spiritu "imperfectus erit, imaginem quidem habens in plasmate, similitudinem vero non assumens per spiritum."

<sup>2)</sup> De Genesi ad lit. VII, 27: "Dicit apost., exspoliantes vos veterem hominem cum actibus suis induite novum, qui renovatur in agnitionem Dei secundum imaginem ejus, qui creavit eum. Hanc imaginem in spiritu mentis impressam perdidit Adam per peccatum, quam recipimus per gratiam."

<sup>3)</sup> De Genesi ad lit. VI, 12: "Hoc excellit in homine, quia Deus ad imaginem suam hominem fecit, propter hoc, quod dedit illi mentem intellectualem, qua praestat pecoribus." Retractt. 2, 21: "Quod dizi, Adam imaginem Del, secundum quam factus est, perdidisse peccato, non sic accipiendum est, tamquam in eo nulla remanserit, sed quod tam deformis, ut reformatione opus haberet." Adde de trinit. XIV. 8.

<sup>4)</sup> Conc. trid. Sess. 5, c. 1: ,,— primum hominem — sanctitatem et justitiam, in qua constitutus fuerat, amisisse." Cat. rom. I, 2. 19: "Postremo Deus ex limo terrae hominem sic corpore effectum et constitutum effinxit, at non quidem naturae ipsius vi, sed divino beneficio immortalis esset et impassibilis. Quod autem ad animam pertinet, eam ad

homines in puris naturalibus a Deo creatos fuisse, h. e. sensuali et rationali natura s. facultate et bene et male agendi praeditos, atque imaginem Dei iis concessam fuisse tanquam gratiae donum supranaturale et superadditum, non concreatum, cuius partes fuissent justitia originalis, s. perfecta sanctimonia, et corporis immortalitas, h. e. non moriendi possibilitas, quo imaginis divinae dono "velut aureo quodam fraeno inferior humanae naturae pars superiori et pars superior Deo facile subjecta contineretur" (Bellarmin.). Praeterea romani theologi antiquum discrimen inter imaginem Dei tauquam nativam indolem, et similitudinem, consummatam indolis culturam, retinuerunt, orthodoxi Protestantes. qui in his vocibus synonyma cernunt, rejecerunt. — Quum ex Catholicorum theorià imaginis divinae jactura humanam naturam non admodum tangere, corruptio autem moralis adamitico lapsu facta ultra modum extenuari neque redemtioni per Christum efficiendae locus relinqui videretur: Lutherus imaginem, quam protoplasti lapsu perdidissent, naturalem fuisse docuit 5). In Lutheranorum libris symbolicis ad hanc imaginem s. "justitiam originalem" refertur non solum "aequale temperamentum qualitatum corporis," h. e. integra corporis sanitas, purus sanguis et incorruptae vires, sed etiam talis, qualis esse debet, cum Deo ethica et religiosa necessitudo, vel certe facultas hominis, suis viribus Deum cognoscendi et diligendi. Concreatam eam fuisse docetur 6). Cum quibus decretis symbola reformatae eccle-

imaginem et similitudinem suam formavit liberumque ei arbitrium tribuit, omnes praeterea motus animi atque appetitiones ita in eo temperavit, ut rationis imperio numquam non parerent. Tum originalis justitiae admirabile donum addidit ac deinde ceteris animantibus praeesse voluit."

<sup>5)</sup> In Genesin c. 3: "Vide quid sequatur ex illa sententia, si statuas, justitiam originalem non fuisse naturae, sed donum quoddam superfluum additum. Annon, sicut ponis, justitiam non fuisse de essentia hominis, ita etiam sequitur, peccatum, quod successit, non esse de essentia hominis? Annon igitur frustra est mittere redemtorem Christum, quum justitia originalis, tanquam res aliena, a natura nostra sublata est et integra naturalia manent? — Quare statuimus, justitiam non esse quoddam donum, quod ab extra accederet separatumque a natura hominis, sed fuisse vere naturalem, ut natura Adae esset diligere Deum, credere Deo, cognoscere Deum."

<sup>6)</sup> Apol. Conf. p. 53 s.: "Justitia originalis habitura erat non solum aequale temperamentum qualitatum corporis, sed etiam haec dona, notitiam Dei certiorem, timorem Dei, fiduciam Dei aut certe rectitudinem et vim ista faciendi. Idque testatur scriptura, quum inquit, hominem ad limaginem et similitudinem Dei conditum esse. Quod quid est aliud, nisi in homine hanc sapientiam et justitiam effigiatam esse, quae Deum apprehenderet et in qua reluceret Deus, h. c. homini dona esse data notitiam Dei, timorem Dei, fiduciam erga Deum et similia?— p. 52: "Pro-

siae prorsus conveniunt nec nisi aequale temperamentum qualitatum corporis omittunt 7). Praeterea in Conf. scot. art. 2. inter imaginis divinae partes dominium naturae diserte commemoratur omnisque imperfectio recens creatis abiudicatur. Denique quum ex utriusque evangelicae ecclesiae publicis decretis mors physica tanquam poena peccati ab Adamo commissi generi nostro infligeretur, etiam corporum immortalitas implicite ad illam imaginem refertur. - Posteriores theologi evangelici omnem proprietatum complexum, in quibus convenientia quaedam hominis cum Deo cernitur. universe imaginem divinam appellarunt, quia Deus ad suae ipsius naturae exemplar hominem creasset. Quam imaginem duplicem esse docuerunt: im. proprie (specialiter, stricte) et im. improprie (generaliter, abusive, late) dictam. Imaginem improprie dictam (1 Mos. 9, 6. Jac. 3, 9) in praestantia, qua homines etiamnunc gaudent, potissimum intellectu et libero arbitrio ad civiles res spectante, sitam dixerunt, quae imago exstingui non potuisset, nisi ipsa natura humana exstinguenda esset. Imaginem vero proprie dictam virtutibus comprehensam esse, quae protoplastis ante lapsum propriae fuissent (Eph. 4, 24. Coloss. 3, 10). Cujus imaginis partes principales, quarum complexum justitiam originalem nominaverunt, has fuisse: 1) Sapientiam, sive tantam divinarum rerum scientiam, quantae finita natura capax est, tantamque humanarum ac naturalium rerum cognitionem, quanta e recta Dei cognitione necessario nasceretur; utramque incrementa per revelationem et experientiam capienda admisisse 8). 2) Sanctitatem, h e. voluntatis s. appetitus rationalis conformitatem cum Dei voluntate. 3) Integritatem appetitus sensitivi, i. e. pulcerrimam omnium affectuum harmoniam cum recta ratione. Partes minus principales, e principalibus prodeuntes, dixerunt: 1) immortalitatem corporis s. possibilitatem non moriendi; 2) immunitatem a calamitatibus vitae terrestris; 3) imperium naturae sublunaris multo amplius et perfectius, quam quo nunc gaudemus, neque cum ullo periculo vel damno a brutorum pertinacia metuendo conjunctum. Imaginem proprie dictam praeceperunt fuisse 1) concreatam

priis viribus diligere Deum super omnia, facere praecepta Dei, quid aliud est, quam habere justitiam originis?"— F. C. p. 640: (Peccatum orig.), est privatio concreatae in paradiso justitiae originalis s. imaginis Dei, ad quam homo initio in veritate, sanctitate atque justitia creatus fuerat."

<sup>7)</sup> Conf. helv. II, 8. belg. 14. scot. 2. Can. dordr. 3, 1. Cat. heidelb. 6. Form. cons. helv. 7.

<sup>8)</sup> Ita Quenstedt II, 28 diserte docet, Adamum ignorasse "arcana Dei decreta, futura contingentia, cordium cogitationes, cujuslibet speciei individuorum, angelorum numerum."

et naturalem. contra catholicam doctrinam de dono superaddito; 2) propagabilem, quia protoplasti, si non peccassent, ad posteros eam traducturi fuissent; 3) accidentalem, h. e. non necessariam hominis virtutem fuisse 9), contra Flacium. qui cam ante lapsum hominis substantiam fuisse docuerat 10). - Inter lutheranos theologos romanam de imagine divina theoriam (p. 320) amplexi sunt Geo. Calixtus et Gerh. Titius (theol. helmst. sec. XVII). — Sociniani et Arminiani Dei imaginem in perpetuo rerum terrestrium dominatu ponunt, quippe quo homo Deum proprie referat et quasi visibilis Deus in terra super omnes Dei creaturas constitutus sit. Protoplastos mortales fuisse creatos, sed Deum eos, si non peccassent, supranaturali vi a morte immunes servaturum fuisse docent. Recentiores supranaturalistae protoplastos, antequam peccaverint, morali innocentia majorique et veri cognoscendi et recte agendi facultate pariter atque corporum immortalitate tanquam imaginis divinae partibus excelluisse putant. Rationalistae hac in re biblicas notiones amplexi sunt.

## § 166. Censura dogmatis.

Ecclesiastica doctrina argumento librorum ss. apertissime adversatur. Protoplastos enim ex Genesis sententia, quum ante usum vetitae arboris discrimen boni malique ignorarent (3, 5. 22, qua locutione innocentia eorum significatur, Jes. 7, 16), neque sapientiâ, neque sanctitate concreată gavisos esse, in propatulo est. Corporum vero immortalitas, iis destinata lapsuque perdita, non fuit congenita, sed demum per arboris vitae usum acquirenda (2, 17. 3, 3. 19), cujus beneficii jacturam per lapsum fecerunt (3, 22). Immunitas a calamitatibus vitae terrestris, qua, quum nondum peccavissent, gavisi dicuntur esse (3, 16 ss.), non ad imaginem divinam refertur, cujus notionem auctor jehovisticae narrationis ignorasse videtur. Praeterea narratio aperte mythicam indolem refert; cf. § 169. Argumentum quidem,

<sup>9)</sup> Quo jure divina imago potuerit appellari accidentalis eademque naturalis, docet Form. conc. p. 577: "Est diligenter observanda varia significatio vocabuli (naturae). Quandoque enim ipsam hominis substantiam significat, ut cum dicimus: Deus humanam naturam creavit. Interdum vero per vocab. naturae intelligitur ingenium, conditio, defectus, aut vitium alicujus rei in ipsa natura insitum et inhaerens, ut cum dicimus: serpentis natura est icere, hominis natura est peccare. Et in hac posteriore significatione vocabulum non ipsam hominis substantiam, sed aliquid, quod in natura aut substantia fixum inliaeret, denotat."

<sup>10) &</sup>quot;Substantialis imago est aeternus Dei filius, quia totam patris essentiam in se exprimit, modo subsistendi ab eo distinctus." Hollaz. 21 \*

and ecclesiasticae notioni a rationalistis vulgo objectatur. hominem Deo similem non nasci, sed fieri, non multum valet, quippe a rebus nostris, quales nunc sunt, depromtum. Sed imago divina, qualem orthodoxi theologi olim finxerunt, ante lapsum primigenis hominibus condonata, si exstitisset, res suisset in facto posita, solis historicis testimoniis side dignissimis probanda, cujusmodi testimoniis prorsus caremus. Si solam experientiam et historiam duces sequimur, eiusmodi ethica et religiosa perfectio, quae in generis nostri primordiis exstitisse dicitur, perquam improbabilis est (p. 10 sq.). Quae praeterea in ss. litteris de imagine divina traduntur (§ 164), ea cum rectae rationis principiis optime conspirant. Namque imaginis divinae nomine aptissime significatur tum cognatio nostra cum Deo et dignitas congenita, in ratione et libero arbitrio conspicua, quibus proprietatibus personalitas nostra, qua ceteris animantibus terrestribus praestamus ac Deo similes sumus (§ 105 sq.) et ad imperium in res terrestres exercendum apti reddimur, tum summus finis in morali et religiosa perfectione, qua majorem in dies Dei similitudinem assequamur, appetendà studio nostro propositus. Quare cum veteribus alexandrinis theologis (p. 320) duplicem Dei imaginem distinguimus. imago nobis concreata est, sed peccando plus minusve cor-rumpitur et certis quibusdam peccatis aut ad tempus aut in perpetuum perditur. Altera imago, ad pietatis normam exacta, recte donum gratiae divinae nominatur. Cuius alterius imaginis universe spectatae lineamenta jam in Apologia Conf. a Melanchthone optime adumbrata sunt nec nisi in eo erratum est, quod eam jam in protoplastis resplenduisse cen-Prior imaginis divinae notio sensu dignitatis nos implet, altera pium tenuitatis sensum excitat, siquidem nos docet, quantum a summo fine nobis proposito absimus; utra-que notio mentem ultra id, quod praesto est, extollit et sanctissimo reverentiae et caritatis omnibus hominibus praestandae (1 Mos. 9, 6. Jac. 3, 9) officio obstringit.

#### Sectio II.

#### De statu corruptionis.

# § 167. De peccati notione et natura.

Billinger: Comm. philoss. de origine et permissione mali, praecipue moralis. Frcf. et Lips. 1724. — J. A. W. Gessner: Ueb. d. Ursprung des stitt. Büsen. Leipz. 1801. — Daub: Judas Ischariot, od. d. Büse im Verhältnisse zum Guten. 3 Abthll. Hetdelb. 1816 ss.—Herbart: Gespräche üb. d. Büse. Künigsb. 1817. — Ritter: Ueb.

d. Böse. In Pelt Mitarbeiten 1839. 4 H. p. 117 ss. — Jul. Müller: Christl. Lehre v. d. Sünde. Bresl. (1 Bd. 1839) 1844. 2 Bde.

Rätze: Die Freiheit des Willens. Görlitz 1801. Ej.: Was d. Wille des Menschen in moral. Dingen vermag u. vons er nicht vermag, Leipz. 1820. — Schelling: Philos. Untersuch. üb. d. Wesen d. menschl. Freiheit. In ej. Philos. Schrr. Landsh. 1809. — Bock shammer: Die Freiheit des menschl. Willens. Stutig. 1821. — Passavant: Von d. Freih. d. Willens u. dem Entwickelungsgesetze des Menschen. Frankf. 1835. — Romang: Ueb. Willensfreih. u. Determinismus. Bern 1835. Ej. Beiträge z. Lehre v. d. Freih. In Fichte: Zeitschr. f. Philos. VII Bd. (1841) p. 173 ss. — Herbart: Zur Lehre v. d. Freih. des menschl. Willens. Gött. 1835. — Vatke: Die menschl. Freih. des menschl. Willens. Gött. 1835. — Vatke: Die menschl. Freih. in threm Verhältniss z. Sünde u. Gnade. Berl. 1841. — Breitling: Ueb. Freih. u. Sünde. In Stirm: Studd. d. wirtemb. Geistlichk. XV Bd. p. 3 ss. — Zeller: Ueb. d. Freih. d. menschl. Willens, d. Böse u. d. moral. Weltordnung. In ej. Theol. Jahrbb. 1846. 3 H. p. 384 ss. 1847. 1 H. p. 28 ss.

Peccatum 1), quo imago divina nobis congenita depravatur et quo ab assequenda Dei similitudine abducimur (§ 166), est transgressio legis moralis (ἡ ἀμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία, l Jo. 3, 4) tamquam divinae (p. 15), per libertatis abusum facta, sive inobedientia in Deum 2). Quae ex male facto-

<sup>2)</sup> Melancht.: "Defectus vel inclinatio vel actio pugnans cum lege Dei." Calov.: "Defectus vel inclinatio vel actio pugnans cum lege Dei, offendens Deum, damnata a Deo et faciens reos aeternae irae et aeternarum poenarum, nisi sit facta remissio." Hollaz.: "Aberratio a lege divina creaturas rationales obligante, culpabilis et poenam corporalem et aeternam inferens." Schleierm. II, p. 6: "Jeder Lebensthell, der als ein Ganzes für sich betrachtet, unsere That ist, ohne das Gottesbewusstseyn in sich zu tragen, ist Sünde." ["At vero hac definitione accepta quicunque v.c. in problemate aliquo mathematico meditando totus inesset, ita, ut conscientiam Dei hoc temporis momento non curaret, peccare recte diceretur." Wegsch.] Schott: "Legis divinae violatio a natura intelligente et libera commissa." Wegsch.: "Peccare dicitur, quicunque suapte sponte a veris sanctissimisque Dei legibus discedit, sive id voluntate facit sive facto." Bretschn.: "Jede im Zustande der Fretheit geschene Abwetchung v. uns. Bestim-

rum frequente repetitione oritur prava consuetudo et perversa indoles, vitiositas s. improbitas (Sündhaftigkeit) dicitur. Peccato opponitur virtus, h. e. concentus humanae voluntatis et actionis cum legis divinae praeceptis, s. obedientia Deo praestita. Habitus animi e frequente virtutis exercitio oriundus honestas s. probitas (Tugendhaftigk., Sittlichk.) Discernitur matériale et formale peccati atque virtutis. Materiale vocatur ipsa facti substantia per se spectata, formale ratio, quae menti et voluntati, qua agitur, cum divina lege est. Nulla agendi ratio, nisi quae e Dei reverentia et vero honesti amore proficiscitur, honesta est (justitia spiritualis, § 10). Ε peccato culpa (δφείλημα) oritur, h. e. ea hominis conditio, qua poenis divinis (§ 119) dignus est. Neque peccatum neque virtus cogitari potest sine libertate 3) et legis divinae cognitione (Luc. 12, 47 sq. Jo. 9, 41. Rom. 7, 7. Jac. 4, 17). Libertatis nomine intelligitur facultas inter bonum malumve eligendi (5 Mos. 30, 15. 18. Sir. 15, 14. 17), s. liberum arbitrium (Wahlfreiheit). Quo sensu intellecta libertas nobis innata est atque naturalis dicenda et ab ea libertate distinguenda, quam idealem vel moralem vocare licet, h. e. ea hominis facultate, qua pravarum cupiditatum imperio non obnoxius in cogitando, volendo et agendo duntaxat rectae rationis dictamina sequitur vitamque ad honesti speciem in animo insitam componit (p. 13 sq. not. 3); Jo. 8, 32. 34. 36. Rom. 6, 6—22. 8, 2. coll. Jac. 1, 25 4). Hoc sensu intellecta libertas nihil differt a morali necessitate et perfectione sive imagine Dei altero sensu intellectà (§ 166. coll. § 117). Sola naturalis libertas abusui obnoxia est; idealis libertas continuo studio acquiritur perpetuique incrementi capax est nec nisi in Jesu Christo

mung, od. was dasselbe ist, v. d. anerkannten Willen Gottes." Nitzsch: "Diej. Verkehrung der göttl. Ordnung, die sich das persönl. Wesen zu Schulden kommen lässt u. durch die es zugleich v. Gott abfälli, mit sich u. dem Nächsten zerfällt u. ein Unrecht begeht, welches gesihnt werden muss." Has e: "Die Selbstsucht als Störung der Goltesliebe ist objectiv das Böse, subj. d. Sünde" Zeller (l. c. 1847. 1, p. 36): "Das Böse ist eine Störung des sittl. Lebens, ein Widerspruch der freien Thätigk. gegen ihren Begriff, des Willem gegen sein Wesen — des einzelnen Willens gegen das allgemeine Wesen des Willens."

<sup>3)</sup> Veteres evangelici theologi, dogmati de peccato originali patrocinaturi, non poterant concedere, peccatum, generatim consideratum, voluntarium esse. Apol. Conf. p. 58: (Adversarii contendunt), nibil esse peccatum nisi voluntarium. Hae sententiae apud philosophos de civili judicio dictae sunt, non de judicio Dei."

Ex hujus libertatis notione, quam solam Plato, Stoici multique recentiores philosophi amplexi sunt, dicebatur μόνος ὁ σοφὸς ἐλεύ-θερος καὶ πὰς ἄφρων δοῦλος. Cic. Parad. 5.

fuit consummata. -- Quum peccatum non solum animi humani naturae adversetur, sed etiam cum divinae sanctitatis notione pugnare videatur (§ 149), non potuit non fieri, ut quaestio de illius causa et origine a summa memoria homines exerceret et vexaret. Ad quam quaestionem solvendam hae sententiae propositae sunt: 1) dualismi theologici opinio de malo principio primitivo (§ 13), hodie non egens refutatione. 2) Illud commentum, quo peccatorum incitamenta a diabolo et daemonibus repetuntur. 3) Commentum Platonicis acceptum, quo peccati principium in materie indeque in corpore, materiae parte, quaerebatur ("σωμάτων δή φύσις, καθόσον μετέγει ύλης, κακόν" Plotin.). At enimvero homo illecebras peccatorum, a regno daemoniaco vel a materie proficiscentes, restinguere aut potest aut non potest. Si restinguere eas non posset, notio liberi arbitrii tolleretur. quo se praeditum esse sua quemque docet conscientia. Accedit, ut si in materie necessaria peccandi causa lateret, de morali malo sermo esse non posset, sed solum de physico. Si autem potest homo tentationes feliciter superare, tum quaeritur, cur contra rectiorem cognitionem justo facultatis suae usu omisso illis succumbat, ita quidem, ut causa, cur succumbat, non aliunde, sed in ipso animo quaerenda sit. Praeterea quaerendum esset, quaenam fuerit peccandi origo apud daemones, quippe angelos a Deo bonos creatos. Denique commentum de aeterna et per semet ipsam subsistente materie cum notione de Deo recte constituta conciliari non potest (§ 139 et 143). Qui vero materiae exsistentiam ad Deum auctorem referre et simul ex illa peccata deducere vellent, ii ipsum Deum peccatorum auctorem facerent. Cui commento non dissimilis est sententia, quae multis recentioribus theologis placuit, qui proclivitatem ad peecandum e nexu sensualis et rationalis naturae explicarent. Sensualem enim naturam prius et celerius quam rationalem increscere et formari docent; quando illa cum appetitibus suis jam actuosissima sit, hanc e sopore demum excitari, indeque fieri, ut illa praevalcat et in hanc imperium exerceat. Accedere, ut plerique justa educatione careant et ipsius optimae institutionis vis per pravorum exemplorum efficaciam infringatur et corrumpatur. Sed praeterquam quod huic sententiae eadem obstant argumenta, quae contra commentum de materie peccatorum fonte et fomite notavimus: quaedam peccata, velut gloriae et imperii cupido, invidia, laetitia ex aliorum incommodis percepta, nullam e sensuum impotentia explicationem admittunt, alia autem, ut avaritia et prava gloriae cupido, saepenumero, ascetarum superbia semper tantummodo opprimendis et restinguendis sensuum illecebris

committi possunt. Praeterea, quum sensuum appetitibus satisfacere ipsa naturae lege et necessitate jubeamur, in satiandis iis non peccatur, quamdiu neque naturae necessitas neque aliquod moralis legis praeceptum transscenditur. 5) Alii omne peccatum e veri honestique vel ignoratione vel manca cognitione repetierunt. Sed recti cognitio per se spectata, nisi voluntatem commoverit et sacro fervore inflammaverit, ad fugienda peccata non sufficit 5). 6) Alii, potissimum Leibnitius, quo felicius theodiceae causam (§ 149) agerent, peccatorum principium in limitibus, quibus omnes naturae a Deo creatae necessario circumscribuntur, quaerendum esse (malum imperfectionis) docuerunt, ideoque in peccatis non veras res, sed necessarios naturarum finitarum defectus sive honestatis absentiam viderunt 6) (τὸ κακὸν οὐδὲν ἔτερον εἰ μὴ τοῦ ἀγαθοῦ στέρησις, ὧοπερ καὶ τὸ σκότος τοῦ φωτός ἐστι στέρησις, Jo. Da mas c.). Sed

<sup>5)</sup> Zeller l. c. 1847. 1 H. p. 33: "Wenn das Handeln nur ein nothwend. Erzeugniss des intellect. Zustandes ist, wenn d. sokratische Satz gilt, dass die Tugend nichts weiter sey als das wahre Wissen, wenn wir mit Spinoza d. Sittlichk. in den Besitz adöquater Ideen, die Schlechtigk. in d. Verdunkelung des Begriffs durch die Einbildungskraft setzen, so ist d. sittl. Selbstbestimmung, eben dämit aber auch d. unterscheidende Merkmal von Gut u. Böse aufgehoben." p. 34: "Diese ganze Theorie begeht aber den Fehler, den schon Aristoteles richtig erkannt hat, dass sie das pathologische Moment der sittl. Thätigk., den Unterschied zwischen einer Vorstellung u. ihrer subject. Anetgnung, d. Nothwendigk. des persönl. Treebes u. Interesses bein Handeln übersieht. Wäre d. Wille freilich blosser Durchgangspunct für d. Vorstellungen, so müsste auch v. ihm gelten, was vom Erkennen unstreitig gilt, dass nichts stärker ist als die Einsicht, dass einmöglich ist, mit klarer Einsicht in das Richtige sich für d. Gegentheil zu entscheiden. Aber gerade diess ist es, was den Unterschied des Handelns vom Wissen ausmacht, dass eine bestimmte Vorstellung erst durch Vermittelung der freien Willensentscheidung, d. h. erst dam zu einem prakt. Motiv wird, wenn der Vorstellende s. persönl. Interesse in sie hineinlegt u. sich mit Freiheit von ihr bestimmen lässt."

<sup>6)</sup> Similia docuerunt jam Origenes, Athanas., Basilius, Gregor. Nyss., Augustinus. Cf. Jul. Müllerl. c. I, p. 339, qui (p. 344) inter Augustini et Leibnitii sententias hoc discrimen intercedere docet: "Während August. den Ausdruck Privation gewöhn activer Bedeut. v. Bösen gebraucht, nimmt ihn Leibnitz passiv: Letzterem ist d. Böse e. Zustand des Mangels, des Beraubtseyns, den er mit d. metaphys. Unvollkommenh. des Geschöpfs in wesentl. Zusammenh. setzt, Ersterem dagegen eine beraubende, das Seyn vermindernde Thätigk., nicht bloss Schwäche, sondern eine dem Seyn widerstrebende Richtung (malum tendit ad non esse), deren Vorhandenseyn sich nicht anders als aus d. Freiheit des Willens erklären lässt. — Nur b. dieser Auffassung konnte ja auch Augustin dem Begriff der Privatio den der Corruptio od. auch Perversie gleich setzen."

moralis conscientiae dictamine docemur, peccando impediri et perverti eam nostram conditionem, quae esse debeat intra cancellos nobis constitutos, pugnare igitur peccatum cum lege naturae nostrae a Deo imposita et cum fine, quem Deus in creandis nobis spectavit, non igitur dici illud posse merum defectum cum finita nostra natura necessario conjunctum 7). 7) Cum sententia modo recensita arctissime cohaeret alia, quae, etsi ex pantheismo nata eique soli accommodata, tamen in theistarum quoque quorundam theologorum doctrinam transiit, qui statuunt, quemadmodum ex lege a Deo lata homines tamquam finitae naturae per errores sensim ad veri cognitionem progrediantur, ita eos nisi per peccatum ad honestatem non emergere 8). Verum enim vero etsi populi e barbarie ad culturam adscendunt, tamen probe discernendum est inter ejusmodi conditionem, quae propter veri honestique inscitiam nondum talis est, qualis esse debet, atque eam labem, in quam nostrà ipsorum culpà delapsi sumus, postquam jam intelleximus, quales esse debeamus. Quae ex honesti vel plena ignoratione vel manca intelligentia male aguntur, etsi, quod materiem attinet, minime tamen si formam spectas, peccata sunt, nec quidquam ab erroribus different, in quibus sine culpa nostra versamer, quemadmodum abaltera parte ea intelligentiae vitia, quorum culpam sustinemus. peccatis accensenda sunt. Praeterea quamvis finitae nostrae naturae ratio ita ferat, ut ex innocentiae statu emergentes inter varias tentationes et peccatorum incitamenta undique oblata voluntatis vim exerceamus: sua tamen quemque docet poenitentia crimen secuta, non necessarium fuisse, ut tentationi succumberet, sed eodem modo ac Christum victorem se ex ea prodire potuisse. Ita nihil restat, nisi ut peccata e prava voluntate, ex abusu sive omisso recto liberi arbitrii usu repetantur. Quaelibet vero argumentatio, qua quis metaphysicam peccatorum causam et necessitatem probare stu-

<sup>7)</sup> Zeller I. c. p. 35: "Die Beschränktheit des Seyns als solche, d. sogenannte metaphys. Uebel, ist für sich genommen nichts Böses, dem böse ist nur, was der Aufgabe u. Bestimmung des Wesens, dem cs anhaftet, widerspricht; e. gewisse Beschränkth. ihres Seyns ist v. dem Begriff der Einzelwesen gar nicht zu trennen; es ist auch ein Mangel an Realität, dass d. Mensch nicht allwissend u. allmächtig ist, aher niemand wird sagen, dieser Mangel sey Sünde. Das angegebene Moment müsste daher jedesfalls in die Definition mit aufgenommen u. gesagt werden: das Böse besteht in der Abwesenh. einer solchen Realität, welche einem Wesen seiner Natur u. Beschaffenh. gemäss zukommen sollte. Offenbar wäre damit der bloss privative Begriff desselben bereits verlassen."

<sup>8)</sup> Cf. Bruch: Lehre v. d. güttl. Eigenschaften p. 265 ss. Ex pantheisni principio eandem sententiam uberius exposuit Blasche: Das Böse im Einklange mit d. Weltordnung dargestellt. Leipz. 1827.

det. liberi arbitrii notionem tollit et ad moralis mali defensionem redit, cui sana et incorrupta moralis conscientia semper obstrepit 9). Qui autem peccata ex ea animi tenuitate explicant, qua quis suus sibi esse cupiat et se tantum resque suas respiciat (solipsismus, φιλαυτία, Solbstsucht), atque opinatae libertatis, quae proterva licentia et foedissima servitus est, specie deceptus (Rom. 6, 20) vitam agere studeat creatoris legi non subjectam, ii non metaphysicam peccati explicationem proferunt, sed communem omnium peccatorum indolem et naturam describunt. — In ss. litteris incitamenta peccatorum haud raro e carne repetuntur. Vocabulum tõs gaanos terrestrem et sensualem hominis naturam s. ejus corpus significat, et primum quidem quatenus nullus ei nexus cum peccando est (Rom. 9, 3. 1 Cor. 10, 18. 2 Cor. 10, 3. coll. 2 Cor. 5, 6), deinde quatenus ejus appetitibus incitamenta peccatorum continentur (Rom. 7, 18 sqq., ubi voc. mutatur cum nomine τῶν μελῶν v. 23. Jac. 4, 1), quare aliquoties de lucta disseritur, quae sit inter τὴν σάρκα atque τὸ πνεῦμα (Matth. 26, 41. 1 Petr. 2, 11. coll. Rom. 7, 14 sqq. 10)). — Tum notio ita ampliatur, ut comprehendat etiam quidquid in animo molle est ac tenue, demissum et humile atque ad terrestria et profana tendens, atque universe humanam naturam significet Dei consortio et spiritus s. adjumento destitutam, quod e locis 2 Cor. 7, 5 (οὐδεμίαν ἔσχημεν ἄνεσιν ή σὰρξ ήμῶν) et 2 Cor. 2, 12 (οὐκ ἔσχημα ἄνεσιν τῷ πνεύματί μου), 2 Cor. 1, 12 (σοφία σαρπική) et Jac. 3, 15 (σοφία ἐπίγειος, ψυχική) inter se comparatis atque e loco 1 Cor. 3, 3 (ubi locutiones σαρκικούς είναι et κατά άνθρωπον περιπατείν idem denotant) patet II), unde intelligitur, cur gloriae quoque et honoris cupido (2 Cor. 11, 18), ascetarum superbia (Col. 2, 18), invidia, altercatio aliaque vitia (Gal. 5, 19 sqq.), ad illecebras τῆς σαρκός revocentur, ita quidem, ut summum peccatorum principium in animi (τῆς καρδίας, Matth. 15. 19) a Deo

<sup>9)</sup> Neander: Gesch. d. Pflanz. u. Leit. etc. II, p. 577: "Es liegt in d. Begriff des Bösen, dass es das durchaus Unerklärl. ist, u. wer es erklären will, hebt d. Begriff desselben auf. — Es folgt aus d. Wesen der Sünde als eines Actes der freien Willkür, dass sie in alle Ewigkeit eine unerklärte Thatsache bleiben muss."

<sup>10)</sup> Loco Gal. 5, 16 s. πνεῦμα rectius de divino spiritu, σὰοξ de humana natura ad terrestria tendente intelligitur. Cf. Neander l. c. II, p. 639 s.

<sup>11)</sup> Jam in V. T. vocabulum 기가드 latiore sensu fum de omnibus animantibus (1 Mos. 6, 17. 19. 7, 15. 21. 8, 17. Job. 34, 15), tum de hominibus (Jes. 49, 26. 46, 16. 23 s. Joel. 3, 1) ita dicitur, ut notionem infirmitatis et fragilitatis involvat (Ps. 78, 39).

abalienati eique infesti (Rom. 8, 7. 5, 10. Col. 1, 21. Jac. 4, 4) pravitate ponatur 12). — Eximia est miseria in peccatis conspicua ex iisque oriunda. Ut enim damna et incommoda praetereamus, quae peccator aliis infert: tristissima est repugnantia illa, qua secum ipso pugnat; deploranda superbia et insania, qua Deo et sanctissimo ejus ordini adversatur; acerba animi perturbatio, qua in libidinum gurgite torquetur; excruciant eum conscientiae accusantis et condemnantis stimuli; obtunditur rationis acies ad res divinas perspiciendas necessaria, debilitatur fidei alacritas et firmitas (§ 10); languescit paulatim robur voluntatis; increscit in dies peccandi facilitas; augetur ferocia et temeritas, nisi quis mature praesidis a Deo oblatis utitur, quibus ad meliorem frugem reducatur.

# § 168. Ecclesiastica doctrina de origine peccati et de peccato originis 1).

E Protestantium theorià publice sancità origo peccandi a duorum primigenorum hominum scelere, quo per satanam serpentis forma indutum incitati et suo ipsorum libero arbitio abusi praeceptum Dei de non comedendo vetitae arboris fructu (1 Mos. 3) violarunt (lapsus adamiticus, peccatum originans), repetenda est. Quo scelere humana natura penitus et ita depravata est, ut divina imago (§ 165) et cum ea liberum arbitrium in rebus spiritualibus, h. e. iis, quae ad veram Dei cognitionem verumque ejus cultum et aeternam animorum salutem spectant, amitteretur (negativa pars peccati originalis) justitiaeque originalis locum prava concupiscentia (positiva s. affirmativa pars pecc. orig.; nomen e Col. 3, 5 petitum est) obtineret, h. e. profundissima et péssima ad quodvis malum inclinatio. Quae naturae humanae corruptio, per physicam generationem²) ab Adamo ad

<sup>12)</sup> Cf. Neauder l. c. II, p. 573 ss. Tholuck: Comment. z. Brief Pault an d. Römer (Berl. 1842) p. 51. Jul. Müller l. c. I, p. 377 ss.

<sup>1)</sup> Cognoscitur base doctrina ex Conf. aug. art. 2. Apol. art. 1. Art. sualc. III, 1. Form. Conc. 1. Conf. bas. II, 4. gall. 9—11. scot. 3. belg. 14 s. Cat. heidelb. qu, 6—10. Conf. helv. 8. angl. 9. Decl. thorun, p. 672 s. Can. dordr. I, 1. Form. cons. helv. 10 ss. Conf. bohem. 4. Et quae arcte ei cognata est theoria de libero arbitrio: Conf. aug. art. 18. Form. Conc. art. II, coll. Apol. Conf. p. 217 s. Conf. bas. 5. helv. 9. angl. 10.

<sup>2)</sup> Form. Conc. p. 644:— "in primo conceptionis nostrae momento ipsum semen, ex quo homo formatur, peccato jam contaminatum et corruptum est."

omnes ejus posteros propagata, peccatum originale<sup>\$</sup>) (pecc. originis, originatum, habituale, haereditarium) dicitur, h. e. totalis humanae naturae depravatio, qua homines libero arbitrio in rebus spiritualibus privati suis viribus Deum cognoscere, revereri et diligere nequeunt, sed pravà concupiscentià inflammati duntaxat malum volunt et ad peccandum abripiuntur, primo protoplastorum peccato orta et per generationem physicam ab Adamo ad omnes ejus posteros propagata, qua homines diaboli imperio mortisque et physicae et aeternae supplicio obnoxii sunt, nisi per baptismum et spiritum s. renascuntur \*). Quid, quod ipsum protopla-

<sup>3)</sup> Quenst. II, p. 56: "Peccatum originale s. originis dicitur non quod a prima sive mundi sive hominis origine exstiterit, sed quia partim cum origine cujusvis hominis suam in homine originem nanciscitur, partim quia fons atque origo omnium peccatorum actualium est." Discernitur pecc. originale originans, h. e. lapsus adamiticus, et pecc. originale originatum, h. e. pecc. originale κατ' έξοχην dictum.

<sup>4)</sup> Conf. aug. p. 9: "Docent, quod post lapsum Adae omnes homines secundum naturam propagati nascantur cum peccato, h. e. sine metu Dei, sine fiducia erga Deum et cum concupiscentia, quodque hic morbus s. vitium originis vere sit peccatum damnans et afterens nunc quoque aeternam mortem his, qui non renascuntur per baptismum et spiritum s." F. C. 640 b.: "Pecc. orig. — intima, pessima, profundissima — inscrutabilis et ineffabilis corruptio totius naturae et omnium virium, inprimis vero superiorum et principalium animae facultatum, in mente, intellectu, corde et voluntate." — p. 639 b: "Hoc malum aliquando Lutherus peccatum naturae, item peccatum personae appellare solet, ut significet, etiamsi homo prorsus nibil mali cogitaret, loqueretur aut ageret (quod sane post primorum nostrorum parentum lapsum in hac vita humanae naturae est impossibile), tamen nibilominus hominis naturam esse peccatricem, h. e. peccato originali quasi lepra quadam spirituali prorsus et totaliter in intimis etiam visceribus et cordis recessibus profundissimis totam esse coram Deo infectam, venenatam et penitus corruptam." — Conf. helv. S: "Peccatum intelligimus esse nativam illam hominis corruptionem ex primis illis parentibus in nos omnes derivatam vel propagatam, qua concupiscentiis pravis immersi et a bono aversi ad omne vero malum propensi, pleni omni nequitia, diffidentia et odio Dei nibil boni e nobis facere, imo ne cogitare quidem possumus." Conf. belg. 15: (Pecc. orig.) "est totius naturae corruptio et vitium haereditarium, quo et ipsi infantes in matris suae utero polluti sunt, quodque veluti radix omne peccatorum genus in homine producti ideoque ita foedum et exerabile est coram Deo, ut ad generis humani condemnationem sufficiat." — Inter calamitates e lapsu adamitico natas in Apol. Conf. p. 58. Form. Conc. p. 641 praeter mortem physicam alia quoque "corporalia mala" s. "corporales et temporales aerumnae et miseriae" referuntur. Cui sententiae illustrandae inserviunt, quae praeeuntibus Ph i l on e et antiquioribus ecclesiae doctor

storum scelus omnibus eorum posteris a Deo imputatur 5). Imputatio enim is actus Dei dicitur, quo homines in primi peccati, a protoplastis commissi, culpae (imputatio in reatum) et poenae (imp. in poenam) societatem trahuntur. Ex decreto in Form. Conc. (p. 661. 672) proposito homo lue illà pestiferà inquinatus nihil differt a trunco et lapide, imo eo deterior est 6). Neque solum hoc malum ipsum est peccatum 7), verum etiam omnium quae a nobis committuntur (peccatorum actualium, ita dictorum, quoniam actibus singuis absolventur) principium et capet (F. C. p. 640. a. 5). Baptismi praesidio reatus quidem peccati originalis tollitur. non concupiscentia, cujus vis operationibus gratiae per spiritum s. efficiendis plus minusve quidem imminuitur, numquam vero prorsus tollitur (Apol. Conf. p. 56), id quod "per mortem" demum "in beata illa resurrectione plene fiet" (F. Hac autem in vita in ipsis regenitis hominibus scintillulae et fomites vetustae adversus Deum contumaciae resident 8). E peccati originalis notione sequitur, ut omnia.

peccatum aura purior et salubrior, aqua foecundior, imo quoque solis iumen pulcrius, et clarius fuerit, ita ut nunc tota creatura in omni parte nos admoneat maledictionis per peccatum inflictae." Quae commenta etiamnunc nonnulli, ut Hengstenb., bruta cum fide amplectuntur.

<sup>5)</sup> Reinhardus, Schottus alique negant, in luther. libris symb imputationem doceri. Verum ipsa naturae humanae corruptela dilucide dicitur poena ob Adami lapsum a Deo nobis imposita F. C. p. 643:—, quum seductione satanae per lapsum justo Dei judicio in poenam hominum justitia concreata s. originalis amissa esset, defectu illo humana natura perversa et corrupta est. Neque imputationis notionem diffiteri licet in F. C. p. 639 b: "Propter nostram corruptionem et primorum parentum lapsum natura aut persona hominis lege Dei accusatur et condemnatur. — Disertissime imputatio docetur in Form. consens. helv. c. 10 s. atque a Melanchthone in Conf. aug. variata att. 2: "Intelligimus lpeccatum orig. — reatum, quo nascentes propter Adae lapsum rei sunt irae Dei et mortis aeternae, et ipsam corruptionem humanae naturae propagatam ab Adam."

<sup>6)</sup> Quod in Conf. helv. II, 9 docetur: "Considerandum est, qualis fuerit homo post lapsum. Non sublatus est quidem iatellectus, non crepta el voluntas et prorsus in lapidem et truncum est commutatus", id per nexum orationis ad res civiles spectat.

<sup>7)</sup> Cf. loc. ex Conf. aug. p. 9, quem not. 4 exscripsimus. Adde F. C. p. 640. a. 5. — Conf. gall. 11: "Credimus, hoc vittum esse vere peccatum, quod omnes et singulos homines, ne parvulis quidem exceptis, adhuc in utero matrum delitescentibus, aeternae mortis reos coram Deoperagat."

<sup>8)</sup> F. C. p. 679: "Manet etiam in renatis rebellio quaedam, homo autem non renatus Deo prorsus rebellis est et totus est servus peccati."

p. 728: "(Renati) assidue cum vetere suo Adamo luctantur. Vetus enim ille Adam quasi asinus indomitus et contumax est adhuc etiam pars aliqua ipsorum, quae non modo legis doctrina, exhortationibus, impulsu et

quae homines sine gratiae divinae adjumento faciunt, etsi ad externam s. civilem justitiam efficiendam valeant et inter homines laude digna censeantur. Beo tamen displiceant et pro peccatis habeantur 9). Peccatum originale etsi naturae humanae inhaeret eamque ,ut spirituale quoddam venenum et horribilis lepra inficit et corrumpit," tamen nihil nisi accidens naturae nostrae est s. indoles eius non necessaria (F. C. p. 577. 642, 645, 652). — Ad librorum symbolicorum theoriam accommodate posteriores theologi peccatum originale dixerunt naturale et universale contra Catholicos, qui Mariam, matrem Jesu, communi miseriae eximunt 10) (6 172), et accidentale contra Flacium. - Deum ob adamitici peccati imputationem ab injustitiae crimine vindicaturi orthodoxi theologi aut ad liberum Dei arbitrium, aut ad ejus scientiam mediam (§ 113), qua posteros Adami non aliter ac primigenus pater, si in ejus conditione fuissent, acturos fuisse praevidisset, aut ad consilium Dei de hominibus per Christum redimendis provocarunt, aut Adamum finxerunt fuisse

comminationibus, verum etiam quasi fuste, plagis et poenis coercenda u obedientiam Christi cogenda est, donec cornem peccati profisus exuamus et homo perfecte in beata illa resurrectione renovetur."

<sup>9)</sup> Conf. aug. p. 14 s.: "Humana voluntas habet aliquam libertatem ad efficiendam civilem justitiam (in textu germ.: "äusvert. ehrbar zu leben") et diligendas res rationi subjectas, sed non habet vim sine spiriu s. efficiendae justitiae Det s. justitiae spiritualis. Quamquam externa opera aliquo modo efficere natura possit, potest enim continere manus a furto, a caede, tamen interfores motus non potest efficere, ut timorem Dei, fiduciam erga Deum, castitatem, patientiam." Apol. Conf. p. 64: "Quamquam justitiae rationis lubenter tribuimus suas laudes, nullum enim majus bonum habet haec natura corrupta — tamen non debet cum contumelia Christi laudari. — Falsum est et contumeliosum in Christum, quod non peccent homines facientes praecepta Dei sine gratia." F. C. p. 700: "Etsi opera illa, quae ad conservandam externam disciplinam faciunt (qualia etiam ab infidelibus fiunt —) suam coram mundo et hominibus dignitatem habent et temporalibus quibusdam praemiis in hominundo a Deo ornantur: attamen, quum non ex vera fide proficiscantur, revera coram Deo sunt peccata, h. e. peccatis contaminata et a Deo pro peccatis et immundità reputantur propter naturae humanae comptionem et quia persona cum Deo non est reconciliata." — Melanch th on Ethnicorum virtutes vera vitia et maledictae arboris fructus appelare non dubitavit. Cf. We g s c h e i d. p. 433. — In nonnullis librr. symblocis ipsae eae animi vires, quibus ad res civiles intelligendas et ageudas opus est, attenuatae ac debilitatae dicuntur. F. C. p. 640: "In externis et hujus mundi rebus, quae rationi subjectae sunt, relictum est homini adhuc aliquida intellectus, virium et facultatum, etsi hae ettam miserae reliquiae valde sunt debiles et quidem haec ipsa quantulacunque per morbum illum haereditarium veneno infecta sunt et contaminata, ut coram Deo nullius momenti sint." Adde Canon. dordrac. 3, 4.

<sup>10)</sup> Decl. thorun. p. 672: "Omnes homines solo Christo excepto is peccato orig. concepti et nati sunt, etiam ipsa sanctissima virgo Maria."

caput foederale generis humani, qui foedus fregisset totius generis nomine cum Deo initum (Hos. 6, 7), vel caput seminale, in cujus lumbis (Hebr. 7, 10) omnes posteri una peccassent <sup>11</sup>). — Primarias doctrinae suae sedes biblicas Orthodoxi repererunt in 1 Mos. 3. 8, 21. Ps. 51, 7. Rom. 5, 12 sqq. Eph. 2, 3.

## § 169. Doctrina Geneseos de Adami lapsu miseriaque eum secula.

Eichhorn: Urgeschichte, herausy. v. Gabler. 2 Thl. 1 Bd. — Fr. Guil. J. Schelling: Antiquissimi de prima malorum humanorum origine phiiosophematis Gen. 3 explic. tentamen crit. et philos. Tub. 1792. — Buttmann: Pandora, eine mythol. Abhdl. in Berlin. Monatsschrift. 1802. Dec. p. 419 ss. — Gesenius Art. Adam in Erschu. Gruber Encykl. 1 Sect. 1 Bd. — Redslob: Der Schöpfungsapolog 1 Mos. 2, 4-3, 24. Hamb. 1846. [De quo libro cf. Hall. Lit. Zeit. 1847. Nr. 20]. — Multa alia scripta recenset Bretschneid. Entwickelung d. dogmat. Begriffe, p. 520 ss.

Jure meritoque narratio illa, quae 1 Mos. 2, 4 — c. 3 legitur (§ 140), ab omnibus liberalioribus nostrae aetatis theologis pro puro s. philosophico mytho <sup>1</sup>) habetur, cui cognatae sunt simillimae antiquarum, potissimum asiaticarum, gentium traditiones de aetate aurea, cujus homines peccando jacturam fecissent <sup>2</sup>). Primarius mythi, ceteroquin in singulis suis partibus psychologico et ethico argumento foecundissimi, finis eo tendit, ut Deum ab externorum terrestris vitae incommodorum culpa vindicet eorumque causam in primorum hominum inobedientia adversus Deum, potissimum

<sup>11)</sup> Quae commenta traduntur etiam in Form. consens. helv. 10: "Sicut Deus foedus operum cum Adamo inivit non tantum pro ipso, sed etiam in ipso, ut capite et stirpe, cum toto genere humano: ita Adamus tristi prolapsu non sibi duntaxat, sed toti etiam humano generi ex sanguinibus et voluntate carnis proventuro peccavit et bona in foedere promissa perdidit." c. 11: "Duplici igitur nemine — homo — antequam ullum actuale peccatum in se admittat, irae ac maledictioni divinae obnoxius est, primum quidem ob  $\pi\alpha \rho \acute{\alpha}\pi\tau\omega\mu\alpha$  et inobedientiam, quam in Adami lumbis commisit, deinde ob — haereditariam corruptionem etc. 12: Non possunus proin — assensum praebere iis, qui Adamum posteros suos ex instituto Dei repraesentasse ac proinde ejus peccatum posteris ejus  $\acute{\alpha}\mu\acute{e}\sigma\omega$  imputari negant."

<sup>1)</sup> In interpretanda sectione 1 Mos. 2, 4 — 3, 24 eadem quadruplex sententiarum diversitas cernitur, ac in elohistico documento. Cf. § 140. Nuperrime Redslobius censuit, narrationem, de qua agitur, non mythum (cf. § 58, not. 3) esse, sed carmen consulto effictum.

<sup>2)</sup> Hominibus quasi insitum videtur esse, ut praesentem rerum statum superiore deteriorem censeant. Et quum haud paucarum calamitatum causae in peccando quaerendae sint, factum est inde, ut felicissimam rerum conditionem fingerent, qualis fuisset, quum nondum peccatum esset.

in eorum cupiditate sensuali et superbia, qua Deo acquales fieri tentassent (1 Mos. 3, 5 sq.), quaerendam esse doceat, quoniam Deus ea conditione posita, ut in statu innocentine perseverarent, longe feliciorem lis sortem, ipsamque alteram e suis praerogativis, immortalitatem, destinaverit, nec nisi sapientiam, utpote iis nocituram, soli sibi reservare voluerit. Quam ob causam mythus non inepte antiquissima theodicea dictus est. De totali naturae humanae corruptione per lapsum effecta in antiquissimo documento ne verbulum quidem exstat. Nec omnino quidquam antiqua narratio docet. qualis sit nexus inter Adami lapsum et postcrorum delicta, inter sententiam Dei damnatoriam de illo latam et calamitates posteris inflictas. Fortasse hoc censuit: quia posteri non aliter egissent ac primus eorum pater, ne illud quidem decretum Dei sublatum esse. Duntaxat externa mala (3, 14 sqq.) e lapsu repetuntur. Verissima autem sententia, mytho supposita, eo redit, quod quilibet homo felicissimum puerilis innocentiae statum peccando derelinquit et iisdem fere ac protoplasti incitamentis ad peccandum inducitur 3). indeque variam sibi miseriam parat; tum quod, si non peccaremus, ipsa ea mala, quae cum finitarum rerum natura necessario conjuncta sunt (3, 16 ss.), minus gravia nobis viderentur esse lubentiusque et fortius perferrentur. ("Mutato nomine de te fabula narratur.")

# § 170. Ecclesiastica doctrina cum reliquis biblicis et judaicis notionibus comparatur.

Steudel: Ueb. Sünde u. Gnade. Ermittelung biblischer Ergebniss. In Tüb. Zeitschr. f. Theol. 1832. 1 H. p. 125 sqq. — Dav. Schulz: Schriftmüss. Beurtheilung der Lehre v. d. Erbsünde. Adj. ej. bro: Christl. Lehre v. Glauben. Leipz. 1834. — Bretschneider: Grundlage des evang. Pietismus. Leipz. 1835.

Omnia V. T. loca, in quibus non solum orthodoxi, sed etiam nonnulli liberaliores theologi narrationem Geneseos de lapsu Adami respici putant (Hos. 6, 7. Job. 31, 33. Jes. 43, 27. Prov. 3, 18. 13, 12, 15, 4), dubiae interpretationis sunt 1)

<sup>3)</sup> Augustin. de Gen. c. Manich. II, 21: "Etiamnunc in unoquo que nostrum nihil aliud agitur, cum ad peccatum quisque delabitur, quantunc actum est in illis tribus, serpente, muliere et viro."

ipsi Rosenm., Stuck. Hitzig. reddunt: "Foedus transmigrarunt quemadmodum Adamus" quod quidem per grammaticas rationes licet; sed quum מוסא praeter locum Job. 31, 33., cujus sententia non minus dubia est, nusquam nominis proprii vim obtineat, praestat altera explicatio, alex. et syr. interpreti, Calvino, Bretschn., de Wettio aliisque accepta: quemadmodum homines, quae eo firmatur, quod nonnumquam in V. T. hominum per

Siracides demum (25, 23 2)) peccati originem et physicae mortis necessitatem a primae mulieris scelere repetit nec tamen nexum causalem inter primum illud et posterorum peccata statuisse videtur. Sed idem scriptor c. 17, 1 et 14, 17 in mortis necessitate legem naturae a creatore sancitam cernere videtur et priore loco liberum arbitrium diserte asserit; c. 10, 18 superbiam et iram hominibus congenitam esse negat, at vero 1, 12 sapientiam innatam dicit. — Secundum Sapientiae librum a Deo primum quidem omnibus hominibus beneficium beatae immortalitatis destinatum erat, sed per diaboli invidiam mors mundum intravit, h. e. animorum miseria post corporum mortem futura, cui tantum improbi obnoxii sint (2, 23 sq. 3, 1. 1, 14 — 16. cf. § 164). Idem scriptor c. 12, 10 sq. populari odio abreptus veteribus Canaanaeis malignitatem innatam (πονηρά ή γένεσις αὐτῶν καὶ ἔμφυτος ἡ κακία αὐτῶν) eosque ab initio diris divinis obnoxios esse docet, atque c. 13, 1 omnes idololatras φύσει 3) ματαίους vocat, camque stultitiam iis culpae vertit, v. 4 sqq., sed c. 8, 19 discrimen inter bonos malosque animos, jam antequam cum corporibus conjungerentur, intercedere, et c. 10, 1 Adamo sapientiam auxiliatricem adfuisse eumque a lapsu suo vindicasse statuit. Contra Philo ad doctrinam, quae posthac in ecclesia publicam auctoritatem obtinuit, aliquantum eo accessit, quod Adamum, antequam peccasset, sanctitate et beatitate divinae simillima praestitisse

fidia divinae veracitati opponitur (Ps. 116, 11. 4 Mos. 23, 19. 1 Sam. 15, 29. Hos. 11, 9). — Job. 31, 33 מרים רפלונוי rectius redditur: "quemadmodum vulgares homines facere solent" (Ps. 17, 4), quum Jobus probare velit, se non peccatorem esse ut multos. — Jes. 43, 27 מבריך הראשון וויין מושל rectius de Jacobo (Hos. 12, 4s.), quam de Adamo explicantur. In locis proverbiorum locutionem arbor vitae, qua tropice salus et tranquillitas significatur, e Genesi depromtam esse, probari nequit.

<sup>2) &#</sup>x27;Από γυναικός άρχη άμαρτίας και δι' αύτην άποθνήσκομεν πάντες.

<sup>3)</sup> Voc. φύσις non solum nativam indolem (cf. § 14, 4), sed interdum eam quoque animi conditionem significat, quae in naturam abiit, quo vocabuli sensu Joseph. Antt. XIII, 10, 6 de Pharisaeis dicit: φύσει πρὸς τὰς πολάσεις ἐπιεικᾶς ἔχουσι. Similiter νος. ἔμφυτον non solum denotat, quod stirpe innatum (quo sensu τῷ ἐπικτήτᾳ, ἐπεισάκτᾳ, διδαπτῷ ορροπίτιη), sed etiam quod, adjuvante quidem nativa indole, per educationem, doctrinam, hominum commercium variasque rerum externarum conditiones alicujus animo ingeneratum eique alte insinuatum est, Jacob. 1, 21. Ερ. Barnab. c. 39: ὁ τὴν ἔμφυτον δωρεάν τῆς διδατῆς αὐταῦ δέμενος ἐν ἡμῖν. — Ba um g.-Cru siu s: Bibl. Theol. p. 358: ἀπ ge b or en es Verderben (ἔμφυτον κακὸν) war, wenn auch nur als verstärkter Ausdruck für tiefliegend Büses, eine in d. ganzen alten Welt sehr gewühnl. Formel: weniger aber wiederum in Beziehung ruf d. Menschh. überhaupt, als auf gewisse einzelne Menschen od. Menschenarten." Cf. Theile: Commentar. ad epist. Jacobi p. 71 s.

Sed una cum venereo coëundi appetita in prima opinatur. hominum matre excitato sensualem cupiditatem exstimulatam in eague omnium peccatorum originem apertam esse, genusque nostrum eo magis depravari, quo longius ab originibus suis procedat. Peccandi libidinem homini innatam esse (παντί θνητώ, παρ' όσον ήλθεν είς νένεσιν, συμφυές το άμαρτά veiv); solum Deum, vel etiam divinum hominem non posse peccare. Num vero peccata physicae generationis lege propagari censeat. Philo non indicat. Sed liberum arbitrium pagari censeat, Philo non indicat. hominibus vindicat tamquam divinae gratiae donum, quo omnibus terrestribus animantibus longissime praestent. Ad septimum usque annum puerulos innocentiae aetatem agere docet. — E Josephi sententia mors debitum naturae est quoniam corpus e materie interitui obnoxia (έκ φθαρτής Üλης) formatum sit (B. Jud. III, 8, 5). Neque cum ecclesiasticis decretis concinunt, quod Sethi posteros usque ad diluvii tempus, quo totum genus humanum in summam impietatem et morum perversitatem inciderit, probi ingemi homines (ἀγαθούς φύντας) solamque Caini progeniem sceleratissimam fuisse docet et utriusque generis virtutes et vitia e stirpe et imitatione repetit (Antt. I, 2, 2 sq.). Non immortalitatem, sed longam et felicissimam terrestrem vitam hominibus, si Dei praeceptis obtemperassent, destinatam fuisse docet (Antt. I, 1, 4). Rabbini, etsi priorem Adamum, primum humani generis parentem, et alterum Adamum, Messiam tamquam damnorum a priore Adamo importatorum reparatorem, distinguebant, tamen si a paucissimis, qui posteriore aevi medii tempore vixerunt, discesseris, non internam ethicae hominum naturae. corruptionem, sed solas crternas molestias et hacreditariam mortis physicae propagationem ab Adami lapsu repetierunt, peccatorum vero fontem in abusu liberi arbitrii et in cupiditatibus, quibus singuli stimularentur, viderunt 4).

# § 171. De eadem re.

Inter N. T. scriptores solus Paulus apostolus nexum causalem pravi facinoris ab Adamo perpetrati cum posterorum peccatis agnovit (Rom. 5, 12 ss. ')), sed qualis hic nexus sit,

<sup>4)</sup> Cf. Reiche: Erklär. d. Briefs an d. Römer, Thl. I, p. 420s.

<sup>1)</sup> Primum Adami peccatum Rom. 5, 12 non nudum peccandi initium (quod Henkius, Ammon., Eckermann., Bretschn., Fritzschius, alii opinantur), sed ejusmodi initium significari, quod suem principium et causa peccatorum posthac ab Adamo ejusque posteris commissorum, patet ex praepositione διά; nudum initium voce ἀπὸ signi-

non significavit. De peccato per physicam generationem ad Adami posteros deducto vix cogitavit, quum ne levissima quidem ejusmodi sententiae apud aequales et mox posteriores Judaeos vestigia exstent. Multo probabilius est, eum in peccato pravam vim vel quasi saevum tyrannum cernere. cui stultitià suà Adamus aditum ad homines paraverit, in quos ille nunc funestissimum imperium exerceat (Rom. 5, 21. 6, 15 ss. 7, 14 ss.). Praeterea ex Pauli doctrina lapsus Adami hoc damnum generi humano attulit, quod Deus legem illam tulit, qua peccatores mortis supplicio afficerentur (Rom. 5, 12 ss. coll. 1 Cor. 15, 21 ss.). Mortis notio non una eademque est in scriptis paulinis. Quaenam vero ejus notio sit in singulis locis, ex oppositis notionibus cognoscitur. In ep. ad Cor. I. c. Θάνατος, quum opponatur τῆ ἀναστάσει τῶν νεμρῶν ac τῆ ἀφθαρδία, nihil potest esse nisi mors proprie dicta (Rom. 8, 10), etsi propter versum 55 ab ejus notione miseria in orco sustinenda non prorsus sejuncta cogitari potest. Contra loco Rom. 5, ubi antithesis est ζωή (v. 17 s.), ζωή αίώνιος (v. 21), notio latissime patens. nomini του Θανάτου latior sententia subjiciatur necesse est, qua significat totum miseriarum e peccaudo prodeuntium complexum, tum vitae vitalis ethicae in terris jacturam, qua homo a Deo abalienatus, conscientiae stimulis excruciatur atque ad divinas res perspiciendas et ad honeste agendum ineptus est, tum physicam mortem futurae animorum damnationi et miseriae conjunctam<sup>2</sup>) (2 Cor. 2, 16). Sed Paulus

ficandum suisset, cs. Sir. 25, 23. p. 387, not. 2. — Sed vero etiam il interpretes erraverunt, qui l. c. ἀμαφτίαν de vitiositate explicarent. ¼μαφτίαν enim per etymologiam suam (ab infinitivo aor. secundi ἀμαφτέν, ut ἀποτυχείν deductum) nihil aliud esse potest nisi quod τὸ ἀμαφτάνειν, actio peccandi, deinde ipsum pravum facinus. Cs. Fritzschii Commentar. in ep. ad Rom. T. l, p. 289 ss. Per rhetoricam tantum orationis conformationem sit, ut ἀμαφτάνειν sit vis, quae in homines imperium exerceat, velut personae formam induta, Rom. 7, 7 ss., ita, ut αμαφτία non significatione, sed sensu sit principium, ex quo prodeunt peccata. Quo sensu quum vocabulum etiam Rom. 5, 12 intelligendum videatur, Fritzschius bene secit, quod illud masculini formā reddidit peccatus. — De loco celeberrimo Rom. 5, 12 ss. praeter commentarios totam ep. ad Rom. illustrantes cs. Süskin d: Ueb. d. Hypothese, dass totam ep. ad Rom. illustrantes cf. Süskin d: Ueb. d. Hypothese, dass gain 13 St. Schmid: Exeg. Bemerkk. üb. Röm. 5, 12 in Tib. Leitschr. f. Theol. 1830, 4 H. p. 161 — 197. Rothe: Neuer Versuch e. Ausleg. v. Röm. 5, 12 ss. Wittb. 1836. Manegold (th. cathol.): Exeg. Versuch üb. Röm. 5, 12 ss. Erf. 1841.

<sup>2)</sup> Zwý et ζwή αlώνιος non semper beneficium post resurrectionem demum futurum significant (ut Rom. 2, 7. Matth. 25, 46), sed etiam animi vitam vitalem, ex viva fide Christo habenda proficiscentem, jam la terris incipientem: Eph. 4, 18. Rom. 8, 10 (coll. Col. 2, 13. Eph. 2, 5), et praecipue in joanneis scriptis (cf. quae de hac notione in eschatologia

doctrinam suam de morte peccatorum poena non omni ex parte neque ita exposuit, ut nulli quaestioni relinqueretur locus. Ita cum 1 Mos. 3, 19 in eo consentit, quod Adamum mortalem jam creatum censet (1 Cor. 15, 47). Quaeritur igitor, quo modo Adamus, si non peccasset, mortem effugisset. Fortasse Paulus id putavit, homines, si peccata evitassent, post longam eandemque externarum calamitatum expertem vitam his in terris peractam sine acerba illa et violenta animi et corporis separatione, quae in morte fit per quandam hujus terrestris et animalis corporis in coeleste et spirituale transfigurationem (1 Cor. 15, 44 coll. 2 Cor. 5, 2.4) in coelestem vitam transituros fuisse, queniam homines tali corpore, quali nunc praediti sunt, regnum coeleste ingredi nequeunt (1 Cor. 15, 50). — Ex Pauli praecepto sententia damnatoria a Deo de Adamo dicta omnibus quidem ejus posteris damnosa fuit (Rom. 5, 16. 18 s.), sed tantum eatenus, quatenus omnes et ipsi peccaverunt (Rom. 5, 12: έφ' φ' [h. e. propterea quod, 2 Cqr. 5, 4. Phil. 3, 12, non, quod Augustine placuit: in quo, h. e. in cujus lumbis, coll. Hebr. 7, 10 πάντες ήμαρτον). — Ceterum neque iis adstipulandum est, qui omnia, quae Paulus Rom. 5, 12 ss. disputat non ex animi sententia, sed ex accommodatione ad vanas Judaeorum opiniones facta eum dicere contendunt, neque cum iis, qui in sectione illa articulum fundamentalem paulinae doctrinae sanciri clamitant. Rem enim tam prolixe

disputabimus), unde 1 Tim. 4, 8 ζωή η νῦν et η μέλλονσα distinguitur. Jam vero Paulus Rom. 1, 18—3, 23 summam miseriam e peccatis oriutdam, deinde 3, 24—c. 4 salutis viam, quae per fidem gratiae divinate expiatoria Christi morte solenniter declaratae habendam pateat, tum c.5, 1—11 animi sensa, quae e christianae redemtionis conscientia prodeati, describit inter eaque postremo laetissimam futurae beatitatis spem commemorat, denique c. 5, 12 ss. totum antegressum epistolae argumentum complectens utriusque Adami contentione illustrat. Haec epistolae cohaeretia nos docet, notionem της ζωής, quam Christo debeamus, Rom. 5, 12 ss. latissimo sensu accipiendam indeque θάνατον de complexu omnium damnorum τη ζωή contrariorum intelligendum esse. Quare neque cum is facimus, qui (ut nuperrime Reichius, Meyeras, Fritzschius) h.l. θάνατον de sola physica morte, neque cum iis, qui (ut nonnuli Sociniani, Arminiani et antiquiores rationalistae) voc. de sola ethia morte (cf. Matth. 4, 16. 8, 22. Rom. 7, 10. 11. Eph. 2, 1. al.) intelliguate. Cf. Schott: Progr., quo in veram ap. Pauli sententiam de commun moriendi necessitate ex Adami peccato oriunda e loco Rom. 5, 12 ss. recte eruendam inquiritur. Viteb. 1811., rec. in ej. Opuscc. T. l. Nr. 5. Ej. Abh. üb. d. paul. Begriff von θάνατος u. v. d. Zusammenh. deselb. mit d. menschl. Sünde. In Röhr: Magazin f. Prediger. IV Bl. 2 St. p. 1—87. Schottus sententiam Bretschneideri impugnat, qui contenderat, θάνατον esse "conditionem animarum, quae a corporbus solutae et sopore oppressae in tenebris Iladis essent", quam opinionem Bretschneiderus denuo defendit in Röhr Magazin v Bl. 1 St. p. 1—80. et in Grundl. d. evang. Pietismus, p. 262 s.

enarrat, ut accommodatio eo in loco nihil differret a mendacio (p. 100 s.). Omnium minime ea, quae de Christo gratiae et salutis auctore disputantur, ad accommodationem referri possunt. Si vero Paulus fundamentale doctrinae suae decretum tradere voluisset, profecto mirandum esset, cur non saepius id in epistolis suis repeteret lectoribusque inculcaret. Id potius censendum est, apostolum illa utriusque Adami contentione, procul dubio jam inter Judaeos tum temporis usitatà (§ 170 extr.), com in finem uti, ut ca, quae in praegressis epistolae partibus de summa peccatorum miseria, qua homines ante Christum et extra eius commercium affligerentur, atque de praestantissimis redemtionis a Christo partae beneficiis exposuerat, denuo comprehensa et velut in compendium redacta proponat atque duarum humani generis aetatum capitumque his aetatibus praesectorum oppositione illustret. — Denique apostolus, etsi Rem. 8, 19 — 22 laetissimam spem de ipsa externa natura tempore, quo Christus rediturus sit, a fragilitatis damno liberanda et ad illustriorem speciem transformandà profitetur, tamen alienissimus est ab illo commento, quo externa natura veneno humani peccati inquinata et infecta dicitur, imo in ea divinae majestatis manifestationem cernit (Rom. 1, 20) et contra rigidam ascetarum opinionem res, a Deo creatas, bonas et puras declarat (Rom. 14, 20. coll. 1 Tim. 4, 3 s.). Quantum autem absuerit a taedioso errore de humana natura funditus corrupta ac depravata, qua quis sine miraculoso spiritus s. adjumento bonum ne velle quidem possit, e locis Rom. 7, 15 ss. 2,13 ss. patet, quorum priore, licet proclivitatem ad peccandum in hominis natura altissime reconditam vividissimis coloribus describat, tamen intimam hominis mentem ad honestum tendere docet 3), altero ab ipsis quoque Ethnicis singula honesta facta edi concedit (coll. Act. 10, 33). Solus locus Ephes. 2, 3 ad defendendam ecclesiasticam formulam aliqua cum specie urgeri posset, nisi vocabulum púois ambiguae esset explicationis (§ 170, not. 3).

## §. 172. De eadem re.

Ad ecclesiasticum dogma biblica auctoritate stabiliendum praeterea provocatum est 1) ad loca, quibus scriptores ss. aut cunctos aut singularis cujusdam aetatis vel provinciae

<sup>3)</sup> Verba ή οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἀμαςτία Rom. 7, 17. 18. 20 non significare peccatum homini tanatum, sed quod in eo vim suam exerceat, ex iix locis elucet, quibus spiritus sanctus (Rom. 8, 9. 11. coll. v. 14) vel Deus ipse (2 Cor. 6, 16) vel fides (2 Tim. 1, 5) in hominibus habitare dicitur.

homines peccatis deditos iisque inquinatos esse conqueruntur: 1 Mos. 6, 5—13. Ps. 14, 1—3. 143, 2. 1 Reg. 8, 46. Job. 4, 17—19. Prov. 20, 9. Cohel. 7, 20. Sir. 8, 5. Rom. 3, 10—18. 23. Gal. 3, 22. 2) Ad loca, quibus aut omnes aut certi quidam homines inde a tenerrima juventute vel ab utero matris peccare dicuntur: 1 Mos. 8, 21. Ps. 58, 4. Jes. 48, 8. Sed utroque locorum genere nihil enuntiatur, nisi quod experientia docet et a quolibet, qui sanae mentis est, conceditur. Perperam alterius generis loca de innata vitiositate a multis explicata sunt 1). 3) Ad loca, quibus innata vitiositas diserte doceri putabatur: Ps. 51, 72), Job. 14, 43, Jo. 3, 64, Eph. 2, 3 (cf. § 170, not. 3). Sed haec omnia loca ambiguae interpretationis sunt. Contra cum ecclesiastica

<sup>1)</sup> Etsi locis Ps. 58, 4. Jes. 48, 8 aliqua cum veri specie e verbis et and collegeris, innatam intelligi vitiositatem, tamen non agitur de omntbus hominibus, sed de certo quodam hominum genere. Atque aliis locis (Ps. 22, 11. Job. 31, 18) homines etiam virtutes quasdam ab utero matris exercere dicuntur. Ita phrasis fortasse hyperbolicidem denotat ac inde a tenerrima juventute (I Mos. 8, 21), tamets iis locis, quibus quidam ab utero matris spiritu sancto imbuti dicuntur (Luc. 1, 15. coll. Judd. 13, 5. 16, 17), aperte de innatis praestantioribus facultatibus usurpatur. Denique Jes. 48, 8 dictio usu tropico significat ab exitu ex Aegypto, quo Deus Israelitas ad populi, qui sui juris esset, dignitatem evexit vel populum quasi nasci jussit; cf. 44, 2. 24. 46, 3. 49, 1. 5. Cf. K n o b el: Exeqet. Handb. zu Jes. p. 312.

<sup>2)</sup> Verba בְּעֵרוֹן חֹרֶלְלְתִי וֹבְחַמֵּא תְחַמֵּרְנֵי אִכִּי , quorum priora Lutherus perperam reddidit: "ich bin aus siindl. Saamen gezeugt", duplicem admittunt interpretationem. Aut enim confiletur poeta sceleri sui et culpae magnitudinem, ita, ut אַטָּחֹב et נוֹשָּׁב ad ipsum poetam referantur ("culpā jam inquinatus in lucem editus sum et peccato infectum concepit me mater mea") et per hyperbolen idem significent quod alibi dicitur ab utero matris. Aut poeta excusat peccatorum suorum magnitudinem et excusationis argumentum inde petit, quod a flagitiosioribus parentibus natus sit. Quam explicationem si accipis, אַטַּחֹב et ווּשִׁב elementum significant, in quo natus et conceptus sit. Utrocunque modo interpretaris, effatum ecclesiasticae formulae non favet, sed ei contrarium est. Neque ex iis, quae quis cum hyperbolica pii affectus vi profert, dogma eruere decet.

<sup>4)</sup> Quomodocunque ambigua verba τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαςκὸς σάοξ ἐστι explicantur, nullo pacto involvent sententiam de totali humana naturae depravatione per Adami lapsum orta.

doctrinae formula pugnant 1) innumerae ad agendam poenitentiam, ad evitanda peccata et observanda Dei praecepta cohortationes, innumerae praemiorum honestati et pietati dicatorum promissiones poenarumque comminationes, quibus liberae actionis facultas hominibus conceditur, quae eadem 5 Mos. 30, 15. 18. Sir. 15, 14. 17 disertissime asseritur. 2) Loca, quibus puerili actati innocentia vindicatur: Jes. 7, 15. Sir. 51, 13. Matth. 18, 3. 19, 44. coll. Rom. 7, 7 ss. 3) Ea loca, quibus diserte et cum vi quadam negatur, filiis luendas esse poenas peccatorum a parentibus commissorum (p. 234). Quid, quod ipsa ea V. T. effata, quibus Deus a filiis poenas paternorum peccatorum ad tertiam vel quartam usque progeniem repetere dicitur (p. 234), ecclesiastico decreto adversantur, quo Deum peccatum Adami omni ejus posteritati ad ultimas usque dierum lineas imputare docetur. Denique auctor libri Coheleth 7, 29 aperte profitetur, probos a Deo bomines creari.

## § 173. Historia dogmatis antiquior.

Jo. Geo. Walch: Historia doctrinae de pecc. orig. Jen. 1738. et in ej. Miscell. sacr. Amstel. 1744. — G. F. Wiggers: Pragmat. Darstellung des Augustinismus u. Pelagianismus v. d. Anfange der pelag. Streitigk. bis z. 3 ökum. Synode. Berl. 1821. 2 Thl.: Pragm. Darst. des Semipelag. in s. Kampfe gegen d. Augustinismus bis z. 2 Synode zu Orange (a. 529) Hamb. 1833. — Jo. Ge. Voigt: De theoria augustiniana, pelag., semipelag. et synergist. in doctr. de pecc. orig., gratia et libero arbitrio. Gott. 1829.

Antiquissimorum patrum sententiae nondum accuratius finitae erant; liberrime graeci patres judicarunt. Solam physicam mortalitatem et externa terrestris vitae incommoda plerique ab Adami flagitio derivarunt, vel etiam (Just. Mart., Iren., Methodius) ethicam quandam humanae naturae debilitatem atque imperii, quod a daemonibus in homines exerceretur, incrementum. Sed liberum arbitrium (70 αὐτεξούσιον) et suam cujusque hominis culpam e peccando contractam omnes asseruerunt. Neque deerant, qui in corporum morte debitum naturae (Clem. Alex.), aut praesidium cernerent, quo homines ad primitivum innocentiae statum reducerentur (Iren.). Origenes peccata propagatione physica a parentibus ad filios transmitti negavit, nec nisi eatenus omnes, Christo excepto, peccato inquinatos nasci docuit, quatenus jam in vita hanc terrestrem praegressa peccassent. Ipsi qui post Augustinum vixerunt graeci patres liberiorem doctrinam foverunt, inter quos Jo. Damascenus innatam virtutis Deo probatae exercendae facultatem homi-

nibus diserte vindicavit 1). In recentioribus demum publicis graecae ecclesiae formulis peccatum originale (άμάρτημα προπατορικόν, αμαρτία προπατ.) et adamitici lapsus imputatio disertius docetur (Conf. Orthod. I, qu. 24), ita tamen, ut actualia peccata ex originis vitio proficisci negetur eorumque principium in sua cujusque hominis prava voluntate quaeratur (Conf. Dos. decr. 6). - Longe severiora erant latinorum patrum praecepta, inter quos Tertullianus una cum animae traduce (§ 163) peccati traducem docuit primusque de "vitio originis" locutus est, sed ingenitam illam christianae religionis amplectendae facultatem (p. 45) haereditaria vitiositate exstinctam esse negavit et paedobaptismi institutum reprobavit, quia non intelligeretur, ,, quid festinaret innocens aetas ad remissionem peccatorum." Contra Cvprianus illum ritum defendit, quoniam infantes, etsi non propriorum, tamen alienorum peccatorum venia egerent. Ambrosius et Hilarius in Adamo omnes homines,,quasi in massa peccavisse" indeque peccato infectos gigni et nasci, neque tamen eorum vires ita exstinctas esse docuerunt, ut per semet ipsos nihil ad consequendam salutem conferre possent. Ad eandem fere atrocitatem, quam evangelicae ecclesiae conditores prodiderunt, doctrinam Augustinus adduxit, hac in re suae ipsius externae et internae vitae experientiam secutus et fervidissimo intimae pietatis fervore ductus et pugnandi contra Pelagianos ardore abreptus. Pelagius autem cum sectatoribus suis, Co elestio Britanno et Juliano, eclanensi in Apulia episcopo, docuit, "bona et mala nobiscum non oriri, sed agi a nobis", sola facultate ad utrumque faciendum praeditos nasci homines atque etiamnunc tales, qualis Adamus ante lapsum fuisset. Aliena peccata non imputari a Deo, sed ob sua quemque delicta puniri. Corporis mortem debitum naturae esse, cui Adamus succubiturus fuisset, etiamsi vel numquam peccavisset. Etsi Pelagii sententia in concinis carthagg. a. 412. 416. 418, milevitano a. 416, ipsoque in conc. oecum. III, Ephesi a. 431<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> De fide orth. II, 30; Χρη δε γινώσκειν, ότι η μεν άρετη επ δεοῦ εδόθη εν τῆ φύσει — εφ' ημίν δε εστεν, ἢ εμμείναι τῆ ἀρετη καὶ ἀκολουθησαι τῷ θεῷ πρὸς ταὐτην καλοῦντι, ἢ ἀκοφοιτῆσαι τῆς ἀρετης, ὅπερ ἐστιν ἐν τῆ καμία γενέσθαι καὶ ἀκολουθησαι τῷ διαβόλω πρὸς ταὐτην καλοῦντι ἀβιάστως. — Μένοντες οὐν ἐν τῷ κατὰ φύσιν, ἐν τῷ ἀρετης είς τὸς τῆς ἀρετης είς τὸς παρὰ φύσιν ἐρχόμεθα καὶ ἐν τῆ κακία γινόμεθα.

<sup>2)</sup> Fuit nexus quidam Pelagianorum cum Nestorianis, qui hujus concilii patres permovit, ut filos quoque camnarent. Baumg.-Crusius: Compend. d. DG. 1, p. 166 s.: "Der vermittelnde Gedanke zwischen Nestorianismus u. Pelagianismus war der, dass Christus, obwohl Mensch u, in keinem wesentl. Zusammenhange mit d. Gottheit (soli-

habito damnata esset: tamen theoria Augustini illi opposita non solum orientalem ecclesiam non invasit, sed etiam inter ipsos Occidentales moderatior sentiendi ratio invaluit, semi-pelagianismi nomine insignita, cujus auctores sec. V nonnulli gallici monachi et episcopi erant, Jo. Cassianus. Faustus Reginensis, Vincentius Lirinensis. Gennadius Massiliensis. Semipelagiani ab Adami lapsu non absolutam humanae naturae depravationem, sed ethicam inbecillitatem una cum moriendi necessitate haereditatis physicae lege ad omnes traductam deduxerunt, qua tantum naturalium virium relictum esset, ut homo una auxiliante spiritu s. salutem sibi comparare posset. Etiam Scholastici plurimi semipelagianismo ita faverunt, ut alii, ut Thomas, ad Augustinum, alii (Abaelardus, Duns Scotus) ad Pelagium propius accederent. Anselmo praecunte Scholastici nexum delicti adamitici cum posterorum peccatis hac formula significarunt: "Personà Adami corruptam esse naturam humanam indeque natura corrumpi personas." Peccatum originale Scholastici in defectu justitiae originalis tamquam doni supranaturalis (p. 321), Petrus Lombardus et Thomas etiam in naturalium virium attenuatione et vulneratione situm docuerunt. Imputationem lapsus adamitici Scholastici quoque defenderunt. Ceterum a sec. XII disceptatum est de immaculata Mariae virginis conceptione, cujus notio, semper quidem refragantibus Dominicanis, a Sixto IV, pontifice rom., a. 1466 et a synodo tridentina Sess. V, 26 commendata, a Protestantibus repudiata est<sup>3</sup>).

## § 174. Historia dogmatis recentior.

Sacrorum emendatores, quo fortius et felicius religionis et pietatis vere christianae commoda, illa quidem non satis recte intellecta, contra foedissima Catholicorum de meritis sanctorum, de indulgentiis, bonis operibus et propriis satisfactionibus commenta tuerentur, atrociora Augustini decreta de omni nostra salute e solo divinae gratiae et chri-

tarius homo, Cassian.), dennoch volkommene Tugend u. Verdienst gehabt habe. — Acusserlich wurde d. nestor. u. pelag. Sache in Zusammenhang gebracht, indem sich Urheber u. Beförderer v. dieser in d. Schutz des Nestorius begaben; freilich ohne Zweifel, weil sie in d. griech. Kirche u. in den antiochen. Lehren Sympathie für die ihrige voraussetzten. Theil nahm an d. Streite u. zu Gunsten der pelag. Lehre Theodor v. Mopsuhestia. Dagegen erklärte sich auf d. einen Seite Nestorius gegen Cölestius, u. auf d. and. Cassianus gegen Nestorius."

S) Cf. p. 334, not. 10. Guerike Symbolik p. 229 s. Neudecker DG. sett d. Reformat. p. 423.

stianae redemtionis beneficio nexa redintegrarunt, quibus decretis notio non minus atrox de peccato originali fundamentum praeberet (§ 168) 1). Solus Zwinglius 2) severiorem Augustini formulam rejecit, et Melanchthon posthac, ab a. 1535, quasdam hominibus post lapsum reliquias naturalium virium vindicavit, quarum usu, dummodo per spiritum s. initium bonae voluntatis factum esset, cooperando cum spiritu s. suam partem ad vitam piam et honestam agendam conferre possent. Quae theoria aeque ac opinio ei contraria, a Flacio proposita, qui peccatum originale substantiam hominis dixerat 3), in Form. Conc. damnata est 4). — Tridentini patres, ut evangelicae doctrinae rigorem a catholica ecclesia arcerent, neque tamen Augustini auctoritati reluctari viderentur, mitiorem sententiam

<sup>1)</sup> Apol. Conf. p. 52: "Quorsum opus erit gratia Christi, si nos possumus fieri justi proprià justitià? Quorsum opus erit spiritu s., si vires humanae per se possunt Deum super omnia diligere et praecepta Dei facere?" p. 56: "Est necessaria cognitio peccati originalis. Neque enim intelligi potest magnitudo gratiae Christi, nisi morbis nostris cognitis" p. 61 s.: "Si meremur remissionem peccatorum his nostris actis elicitis, quid praestat Christus?"

<sup>2)</sup> Ad Carol. V fidei ratio [Confess. in eccl. reform. publicatae, ed. Niemeyer p. 20]: "Velimus, nolimus, admittere cogimur, peccatum originale, ut est in fillis Adae, non proprie peccatum esse — non enim est facinus contra legem. Morbus igitur est proprie et conditio." p. 21: "Morimur et nos, sed illius [Adami] culpa, nostra vero conditione et morbo, aut si mavis peccato, verum improprie capto. Exemplum tale est: Bello captus perfidia et inimicitia commeruit, ut servus teneatur. Qui ex illo progenerantur olnéται, h. e. vernae, aut dominati flunt servi: non culpa, reatu aut crimine, sed conditione, quae culpam secuta est: nam parens, ex quo nati sunt, scelere hoc commeruerat. Nati scelus non habent, sed poenam et mulctam sceleris, puta conditionem, servitutem et ergastulum." Cf. Wegsch. p. 438, not. h.

<sup>3)</sup> In colloquio jussu principis in arce vimariensi cum Victorino Strigelio, Melanchthonis sectatore, !560 instituto.

<sup>4)</sup> Flacii opinio rejicitur p. 647 s. coll. 643. 651. 652: "Categorice fatendum est, peccatum non esse substantiam, sed accidens." — Synergismus dannatur p. 677 s.: "Item (rejicitur) synergistarum dogma, qui fingunt, hominem in rebus spiritualibus non prorsus ad bonum esse emortuum, sed tantum graviter vulneratum et semimortuum esse. Et quampropriis viribus ad Deum convertere et legi Dei toto corde obedire possit, tamen si spiritus s. initium faciat et nos per evangelium vocet, gratiam suam, remissionem peccatorum et aeternam salutem nobis offerat, tunc liberum arbitrium propriis suis naturalibus viribus Deo occurrere, alique modo (aliquid saltem etsi parum et languide) ad conversionem suam conferre, eam adjuvare, cooperari, sese ad gratiam praeparare et applicare, eam apprehendere, amplecti, evangelio credere, et quidem in continuatione et conservatione hujus operis propriis suis viribus una cum spiritu s. cooperari posse."

ambiguis formulis significarunt nec satis sibi constiterunt <sup>5</sup>). Reatum peccati originalis praesidio baptismi tolli decreverunt, concupiscentiam vero, quae etiam in baptizatis maneret, non esse peccatum per se spectatam, sed tantummodo quatenus ad peccandum homines abduceret <sup>6</sup>). Orthodoxi catholicae ecclesiae theologi, Scholasticorum vestigia prementes, peccatum originale in justitiae originalis et supranaturalium donorum jacturà situm, neque naturales vires lapsu Adami perditas, sed attenuatas et vulneratas ("vulnera naturae") esse docuerunt <sup>7</sup>). Contra Jansenistae

<sup>5)</sup> Sess. V, can. 1: "Si quis non confitetur, primum hominem — quum mandatum Dei in paradiso suisset transgressus — totum — secundum corpus et animam in deterius commutatum suisse: anathema sit." Can. 2: "Si quis Adae praevaricationem sibi soll, non ejus propagini asserit noculsse et acceptam a Deo sanctitatem et justitiam, quam perdidit, sibi soll et non nobis etiam eum perdidisse, aut inquinatum illum per inobedientiae peccatum, mortem et poenas corporis tantum in omne genus humanum transfudisse, non autem et peccatum — anathema sit." Can. 3: "Si quis hoc Adae peccatum, quod origine unum est, et propaturae vires vel per allud remedium asserit tolli, quam per meritum unius mediatoris — J. Christi — anathema sit." Sess. VI, c. 1: "Declarat synodus — oportere, ut unusquisque agnoscat et sateatur, quod, quum omnes homines in praevaricatione Adae innocentiam perdidissent, facti immundi —, ut non modo gentes per vim uaturae, sed ne Judaei quidem per ipsam etiam litteram legis Moysi inde liberari aut surgere possent, tametsi in eis liberum arbitrium minime exstinctum esset, virtbus licet attenuatum et inclinatum." Can. 5: "Si quis liberum hominis arbitrium post Adae peccatum amissum et exstinctum esse discrit aut rem esse de solo titulo, imo titulum sine re, figmentum denique a satana invectum in ecclesiam, anathema sit." Can. 7: "Si quis dixerit, opera omnia, quae anie justificationem fiunt, quacunque ratione facta sunt, vere esse peccata vel odium Dei mereri [cf. quae p. 884, not. 9 e Protestantium symbolis transscripsimus], anathema sit.

<sup>6)</sup> Sess. V, can. 5: "Si quis per J. Christi — gratiam, quae in baptismate confertur, reatum originalis peccati remitti negat, — anathema sit. — Manere autem in baptizatis concupiscentiam vel fomitem, haec sancta synodus fatetur et sentit, sed viriliter per Christi Jesu gratiam repugnantibus non valet, quinimo qui legitime certaverit, coronabitur. Hanc concupiscentiam, quam aliquando apostolus peccatum appellat, sancta synodus declarat, ecclesiam cath. numquam intellexisse peccatum appellari, quod vere et proprie in renatis peccatum sit, sed quia ex peccato est et ad peccatum inclinat." — Cat. rom. § 686: "Sciendum est, concupiscentiam esse commotionem quandam ac vim animi, qua impulsi homines quas non habent res jucundas appetunt. Et quemadmodum reliqui animi nostri motus non perpetuo mali sunt, ita haec concupiscendi vis non semper in vitio est ponenda. Neque enim propterea malum est, si cibum, aut si potum appetimus —. Et quidem recta haec concupiscendi vis Deo auctore nobis a natura insita est, sed primorum parenium nostrorum peccato factum est, ut illa naturae fines transiliens usque adeo depravata sit, ut ad ea concupiscenda saepe incitetur, quae spiritui ac rationi repugnant."

<sup>7)</sup> Bellarmin: de amissione gratiae c. 5: "Non magis differt sta-

pro severiore Augustini formula acriter pugnaverunt. Inter Protestantes Calixtus catholicam peccati originalis notionem amplexus est. Minores Protestantium familiae. Anabaptistae, Sociniani, Arminiani et Quakeri, orthodoxo decreto plus minesve adversatae sunt. Sociniani dogma prorsus repudient et "cupiditatem malam, quae cum plerisque hominibus nasci dici possit, non ex peccato primi parentis manare, sed ex eo, quod humanum genus frequentibus peccatorum actibus habitum peccandi contraxerit et se ipsum corruperit, quae corruptio per propagationem in posteros transfundatur" (F. Socin.), docent, Arminiani nihil nisi infirmitatem quandam ab Adamo ad posteros propagine transmissam concedunt. De physicae mortis necessitate quid Sociniani et Arminiani statuant, jam p. 323 vidimus. Quakeri, nomine peccati originalis utpote "inscripturali barbarismo" rejecto, de "semine peccati ab Adamo ad omnes homines transmisso" loquuntur. Quae omnes familiae proclivitatem ad peccandum per se spectatam a Deo nobis culpae verti negant. — Inde a tempore sub finem sec. XVIII omnes quoque fere supranaturalistae ad semipelagianismum ita reversi sunt, ut Adami delictum et propensionem ad peccandum nimiamque appetituum vim ex illo delicto ortam, quamdiu ex eà non voluntaria et propria peccata nascerentur, posteris imputari negarent 8).

tus hominis post lapsum Adae a statu ejusdem in puris naturalibus, quam differat spoliatus a nudo, neque deterior est humana natura, si culpam originalem detrahas, neque magis ignorantia et infirmitate laborat, quam esset et laboraret in puris naturalibus condita. Proinde corruptio natura en ex alicujus doni naturalis carentia, neque ex alicujus malae qualitatis accessu, sed ex sola doni supranaturalis ob Adae peccatum amissione profluxit. Quae sententia communis est doctorum scholasticorum veterum et recentiorum."

<sup>8)</sup> Reinhard: "Pecc. orig. est corrupta naturae conditio a parentibus accepta, qua fit, ut homo ad bona quarvis tardus, ad mala propensus sit, appetituum nimia vi abreptus deoque a Deo plecti possit." Storr: Bemerkk, zu Kants Philos. (Tüb. 1794) p. 8: "Wie es vermüge der angeborenen Anlagen dem einen Menschen schwerer wird als dem anderen, das Gesetz zu befolgen: so ist auch nicht unmögl., dass eine grössere Heftigkeit der simt. Triebe sich v. Adam auf s. Nachkommen fortpflanzte, u. es ihrem Willen, wenn auch nicht zugen. Diese angeborene unverschuldete Disposition wird uns nicht zugerechnet, sondern das wird uns zugerechnet, dass wir die aus derselben hervorgehenden Schwierigkeiten nicht überwinden." — E moderatioribus supranaturalistis (p. 189) ecclesiasteum dogma impugnavit Chenevière: Du péché original ou la dépravation héréditaire. Gen. 1830. 2 Voll. — Atrociores sententias tuentur Tholuck: Die Lehre v. d. Sünde u. v. Versöhner. Hamb. (1823) 1838. 6 Aufl. Krabbe: Die Lehre v. d. Sünde u. v. Tode in threr Beziehung zu einander u. z. d. Aufersteh. Christi, exeget. Rognat. entweckeit. Hamb. 1836.

Quid, quod nonnulli eorum (Doederl., Morus, Reinh., Knapp.) ne ethicam quidem doctrinae biblicae de lapsu hominum naturam et religiosum finem perspexerunt, sed interdictae arboris fructum, in Genesi commemoratum, venenatum dixerunt, cujus usu corporis et animi vires corruptae essent<sup>9</sup>) Sed ab anno 1817 Harmsio Kiloniensi praeeunte tenebriones exstiterunt, qui in defendendo ecclesiasticae doctrinae rigore, tamquam solidissimo omnis religionis et pietatis fundamento, ultra modum sibi placerent (Hengstenbergiani et severiores Lutherani). Plerique rationalistae, licet pelagianismum amplexi, tamen minime inenarrabilem ad peccandum proclivitatem, in hominum animis altissime reconditam, negaverunt, ad cujus notionem denique etiam Kantii 10) doctrina de perversitate radicitus nobis insita (das radicale Böse) redit. Potissimum Eichhornio auctore mythica narrationis in Genesi propositae interpretatio invaluit, qua in narratione plerique nunc rationalistae et philosophi symbolum cernunt, quo ethica cujuslibet hominis natura et historia significetur (§ 169). Pantheistae opinionem de haereditario peccato aut de finitarum rerum defectione ab absoluto principio, aut de vitiositate omnibus communi (Hegel) interpretati sunt. Schellingius olim II) originem pravae voluntatis homini innatae, qua suus sibi quisque esse velit, e perversitate quadam primitiva in ipso illo principio, e quo res finitae prodiissent, sità repetendam judicavit. Schleiermacherus peccatum originale invenit in naturae nostrae indole ad peccandum proclivi inde oriunda, quod Dei conscientia non plena nobis insita esset.

## § 175. Epicrisis.

Ecclesiasticum de peccato originali decretum ingentibus premitur difficultatibus. Jam ipsa notio haereditarii peccati per se spectata sibi ipsi repugnat, quia nihil nisi quod perverso libertatis usu committitur, pro peccato haberi potest.

<sup>9)</sup> Jam antiquissima ecclesiae aetate exstitisse, qui eandem sententiam tenerent, patet ex Theophil. Antioch. II, 25: ,, Οὐχ, ώς οἴονταί τινες, θάνατον εἶχε τὸ ξύλον, ἀλλ' ἡ παρακοή."

<sup>10)</sup> Vom rad. Bösen. In Berl. Monatsschrift. April 1792. Von d. Einwohnung des bösen Princips neben d. guten. In Rel. innerh. d. Grenzen d. blossen Vermunft, p. 188. — p. 408.: "Wie aber auch der Ursprung des moral. Bösen im Menschen immer beschaffen seyn mag, so ist doch unter allen Vorstellungsarten v. d. Verbreitung u. Fortsetzung desselben durch alle Glieder unserer Gattung u. in allen Zeugungen die unschicklichste: es sich als durch Anerbung v. d. ersten Eltern auf uns gekommen vorzustellen."

<sup>11)</sup> Abhdl. v. d. Freiheit, in ej. Philos. Schriften. Landsh. 1809.

id vero quod ingenitum est, e libertate non pendet neque ei, cui înhaeret, imputari debet 1). Quam objectationem Orthodoxi non argumentis, sed arbitrario dictamine repulerunt (§ 167, not. 3). Neque minus redarguitur notio, si ad metaphysicam rationem examinatur. Namque si libertas. Adamo concessa, facultas erat inter bonum nialumve eligendi alterutrumque efficiendi: Adamus, quod jam veteres Pelagiani perspexerunt, etsi delicto suo faceret, quod non debebat, tamen, dum libertate sua utebatur, fecit aliquid, quod potuit. Jam vero non intelligitur, quomodo simplici et semel facto facultatis alicujus usu haec ipsa facultas perdi possit. Frequente demum peccatorum repetitione vitiosus quidem habitus contrahitur et prava consuetudo oritur, honestatis exercitatio in dies difficilior redditur, sed facultas boni patrandi non exstinguitur, nec reditus ad meliorem frugem unquam prorsus intercluditur. Multo minus intelligitur, quomodo liberi arbitrii jactura per physicam generationem ad posteros propagari potuerit. Quod enim Orthodoxí docuerunt, ab ipso Deo, qui ita Adami delictum punire decrevisset. Adamum ejusque posteros originali justitia privatos et in absolutam corruptelam detrusos esse (§ 168, not. 5). id divinae sanctitatis, benignitatis et justitiae notiones vehementissime laedit, quae nullo pacto patiuntur, ut Deum tali modo auctorem peccatorum faciamus eumque illud unum delictum absoluta peccandi necessitate in innocentibus posteris mulctare statuamus. Ita ethicae quoque difficultates impediunt, quo minus ecclesiasticae formulae calculum adiicia-Inter quas etiam hoc referendum est, quod praeceptum illud de non utendo vetitae arboris fructu, licet cum mythi natura et consilio optime congruum (§ 169), tamen per se spectatum et ad rectae rationis normam exactum. arbitrarium habeatur necesse est, neque intelligitur, cur Deus sapientissimus primigenos homines non potius ea docuerit. quae ad matrimonialem et socialem vitam honeste agendam scitu necessaria erant. Ut vero homines consilio, quo Deus eos creaverat, vere responderent, discrimen inter bonum et malum diu eos latere nec poterat nec debebat. Neque cum ethica hominum natura et fine dogma, de quo agitur, conciliari potest. Qui enim in eo tenendo sibi constare voluerint, facile ii aut ad desperationem perducantur necesse est, aut exoptatissima ab eo argumenta petunt, quibus moralem suam segnitiem et perversitatem excusent. Tametsi

<sup>1)</sup> Julian. ap. Augustin. Op. imperf. IV, 93: "Si — est naturale peccatum, non est voluntarium; si est voluntarium, non est ingenitum. Istae duae definitiones tam contrariae sibi sunt, quam contrarium est necessitas et voluntas."

ecclesiae congratulandum est, quod plerique dogmatis patroni theoriae suae in ipsa vita parum memores erant, nec nisi in pietistarum sodalitiis reperti sunt, qui rigore dogmatis aut ad mentis insaniam praecipitarentur aut ad mortem voluntariam sibi consciscendam abriperentur. — Etsi experientia docet, in quibusdam gentibus et familiis quasdam pravas et bonas inclinationes a patribus ad filios transmitti, quae non semper e sola educationis et consuetudinis vi explicari possunt: tamen minime inde colligi potest, absolutam corruptelam; qualem ecclesia docet, a primi parentis scelere aequali modo in omne genus humanum physica propagatione transfusam esse. Neque illa quam diximus experientia ubique sibi constat, sed non desunt exempla corum, qui ab indole parentum prorsus degeneraverint, eodemque jure, quo quis ex illa experientia vitiositatem originalem probaret, virtulem quoque haereditariam colligere liceret. Monent denique ecclesiasticae doctrinae amici, collapso et abnegato dogmate de peccato originali nullum merito Christi locum relinqui (§ 174, not. 1). Recte quidem, si cogitaveris de orthodoxa redemtionis vicaria τοῦ Θεανθρώπου satisfactione perficiendae notione (§ 192 et 196), minime vero, si liberiorem et rationalem christianae salutis notionem tenueris. Etiamsi enim originale peccatum abnegaveris, restat depravationis ex actualibus peccatis oriundae miseria, cui ut eripiamur et ad vitae conditionem Deo probatam adducamur, variis externis quoque et historicis praesidiis opus est, inter quae Christi mens ac disciplina summum locum obtinet. Ipsi librorum symbolicorum auctores non ignorarunt, sed libere professi sunt, quam vehementer doctrina de originis peccato principiis humanae rationis adversetur, eamque e solis ss. libris cognoscendam credendamque esse docuerunt<sup>2</sup>). Verum enimvero ab ipsis quo-que ss. libris toto coelo illam distare intelleximus (§ 169— 171). Nihilominus ecclesiasticae theoriae aliquid veri suppositum esse lubentissime concedimus. Vix enim ullum peccatum manet in semet ipso conclusum, sed nova gignit peo-

<sup>2)</sup> Apol. conf. p. 53: (Scholastici) "non potuerunt videre interiorem immunditiem naturae hominum. Neque enim potest judicari, nisi ex verbo Dei".—. Art. smi. p. 317. F. C. p. 565 s. [quos locos transscripsimus p. 48, not. 4.] p. 574 s.: "Hoc [pecc. orig.] quantum sit malum, verbis revera est inexplicabile, neque rationis humanae acumine indagari, sed duntaxat per verbum Dei revelatum agnosci potest." Contra nonnulli recentiores supranaturalistae locis quibusdam scriptorum profanorum perperam intelectis probare tentarunt, ne Ethnicis quidem notionem haereditarii mali incognitam fuisse. P. E. Jablonski: De peccato originali per lumen rationis etiam gentilibus cognito. In ej. Opuscc. T. IV, p. 483 ss. Cf. Baumg.-Crusius: Bibl. Theol. p. 359.

cata atque ita e peccandi assiduitate vehementior ad peccandum proclivitas et prava consuetudo oritur, quae in alios quoque perniciosam vim exercet. Quapropter ubi primum protoplasti ad conscientiam discriminis inter bonum malumque pervenerant, non poterat nihil interesse, in utram partem decreturi essent. Quum vero peccandi libidini succumberent, hoc primum eorum delictum simul exstitit pravae consuetudinis malaeque mentis et humanae corruptelae subsequentibus peccatis eximie auctae principium, quae corruptela in omnes, simulatque in lucem editi sunt et jam antequam ad claram sui ipsorum conscientiam perveniunt, fortasse jam dum in matrum uteris delitescunt, tristissimum suum imperium exercet. Ita experientia duce neque recta ratione refragante deplorandam ethicae vitiositatis haereditatem, tum psychico contagio tum vero etiam partimohysica propagatione a primis generis nostri parentibus, sive duo fuerint, sive plures (§ 163), ad omnes posteros traductam asserere licet, ex qua communi omnium labe et corruptelà sua cuiusque peccandi libido uberrima et efficacissima capit nutrimenta 3). Sed haec propensio ad peccandum e communi corruptelà ad singulos traducta nullam contrahit culpam, quamdiu ei non scientes volentesque succumbunt. — Physica mors e naturae lege et necessitate consequitur ideoque ne tunc quidem effugi posset, si non peccaretur. Sed qui culpae con-scientià stimulantur, mortem tamquam horribile malum pertimescunt, cujus terrores pro pietatis et bonae conscientiae gradu minuuntur, ita, ut, qui altius christianae pietatis fastigium adscenderunt, etsi terrestris suae vitae terminum divinae sapientiae et benignitati committunt, tamen, ubi discedendum est ex hoc terrestri hospitio, mortem tamquam exontatissimum beneficium excipiunt, cujus praesidio in coelestem patriam transferantur (Phil. 1, 20 ss. Hebr. 13, 14. 2 Tim. 4, 18).

<sup>8)</sup> Hase Dogm. p. 80 s.: "Allerdings hat sich v. ersten Sündenfalle her ein Reich der Sünde durch Fortpflanzung, Betspiel, Noth u. Verführung begründet, jeder wird davon berührt, dem Kinde im Mutterleibe ist dieses allgemein menschl. Erbe u. oft noch v. Geschlecht zu Geschlecht e. besond. Erbe wilder Leidenschaften vorherbestimmt, es ist unverfängl., diese allgemein menschl. u. individuelle Erbschaft im ältesten u. neuesten Sinne Erb sünde zu nennen: aber keine wirkl. Sünde, noch Schuld ist gemeint, sondern Neigungen, die zur Sünde werden können."

#### THEOLOGIAE DOGMATICAE

## PARS TERTIA.

## Doctrina de salute per Christum consequenda

s. Soteriologia s. Soterologia.

### S 176.

#### Introductio.

In omnibus praesidiis, quibus peccati vis infringitur miseriaque ex eo oriunda imminuitur ac tollitur, religiosus et pius animus divina instituta agnoscit (p. 15), quibus salus humana promoveatur. Inter quae praesidia praecipuum illud est, quod nonnumquam exstiterunt sive, ut pietatem dicere decet, a Dec excitati et delegati sunt homines ultra vulgarem modum pii et religiosi, quibus haec provincia mandata esset, ut condendis sodalitiis religiosis religiosam vitam inter aequales et posteros ad altius fastigium eveherent (p. 63 s.). Inter quos quum Jesus Nazarenus primum et summum locum obtineat ejusque religione, qua perfectior cogitari nequit (§ 50), hominibus omnia suppeditentur, quae necessaria sunt, ut ad summum finem ipsis propositum perveniant et regni divini civitatem consequantur: optimo jure christiana pietas in Jesu summum Dei legatum et servatorem nar έξοχήν dicendum atque in ejus causa divinum salutis humanae praesidium hoc nomine dignissimum cernit. — Ea theologiae dogmaticae pars, qua, quae de salute per Christum consequenda scitu credituque necessaria sunt, docte et subtiliter exponuntur, soteriologia (s. christologia latiore sensu) appellatur. Cujus tres sectiones sunt, quarum primâ de hujus salutis administro (christologia), secundâ de salutis ab eo partae ad homines oblatione per Deum procul'anda, sive de decretis, effectis, praesidiis et institutis, quibus Deus homines illius salutis participes reddat (soteriologia angustiore sensu dicta), tertia de hujus salutis perfectione, futuro demum aevo speranda (eschatologia), agitur. 23

#### Sectio I.

#### De salutis administro, s. Christologia.

## § 177. Sectionis partitio.

Ecclesiastica de salutis administro doctrina his tribus capitibus absolvitur: 1) De servatoris persona s. de utraque ejus natura; 2) de utroque ejus statu; 3) de ejus opere s. de tribus ejus muneribus.

## Caput L.

De Jesu Christi persona s. de utraque ejus natura.

Dornér: Die Lehre v. d. Person Christi, geschichtl. u. bibl. dogmeldargestellt. \ Thl.: Entwickelungsgeschichte des Dogma v. d. Person Jesu in d. ersten vier Jahrhh. Stutta. 1845.

## § 178. Hebraicae et judaicae christologiae lineaments

Stahl: Von d. messtan. Zeiten. In Eichhorn: Allgem. Biblioth. d. bibl. Literat. VI Bd. 4 St. p. 597 ss. — Ammon: Bibl. Theol. II Bd.: Die alttest. Christol. — Hengstenberg: Christol. d. A. Test. Berl. 1829—35. 3 Thle. — Jos. Beck (theol. cathol.): Ueb. d. Entwickelung u. Darstellung der mess. Idee in d. h. Schrr. d. d. ten Bundes. Ilannov. 1835. — C. H. Graf: Lidee messtanigud dans son développement historique. Strasb. 1836. — Staehelis: Die mess. Weissagg. des A. T. in ihrer Entstehung, Entwickel. u. Ausbild. Mit Berücksichtigung der hauptsächl. alttest. Citate. Bel. 1847. — Bertholdt: Christologia Judaeorum Jesu apostolorungen netate. Erl. 1811. — Moraht: De iis, quae ad cognoscendam Judaeorum palaestinensium, qui Jesu tempore vivebant, christologiam evangelia nobis exhibeant deque locis messianis ibi allegatis. Gott. 1828—18 nobis exhibeant deque locis messianis ibi allegatis. Gott. 1828—18 nobis exhibeant deque locis messianis ibi allegatis. Gott. 1828—18 nobis exhibeant deque locis messianis ibi allegatis. Gott. 1828—18 nobis exhibeant deque locis messianis ibi allegatis. Gott. 1828—18 nobis exhibeant deque locis messianis ibi allegatis. Gott. 1828—18 nobis exhibeant deque locis messianis ibi allegatis. Gott. 1828—18 nobis exhibeant deque locis messianis ibi allegatis. Gott. 1828—18 nobis exhibeant deque locis messianis ibi allegatis. Gott. 1828—18 nobis exhibeant deque locis messianis ibi allegatis. Gott. 1828—18 nobis exhibeant deque locis messianis ibi allegatis. Gott. 1828—18 nobis exhibeant deque locis messianis ibi allegatis. Gott. 1828—18 nobis exhibeant deque locis messianis ibi allegatis. Gott. 1828—18 nobis exhibeant deque locis messianis ibi allegatis. Gott. 1828—18 nobis exhibeant deque locis messianis ibi allegatis. Gott. 1828—18 nobis exhibeant deque locis messianis ibi allegatis. Gott. 1828—18 nobis exhibeant deque locis nobis exhibeant deque locis messianis ibi allegatis. Gott. 1828—18 nobis exhibeant deque locis nobis exhibeant deque locis nobis exhibeant deque locis nobis exhibeant deque

Etsi nusquam in genere humano prorsus desint, que animos ad christianam salutem recipiendam praeparent el aptos reddant, tamen praecipua et prorsus singularia praeparandae hujus salutis adminicula apud Hebraeos deprehenduntur in eorum theocratica reipublicae forma (§ 17) indeque oriunda messiana exspectatione, h. e. spe de fulus theocratiae integritate omnibus partibus expleta. Cujus

spei proprie dictae 1) certa et satis explorata vestigia non ante civitatis in duo regna discissae aevum reperiuntu:. A quo tempore quum et per internas calamitates et per majorem vicinarum gentium potentiam salus ac disciplina hebraeae civitatis praeceps ire coepisset, neque vero theocratiae notio permitteret, ut Jehova populum suum dereliquisse aut ci tutando impar esse putaretur: non poterat fieri, quin homines theocratico fervore inflammati theocratiae instaurationem et perfectionem a futuro tempore exspectandam censerent civibusque suis praedicarent. Inter primaria messianae salutis beneficia sperabantur summa externarum rerum opulentia (Joel. 4, 18 ss. Amos. 9, 13. Hos. 14,6—8. Jes. 30, 23 ss. Ezech. 34, 27 ss. 36, 7 ss. 28 ss. 33 ss. al.), immunitas a peregrinarum gentium, quae per severissimum Jehovae judicium injuriarum Hebraeis illatarum poenas luiturae essent (Joel. 4, 2 ss. 19. Zeph. 3, 19. Sach. 9, 1-6. coll. Jer. 9, 24 s. 12, 14. 25, 15-38), vexationibus (Joel. 4, 17. Mich. 5, 4. al.), omnium Israelitarum peregrinis in terris dispersorum et captivorum in patriam reditio et utriusque hebraeae civitatis reconciliatio et consociatio (Joel. 3, 6. Jes. 11, 11 ss. 26, 12 s. Hos. 3, 5. 31, 34, 50, 20. Ezech. 36, 25. Sach. 3, 9, 13, 1. Dan. 9, 24), spiritus s. in omnes populi socios effusio (§ 64, p. 126), verae (h. e. mosaicae) religionis restitutio et ad omnes exteros populos propagatio (Jes. 2, 2-4. Mich. 4, 1 ss. Jes. 60, 3 ss. 66, 18 ss. Sach. 2, 11. 14, 16. Ps. 22, 28. Ps. 87. 102, 16. 22. 23). Cujus felicitatis nullum finem fore sperabant (Mich. 4, 7. Ezech. 37, 25). Et quum Davides rex reinpublicam ad tantam opulentiam evexisset, qualem et quantam Israelitae neque antea viderant neque posthac viderunt: facile intelligitur, cur a compluribus prophetis inter temporis messiani beneficia etiam imperator referretur, e stirpe davidica oriundus 2) (qui Sach.

<sup>1)</sup> Ad spem messianam latiore sensu dicendam spectant promissiones, quae Abrahamo obtigisse dicuntur (§ 17) et quae toti populo israellito mosaicam legem pie ac fideliter observaturo factae sunt prosperitatis summae oeconomicae et civilis pollicitationes: 3 Mos. 26.5 Mos. 28, 1—14. Improprie ad exspectationem messianam referuntur, quae poetae adulatores certis quibusdam vivis regibus in gratulatoriis carminibus faustissima apprecantur ac de imperii eorum laetissimis beneficiis splendidisque incrementis speranda grandiloqui praedicant: Ps. 2. 45. 72. 110.

<sup>2)</sup> Locis Ezech. 34, 23. 37, 24. Hos. 3, 5 imperator ille ipse Davides nominatur, ubi disceptatur, utrum intelligendus sit vetus Davides, an Prognatus ex ejus genere, qui fortitudine, pietate, imperii prosperitate 23 \*

3, 8. 6, 12 may velut nomine proprio vocatur), qui divine spiritu plenissimus (Jes. 11, 2 ss.) imaginem theocratici regis omni ex parte perfectam relaturus esset (Mich. 5, 1 ss. Jes. 9, 5 s. Jer. 23, 5. 33, 15. Amos. 9, 8), posthac πυψο, aram. καυνό, μεσσίας, χριστός (h. e. unctus Dei, Deo dicatus) appellatus 3), dum alii prophetae in solius temporis messiani spe subsistunt neque ullam personae messianae mentionem faciunt. Omnino omnia illa quae diximus beneficia in V. T. proxime a deo ipso, nondum a Messiae administratione repetuntur 4). Messianam felicitatem tempus calamitosum praecedere dicitur (Jer. 9, 24 s. 12, 14. 25, 15 ss. Sach. 12, 10 ss. Mal. 3, 1 s. Dan. 12, 1. al. coll. Jes. 26, 17 s.), quia populus, antequam tot tantisque illis beneficiis dignus videretur, castigandus et per castigationem a sordibus suis purgandus erat. E doctrina in Danielis libro proposita regnum messianum exstiturum erat quintum imperium universale, perpetuo duraturum (7, 13. 18. 22. 26 s. 2, 44 s.), a mortuorum Judaeorum resuscitatione judicioque de iis habendo inchoaturum (12, 2, 3, coll. 13). Messiae in V. T. neque supranaturalis ortus 5), neque coele-

avum relaturus esset. Posterior explicatio praeferenda est propter Jerem 30, 9 coll. 23, 5. 33, 15. 1 Reg. 12, 16 (quo loco Rehabeamns, Davidis nepos, appellatur Davides).

<sup>3)</sup> Quum Davidi per unctionem, qua a Samuele rex consecrabatu, spiritus s. dotes obtigisse dicantur (1 Sam. 16, 13), nomen nome denotat hominem Deo consecratum et spiritus s. dotibus instructum, atque in V. T. dicitur: 1) de regibus tum israeliticis, velut 1 Sam. 24, 7. 11. 26. 16 al., tum vero etiam exteris: Jes. 45, 1. Dan. 9, 25. 26., quam ob rem 1 Sam. 2, 0 et Ps. 18, 51 nome velut synonyma alternant; 2) de patriarchis et prophetis Ps. 105, 15. 1 Chron. 16, 22. 3) de sacerdotibus 3 Mos. 4, 3 ss. — De ideali rege et futuro theocratiae reparatore nomen in V. T. nondum legitur, sed ad eum posthac demum e messiana loci Ps. 2, 2 interpretatione translatum est.

<sup>4)</sup> Lutz: Bibl. Dogmat. p. 258: "Nicht nur nicht die Ursack, nicht einmal die Vermittelung der Verherrlichung ist dem Messius zugeschrieben, sondern Alles unmittelbar Jehoven—; d. Messias trill erst in der gewirkten Vollendung auf, macht sie nicht, vermittelt sie nicht, sondern regiert nur das bereits vollendete Volk, er ist nur ein das schon erlöste, schon umgewandelte, schon verherlichte Volk in einzelnen prophet. Schilderungen noch zur Bezeichnung der notwendig gedachten Folgen der Heilsgründung eintretender Zug."

<sup>5)</sup> Praeeunte Matthaeo evang. 1, 21 ss. ecclesiae doctores parum virgineum Jesu Christi ap. Jes. 7, 14 praenuntiatum reperiunt. Verum praeterquam quod עַלְמֵהְ nusquam significet virginem (בְּהַנֶּלְהַ), sed semper mulierem juvenem et maturam, sive viro jam nupta est, sive not dum est (cf. quae de ea voce doctissime disputat Ure d n er: Einleit in d. bibl. Schriften II. Bd. p. 195 ss.): agitur illo loco de muliere tum,

stis et hominibus superior natura tribuitur 6), quam ei Judaei non ante tertium vel quartum seculum post Chr. vindicasse videntur 7). Nec minus notio Messiae aerumnis et

6) Divinam Messiae naturam orthodoxi theologi praecipue his locis probare solent: 1) Mich. 5, 1, ubi verbis מוצאתור סקרם כומו עוֹלם aeterna Messiae origo doceatur, cf. Prov. 8, 22 s. Sed alibi DID de remotiore terrestri tempore dicitur: Mich. 7, 20. Jes. 23, 7, nec'raro etiam עולם antiquissimum tempus significat: 5 Mos. 32, 7. 1 Mos. 6, 4. Ez. 26, 20. Sententia est, Messiam ex antiquissimo genere proditurum esse. — 2) Jes. 9,5., ubi Messias אל גבור, fortis Deus, appelletur. Sed etiamsi ita verba reddimus, nec potius fortis heros, nihil probatur, quia Ps. 82, 1. 6 etiam regibus utpote Dei vicariis nomen deorum imponitur. Quod eodem loco praeterea additur Messiae epitheton אבר עך, rectius redditur: "qui perpetuam suorum curam gerit" (Job. 29, 16), guam aeternus pater. — 3) Jerem. 23, 6. Sed ibi nomen יהוֹה צרקנו, de Messia dictum, nihil est nisi "per quem Deus justitiam exerciturus salutemque laturus est", id quod patet ex loco 33, 15. Accedit, quod idem nomen urbi Hierosolymae imponitur 33, 16. 4) Dan. 7, 13 s., quo loco non solum orthodoxi, sed etiam haud pauci liberales theologi illum בר אבט, filium hominis, qui secundum visum vati oblatum in nubibus coeli coram Deo comparet ab eoque aeternum imperium accipit, de personali Messia codemque divino et coelesti nu-mine intelligunt. Verum enimvero hic *filius hominis*, quum quatuor ani-malium imaginibus v. 2 ss. commemoratis, quibus imperia universalia, procul dubio babylonicum, medicum, persicum, macedonicum, adumbrantur, opponatur, non potest non haberi pro symbolo regni quinti ejus-demque messiani, quod Judaeorum futurum sit, ut satis patet e v. 18.22. sti in danielitico filio hominis Messiam personalem vidisse, intelligitur ex pseudepigrapho Henochi libro 46, 1—3. 48, 2. 61, 10. 13. 17. 62, 15. 68, 38—41. 69, 1. coll. Ev. joanu. 12, 34, ubi in oratione Judaeorum nomina τοῦ Χριστοῦ et νἰοῦ τοῦ ἀνθροάπου quasi synonyma alternant. Quo sensu nomen Jesus in evangg. ad se transtulerit vide § 179, not. 2.

Λ Justino Dial. c. Tr. c. 49 Trypho Judaens ita de populi sui <sup>δρε</sup> messiana loquens inducitur: ,,πάντες ήμεῖς τὸν Χριστὸν ἄντ

morte peccata hominum expiaturi a vet. testamenti pariter ac Judaeorum Christo aequalium mente ac sententia abhorret (§ 195). In apocryphis libris raro tantum temporis messtani adumbratio reperitur (Bar. 4, 21—c. 5 tot. Tob. 13, 7—18. 14, 5—7). — Philo 8) praecipuum messianae salutis momentum in morum innocentia et perfecta divinae legis observatione cernit; Deum in israelitici populi hostes gravissime animadversurum et post multas calamitates theocratiam in Palaestina instauraturum, atque Israelitas in omni terrarum orbe dispersos a specie, naturà humana diviniore, ceterorum nemini, sed solis servandis conspicua ductos 9) in patriam redituros esse docet. Ab opinione de humana τοῦ λόγου incarnatione Philonem.quam maxime abhorruisse, jam vidimus (p. 250, not. 1). — Josephus, etsi spem messianam se neque ignorare neque improbare tecte significat (Antt. X, 10, 4) 10); tamen plerumque eam callido si-

θοωπον ξξ ἀνθοώπων προσδοπώμεν γενήσεσθαι καὶ τὸν Ἡλίαν κρίσαι αὐτὸν ἐλθύντα. Ἐἀν δὲ οὐτος (Jesus Naz.) φαίνεται ῶν ὁ Χριστός, ἄνθρωπον μὲν ἐξ ἀνθοώπων γενόμενον ἐκ παντὸς ἐπίστασθαι δεὶ. Item Orig. contra Cels. (Opp. T. I., p. 866. ed. de la Rue) omn bus suae aetatis Judaeis notionem de Messiae divinitate abjudicat. Neque obstat pseudepigraphus Henochi liber, quippe Herodis Magni aetate scriptus, in quo (c. 48, 3. 5. 60, 13. 61, 9 ss.) Messiae praeexistentia ante mundi primordia apud Deum et natura hominibus celsior tribuatur. Hunc enim librum a christianis manibus interpolatum esse perquam probabile est. Cf. Zeller: Theol. Jahrbb. 1842, p. 69 ss. — Bengel: Symbolae ad solvendam quaest., an Judaei Jesu et apostt. antiquiores lisque aequales naturam div. vel humana saltem majorem in Messia apparituram praestolati sint. In ej. Opuscc. ed. Pressel. Hamb. 1834. Nr. 17—19.

<sup>8)</sup> De cujus notionibus messianis cf. Gfrörer: Philo u. d. alex. Theosophie, 1 Bd. p. 494 ss. Dähne: Jüd.-alex. Religionsphilos. 1, p. 423 ss.

<sup>9)</sup> De exsert. T. II, p. 436:— ,ξεναγούμενοι πρός τινος Φειστέρας η κατά φύσιν ἀνθρωπίνης ὅψεως, ἀδήλον μὲν ἐτέροις, μόνοις δὲ τοίς ἀνασωζομένοις ἔμφανοῦς, quibus verbis Ph. τὸν λόγον intellexit, qui dispersis Israelitis in patriam redituris eodem modo dux adfuturus esset, quo eos olim in itinere per deserta facto in ignis et nubis columna praesens duxisset, quia Philo in describendo tempore messiano lubenter ab illius itineris historia colores ducit. Cf. Gfrörer l. c. p. 526. — Si vero Philo de praem. et poen. T. II, p. 423 locum LXX 4 Mos. 24, 7 ita conformatum: ἐξελεύσεται ἄνθρωπος καταστραταρχῶν καὶ πολεμῶν ἔθνη τε μεγάλα καὶ πολυάνθρωπα χειρώσεται ad messianum tempus refert: sententiarum nexus impedit, quo minus eum de persona quadam humana cogitasse statuamus, sed sine dubio locum allegorice intellexit de humana virtute et pietate a Deo potenter sustentata, imperium interhomines tenente, personae formam induta. Cf. quae de h. l. diximus in Röhr: Krit. Pr. Bibl. 1835, 5, p. 838 s.

<sup>10)</sup> Quo loco eorum, quae Daniel 2, 44 s. de regno messiano et de lapide macedonicum regnum disjecturo auguratur, eventum a futuro de-

lentio praeterit vel etiam adulatoria simulatione ad Vespasiani imperium refert (B. J. VI, 5, 4. 11) Antt. X, 11, 7). Samaritani solum ethicum Messiam (quem posteriores s. בתות s. בתות , conversorem vocarunt) prophetico munere functurum exspectasse videntur 12). — Quales palaestinensum Judaeorum Christo aequalium messianae notiones fuerint, e critica novi test. cum posteriorum Judaeorum scriptis comparatione cognoscitur. E quarum opinionum in multis inter se dissidentium farragine haec tantum potiora momenta delibamus: Omne tempus in duas partes dividebant, aetatem ante Messiam peractam (ΠίΠ Δίν, αίων ούτος). et post eius adventum futuram (ΚΞΠ Βίν μέλλων, quamquam a nonnullis Rabbinis αίων δ μέλλων a "diebus Messiae" distinguitur ac de tempore dicitur, quo regnum messianum jam consummatum fuerit). Cujus regni adventum propediem futurum haec signa (אותיה, σημεῖα) arguunt: acerbissimae calamitates physicae et ethicae (חברים, חברי רפשח, &dives, dolores Messiae, Matth. 24, 8. coll. Jes. 26, 17 s. Mich. 4, 9 s.), eximii et horribiles naturae eventus, bella ac seditiones, summa hominum nequitia et impietas, quae fastigium suum in antichristo (p. 305) adscendet, Eliae (Maleach. 3, 23 s. Luc. 1, 16 s. Matth. 17, 10, coll. Jo. 1, 21. Matth. 11, 14. 17, 10 s. 16, 14), vel alio-rum prophetarum (Jo. 1, 21. 25. Matth. 16, 14), ut Jere-miae (Matth. 16, 14) vel Jesaiae (4 Esr. 2, 18), vel etiam Mosis (Matth. 17, 3 et parall.) in terram reditio, quorum primus populum ad meliorem frugem revocabit eoque modo messianis beneficiis dignum reddet, ipsum vero Messiam, Bethlehemi in lucem edendum (Mich. 5, 1. Matth. 2, 5 s.  $^{j_0,7}$ , 42), spiritu s. unguet populoque manifestabit  $^{*3}$ ).

mum tempore exspectandum esse docet, uberiorem vero oraculi interpretationem eo praetextu declinat, quod sibi propositum sit, praeterita, non futura litteris consignare.

<sup>11)</sup> Ubi docet, Judaeos ambiguo quodam oraculo in ss. litteris obνίο, ,,,ώς κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἀπὸ τῆς χώρας τις αὐτῶν ἄρξει τῆς οἰκουμένης", ad bellum contra Romanos excitatos esse. Sed hoc oraculo Vespasianum significari, qui in Judaea imperator declaratus sit.

<sup>12)</sup> Ev. Joann. 4, 25 ss. Justin. Apol. I, c. 53. Gesenius: Da samaritanae theol. fontibus ineditis (Hal. 1823) p. 41 — 45. Ej. Carm. samarit. (Hal. 1824) p. 75 ss. Adde Friedrich: Discussiones de christologia Samarit. Lips. 1821. Contra Br. Bauerum, qui (Kritik d. ev. Gesch. des Joh. Brem. 1840. p. 45 ss.), Samaritanos unquam Messiam speravisse negavit, cf. Baum g.- Crusius: Theol. Ausleg. d. johann. Schriften. 1 Bd. p. 161 ss.

<sup>18)</sup> Justin. Dial. c. Tryph. c. 8 Tryphonem ita loquentem facit;

Omnia messiana beneficia, quorum auctor in V. T. ipse Deus dicitur, Judaei illi a Messiae interventu repetebant. Perfectissima civilis, ethica et physica rerum constitutio regnum Dei vel Messiae (βασιλεία του Θεού, του χριδτού, τῶν οὐρανῶν, cf. § 19) appellabatur. Ad primaria Messiae negotia referebantur plenissima satanae devictio, mortuorum resuscitatio et solenne judicium de iis habendum. Plerique Judaei duplicem mortuorum resurrectionem exspectasse videntur, priorem Judaeorum (Apoc. 20, 4 s.), alteram ceterorum hominum mille annis posthac futuram (Apoc. 20, 12 s.). Alii enim regnum messianum aeternum, alii tantum mille annos duraturum (Apoc. 20, 6) opinati iisque praeterlapsis mundi, qualis nunc esset, destructionem (2 Petr. 3, 7 ss.) ac novi coeli novaeque telluris constitutionem (2 Petr. 3, 13. Apoc. 21, 1) una cum nova eademque splendidissima Hierosolymorum urbe coelitus demittenda (Apoc. 21, 2 ss.) omniumque rerum, quales ante Adami lapsum fuissent, restitutione (ἀποκαταστάσει τῶν πάντων, Act. 3, 21. coll. Matth. 19. 28) futuram praestolati sunt.

## § 179. Sententiae N. T. de Christi persona.

Quo sensu Jesus promissum speratumque Messiam ') se professus sit, jam § 19 vidimus. Quin apostoli quoque et N. T. scriptores Messiam in eo agnoverint (cf. §§ 35. 44. 48), a nemine dubitatur. Naturam ejus quod attinet, non solum Jesus ipse hominem (Jo. 8, 40) se pronuntiavit 2), sed etiam

<sup>,</sup> Χριστὸς δὲ εί και γεγένηται και ἔστι που, ἄγνωστός ἔστι και οὐδὲ αὐτός πω ἔαυτὸν ἐπίσταται οὐδὲ ἔχει δύναμίν τινα, μέχρις ἄν ἐἰδὼν Ἡλίας χρίση αὐτὸν και φανερὸν πᾶσι ποιήση. Cf. not. 7.

<sup>1)</sup> Praecipua messiana nomina, Jesu in N. T. imposita, sunt: a) Χριστός, cf. Act. 10, 38: — Εχριστο αυτον ο θεός πνεύματι ἀγίω καὶ δυνώμει. Cf. § 178. not. 3. — b) Κύριος, regni ab eo conditi praefectus el gubernator, quamquam hoc titulo Jesus in evv. haud raro minus excelenti sensu compellatur ad eundem modum, quo judaici doctores nominibus [ ] ] ] Τός σοποί οτηαι solebant, velut Jo. 13, 13 s. 6, 63. 14, 5. 8. al. — c) Τίος Δαβίδ, frequentissime in ev. Matth., semel ap. Marc. (10, 47 s.) et Luc. (18, 38 s.), nusquam ap. Joann. — d) Τίος τοῦ δεοῦς cf. § 128. e) Τίος τοῦ ἀνθρώπου, cf. not. seq. f) Σωτής, cujus nominis significatio jam in nomine proprio Ἰησοῦς, ΜΨΊΤ (= ¬) τὶ εί ΤΥΡΙΎ, Jehavae auxilium), posthac ΜηΨ΄, quod quidem inter Judaeos frequentatum erat, nostrae autem religionis auctori ab ejus parentibus velut faustissimo omine impositum est; Matth. 1, 21.

<sup>2)</sup> Etiam locutio τοῦ νίοῦ τοῦ ἀνθρώπου primum et proprie hominem denotat et ita quidem, ut imbecillitatis et fragilitatis notionem involvere videatur, Ps. 8, 5 (ubi nomina Ψινης et Δηκί Δείδι respons

ab apostolis et aequalibus talis declaratus est (Matth. 26, 72. Marc. 15, 39. Act. 2, 22. 17, 31.), inter quos Paulus humanae ejus naturae nonnumquam haud exiguum pondus dogmaticum tribuit (Rom. 5, 15. 19. 1 Cor. 15, 21. coll. 1 Tim. 2, 5), Joannes autem docetismum (§ 180) jam exeunte sec. I increbrescentem tamquam christianae religioni plane adversantem damnavit (1 Jo. 4, 2. 2 Jo. 7. coll. 1 Jo. 1, 1 — 3). Praeterea Jesu diserte tribuuntur corpus humanum (Luc. 24, 39), corporis et animi incrementa (Luc. 2, 40. 52), affectiones et necessitates humanae, ut fames (Matth. 4, 2. 21, 18), sitis (Jo. 4, 7 ss. 19, 28), corporis defatigatio (Jo. 4, 6), somnus (Matth. 8, 24), gaudium (Luc. 10, 21), tristitia (Matth. 26, 38. Marc. 3, 5. Jo. 11, 33. 38. 12, 27. 13, 21.), lacrimae (Luc. 19, 41. Jo. 11, 35. Hebr. 5, 7), indignatio (Marc. 3, 5). Secundum Hebr. 2, 17 s. 4, 15 Jesus omni ex parte nobis, fratribus suis, aequalis fuit, etiam in eo, quod incitamentis ad peccandum obnoxius esset (Matth. 4, 1 s. et parall.) ipsumque tentationis dolorem persentiret (Matth. 26, 36 ss. Hebr. 5, 7),

dent), Ephes 3, 5. Quo nomine Jesus e messiana Judaeorum loquendiratione (§ 178, not. 6, Nr. 4) per tertiam, ut Grammatici dicere solent, personam frequentissime in evangg. synopticis, rarius in joan-neo (1, 52. 3, 13. 14. 5, 27. 6, 27. 53. 62. 8, 28. 12, 23. 13, 31. coll. 12, 34), utitur et quidem, ut videtur, pro more suo ingenloso, ambigua notione, tum ut messianam suam dignitatem denotaret (Matth. 26, 64: ὁνεοθε τὸν νὶὸν τοῦ ἀνθοφάπον — ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεογελῶν τοῦ ἀνθοφάπον ἐρχόμενον ἐν τῆ βασιλεία αὐτοῦ; — locis Matth. 26, 63 s. Luc. 22, 67 — 70 alternant nomina νἱοῦ τοῦ ἀνθοφάπον tamquam messiana; adde Ign at. ad Ephes. c. 20: ½ν Ἰσοῦ Χριοτῷ τῷ κατὰ σάρκα ἐκ γένονς Δαβίδ, τῷ νἱῷ ἀνθοφάπον και νἱῷ θεοῦ), tum vero etiam ut se significaret humani generis principem, hominem κατ ἐξοχήν dictum, qui et perfecti hominis exemplar referet et totius generis humani causam ageret, ut patet ex loco Marc. 2, 28, ubi locutio νοcabulo τοῦ ἀνθοφάπον ν. 27 bis praecedenti magna cum i οιροπίτατ. Appellatio τοῦ νἰοῦ τ. ἀνθ., quae Jesu prae ceteris arrisse videtur, quia omnium minime civili de Messia spei alendae inserviebat, praeter evangg. in N. T. vix obvenit. Nam Stephani effatum Act. 7, 56 ex recordatione sermonis Christi ap. Matth. 25, 6i, loca autem Apoc. 1, 13. 14, 14 e Dan. 7, 13 imitatione repetenda sunt, et loco Hebr. 2, 6 veteris test, effatum ad Christum transfertur. Nimirum apostolico aevo nomen in desuetudinem venisse videtur, propterea quod minus splendidum neque ad Jesu coelestem dignitatem ac divinam naturam denotandam accommodatum videbatur, unde in epist. Barn. c. 12 haec figuntur: Ἰησοῦς οὐχ ὁ νἰὸς ἀνθοφάπον (h. e. Josua V. T.), ἀλλ ὁ νἰὸς τῦ θεοῦ. — Cf. Sc holten: De appellatione τοῦ νι. τ. ἀνθο, qua Jesus se Messiam professus est. Traj. 1809. B δ h m e: Versuch, d. Gehetmus des Menschens. zu enthillen. Neust. a. (O. 1839. Gass: De utroque J. Chr. nomine Dei filii et hominis. Vratisl. 1840. E berhard test.

superavit autem nos omnes eo, quod tentationibus non succomberet, sed victor ex iis discederet (Hebr. 4, 15). Quam ob causam ei non solum a semet inso (Jo. 8, 29, 46<sup>3</sup>)). sed etiam ab apostolis immunitas a peccatis (2 Cor. 5, 21. Rom. 8, 3. Hebr. 4, 15. 7, 26 ss. 1 Jo. 3, 5 1 Petr. 1. 19. 2, 22. 3, 18) attribuitur. Obedientia autem, quam Deo praestitit, perfectissima studio adepta dicitur (ξμαθε την ὑπακοήν, Hebr. 5, 8), et bonitatis omnibus numeris perfectae gloriam ipse soli Deo relinquit (Matth. 19, 16).— Rerum vero a Christo gestarum sublimitas prorsus singularis in apostolorum et primaevorum Christianorum animis tantam magistri pietatem et reverentiam excitavit, ut in eius persona divinae majestatis vim et efficaciam agnoscerent, cujus divinae efficaciae in Christi persona conspicuae notionem alii aliam sibi informarunt. 1) Alii enim, prout notio de Messia jam inter Judaeos obvia (§ 64 extr. et § 178) ferebat, divinam illam vim in uberrimo spiritus s. adjumento (Jo. 3, 34. Act. 10, 38), Jesu inter baptismum a Joanne susceptum suppeditato (Matth. 3, 16 s. et parall.) reposuerunt. Quae plurimorum videtur sententia fuisse. 2) Alii vires eximias, quibus Jesus praeditum se prodidit, ab ortu eius extraordinario, quo sine humani patris interventu per creatricem Dei omnipotentiam in matris utero genitus esset, optime et facillime explicare sibi visi sunt (Matth. 1, 18 ss. Luc. 1, 35). Quae sententia, posthac publice recepta, primum tantum a paucis et posteriore demum apostolicae aetatis tempore efficta videtur esse, quia praeter Matthaei et Lucae protevangelia frustra quaeritur in N. T. scriptis neque cum davidicae originis laude, fere constantissime in N. T. Jesu vindicata (Rom. 1, 3. 2 Tim. 2, 8. Act. 2, 30. Hebr. 7, 14. Apoc. 5, 5. 22, 16), qua ortus ponitur a naturae lege nihil recedens, apte conciliari potest 4). 3) Deni-

<sup>3)</sup> Αμαφτίας vocabulum h. l. neque de errore, neque de fraude, qua Jesus populum corrumpat (B.-Crus., Chr. F. Fritzsch.), sed de peccato universe spectato explicandum esse, optime docent Liickius ad h. l. et Ullmann. in Theol. Studd. u. Kritt. 1842, 3, p. 667—677.

<sup>4)</sup> Sub finem proxime praeteriti sec. et initio nostri sec. nonuullanglici et germanici theologi (cf. Bretschn. Entwickel. etc. p. 567 s.) prima duo capita evangeliis Matth. et Luc. posthac demum adjecta esse conjecerunt. At vero authentia horum capitum non solum omnium testimoniorum criticorum anctoritate, sed etiam dictionis genere, qued cum reliquis evangeliorum partibus consentit, eximie confirmatur. Cf. Schnbert: De authentia atque indole infantiae J. Chr. historiae a Matth. et Luc. exhib. Gryph. 1815. Verumtamen eorum capitum argumento gravissimae difficultates historicae refragantur. Primum enim aequales Jesum e matrimonio Josephi et Mariae prognatum constantissime putabant (Matth. 18, 55. Luc. 4, 22. Jo. 1, 46. 6, 42), neque alia sententia fuit

que Paulus et Joannes το Θεῖον, quod in Jesu persona conspicuum pie venerabantur, ad τοῦ λόγου incarnationem in ea factam revocarunt (§ 129 s.). Qua tertia notione fundamentum continetur doctrinae de utraque Christi natura posthac in ecclesia publice sancitae. Quum vero apostoli et antiquissimi eorum asseclae longe aliâ quam philosophicâ vià ad grandem illam et sublimem de Christi persona opinionem pervenissent (§ 130): quaevis subtilior et artificiosior quaestio, quo pacto et qua ratione incarnatio locum habere potuisset et quisnam divinitatis in Christo cum humanitate, inprimis cum animo humano nexus esset, ab illis prorsus

corum, qui genealogias (Matth. 1, 1—17. Luc. 3, 23—38) composuerunt, quibus davidicam Jesu stirpem comprobarent. Namque inter candidos interpretes nullus dubitat, quin utroque stemmate ortus Josephi, patris Jesu, enarretur, verba autem τὸν ἄνδοα Μαρίας, ἐξ ἡς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ap. Matth. 1, 16 et ἀν, ὡς ἐνομίζετο νίὸς Ἰωσήφ ap. Luc. 3, 23 a nostris demum evangelistis interposita sint, quibus davidicam Jesu originem conscilients. cum supranaturali ejus conceptione aegre conciliarent. Eandemque illam sententiam antiquissimi Ebionitae constanter professi sunt (§ 180). Praeterea ex Act. 1, 22. 10, 37 — 4: luce clarius patet, ipsam apostolicam institutionem nihil nisi ea complexam esse, quae Christi in publicam lucem progressi vitam spectarent, ideoque tum temporis ad christiani hominis dignitatem nondum necessariam fuisse fidem iis habendam, quae in evangeliis infantiae apud Matth. et Lucam narrantur. Neque alius evangelicae traditionis ambitus est apud Marcum et Joannem. Quaproevangelicae traditionis ambitus est apud Marcum et Joannem. Quaproper vestigia opinionis de miraculosa Christi conceptione ac de ceteris portentis, quibus ejus natalia illustrata dicuntur, praeter illa infantiae evangelia in ceteris N. T. scriptis frustra quaeruntur. Namque illud γενόμερον εκ γυναικός Gal. 4, 4. ex hebraeo dicendi usu nihil denotat nisi hominem et humana sorte perfunctum, cf. Job. 14, 1. 15, 14. Sir. 10, 18. Math. 11, 11. Maiore aliquo cum iure ad nomen coi cisci March. Math. 11, 11. Majore aliquo cum jure ad nomen τοῦ νίοῦ Μα ο la ο Christo impositum Marc. 6, 3 provocatur. — Ceterum narratio de spiritu s. in Jesum inter baptismum a Joanne susceptum delapso quemadunodum cum notione de λόγου incarnatione in illo facta conclinri nequit (p. 252, not. 10), ita parum congrua est mytho de supranaturali ejus conceptione, per quam in Jesu jam a natulibus spiritus inhabitaret necesse erat. Quod autem Matthaeus et Lucas narrationes sibi repugnantes ipsis erat. Quod autem Matthaeus et Lucas narrationes sibi repugnantes ipsis oblatas receperunt, id e manca eorum historica arte pariter atque e studio explicandum est nibil omittendi, quod ad servatoris gloriam illustrandam conduceret. — Walther: Versuch eines schriftmäss. Beweises, dass Joseph d. wahre Vater Christi sey. Berl. 1792. Am mon: De primordiorum J. Chr. fontibus, incrementis et nexu cum rel. christ. In ej. Opuscc. noviss. Nr. 2. Ludewig: Ueb. d. verschied. Meinungen v. d. Abkunft J. Christi. Wolfenb. 1801. Gelpke: Die Jugendgeschichte des Herrn. Bern 1841. (Liber pracclarus.) C. L. W. Grimm: Art. Joseph, Gatte der Maria, in Ersch u. Gruber: Encykl. 2 Sect. XXIII Bd. — Discrimen, quod inter notiones de hôyov incarnatione et de supranaturali conceptione intercedit, bene exponit Baur: Krit. Untersuch. üb. d. kanon. Evv. (Tüb. 1847) p. 99: "Bet den Synoptikern wird durch d. Geburt erst das Subject, welches als solches das Subj. der ep. Geschichte ist; bei Joh. ist dieses Snbj. an sich schon da, u. kann nichts erst werden, was es in seiner wesentlichen Identität mit sich selbst nicht schon wäre."

abhorrebat. Quamvis constanter enim Joannes persuasionem de divino numine in Christi persona incarnato et conspicuo teneret: minime tamen in illo memoriam humani animi, qua Christus praeditus esset, obtenebratam fuisse, e locis 11, 33. 35. 38. 12, 27. 13, 21 dilucidissime patet, nisi quis ad absurdissimam sententiam confugere velit, qua his in locis της ψυχης et τοῦ πνεύματος nominibus ὁ λόγος significari dicitur, cui per eundem anthropopathismum, quo in V. T. Jehovae, humanae affectiones et commotiones tribuantur 5).

## § 180. Dogmatis de J. Chr. Θεανθρώπφ historia antiquior.

Paulino-joannea de Christo sententia, quam apostolici quoque et antiquissimi ecclesiae patres secuti sunt, viam mediam tenuit inter duas haereticas opiniones sibi con-Quarum una fuit Ebionitarum, qui Jesum merum hominem habuerunt, et quidem alii Josephi filium e matrimonio cum Maria inito prognatum, illum quidem totà spiritus s. copià instructum, alii sine humano patre per spiritum s. genitum. Cum illis severioribus Ebionitis fecerunt etiam Theodotus Byzantius et Artemon Alii. ut Cerinthus et Carpocrates, non perpetuam et essentialem, sed solum temporariam coelestis numinis cum humana Christi natura copulationem concesserunt, aeonem baptismi demum a Joanne suscepti tempore cum Jesu homine se conjunxisse ab eoque proxime ante ejus passionem recessisse statuentes. Altera opinio Docetarum et Gnosticorum fuit, qui in Christo duntaxat coeleste numen cernebant et naturam eius vere humanam negabant, eumque aut solam corporis speciem retulisse contendebant, aut (ut Valentinus et Bardesanes) coeleste ei et aethereum corpus tribuebant. Usque ad Tertullianum, qui pri-

<sup>5)</sup> Quaé opinio Zelleri est in Theol. Jahrbb. 1842, 1 H. p. 80 ss., qui praeterea pariter ac Köstlinus (Johann. Lehrbegriff p. 138 ss.) e Joannis sententia τὸν λόγον in Jesu corpore; locum animi hemani obtinuisse probare tentat. Major est temeritas Bauri l.c. p. 233 s., qui ex Joannis mente corpus Christi tenuissimi velamenti instar τὸν λόγον involvisse contendit.

<sup>1)</sup> Inter catholicos theologos Clemens Alex. et Origenes corpus Christi humanum quidem ac terrenum, sed ceterorum hominum corporibus praestantius suisse statuerunt. E Clementis enim sententia tilud corpus, quippe divina vi sustentatum, terrestribus affectionibus et mecessitatibus non obnoxium erat. Origenes autem opinatus est, quemadmodum o loyog omnibus naturis omnia sactus esset, angelis angelus, hominibus homo, et omnibus hominibus talis, qualem varia eorum conditio postulasset: ita in ejus corpore divinam majestatem ita respien-

mus a divina Christi natura humanam ejus animam distinxit. omnes patres τὸν λόγον pro unico principio, quo corpus Christi animaretur, habuisse videntur. Primus, qui subtiliorem de Christi persona theoriam effingeret primusque τοῦ Θεανθρώπου nomine uteretur (cujus notionem jam in Immanuelis nomine Jes. 7, 14 reperit, quam interpretationem omnes ad nostrum usque tempus Orthodoxi sequuntur), Origenes erat. Qui a τοῦ λόγου numine in Christo diserte humanum ejus animum distinxit. Deinde quum tov λόγον omnes naturas mente praeditas suae ipsius naturae tantum participes reddere doceret, quantum per amorem erga ipsum tanto beneficio dignas se gererent, atque e platonica philosophia praeexsistentiam humanorum animorum desenderet: ex hoc utroque praecepto hanc de Christo doctrinam composuit: Humanum Christi animum cum logo jam ante ejus incarnationem intimi ac tenerrimi amoris vinculo inseparabili modo conjunctum veluti unam cum eo mentem fuisse atque post incarnationem vinculum inter τον λόγον et Christi corpus constituisse. — Doctrina de humano Christi animo a divina ejus natura distinguendo mox contra Arianos defendenda erat, qui, quo facilius τὴν δμοουσίαν filii cum patre impugnarent, et ψυχήν et πνεῦμα humanum Christo abjudicabant indeque humanas affectiones in N. T. Christo tributas ad divinam ejus naturam referebant. Arianismo cognata est Apollinaris, episcopi laodiceni, sententia in concilio oecum. constant. a. 381 damnata, qua την ψυχήν quidem concessit, sed ut personne unitatem theretur, τοῦ νοός s. πνεύματος locum τον λόγον obtinuisse docuit. - Ceterum iam autiquissimi patres Matthaei et Lucae narrationes de supranaturali Christi conceptione, quantum poterant, cum notione de incarnatione τοῦ λόγου conciliabant et contra mythicam illius narrationis interpretationem a nonnullis Gnosticis (velut Cerdone, Marcione) prolatam desendebant. Contra alios Gnosticos, velut Valentinum, qui corpus coeleste a Christo secum e coelis delatum *per* Mariam velut per canalem editum esse contenderant, corpus Christi e substantia corporis Mariae formatum et filium Dei ex Maria, et salva quidem ejus virginitate, natum esse perpetuo et constanter asserebatur 2) —

duisse, ut pro varia hominum dignitate aliis aliud comparuisset, aliud discipulis et credentibus, aliud Judaeis incredulis. Cf. Gieseler: Progr., quo Clementis et Orig. doctrinae de corpore Christi exponuntur. Gotting. 1837. Inter Latinos Hilarius, ceteroquin orthodoxus, corpus Christi passioni quidem, sed non dolori obnoxium censuit.

Symb. apost.: ,,Natum ex Maria virgine." Symb. Const.: — <sup>δαρκοθέντα</sup> ἐκ πνεύματος ἀγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου.

Ita inter controversias e studio Christo eam dignitatem vindicandi, qua major cogitari nequit (§ 144), neque tamen quidquam de ejus humanitate, quippe re in facto posità et ad homines redimendos necessaria, derogandi catholicum decretum exstiterat de duabus internis naturis in una Christi persona conjunctis. Quum vero haec ratio inter omnes, quibus divini numinis cum Jesu homine copulatio mente informari potest, longe difficillima sit, quoniam unio personae unione conscientiae continetur, neque vero intelligitur, quo modo humana ac divina conscientia coire possint in unam: non mirandum est, quod e studio hanc difficultatem evitandi vel minuendi duae haereticae sententiae prodirent quarum unà integritas humanae naturae cum detrimento unionis personae premebatur, alterà unio personae ita urgebatur, ut humanae naturae integritas tolleretur. Et prior quidem sentiendi ratio antiochena erat, jam a Theodoro Mopsuesteno 3) significata, in nestorianismo accuratius exposita. Nestorius enim, patriarcha constant., Theodori Mops. discipulus, ab anno 428 morem Mariam 980τόκον s. Dei matrem appellandi, inde ab Origen is tempore receptum, tanquam ethnicum et divinae majestati contrarium vehementer improbavit, Mariamque aptius χριστοτόκον vocari docuit, neque ενωσιν, sed συνάφειαν naturarum admisit. Quae sententiae, quibus Nestorius duas naturas nimis separare et quasi duas in Christo personas statuere videbatur, in synodo oecum. tertia, Ephesi a 431 habita, damnatae sunt. - Doctrina nestorianismo contraria, qua ad unionem personae acrius tenendam humanae naturaé integritas laedebatur vel tollebatur, praecipue aegyptiacis theologis placuit 4) et in monophysismo opprobrium haereseos sibi contraxit. Cujus auctor, Eutyches, archimandrites constant., duas quidem ante incarnationem s. unitionem naturas fuisse, sed post unitionem tantummodo unam naturam confitendam esse docuit. Contra quam sententiam, quae in synodo ληστρική, Ephesi a. 449 habita, brevem victoriam reportavit, concilium chalcedonense, oecum. quartum, a. 451 secundum epistolam a Leone Magno, episcopo

<sup>3)</sup> The odorus Mops.  $z\partial v$   $\lambda \dot{o} \gamma o v$  arcano modo hominem sibi adaptavisse suique honoris et gloriae participem reddidisse, indeque titulos creatoris et conservatoris omnium rerum soli  $z\bar{\phi}$   $\lambda \dot{o} \gamma \phi$  competere nec nisi per synecdochen ad Jesum hominem transferri posse putavit, ita, ut dignitatis, non personae unionem in Christo doceret.

<sup>4)</sup> Jam Athanasiús de utriusque naturae συγκράσει ἀλύτφ locutus erat, et Gregorius Nyss. humanam naturam a divina velut guttam a mari absorptam et in divinam transformatam (μεταποιηθήναι) esse contenderat.

romano, ad Flavium, episcopum constant., datam decreta priorum synodorum repetiit et accuratius ita constitnit, ut duas naturas in una Christi persona inseparabili modo (contra Nestorium) et sine ulla confusione (contra Eutychen) conjunctas credere juberet 5). Tantum vero aberat, ut lites sopirentur, ut ab anno 621 e studio Monophysitas Catholicis reconciliandi nova controversia exardesceret. monotheletica, cujus auctores unam τῷ Θεανθρώπφ volunlatem unamque efficientiam tribuebant, contra quos concilium oecum. VI, a. 680 Constantinopoli congregatum, et synodus quinisexta, a. 692 ibidem habita, ad doctrinam de duabus Christi naturis accommodate duas φυσικάς θελήσεις et duas φυσικάς ένεργείας credendas decrevit, non quidem voluntates sibi adversantes, sed humanam divinae subjectam. - Orthodoxam theoriam uberius explanavit Joann. Damascenus, qui ex intima utriusque naturae communione per unionem personae effecta notionem de communicalione idiomatum (τὸν τρόπον τῆς ἀντιδόσεως), jam ab Origene et Leone Magno significatam, deduxit, qua de subjecto vel totius personae vel alterutrius naturae idiomata unius alteriusve naturae enuntiantur (velut "ο Θεάνθρωπος passus est", vel "δ Θεάνθ. mundum creavit"; "filius Dei passus est"; "filius hominis mundum gubernat"). Seculo VIII ad finem vergente (sive ab a. 782) Elipandus, episc. toletanus, et Felix, episc. urgellitanus in Hispania, quum Christum tantummodo secundum divinam naturam genere filium Dei, secundum humanam vero naturam gratiâ et adoptione Dei filium vel nuncupative Deum esse docerent (unde Adoptiani dicti sunt), duos Dei filios statuere eoque modo Nestorii decreta recoquere visi et in synodis ratisbonensi a. 792. francofurtana 794 et aguensi 799 con-

<sup>5)</sup> Symbol. chalced.: — ἐπόμενοι τοίνυν τοῖς ἀγίοις πατράσιν ἔνα καὶ αὐτὸν ὁμολογεῖν νίον τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν συμφώνως ἄπαντες ἐκδιδάσκομεν, τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν ἀνθρωπότητι, θεόν ἀληθῶς καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς τὸν αὐτὸν ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, ὁμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα καὶ ομοούσιον τὸν αὐτὸν ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρώπητα, κατὰ πὰντα ὅμοιον ἡμῖν χωρὶς ἀμαρτίας της ὁ αλάνων μέν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα, ἐπ' ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν δὶ ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετίραν σωτηρίαν ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου τῆς θεοτόκου κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἕνα καὶ αὐτὸν Χριστὸν υἰὸν, κύριον, μονογενῆ, ἐκ ὁνο φύσεων (ex alia lect.: ἐν δύο φύσεων οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαρορᾶς ἀνηρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν, σωζομένης δὲ μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἐκατέρας φύσεως καὶ είς ὲν πρός ωπον καὶ μί αν ὑπό στα σιν συντρεχούσης οὐκ εἰς δύο πρόςωπα μεριζόμενον ἢ διαιρούμενον, ἀλλ ἔνα καὶ τὸν αὐτὸν υἰὸν καὶ μονογενῆ, θεὸν λόγον, κύριον Ἰησοῦν Χριστόν

demnati sunt. — Aevo medio, etsi Scholastici argutandi facultatem etiam in doctrina de Christi persona et naturis eximie proderent, publica tamen ecclesiae theoria neque aucta neque mutata est.

## § 181. Lutheriae ecclesiae doctrina.

Etsi instauratores sacrorum animos potissimum ad ea adverterent, quae ad vitam vere religiosam et piam promovendam valent, contemplativa autem dogmata vel minus curarent vel intacta relinquerent (§ 93, not. 4): tamen rigidior coenae sacrae notio effecit, ut Lutherus ejusque sectatores theoriam de utriusque in Christo naturae necessitudine effingerent, qua vix quidquam absurdius cogitari potest. Lutherus¹) enim ad realem corporis et sanguinis J. Chr. praesentiam defendendam a communicatione idiomatum adminicula petiit, quibus corpori J. Chr. omnipraesentiam (ubiquitatem) vindicaret, iis N. T. locis innitens, quibus de Jesu homine divina (velut Jo. 3, 13) ac de divino Christi numine humana (velut I Cor. 2, 8) enuntiarentur. Cujusmodi N. T. effata Zwinglius²) ex rhetorica quadam orationis conformatione, quam ἀλλοίωσιν dixit, explicanda esse docuit³). Qua alloeosi Luthero ejusque asseclis ipsum christianae salutis fundamentum everti visum est⁴). Ita factum est, ut, postquam in antiquiori-

<sup>1)</sup> Pertinent huc haec ejus scripta: Dass die Worte Christi: "Das ist mein Leib" noch fest stehen. 1527, et Bekenntniss v. Abendmahl Christi. 1528. In ej. Opp. ed. Walch. T. XX.

<sup>2)</sup> Cf. ej. Amica exegesis, i. e. expositio eucharistiae negotii ad M. Lutherum. Turic. 1528.

<sup>3)</sup> Opp. Tur. 1581. J, p. 350: "Alloeosis, quam nos desultoriam locutionem interpretati sumus, Plutarcho auctore tropus est, quo consuetus ordo commutatur, cum scilicet propter affinitatem passionum grammatcarum fit de una ad aliam saltus aut permutatio. Eas itaque permutationes, quibus divini homines de Christo pro duarum in illo naturarum unione libere usi sunt, imo Christus ipse de se ipso jucunda variatione usus est, quas paulo ante theologi idiomatum communicationem vocabant, eas inquam alloeoses — adpellavimus. Est ergo àllologic, quantum hoc attinet, desultus ille aut permutatio, qua de altera in eo natura loquentes alterius vocibus utimur. Ut cum Christus ait: caro mea vere est cibus: caro proprie est humanae in illo naturae, attamen per commutationem hoc loco pro divina ponitur natura. Quatenus enim filius Dei est, eatenus est animae cibus; ait enim: spiritus est, qui vivificat. Rursus cum perhibet filium faminas a colonis trucidandum, cum filius familias divinitatis ejus nomen sit, pro humana tamen natura accipit, secundum enim istam mori potuit, secundum divinam minime.

<sup>4)</sup> Luth. Opp. T. XX, p. 1180 s.: "Hüt dich, hüt dich, sage ich, für der Alloeosis, sie ist des Teufels Larve. Denn sie richtet zuletzt

bus lutheriae ecclesiae libris symbolicis antiquiores catholicae formulae repetitae erant 5), praecipue per Martinum Chemnitium 6) atque Formulae Conc. auctores in artic. VIII posterioresque theologos doctrina excoleretur, cujus summa huc redit: Tempore divinitus constituto salutis humanae reparandae causa spiritus s. in utero Mariae, sanctae semper virginis (F. C. p. 767. Art. sm. p. 303), atque ex ejus substantia humanam Jesu naturam formavit 7), cum qua statim quum conciperetur, secunda trinitatis persona se conjunxit et ab eo temporis momento unam eandemque personam 8) (Θεάνθρωπον) effecit, quam ob cau-

einen solchen Christum zu, nach dem ich nicht wollt ein Christ seyn, näml. dass Christus hinfort nicht mehr sey, noch thue mit seinem Leiden und Leben, denn ein ander schlechter Heilige. Denn wenn ich das gläube, dass allein d. menschl. Natur für mich gelitten hat, so ist mir der Christus e. schlechter Heiland, so bedarf er wohl selbst eines Heilands. — Ob nun hier d. alte Wettermacherin, Frau Vermunft, der Allöosis Grossmutter, sagen würde: ja die Gottheit kann nicht leiden, sollst du antworten: das ist wahr; aber dennoch weil Gotth. u. Menschh. in Christo Eine Person ist, so giebt d. Schrift um solcher persönl. Einigkeit willen, auch der Gotth. Alles, was der Menschh. widerfährt u. wiederum. Und ist auch also in der Wahrheit; denn Das musst du ja sagen: die Person leidet, stirbet. Nun ist d. Person wahrhaftiger Gott, darum ists recht geredet: Gottes Bohn leidet; deun obwohl das eine Stück, dass ich so rede, als die Gotth. nicht leidet, so leidet dennoch die Person, welche Gott ist am and. Stück, als an d. Menschh., gleich als nun spricht: des Königs Sohnist wund, so doch allein sein Bein wund ist; Salomon ist weise, so doch allein seine Seele weise ist — . In der Wahrheit ist Gottes Sohn für uns gekreuzigt, das ist, d. Person, die Gott ist, denn ste ist, soge ich, die Person ist gekreuzigt nach der Menschheit." Quae luther decreta repetuntur Form. Conc. p. 766. 770. 608. Adde Hafen-relfer: Loci theol. (Vit. 1616) p. 309: "Cingliana alloeosis — modis omnibus explodenda est, ut quae salutis fundamenta penitus evertat."

<sup>5)</sup> C. A. art. III: "Docent, quod — filius Dei assumserit humanam naturam in utero virginis Mariae, ut sint duae naturae, divina et humana, in unitate personae inseparabiliter conjunctae, unus Christus, vere Deus et vere homo, natus ex virgine Maria." — Apol. Conf. p. 59. Art. sm. p. 808.

<sup>6)</sup> In libro: De duabus Christi naturis. Jen. 1570 ac saep.; c. praelat. Selneccert. Lips. 1578. — Danaeus: Examen libri Chemnitii de duab. in Ch. nat. Genev. 1581.

<sup>7)</sup> Baier p. 418 s.: "Consideranda est duplex generatio, aeterna —, per quam habet, quod est filius Dei [cf. quae de ea narravimus § 124 s.] lemporalis, per quam habet, quod est homo aut filius hominis."

<sup>8)</sup> Chemnitius: "Substantia s. natura est illud, quod ex se multis individuis ejusdem speciei commune est, quodque totam singulorum essentialem perfectionem complectitur. Persona est quidquam singulare, quod totam quidem et perfectam ejusdem speciei substantiam habet, sed characteristica quadam et personali proprietate determinatum seu limitatum atque ita a reliquis ejusdem naturae individuis, non essentia, sed

sam Maria, quoniam non nudum hominem, sed talem hominem peperit, qui filius Dei est, jure Seozóxos s. Dei genitrix appellatur (F. C. p. 607. VII. 767). Actus ille, quo divina natura cum humana se conjunxit, a theologis 9), unitio (incarnatio, inhumunatio, assumtio, evodorestis, evaryowπησις, πρόσληψις), status autem ex unitione oriundus, quo duae naturae unam efficient personam, unio personalis s. hypostatica vocatur. Quae unio, quamvis nineffabilis" et "post articulum trinitatis summum mysterium" sit, "quo nullum majus in coela et in terra reperitur" (p. 769. 607. 609. 765. 768 p. 787), tamen similitudinibus quibusdam, tum unionis, quae corpus inter et animum humanum intercedit, tum candentis ferri (quod candentem et lucentem ignis naturam induerit, nec tamen suam ferri naturam perdiderit, qua imagine jam Origenes et Jo. Damascenus grande mysterium illustraverant; F. C. p. 607. 765. 778 s. Valiquo modo illustrari dicitur. Constituitur unio sine ulla naturarum "confusione vel exacquatione, qualis fieri solet, cum ex melle et aqua mulsum conficitur", sed utraque natura "essentiales suas proprietates retinet" (p. 765. 606. II. 762 s. 764. 768 s. 769. 776. 778. 786 s.), neque tamen stantum titulo et nomine nudo" (p. 610. 769. 772. 787). neque eo modo inter se unitae sunt, quo "duo asseres conglutinantur, ubi neuter alteri quidquam confert aut aliquid ab altero accipit", quasi duo sint Christi nec quidquam naturae secum habeant commune (p. 764 s.), sed unio illa est vera et realis (p. 765 s.) atque aeterna (p. 767)10).-

numero discretum, per se subsistit." Hase: Hutt. red. p. 224: "Natura in Christo est substantia vel divinitatis, vel humanitatis. Persona Chr sti est individuum ex utraque natura, et divina et humana, conjuncia, non mixta, concretum."

<sup>9)</sup> E vocibus et formulis hac tota in causa solemnibus ac technicis in Form. Conc. tantum hae obveniunt: hypostatica s. personalis naturarum unio, communio et communicatio idiomatum, realis et vera unio, propositiones s. praedicationes.

<sup>10)</sup> Posteriores theologi unionem esse docent!) non essentialem s. naturalem, qua duae naturae coalescant in tertiam; 2) non accidentalem, qualis est a) inter duo vel plura accidentia disparata in uno subjecto copulata, quemadmodum albedo et dulcedo uniuntur in lacte; b) inter accidentaliter unitas, ut inter asseres conglutinatos; 3) non mysticam, qualis per fidem exsistit inter hominem ac Deum, fide cessante solvitur; 4) non moralem, qua diversae personae conjunguntur sive pacto, sive muneris et vitue consortio, sive animorum consensu; 6) non verbalem, h. e. prodeuntem ex titulo sine re (ut quum consiliarius principis dicitur, qui numquam ipsi fuit a consilis), vel ex locutione impropria (ut cum Herodes vocatur vulpes); 6) non praedicamentalem s. notanalem, qui altera natura de altera praedicatur, ut notio arctior de latiore vel vice

Ex unione naturarum proficiscitur earum communio s. communicatio 12), h. e. ea earum ratio, qua una alteri propria est, et ita quidem, ut divina humanam sibi appropriaverit eamque inhabitet et permeet (περιχώρησις activa), humana a divina permeetur (περιχώρησις passiva). — Communio naturarum secum fert communicationem idiomatum s. eam naturarum mutuam necessitudinem, qua per unionem personalem altera natura eorum particeps redditur, quae alteri propria sunt 12). Idiomata enim sunt proprietates, quibus

versa; 7) non sacramentalem, qua in sacramentis materies coelestis ac terrestris conjunguntur; sed esse eam veram et realem, qua una alterius substantiam amplectatur, personalem (non personarum) et perichoristicam (s. rectius perichoreticam), supranaturalem, h. e. jnont naturae tiribus, sed singulari Dei efficacia factam.

<sup>11)</sup> F. C. p. 607:— "personali unione et summa ac ineffabili communione, quae inde consequitur" etc. — E naturarum communione repetuntur propositiones (praedicationes) personales, h. e. ejusmodi enuntiationes, quibus concretum unius naturae (sc. unitae) praedicatur de concreto alterius naturae, velut Deus est homo (in Christo), homo (Christus) Deus est. Cf. Marc. 15, 39. Luc. 1, 35. 1 Cor. 15, 47. [F. C. p. 765:— "propter unionem et communicationem naturarum Deus homo est et homo Deus."] — Discernitur inter concretum personae et concretum alterutrus naturaee. Illud est appellatio personae, qua utraque ejus natura respicitur: Christus, δεάνθομος, Immunuel, rex, dominus, redemtor, servator; hoc autem nomen personae ab alterutra natura petium. Ita concretum naturae divinae est δ λόγος, Deus, Dei filius; conc. nat. humanae: Jesus, homo, filius hominis, filius Mariae, filius Davidis. — Discernitur duplex communionis naturarum consequens: 1) cons. verbale s. propositiones personales; 2) cons. reale s. communicatio idiomatum.

<sup>12)</sup> F. C. p. 773: "Una natura agit sett operatur cum communicatione alterius, quod cujusque proprium est." — Ha fe a r e f f e r p. 286: "Communicatio idiomatum est divinarum humanarumque proprietatum vera et realis participatio, qua proper unionem duarum saturarum in Christo hypostaticam non tantum etriusque naturae idiomata personae (quae simi Deus et homo est), verum etiam alterius naturae propria alteri, h. e. loyo humana et assumto homini divina attribuuntur: et propter eandem voivoviav unaquaeque natura operatur cum communicatione alterius, naturis tamen earumque proprietatibus servatis illaesis." Hollaz.; "Commid. est vera et realis propriorum divitae et humamae naturae in Christo, ab alterutra vel utraque natura denominato, participatio, ex unione personali resultans." — Recentiores supranaturalistae limitationem addere solent, velut Bau mgarten: Comm. id. in eo consisti, quod utraque natura alterius proprietates suas fecit, quoad per utriusque essentiam feri potuit." Re in hard: "Comm. id. est ea duarum naturarum in Christo relatio, ob quam quaevis id quod alteri proprium est, ita possidet, uti per suam indolem potest." — "Da aber durch diesen beschränkenden Zusatz — die menschl. Natur überhaupt von d. Theilnahme an absoluter Eigensch. der pötti. Natur ausgeschlossen wirde, denn alles Absolute, z. B. Allmachi, ist gegen dus Wesen einer endl. Natur, so war die Schränke nur in Bezug auf die götti. Natur zu fassen [ita: quatenus per naturae divinae aseitaten fleri licei], wie ste, obwohl nicht ausgesprochen auch bei den altkircht. Dogmatikern stets

praeditae naturae a se invicem distinguuntur. Etsi enim divinae naturae, quippe immutabili, per incarnationem nihil accessit aut decessit (F. C. p. 773 coll. p. 606. IV.), tamen per unionem personalem in societatem venit omnium eorum actuum, quibus redemtorium Christi officium absolvitur <sup>13</sup>). Quapropter non nudus homo Jesus, sed filius Dei, licet secundum humanam suam naturam, pro nobis passus et mortuus est <sup>14</sup>). Humana autem natura jam a primo incarnationis momento in Mariae utero divinae majestatis particeps facta est (§ 184). Quamobrem Christus secundum humanam quoque naturam ubique praesens est atque corpore et sanguine suo in sacra coena adest <sup>15</sup>), quamvis haec ejus natura neutiquam localiter extensa sit <sup>16</sup>), unde

- 13) F. C. p. 773: "Quod ad rationes officti Christi attinet, persona non agit in seu cum una, vel per unam naturam tantum, sed potius in, cum et secundum atque per utramque naturam, seu, ut concilium chaledonense loquitur, una natura agit seu operatur cum communicatione altedonense loquitur, una natura agit seu operatur cum communicatione alterius, quod cujusque proprium est. Itaque Christus est noster mediator, redemtor, rex, summus pontifex, caput et pastor etc. non secundum unam tantum, sed secundum utramque naturam." Defendebantur haccontra Osian drum et Stancarum, quorum ille officium Christi redemtorium ad solam ejus divinam, hic ad solam humanam naturam retulit.
- 14) F. C. p. 766: "Propter hypostat. unionem non nude et sola humana natura, cujus proprium est pati et mori, est passa, sed ipse filius Dei vere (secundum tamen humanam naturam assumtam) passus et vere mortuus est, etsi divina natura neque pati, neque mori potest." Adde quae supra (not. 4) e Luthero transscripsimus. Che mitius: "Quando Christus humana sua natura patitur et moritur: hoc fit cum communione alterius naturae, non ut divina etiam natura in se patisur et moriatur, hoc enim naturae humanae proprium est, sed quia divina Christi natura adest personaliter naturae patienti, ac vult illam humanae suae naturae passionem, non avertit eam, sed permitit humanitatem suam pati ac mori, corroborat ac sustentat eam, ut possit sustinere imensum illud onus peccati mundi ac totius irae Dei et efficit passiones illas coram Deo pretiosas ac mundo salutares."
- 15) F. C. p. 768: "Ex hac sibi communicata divina virtute homo Christus corpore et sanguine suo in sacra coena praesens esse potest et revera est" p. 783: "Credimus scripturae testimoniis majestatem homatis Christi declarari, quam Christus secundum suam humanitatem—accepit, ut videlicet etiam secundum illam suam assumtam naturam et cum ea praesens esse possit et quidem praesens sit, ubicunque velit."—"Sacram suam coenam instituit, ut testaretur, se etiam secundum eam naturam, qua carnem et sanguinem habet, nobiscum esse, in nobis habitare, operari et efficacem esse velle."
- 16) F. C. p. 610. X: "Negamus, quod humana natura in Christo in omnia loca coeli et terrae localiter expansa sit, quod ne quidem diviase naturae est tribuendum,"

gegolten hat, näml. dass d. göttl. Natur nicht mehr an der Menschl. Theil nehme, als ihre absolute Vollkommenheit gestattet, sonach nicht an irgend einer menschl. Beschränkung." Hase: Hutt. red. p. 231.

eins omnipraesentiam theologi non extensivam, sed operativam dixerunt, quae tamen, ubicunque vellet, etiam secundom substantiam adesset. — Communicatio idiomatum confirmatur et illustratur propositionibus (s. praedicationibus) idiomaticis 17), quas Lutherani in sacris libris reperisse sibi visi sunt. Tria distinguuntur eorum genera: 1) Genus Tria distinguuntur eorum genera: 1) Genus idio maticum s. ίδιοποιητικόν, quod eas propositiones complectitur, quibus "propria divinae vel humanae naturae vere et realiter tribuuntur toti personae Christi ab alterutra vel utraque natura denominatae" (Quenst.) 18). Cujus generis tres species a theologis distinguebantur: a) dvtiδοσις. alternatio (συναμφοτερισμός), i. e. enuntiationes, quibus personae ab utraque natura vocatae tribuitur, quod est alterutrius naturae, velut Christus passus est (Luc. 24, 26); b) xorvovia ror Selwy, quae propositiones continet, quibus personae Christi ab humuna natura denominatae (s. quod vulgo dicunt "concreto naturae humanae") attribuuntur proprietates divinae naturae, ut filius hominis est in coelo (Jo. 3, 13. Matth. 9, 6); c) διοποίησις (appropriatio, κοινωria τῶν Θείων), ea propositionum species, quibus personae a divinus natura appellatae (s. concreto divinue naturae) idiomata humana tribuuntur, ut auctor vitae interfectus est (Act. 3, 15. 1 Cor. 2, 8). 2) Genus apoteles maticum eas propositiones complectitur, quibus officii redemtorii, quod totius personae est, negotia de alterutra tantum natura vel ejus concreto enuntiantur (cf. not. 14), velut filius Dei apparuit, ut peccata tolleret (1 Jo. 3, 8, 1 Tim. 2, 5 s. Hebr. 1, 2 s.). 3) Genus majestaticum s. auchematicum, quo énuntiationes comprehenduntur, quibus naturae humanae, illi quidem cum divina natura unitae, idiomata divina attribuuntur, velut humana Christi natura est omnipraesens. Ad quod genus biblica auctoritate confirmandum frustra ad ejusmodi loca provocatum est, quibus concreto humanae naturae tribuantur divina, ut Matth. 18, 20. Phil. 2, 10, ita quidem, ut hoc genus nihil differat a secunda specie primi generis. — Humanam naturam seorsim spectatam quod attinet, competere ei dicuntur 1) veritas, con-

<sup>17)</sup> Propos. idiomaticae a propositionibus personalibus (cf. not. 11) to different, quod in his praedicatum concreto, in illis autem idiomate alterutrius naturae continetur.

<sup>18)</sup> F. C. p. 770:— genn in Christo duae sint distinctae naturae, quae essentiis et proprietatibus suis neque mutantur, neque confundantur, utriusque vero naturae una tantum sit persona: ea, quae unius tantum naturae propria sunt, alteri naturae non seorsim, quasi separatae, sed toti personae (quae simul Deus et homo est) attribuuntur, sive Deus, sive homo nominetur."

tra Docetas (p. 364); 2) integritas, contra Arianos, Apollinaristas (p. 365) et Monotheletas (p. 367); 3) δμοουσία cum ceteris hominibus, contra Valentinianos (p. 364), Eutychianos (p. 366) Schwenkfeldum (F. C. p. 828, I, 29) et Anabaptistas (F. C. p. 828. XVI, 25). Sed humana Christi natura etiam praerogativis quibusdam excellit: 1) supranaturali conceptione (p. 362 s. et 369). 2) Αναμαρτήσία sive immunitate a peccatis, tum originali, tum actualibus 19), et quidem inhaesivà, non imputativà, nostra enim peccata ei imputata sunt (2 Cor. 5, 21). Plerique antiquiores theologi statuerunt. Jesum ne potuisse quidem peccare, quae eius proprietas impeccabilitas dicebatur; alii, quibuscum plerique recentiores consentiunt, et potuisse eum non peccare (h. e. nativam eius indolem talem fuisse, ut, si vellet, peccata facilius quam ceteri homines evitaret, sed vero etiam labi posset), et reapse non peccasse, quae ejus virtus impeccantia dicebatur. 3) Ανυποστασία, h. e. propriae subsistentiae s. personalitatis defectu, quoniam υπόστασις του λόνου etiam humanae naturae ὑπόστασιν constituit, ita, ut humana natura in divina natura subsistat s. ci ένυπόστατος sit (ἐνυποστασία). Si enim propria esset humanae naturae subsistentia, duae in Christo personae essent, quae haeretica Nestorii sententia est. 4) Prorsus singulari animi et corporis excellentià, qua reliquos homines superavit, et quidem animi est summa sapientia et sanctitus concreata, sed finita (p. 322); corporis autem a) summa εὐκρασία s. aequale temperamentum qualitatum corporis (p. 321); b) immortalitas, i. e. possibilitas non moriendi, tum propter conjunctionem cum divina natura, tum propter immunitatem a peccatis; c) summa pulchritudo, non feminea, sed virilis.-Quae humanae Christi naturae praerogativarum notiones praeter primas duas in libris symbolicis quidem non docen-

<sup>19)</sup> Cat. maj. p. 495: "Sine omni labe peccati conceptus et natus, ut esset peccati dominus." F. C. p. 648: "Filius Dei nostram naturam, sine peccato tamen, assumsit." p. 574. — Hase: Hutt. red. p. 228: "Die Freiheit v. d. Erbsinde wurde erklärt meist durch purificatio, qua spiritus s. ovulum Mariae a peccati labe purificavit et sanotificavit [ita jam a Luthero, Opp. II, p. 1718: "In dem Augenblick der jungfräul. Empfängniss hat d. h. Geist den sündl. Fleischklumpen gehältigt, u. d. Gift des Teufels u. Todes, welches die Sünde ist, davon abgewischt], seltener durch conservatio, qua Deus illud ovulum per omnes generationes a peccato originali immune conservavit, oder durch creatio, qua qovum avulum Deus creavit. Einigen schien am sichersten, nach d. kathal. Dogma, diese Befreiung v. d. Erbsünde durch eins der angeführten Mittel schon auf die Maria auszudehnen: immaculata virginis conceptio" [§ 173. p. 345]. O minutos magistellorum animos! o stultos ineptiarum labores!

tur. sed majore minoreve necessitate ex orthodexi systematis principio et ingenio consequentur.

# § 182. Reliquorum coetuum decreta et recentiorum theologorum sententiae.

Lutheriam de communicatione idiomatum theoriam reprobarunt Reformati 1) nec nisi "communicationem idiomatum in concreto" 2) concesserunt atque ex unione personae copiam excellentissimorum et supranaturalium, sed creatorum et finitorum donorum in humanam Jesu naturam redundare (id quod communicationem charismatum appellabant 3)) collegerunt. Reformati et Catholici lutheriam christologiam eutychianismi incusarunt, a Lutheranis autem nestorianismi culpam tulerunt. - Socinianorum sententiam narravimus p. 266. — Arminiani unionem naturarum in persona Christi factam concesserunt quidem, sed ejus modum subtilius definiri posse et persuasionem de ea re ad consequendam salutem aeternam requiri negaverunt (p. 266). Inter Lutheranos orthodoxam formulam tanquam eutychianam primus diserte reprobavit Calixtus. — Exceptis paucissimis, ut Reinhardo, Sartorio 4), qui communicationis idiomatum etiamnunc patronos agere auderent, plerique recentiores supranaturalistae aut ad Arminianorum partes accesserunt, aut in simplicibus et popularibus N. T. formulis acquiescere maluerunt (Morus, Storr., Schott., Knapp., Hahn., Steudel.), aut (Doederl.) ethicam consilii, dignitatis et auctoritatis unionem τω λόγω cum homine Jesu intercedere statuerunt. — Rationalistae in Jesu naturà merum hominem cernunt et venerantur, a Deb

<sup>1)</sup> Quorum publica doctrina cognoscitur ex Zwinglii Expos. chr. fid. IV ss. (p. 41 ss.) Conf. helv. c. 11. belg. 18. 19. Conf. Sigismundi p. 644 s. Repet. anhalt. p. 632 s. Colloq. Lips. p. 657 ss. Conf. bas. 7. scot. 6. Cat. heid. 35.

<sup>2)</sup> Schweizer: Glaubenst. d. reform. Kirche II, p. 821: "Bleiben bet der Einheit der Person die beiden Naturen unterschieden u. können einander ihre bes onderen Eigenschaften nicht mittheilen, so kann sowohl, was beiden Naturen zugleich als was jeder allein zukommt, von Christi Person ausgesagt werden u. so giebt es eine Comm. idiomatum in concreto; sagt hingegen d. Schrift was der einen Natur zukommt v. d. and. Natur aus: so spricht sie uneigentlich, eine Redeweise, die — Alloeosis genannt wird; in diesem Sinn also giebt es keine Communicatio idiomatum in abstracto.

<sup>3)</sup> Cf. Schweizer l. c. p. 324. de Wette: Dogmat. d. prot. K. p. 125. 128. coll. Form. Conc. p. 774. 860.

<sup>4)</sup> In libro: Die Lehre v. Jesu Person u. Werk., Hamb. (1831) 1845. 5 Aufl.

eminentioribus viribus instructum et prorsus singularibus divinae providentiae documentis nobilitatum, sapientissimum religionis doctorem, splendidissimum caritatis et virtutis Deo probatae exemplum. - Schleiermacherus divinitatem Christi in sincerissima et integerrima ejus de Deo conscientia, per ipsius creatoris actum ei insita, posuit, qua non solum ipse ne potuisset quidem peccare, sed etiam eos, qui fidei vinculo unionem cum ipso inirent, a peccatis purgarét, dum eos in suae ipsius de Deo integerrimae conscientiae vigorem et societatem reciperet veraeque vitae fontem in ijs aperiret 5). - Pantheistae philosophi ac theologi aut incarnationis notionem de illo actu interpretantur, quo principium absolutum a semet ipso se sejungens in res finitas discedat temporisque limitibus et malis se subjiciat et in Jesu persona omnium splendidissime se manifestaverit (Schelling. 6)), aut in opinione de Jesu Christo Θεαν-🕯 ρώπω aptissimum et necessarium praesidium agnoscunt quo rationalis notio de substantiali divinae et humanae mentis unione adumbretur sensimque quam plurimis persuadeatur (Hegel.). Tametsi inter Hegelii sectatores alii absolutam mentem in Jesu Nazareno plenissime (Rosenkranz., Schaller. 7)), vel saltem quemadmodum in nullo alio homine (Marheineck.) efficacem fuisse largiuntur, alii divinitatem Jesu in amplissima ejus cognitione Dei et immu-

<sup>5)</sup> Cum Schleiermachero praeter allos propius conveniunt Alex. Schweizer: Ueb. d. Dignität des Religionsstifters, in Ullmann u. Umbreit: Theol. Siudd. u. Kritt. 1834, 3, p. 521 ss. 4, p. 813 ss. et Das L. J. v. Strauss im Verhältnisse z. schleierm. Dignität des Religionsstifters, ibidem, 1837, 3, p. 459 ss. Ullmann; Ueb. d. Persönlichk. Christi etc., ibidem 1838, 2, p. 277 ss. et Ueb. d. Cultus des Genius. Ibid. 1840, 1, p. 1 ss. Weisse: Evang. Gesch. II, p. 439 ss. Cf. Steffensen: Würdigung der vornehmsten gegen d. Christol. Schleierm.'s vorgebrachten Einwürfe, in Pelt: Mitarbetten. 1839, 2 H. p. 104 – 49. 2 H. p. 104 - 49.

<sup>6)</sup> Methode des akadem. Studiums p. 184: "Der ewige aus dem Wesen des Vaters aller Dinge geborne Sohn Gottes ist das Endliche, wie es in d. ewigen Anschauung Gottes ist, u. welches als ein leidender u. den Verhängnissen der Zeit untergeordneter Gott erscheint, der in d. Gipfel seiner Erscheinung, in Christo, die Well der Endlichkeit schliesst u. die der Unendlichk. o. der Herrschaft des Geistes öffnet." p. 192: "Die Menschwerdung Gottes ist eine Menschwerdung v. Ewigkeit. Der Mensch Christus ist in der Erscheinung aur der Gipfel u. in sofern auch wieder der Anfang derselben, denn von ihm aus sollte sie dadurch sich fortsetzen, dass alle s. Nachfolger Glieder eines u. desselben Leibes wären, von dem cr das Haupt ist. Dass in Christo zuerst Gott objectiv geworden, zeugt d. Geschichte, denn wer vor ihm hat das Unendl. auf solche Weise geoffenbert?"

<sup>7)</sup> In lib.: Der historische Christus u. d. Philosophie. Hulle 1837,

nitate a peccatis quaerendam (Frauenstaedt. a)) docent. Juveniles vero qui dicuntur Hegeliani, Straussio duce et antesignano, discrimen inter historicum et idealem s. speculativum Christum 9), jam ab aliis, velut Spinozà, Kantio 10), Hegelio, alio sensu significatum, multo disertius et vehementius, quam antea factum erat, premunt et idealis Christi nomine ideam humanitatis intelligunt, cui a nemine singulorum, sed a toto demum genere humano satisfiat, ita quidem, ut, quantum in unius perfectione desit, id ceterorum virtutibus compensetur; Deum igitur in omnibus generis nostri sociis hominem fieri vociferantur 1, et quamvis Jesum

<sup>8)</sup> In lib.: Die Menschwerdung Gottes. Berl. 1839.

<sup>9)</sup> Strauss: Glaubensl. II, p. 193: "Unter speculativer Auffassung der Christol. ist im Aligemeinen diej. Ansicht zu verstehen, welche sich üb. d. Person Christi zu einer in ihr dargestellten Idee erhebt." (Alium sensum nomini supponit Bretsch neid. Rel. Glaubens. p. 296: "Das speculative Christusbild o. die Glaubensnorstellungen, welche sich in d. Getste der Zeitgenossen Jesu üb. s. Persönlichk., d. i. üb. s. inneres Wesen u. s. Verhältniss zu Gott u. zu den Menschen bildeten"). Varias speculativae christologiae formas recensurunt Baur: Lehre v. d. Dreieinigk. u. Menschwegd. Gottes, T. III, 806ss. Straussl. c. II, § 66. coll. ej. Leben Jesu. § 148. 3 Auft. Ej. Streitschriften p. 76 ss.

<sup>10)</sup> Spinoza Epist. XXI: "Dico, ad salutem non esse omnino necesse, Christum secundum carnem noscere; sed de aeterno illo filio Del, h. e. Dei aeterna sapientia, quae sese in omnibus rebus, et maxime in mente humana et omnium maxime in Christo Jesu manifestavit, longe aller sentiendum. Nam nemo absque hac ad statum beatitudinis potest pervenire, utpote quae sola docet, quid verum et falsum, bonum et malum sit." — Kantius (Rel. tanerh. d. Grenzen d. Vernunft Nr. 2) e notione τοῦ δεανθοώπου s. filii Dei extorquet imaginem hominis Deo accepi, qui cogitando, agendo et patiendo honesti formam omniex parte exprimat. Quae imago quum animo nostro infixa sit et studio proponatur, non opus esse historico exemplo, quo repraesentetur. Num Jesus eam expresserit, Kantius in suspenso reliquit, etsi alias negavit, experientiam quidquam praebere summa exemplari mente informato consentaneum. — Cum speculativa christologiae forma non confundenda est desthetica, quam de Wettius olim (Ueb. Rel. u. Theol. p. 251 ss.) amplexus est, qui, ut in singulis evang, historiae momentis adumbrationes ethicarum et divinarum rerum solo pietatis sensu percipiendas vidit, ita tantummodo eidem pio sensui in Christi persona divinam vim et majestatem patere docuit, etsi vel minime tanta de Christo sententia testimoniis historiae evinci posset. Sed in nuperrimo libro "Wesen des christl. Glaubens" de W. ad Schleiermach eri christologiam propius accessit. Cf. quae excerpsimus p. 99, not. 7.

<sup>11)</sup> Strauss Leb. Jesu, II, p. 766 s. 3 A.: "Das ist gar nicht die Art, wie d. Idee sich realisirt, in Ein Exemplar ihre ganze Fülle auszuschütten, u. gegen alle anderen zu geizen, in jenem Einen sich vollständig, in allen übrigen aber immer nur unvollständig abzudücken: sondern in einer Mannichfaltigk. v. Exemplaren, die sich gegenseitig ergänzen."— p. 767: "Das ist der Schlüssel der ganzen Uhristologie, dass als Subject der Prädicate, welche die Kirche Chri-

tanta religiosi ingenii ubertate et essicacitate, tanta erga Deum pietate tantaque in homines caritate, quanta in nulle alio reperiatur, excelluisse concedant 12), tamen religiosam ejus atque ethicam praestantiam eum gradum, quo altior cogitari non potest, assecutam esse et illum, qui novum humanarum rerum ordinem condat, in hoc ordine summum quoque et primarium locum obtinere (...dass der Anfangs punct einer Reihe als Grösstes in ihr zu denken sey.) negant et pernegant.

## § 183. Censura dogmatis.

Orthodoxa theoria de Θεανθρώπω insuperabilibus pre-Infinitae enim Dei naturae prorsus mitur difficultatibus. repugnat, cum finita hominis natura talem unionem inire. qualis in Jesu Christo facta esse dicitur, neque ullo mode intelligitur, quo modo divina mens et humanus animus in unam eandemque conscientiam, cuius unione personalis unio continetur, coire possint. Quam difficultatem orthodoxi theologi frustra ita effugere studuerunt, ut humanae naturae Christi ἀνυποθτασίαν tribuerent (p. 374). Hanc enim dum asserunt, quomodo ab eutychianismi crimine se tueri velint, non perspicitur. Neque solum, si ecclesiasticam τοῦ θεαν-Sρώπου notionem amplecteremur, egregium Christi exemplum (§ 190) omni splendore, omni vi et fructu cariturum esset, verum etiam ea evangelicae historiae elementa. ause mere humanam vitam Christi arguunt, ad fallacem speciem redirent. Multo graviores sunt difficultates, quibus lutherium dogma de communicatione idiomatum laborat. Recte enim quaesitum est, num in natura humana virtutes possint cogitari conjunctae, quae invicem sibi adversantur, ut finita et infinita scientia, num natura humana ad divinarum virtutum communionem et usum adducta adhuc dici possit humana. Deinde, ut alias difficultates inter Lutheranos et Reformatos olim disputatas mittamus, ipsi Lutherani intellexe-

sto beilegt, statt eines Individuums eine Idee, aber eine reale, nicht kantisch unwirkliche Idee gesetzt wird. In einem Individuum gedacht widersprechen sich die Eigenschaften u. Functionen, welche d. Kirche Christo zuschreibt: in der Idee der Gattung stimmen sie zusammen. Die Menschheit ist d. Vereinigung der beiden Naturen, der menschgewordene Gott: der zur Endlichk. entäusserte unendl. u. der seiner Unendlichk. sich erinnernde endl. Getst, sie ist das Kind der sichtbaren Mutter u. des unsichtbaren Vaters, des Geistes u. der Natur." Adde Feuerbach: Wesen des Christenth. p. 73 et 309. 2 A. Kleinpaul: Der Gottmensch im Restex des 19 Jahrh. Berl. 1847.

<sup>12)</sup> Cf. Strauss: Leb. Jesu § 150. 3 Aufl. Ej. Zwei friedliche Blätter (Altona 1839) p. 61 ss.

runt, non omnes eodem modo divinas proprietates cum humana natura communicari posse 1). Praeterea si sibi constare voluissent, divinum quoque naturam humanorum ichomatum participem factain asserere et quartum genus propositionum idiomaticarum, genus ταπεινωτικόν, quo divina natura diceretur finita, visibilis, mortalis etc., addere debuissent. Recte quidem divinam naturam talia non admittere intellexerunt, sed verecundia, quae eos a tali commento arcebat, etiam debebat eos prohibere, quominus divina ad humanam naturam transferrent. Denique notio de communicatione idiomatum, etiamsi vel maxime e quibusdam N. T. enuntiationibus ad litteram pressis erui possit, tamen toto coelo ab ingenio et mente apostolorum distat. Omnino opiniones illae, quibus N. T. scriptores persuasionem suam de metaphysica Christi majestate et cum Deo necessitudine declarant, tam populares sunt et vagae, tam alienae ab omni philosophica subtilitate, tantopere sibi repugnant, ut ad certum dogma effingendum nullo modo idoneae sint, Itaque mentem tantum, sanctissimam illam pietatis et erga incomparabilem magistrum reverentiae mentem teneamus, quae illas opiniones progenuit, atque e temporariis et localibus involucris ea eruamus, quae nostri aevi ingenio facilius persuadentur. Haec autem fere huc redeunt: Etsi omnes homines ob mentem et libertatem ipsis concessam Deo cognati dicendi sunt (Act. 17, 28), id tamen longe eminentiore sensu de iis praedicandum est, qui praestantioribus et efficacioribus ingenii dotibus pollent, in quibus pietas omni tempore Seiov quoddam conspicuum lubentissime agnovit. Jam vero quum inter omnes ingenii facultates nulla praestantior sit, quam religiosa, ea autem, quae Christus praestitit ac de genere humano bene meruit, explicari nequeant sine religiosi ingenii ubertate, qua major cogitari non potest: profecto recte et jure confitemur, arctius Christo quam ulli ceterorum hominum cum Deo metaphysicae cognationis vinculum intercessisse indeque eum religioso potissimum sermone appellandum esse divinum hominem et filium Dei, non demum factum, sed jam natum. A qua metaphy-

<sup>1)</sup> Discernebant enim attributa Dei quiescentia, ut infinitatem, aeternitatem, et operativa, ut omnisciențiam, omnipotențiam. Tantum horum docuerunt humanam Christi naturam participem factam esse immediate, illorum vero mediate, h. e. "mediante idiomate aliquo operativo", ita, nt Christi hominis potentia dicenda sit aeterna. Ipsi igitur humanae naturae ex unione personali aeternitatem, ascitatem ac ceteras hujusmodi virtutes competere negaverunt. At vero quum hoc negarent, simul tacite confessi sunt, dogma non ita posse exstrui et conformari, ut omni ex parte sibi constaret. Ceterum cf. Strauss Glaubensl. II, p. 133.

sica ejus cum Deo cognatione discernimus ethicam. h. e. perfectam et omnibus numeris absolutam religiosam praestantiam, ad quam, licet vel maxime a Deo per rerum conditiones adjutus, tamen non minus legitimo ingenii usu emersit. et qua filius Dei et divinus homo factus dicendus est Cujus religiosae perfectionis duae partes distinguendae sunt positiva et negativa. Et haec quidem immunitate eius a peccatis, illa profundissima rerum divinarum sapientia, intimo Dei amore, fervidissimà nec unquam labante Dei fiducià et beatissimà animi pace continetur, quibus virtutibus arctissimam cum Deo familiaritatem contraxit. Cujus perfectionis tamquam rei in facto positae necessitatem philosophicis rationibus demonstrari non posse, facile intelligitur. At vero historicis argumentis probatur, Christum illam vere retulisse, quamvis ejusmodi argumentatione non juridica, sed tantummodo moralis, quae dicitur, persuasio efficiatur. et ea quidem conditione, ut aliquis ad pietatis et historicae veritatis sensum non occalluerit. E philosophia jam sufficit probasse, peccatum nihil in humana natura necessarium esse (p. 329 s.), nec quidquam obstare, quo minus aliquis, ille quidem a Deo ad eam rem adjutus et jam nativa indole compositus, ad summum religiosae vitae fastigium adscendat. Jam si quadruplicem evangelicam Christi historiam, qua vitae tam perfectae egregia imago componitur, quam nullo modo e mera evangelistarum vel primaevorum Christianorum imaginatione repetere licet (§ 60), diligenter respicimus et cum novo rerum ordine per Christum condito, qui condi non potuit nisi ab homine fere tali, qualis in N.T. Jesus describitur, comparamus, si denique perpendimus, tali ac tanto persectae vitae exemplo sanctissimis praestantiorum hominum desideriis satisfieri (p. 99): aegre a nobis impetramus, ut evangelicae Christi imagini historicam veritatem abjudicemus et idealem ab historico Christo ullo modo sejungamus 2). - Ad immunitatem a peccatis 3), quam Christi

<sup>2)</sup> Quod Straussius objectavit, qui rerum aliquarum humanarum novum ordinem condat vel novam faciem efficiat, eundem in eo ordine non esse summum et praestantissimum (p. 378), id non valet nisi de empirico vitae genere, cujus res intellectu pervestigantur et in scientium cadunt, non de ideali vita, qualis cernitur in religione, in poesi, in bonis et elegantibus artibus adeoque ex parte etiam in philosophia, in quo vitae genere majores progressus semper debentur hominibus, qui eminentioribus ingenii dotibus adjuti summa et excellentissima praestiterunt ceterisque normam praesiverunt. Ita religio s. fides et pietas in Christo erat absoluta nec quisquam ea Christum superare potest; theologia autem tanquam docta et subtilis christianarum rerum pervestigatio et expositio mutationi obnoxia perpetuique incrementi capax est. Ĉl. quae egregis disputarunt S c h w e i z e r in Theot. Studd. u. Kritt. 1837, 3, p. 459 ss.

praestantiam seorsum nunc spectamus, cogitari quidem vix potest, eum sine maxima et feracissima indole religiosa divinitus concessa emersisse; at vero ne e communi generis nostri lege eximeretur, pariter ac nos incitamentis ad neccandum ita obnoxius esse debebat, ut neglecto legitimo præstantissimi ingenii usu tentationi succumberet, tentationibus vero feliciter propulsatis perfecta ejus virtus majore splendore eluceret. Ad quam virtutis perfectionem requirebatur, ut ne ad brevissimum quidem temporis momentum voluntas ejus lenociniis peccati constringeretur atque ita anceps redderetur certamen, dubia victoria. Apostolorum et N.T. scriptorum, qui neque intima pectoris Christi penetralia, neque vitam ab eo, antequam in publicam lucem prodiret, actam novissent, testimonia (p. 361 s.) non ipsam quidem ejus ἀναμαρτησίαν, sed nihil nisi id probant, illum in sectatorum suorum animis de se imaginem hominis reliquisse, qui omni ex parte a peccatis purum se servasset.

Ullmann ibid. 1838, 2, p. 296 ss. Jahrg. 1842, 3, p. 701 ss. Adde Fleck: Vertheidig. des Christih. p. 87 ss. — Praeterea in controversiis de persona Christi nuper agitatis haud raro monitum est, si mejestas servatoris in religiosa perfectione ponatur, saltem cogitari posse, aliquando exstiturum esse, qui eadem illum perfectione aequet, neque tum amplius Christum in suo genere summum et excellentissimum dici posse, qualem eum orthodoxa christologiae forma exhibeat. Verum enimvero si talis homointer Christianos exsisteret, ejus virtus nulla alia esset, nisi quae sanctissimis et totius ecclesiae et ounium ejus sociorum studiis proposita est, ut sua vita omni ex parte Christum referant (Eph. 4, 13), nec nisi ad Christum auctorem ille perfectionem suam referre posset. Extra autem ecclesiae fines talem unquam proditurum esse vix probabile est, quia ad tale exemplum in lucem edendum si non eadem, certe simillima externarum quoque rerum conditio requiritur, ac illa fuit, quae ad formandam Christi ingenium plurimum contulit. — Hase: Dogm. p. 276: "Providențiell ist schwer zu denken, dass sich durch zwei gleich voliendete u. doch în threr ganzen Geschichtlichkeit nothwendig wett aus etnander gehende Individualităten als Religionsbegründer das Reich Gottes auf Erden von Haus aus zwiespältig entwickeln sollte.

<sup>3)</sup> Hoevel: De ἀναμαρτησία Christi ejusq. necessitate. Hal. (1740) 1749. [Quae diss. plerumque perperam Baumgartenio tribuitur.] Mich. Weber: Virtutis Jesu integritatem neque ex ipsius professionibus, neque ex actionibus doceri posse. Viteb. 1796. Et in ej. Opuscc. p. 176 ss. [Auctor censet, notionem de hac virtute duntaxat e notione de librorum ss. inspiratione probari posse.] Ullmann: Ueb. d. Unsündlichk. Jesu, ia Theol. Studd. u. Kritt. 1828. 1, p. 1 ss., quae comm. posthac uberius exposita prodiit ita inscripta: Ueb. d. Sündlostgk. Jesu. Humb. (1833) 1846. 5 Aufl. Chr. Frid. Fritzsche: De ἀναμαρτ. J. Chr. 4 Progrr. Hal. 1835 — 47. rec. in Fritzschi oru m Opuscc. Nr. 2—5. [Qui Weberi opinionem contra Ullmannu m defendere studet.] Theile: Die geistig sittl. Erhabenheit Jesu. In Allgem. Kirchenzeit. 1841. Nr. 91—94. Ullmann: Polemisches in Betreff der Sündlos. Jesu, mit besond. Beztehung auf Fritzsche u. Strauss. In Theol. Studd. u. Kritt. 1842, 3, p. 640 ss.

Severissimo enim sensu testimonia illa accipienda esse nec tantummodo illud valere, quod Xenophon de Socrate edixit 4), jam inde elucet, quod N. T. scriptores naturam et miseriam peccati multo penitius perspexerunt, quam ethnici scriptores. neque mortem a Christo oppetitam cum expiatorio sacrificio comparare potuissent, si illum vel levissime ab honestatis regula deflexisse scivissent. Ipsa ἀναμαρτησία Jesu Christi non tam ex ipsius ejus solenni declaratione apud Jo. 8, 29. 46 [§ 179, not. 3] elucet, cujus authentia a quarti evangelii adversariis facile addubitari possit, quam potius e constanti eius et perpetua intimae ac tenerrimae cum Deo familiaritatis conscientia, quam ubique dicendo, agendo, patiendo prodidit, qua auctus ceteros homines e peccatorum miseria se redemturum esse promisit. Qua conscientia gaudere non potuisset, si animum suum vel levissimo deliquio contaminatum sensisset. Haec conscientia simul certissimo docamento est vitae ab eo inde a tenerrima juventute et antequam publice prodiret, innocentissime transactae. Namque vel levissimum peccatum antea commissum sine dubio aliquem saltem scrupulum reliquisset et beatissimam illam animi tranquillitatem turbasset. Neque haec sanctissima et omnibus partibus expleta servatoris nostri virtus dictis quibusdam et actis imminuitur, cujusmodi Matth. 3, 13 ss. 8, 32. 15. 24. 26. Matth. 19, 17. 27, 46 et locc. parall. exstant, dummodo eorum ansam, naturam et finem diligenter perpenderimus 5). - Supranaturalem vero Jesu conceptionem quod

<sup>4)</sup> Memorabil. 1, 1, 11: Οὐδείς πώποτε Σωκράτους οὐδὲν ἀσεβὲς, οὐδὲ ἀνόσιον οὕτε πράττοντος εἶδεν, οὖτε λέγοντος ἤκουσεν.

<sup>5)</sup> Cf. Döhner: De dictis aliquot J. Chr., quae ἀναμαστ. ejus infringere videantur. Zwiccav. 1840. — Baptismum joanneum Jesus sine dubio non eodem, quo ceteri Judaei (Matth. 3, 6), consilio subiit, sed ut a Joanne, qui Eliae, praecursoris messiani, provinciam administraret, rite inauguraçetur Messias. Cf. quae diximus in Ers ch u. Gruber Encykl. 2 Sect. XXII. Bd. p. 106 ss. Adde Zeller: Ueb. d. Taufe Jesu durch Juh. in ej. Theoll. Jahrbb. 1843. p. 52 ss. — De effato Christi ap. Matth. 19, 17 (ex vulgata lectione: τί με λέγεις ἀγαθόν κ. τ. λ.) et parall. tenenda sunt, quae Ullmannus docet in Theol. Studd. 1842, 3, p. 700: "Jesus nimmt Matth. 19, 17 das Prädicat gut — im prägnantesten Sinne: es ist das absolut Gute, das ewig in sich vollendete, keinem Werden u. keiner Entwickelung unterworfene; in diesem Sinhe ist nur Gott gut u die Quelle alles Guten. Alle menschl. Güte dagegen ist eine we ri en d. e. in d. Entwickelung begriffene u. in dieser Entwickelung u. Vollendung vom Gott. der Urquelle aller Heiligk. abhängige. In sofern nun d. Sittlichk. Jesu eine menschl. voar, war sie nothwendig auch dem Gesetz der Entwickelung unterworfen, u. mussle sich, wie jede menschl. Tagend, durch Erfahrungen, Knimpfe u. Leiden, überhaupt durch alle Bedingungen des menschl. Daseyns kindurch voallenden." Adde Wimmer: Ueb. Matth. 19, 16 — 22, in Theol. Studd. u. Kritt. 1845, 1, p. 115 se.

attinet, jam vidimus (§ 179 not. 4), quibus quantisque ea historicis difficultatibus prematur. Accedit, ut ne ex orthodoxiae quidem principio dogmatica ejus necessitas evinci possit. Quod enim dixerunt Orthodoxi, Christum peccatorihus salutem afferre non potuisse, nisi in eo ipso jam inde a conceptione lues peccati exstincta esset, prorsus nihil valet. Eodem enim moda, quo maternam haereditariae vitiositatis partem divinitus sublatam finxeruut (p. 374, not. 19), ririlem quoque humani patris partem Deus removere potuisset. Quare nihil dubitamus, in narratione illa evangelica mythum purum cognoscere ad originem divinarum virium Christo congenitarum explicandam compositum.

## Caput II.

#### De utroque Christi statu.

Schneckenburger: Zur kirchl. Christologie. Die orthodoxe Lehre v. d. doppelten Stande Christi nach luther. u. reform. Fassung. Pforzh. 1848.

## § 184. De utriusque status ratione.

E paulinorum et joanneorum librorum mente triplex Christi stadium discernere licet, primum illud, quod, antequam humanam naturam induit et in terram descendit, in coelesti apud Deum conditione emensus est, sive statum praeexsistentialem (p. 251 s. et 257); secundum, quod humanae salutis reparandae causa his in terris ingressus est, humile illud variisque incommodis et molestiis obnoxium; tertium, quod peracto terrestri munere et exantlatis ejus molestiis ad divinae majestatis et gloriae  $(\delta \delta \mathcal{E} \alpha)$  fastigium sublatus currit: Jo. 17, 4 sq. Phil. 2, 6—11 [p. 252, not. 7], 2 Cor. 8, 9 [p. 252, not. 8], 1 Tim. 3, 16. Hebr. 1, 2 s. 2, 9 s. 5, 7 ss. 1) In ecclesia autem potissimum e loco Phil. 2, 6—11 tantummodo inter duplicem Christi conditionem, statum exinanitionis (Phil. 2, 7:  $\delta \alpha \nu \tau \delta \nu \delta \kappa \epsilon \nu \omega \sigma \epsilon$ , Vulg.: semet ipsum exinanicit) et statum exaltationis (Phil. 2, 9:  $\delta S \delta \delta \delta \alpha \nu \tau \delta \nu \delta \pi \epsilon \rho \nu \omega \sigma \epsilon$ , Vulg.: exaltavit illum) di-

<sup>1)</sup> Nonnumquam terrestris vitae incommoda et mortis supplicium necessaria suisse docetur ad coelestem gloriam et majestatem obtinendam: Jo. 12, 23 – 28. 13, 31 – 33. Luc. 24, 26. 1 Petr. 1, 11. Hebr. 2, 9 s, Christique sortem hac ratione typum exhibere eorum, quae sectatoribus suis sustinenda et speranda sint: Rom. 8, 17. 2 Tim. 2, 12. Unde intelligitur, cur Joannes in aerumnarum initio initium της τψώσεως ας δόξης cernat Ev. 13, 31 s. 17, 1. coll. 12, 23 ss. — Ex recta loci Phil. 2, 6 ss. interpretatione κένωσες ipsam quoque incarnationem complectitur (id quod orthodoxi Lutherani negant), voluntaria autem laborum dolorumque susceptio, qua patri obedientiam praestitit, ταπείνωσες nominatur.

stinguébatur. In quo exponendo discrimine Catholici et Reformati pariter atque recentiores in lutherio coetu supranaturalistae plus minusve simplicem et popularem formam in N.T. propositam secuti, antiquiores autem Lutherani subtilius versati sunt, scilicet ut ejus praesidio theoriam de idiomatum communicatione (p. 371 ss.) firmarent et ab adversariorum obtrectationibus defenderent, quoniam haud pauca evangelicae historiae momenta vitam Christi mere humanam et divinae maiestatis vi et splendore destitutam arguere atque praecepto de humana Christi natura divinarum virtutum participe facta illudere videbantur. Quas difficultates ut effugerent, Lutherani in Form. Conc. (p. 625. 767. 774 s. 779) docuerunt, humanam Christi naturam jam quidem in conceptione in divinae majestatis communionem venisse, sed Christum, dum in terris aetatem degeret, hanc majestatem ..occultasse et quasi dissimulasse" ab ejusque pleno et perpetuo usu se abstinuisse nec nisi quoties ipsi visum esset, ut in edendis miraculis, illius quasi scintillulas emisisse (Jo.1, 14. 2, 11. 11, 40), neque eum prius quam quum e mortuis resuscitatus esset, secundum humanam naturam ad plenum et perfectum divinarum proprietatum usum pervenisse 2). Quas finitiones secuti posteriores theologi statum exinanitionis dixerunt eam του θεανθρώπου conditionem. qua se-

<sup>2)</sup> Inde ab a. 1616 inter theologos tubingenses (Luc. Osiandrum, Melch. Nicolaium et Theod. Thummium) et giessenses (Balth. Menzerum et Just. Feuerbornium) controversia agitata est de quaestione, an Christus secundum humanam naturam in ipso statu exinantionis, quin etiam in ipsa morte e sepulcro coelum et terram "potenter et omnipraesenter licet latenter" gubernasset, id quod Tubingenses contenderunt, Giessenses negarunt et pernegarunt. De virtutum divinarum xrijose humanae Christi naturae concedenda utrique consenserunt, nec nisi de zoriose ita disceptarunt, ut Giessenses eam negarent, Tubingenses eam, licet occultam, defenderent. Tubingenses igitur non xévosor, sed zoriose majestatis divinae docebant, unde Kryptici dici sunt, Giessenses autem Kenotici. ("Die Schwaben konnten ihre Ansicht als consequente Durchführung der Comm. idiomm. rechtfertigen: allein es war kaum zu verkennen, dass dadurch etwas Unwahres u. Magisches in das Leben Jesu kam, indem alle Verhältnisse, in denen er menschlich bewegt u. gebeugt erscheint, zum blossen Scheine wurden." Hase: Hutt. red. p. 258.] Tandem theologi saxonici electorales ad dirimendam litem evocati, duce polissimum Hoëo ab Hoën egg. concionatore aulico dresdano, Formulae Conc. normam secuti, a. 16th Giessensibus adstipulati sunt, ita tamen, ut majestatis divinae usum in patrandis miraculis a Christo factum, quem Giessenses non tam negaverant, quam omiserant, concedendum ac docendum postularent. Controversian, quae inter tricennalis belli terrores in oblivionem venit, uberius enarrant Jo. Ge. Walch: Religionsstrett. innerh. d. luth. K. l., p. 206 ss. Planck: Gesch. d. prot. Theol. sett d. Concord.- Formel p. 65 sa. Baur: Lehre v. d. Dreteintgh. II, p. 450 ss. Schmid: Dogmat. d. ev.-luth. K. p. 297 ss.

cundum humanem naturam hac in terra a plene et perpetuo divinae maiestatis usu se abstinuisset; slatum exaltationis eam conditionem, qua, exantlatis terrestris vitae incommodis et aerumnis deposităque servili formă, secundum humanam naturam ad plenum et perpetuum illius majestatis usum Onum enim in divina natura nihil mutari aut pervenisset. imminui aut augeri posset: subjectum, quod exinanitum et exaltatum esset, totam τοῦ Θεανθρώπου personam, subjectum quo autem humanam naturam recte dixeruat. Qua duorum statuum distinctione simul ita usi sunt. ut vitae Christi momenta ad perficiendum salutis humanae opus maxime necessaria tamquam varios gradus (modos, momenta) alterutri statui subjicerent. Et plurimi quidem (alii enim aliter numeraverunt 3)) symbolo apostolico duce hos quinque exinanitionis gradus distinguant: 1) conceptionem 4), 2) nativilatem, 3) passionem (§ 192, not. 9), 4) mortem, 5) sepultwam. Exaltationis modos ejusdem symboli normam secuti hos fecensent: 1) descensum ad inferos, 2) resurrectionem e mortuis, 3) adscensionem in coelum, 4) sessionem ad dexteram Dei, 5) reditum ad judicium de vivis et mortuis habendum. — Tota de utroque Christi statu dectrina una cum theoria de communicatione idiomatum collabitur, ac dum firmandae huic theoriae destinata est, inanitati ejus in clarissima luce collocandae inservit. De nonnullis enim virtutibus divinis, ut de omniscientia, nullo pacto intelligitur, quomodo aliquis iis praeditus usum earum omittere possit (Marc. 13, 32. Jo. 11, 34. al.), nisi abdicationem usurpationis ab abdicatione possessionis nihil differre dicere malueris, neque id quidem intelligitur, quomodo aliquis ab omniscientiae possessione se abdicare possit. "Quae qui bene intellexerit, minime dubitabit omnem istam doctrinam nostris

3) Gerhardus hos quatuor gradus statuit: conceptionem, incrementum sapientiae aetatisque, obedientia usque ad mortem, sepultura. kuenig. sex: concept., nativitatem, passionem, derelictionem (Matth. 27, 46), mortem, sepulturam, quibus Quenst. subjectionem legalem percircumcisionem addit. Baierus septem: concept., nativitatem, educationem, visibilem inter homines conversationem, magnam passionem, mortem et sepulturam, quibus Hollaz. addit circumcisionem.

4) Gerhard. L. IV, § 304:, "Quod dixi, conceptionem—pertinere

<sup>4)</sup> Gerhard. Lil, § 304: "Quod dixi, conceptionem — pertinere ad statum exinantitionis, ex eo potest intelligi, si consideraverimus, Adamum fuisse verum hominem, qui tamen nec in utero conceptus nec ex utero matris natus. Potuisset igitur eodem modo filius Dei absque tali conceptione et nativitate veram humanam naturam assumere, sed voluit in omnibus fratribus similis fieri. Contra Buddeus Instt. p. 781 rem ita exponit: "Non ita hoc capiendum, ac si ipsa conceptio — ad statum exinantitonis pertineat — sed quod filius Dei ut embryo in utero materno constitutus iisdem infirmitatibus obnoxius fuerit, quibus alii infantes obnoxii esse solent." Cf. Schneckenburgerl. c. p. 18 ss.

temporibus hec modo ad populum docendum et hortandum transferre, ut singulis ejus momentis ad agnoscendam Dei, fata Jesu eximio modo curantis, potentiam sapientiamque et ad usum moralem prudenter adhibitis, universe demonstre, Jesum iniqua et immerita sorte in terris perfunctum ob insignia ia genus humanum merita conditione beatissima post mortem a Deo condecoratum esse eademque sua ipsim sorte universi generis humani per aspera ad astra evenedi imaginem optime adumbrare" (Wegsch.). Superest, ut nuid de singulis exaltationis modis doceatur, videamus.

## § 185. Descensus ad inferos.

Dietelmayer: Historia dogmatis de descensu Christi ad inferos. Ed.ll. Altorf 1762. — Clausen: Historia dogm. de desc. Chr. ad inferos biblica et ecclesiastica. Havn. 1819. — Koenig: Die Lehre v. Chr. Höllenfahrt nach d. heil. Schrift, der ältesten Kirche, d. christl. Symbolen u. nach ihrer vielumfassenden Bedeutung durgestellt. Frankf. a. M. 1842.

E notione de religionis christianae beneficio omnibus emnium temporum hominibus destinato jam inter primaevos Christianos opinio exstitit, qua Jesu mens intra triduum, quo corpus sepultum erat, in orcum descendisse ibique mortuis evangelium praedicasse putabatur, sine dubio, ut iis poenitentiae agendae fideique habendae facultatem faceret, 1 Petr. 3, 18—20. 4, 6 1). Cujus opinionis praeterea in

<sup>1)</sup> Vocab. πνεύμα 1 Petr. 3, 18 s., τῆ σαρχί oppositum, mentem denotat (Coloss. 2, 5. Matth. 26, 4:. 1 Cor. 5, 5. 1 Petr. 4. 6), non divinam naturam. Cf. §. 129. Contexta oratio utique postulat, ut verbs πνεύματι ξω ο ποιηθείς reddamus "quod mentem attinet, vivus servatus" (Mtth. 10, 28), quamvis hic usus verbi ζωοπ. incertus sit (LXX Nebes. 9, 6), sec nisi ζωογονεῖν nonnumquam significet vivum servare, LXX 2 Mos. 1, 17 s. 21. Judd. 8, 19 al. — Quum 1 Petr. 4, 6 in enuniaio είς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίοθη voculâ γάρ aperte respiciatur al praecedentia κρῖναι ζώντας καὶ νεκροῦς v. 5, hac autem locutione omne mortul intelligantur (cf. Act. 10, 42. 2 Tim. 4, 1): luce clarius est, teriptoris sententia a Christo omnibus mortuis in orco commoranibus evangelium praedicatum esse ideoque 3, 19 s. eos, qui Noachi temport perierunt, tantum tanquam exempla commemorari, primum ut patefiere, ne flagitiosissimis quidem hominibus Christum gratiam suam denegast (illi enim homines pariter ac Sodomitae et Gomorrhaei pro enormibus impletatis et contumaciae exemplis habebantur, Matth. 24, 37. Luc. 17, 25. Hebr. 11, 7. 2 Petr. 2, 5), deinde ut commodius ad baptismum, diluri antitypum, transiretur, v. 21. Cf. Gabler: Ueb. 1 Petr. 3, 18 s. in ej. Netuest. Journal d. theol. Literat. IV. Bd. (1802) p. 426 sqq. 5 %. 449 ss. V. Bd. (1803) p. 309 ss. 417 ss. repet. in Gabler: Kleiner theol. Schriften p. 243 ss. Winzer: Annotatt. ad loca 1 Petr. 3, 18 — 22 et IV, 6. Lips. 1844. Ittig: Diss. de evangelio mortuis nunisio (Lips. 1699) Jen. 1730. rep. in ej. Exercc. theoll. p. 269 ss. C. L. W. Grimm: Ueb. 1 Petr. 4, 6 in Ulimann u. Umbreit: Studd. L. Krittk. 1835, 8 H. p. 616 ss.

N. T. nulla vestigia exstant. Loca enim Eph. 4, 9 et 1 Tim. 3, 16, a multis huc relata, dubiae interpretationis sunt 2). Loco Act. 2, 27. 31 (coll. Ps. 16, 10) agitur quidem de anima Christi in orcum recepta, non autem de opere ab ea ibi peracto, et Luc. 23, 43 incertum est, utrum paradisus coelestis (2 Cor. 12, 4) an subterraneus intelligendus sit 3). — Ecclesiae quoque patres et doctores descensum Christi ad inferos agnoverunt, sed ejus modum et finem admodum vario sensu interpretati sunt 4). Symbolo apostolico verba "descendit ad inferna" sec. IV demum Apollinaristarum causa, qui Jesum ψυχη λογικῆ, quae sola in orcum descendere potuit, praeditum esse, eximio quodam opere ab ea corpore soluta peracto edocerentur, inserta esse, communi fere nunc consensu conceditur 5). — Neque Lutherus in catechismis praeceptum illud interpretatus est. Quum vero

<sup>3)</sup> Alii alia loca de descensu ad inferos interpretati sunt, velut Matth. 12, 40 (ubi καρδίαν τῆς γῆς de orco intelligunt Tertull., lren., Bretschn., Koenigal.c.p. 54. Meyer.), Coloss. 2, 15 (etsi ibi non legitur, ubi locorum Jesus daemoniacas potesíates devicerit).

<sup>4)</sup> Uberiorem eandemque ex imaginationis maxime luxuriantis ludibrio profectam rei descriptionem exhibet Evangel. Nicodemi c. 24 ss., qua Christus devicto satana mortuos homines (secundum latinam hujus evang. translationem solos pios) ex orco in coelestem paradisum abduxit.

<sup>5)</sup> Defuerunt verba Rufino teste in symboli exemplo orientali et romano, desunt in graeco Marcelli Ancyrani apud Epiphan. Haer. 72, 3. In solo aquilejensi exemplo reperit ea Rufinus. — Non tamen negligenda sunt argumenta, quae vulgari sententiae de origine articuli oppomit Waage: De aetate articuli, quo in symb. apost. traditur J. Ch. ad inf. descensus. Havn. 1836. Cf. Theol. Studd. u. Krit. 1838. 4. p. 1096 ss.

Jo. A epinus, hamburg. theol., inde ab a. 1542 solam sepulti Christi animam in inferna descendisse ibique nostro loco poenas infernales luisse contendisset 6) et hac opinione controversiam excitasset: formulae concordiae auctores in artic. IX secundum orationem sacram a Luthero Torgae a. 1533 habitam decreverunt, totam Christi personam, "deum et hominem, descendisse, satanam devicisse, potestatem inferorum evertisse et diabolo omnem vim et potestatem eripuisse." Quomodo id effecerit, non licere curiose scrutari, sed hujus mysterii explicationem a vita post mortem futura sperandam esse (p. 788 s. p. 613). Posteriores orthodoxi

<sup>6)</sup> In eandem sententiam ipse Lutherus pronus suerat in commentar, ad Psalm. 16. Adversarii contra Aepinum urgebant essatum Christi ,,τετέλεσται" apud Jo. 19, 80. — In Cons. aug. art. III e symb. apost. simpliciter repetuntur verba "descendit ad inferos." — Plerique Reformati praeeunte Calvino (Institt. II, 16, 10 ss. Catech. genev. p. 182 s.) dogma tropice intelligunt de summis doloribus, quos Christus jam ante mortem sustinuerit. Ita jam catech. heidelb. 44: "Cur additur: descendit ad inferna? Ut in summis doloribus et gravissimis tentationibus me consolatione hac sustentem, quod dominus meus Jes. Chr. inenarrabilibus animi sui angustiis, cruciatibus et terroribus, in quos cum antea, tum maxime in cruce pendens suerat demersus, me ab angustiis et cruciatibus inferni liberaverit." Cf. Schnecken burger I. c. p. 90. In ceteris reformatae ecclesiae symbolis dogma aut prersus omittitur. aut In ceteris reformatae ecclesiae symbolis dogma aut prersus omittitur, aut obiter et sine interpretatione commemoratur, ut in Conf. scot. 10. angl. 3. In sola Répet. anhalt. uberior ei articulus dicatur, Art. IX, cujus auctores propius ad lutheriam sententiam accedunt ab eaque tantum eo distant, quod solam animam Christi, divinae naturae unitam, dum corpus, item cum divina natura conjunctum, in sepulcro repositum esset, descendisse docent. Adde Colloq. lips. Nr. 9 (p. 659). — Ceterum alii aliter inter Reformatos hanc doctrinam interpretati sunt. Cf. Schweizer: Glauben lehre, II, p. 346 ss. 405 s. - Ex Catholicorum theoria, quae e catech. rom. § 100 - 105 cognoscitur, Christi anima a corpore separata. sed divinae naturae conjuncta, ad inferos (quo nomine hac in doctrina limbus patrum intelligitur) abiit, "non ut aliquid pateretur", sed ut satanam devinceret, "sanctosque et justos homines ex misera — custodias molestia liberaret eisque passionis suae fructum impertiret" et "e carcere liberatos secum abduceret in coelum."— Neque alia docet Graecorum Conf. orthod. quaest. 49. Secundum Cat. rom. § 88 divinitas non solum animae apud inferos, sed etiam corpori in sepulcro semper fuit conjuncts.

Adde Quenstedt II, 361: — "tota natura divina in anima separata et tota natura divina in corpore terrae relicto fuit sine ulla distractione et distentione." - Denique non desuerunt in omnibus ecclesine christianae coetibus, qui praeeunte Rufino verba symboli descendit ad inferna idem esse censerent ac id quod proxime antecedit sepultus. Sed praeterquam quod temere essinxerunt, voces 7,80 et αδης in scripturis interdum sepulcrum denotare: hanc opinionem bene consutat jam Calvinus II, 16, 8: — "quantae oscitantiae fuisset, rem minime difficilem verbis expeditis et claris demonstratam obscuriore deinde verborum complexu indicare magis quam declarare. — Deinde non est verisimile, irre-pere potuisse superfluam ejusmodi battologiam in compendium hoc, ubi summatim quam fieri potest paucissimis verbis praecipua fidei capita notantur."

lutheriae ecclesiae theologi descensum ad inferos primum 7) eundemque supranaturalem Christi in vitam revocati actum dixerunt, quo totà quidem persona, sed secundum humanam naturam (divina enim natura, quippe ubique locorum praesens, jam antehac infernum quoque repleverat) in damnatorum locum abiisset ibique de diabolo et daemonibus triumphum egisset damnatosque homines jure in carcere infernali concludi, neque eos de Dei injustitia et severitate conquerendi causam habere convicisset, quapropter praedicationem a Christo apud inferos factam non evangelicam (§ 216), sed legalem et elencticam nominaverunt 8). - Plerique recentiores supranaturalistae descensui Christi ad inferos non magnum pondus tribuunt; rationalistae petrinam narrationem (1 Petr. 3, 19 s.) ad mythum revocant. Quibus nos ita adstipulamur, ut christianae pietatis mentem, quae mytho effingendo ansam dedit, teneamus ideoque, quum salutis christianae beneficia ad omnes homines pertineant, iis quoque, qui sine sua culpa his in terris salutari evangelii notitia caruerunt, post mortem poenitentiae agendae Christoque fidei habendae facultatem fieri speremus ).

## \$ 186. Resurrectio Jesu Christi.

Geo. Reich: Die Auferstehung des Herrn als Heilsthatsache, mit besond. Rücksicht auf Schleiermacher. Eine histor.-dogmat.-eweget. Erörterung. Darmst. 1845.

Jesum vere e sepulcro rediisse et sectatoribus suis vivum se exhibuisse, dilucidissime patet ex eminentissima vi, quam persuasio de ejus resurrectione tamquam re in facto posità in apostolorum et antiquissimorum Christianorum animos habuit, qui in ea inexpugnabilem evangelii arcem et solidissimum fidei vitaeque suae praesidium (1 Cor. 15, 1—20. 29—32) viderunt.

<sup>7)</sup> Invisibili enim modo resurrectio sive nova animae cum corpore conjunctio evenit et ita abitum ad inferos praecessit; prouti autem resurrectio hominibus manifestata est, descensum ad inferos est insecuta. Cf. Buddeus Instt. p. 789 et 79½.

<sup>8)</sup> At vero κηρύσσειν (1 Petr. 3, 19) e biblico dicendi usu idem est ac εναγγελίζειν (1 Petr. 4, 6). Orthodoxos nostrae ecclesiae theologos horror et odium dogmatis de ἀποκαταστάσει τῶν πάντων (§ 232) impedivit; quo minus veram petrinae doctrinae sententiam et vim perspicerent. Cf. Buddeus I. c. p. 793 s.

<sup>9)</sup> Hase: Ev. Dogm. p. 274: "Die Höllenf. enthält als volksthümliche Vorausselzung den religiösen Sinn, dass Fretheit u. gött!. Gnade auch jenseit des Grabes ist."

<sup>1)</sup> Cf. Krehl: De momento resurrectionis J. Chr. in institutione

nis vim peque perspezerunt neque curaverunt ii, qui ejus ortum e solis visionibus, in quibus primaevorum Christianorum imaginationi incomparabilis magistri ad sedes coelestes evecti imago eodem modo quo Paulo apostolo Damascum proficiscenti (§ 32) oblata esset, explicandum censerent, velut Kaiserus, Straussius, alii2). Neque felicius in explicando eventu Weissius 3) versatus est, qui in visis illis, quae Straussius soli apostolorum imaginationi tribuit. praesentissimam ipsius Christi in coelos sublati vim et esti caciam agnoscendam putat. Nam praeterquam quod ita res in regionem plane imperviam et hyperphysicam transfertur, in qua foedissimae superstitioni aditus patefit: tali modo non minus disertissima fontium testimonia negliguntur, quam a Straus-Resurrectionem Christi externum eventum fuisse et rem in facto positam, omnes supranaturalistae et longe plurimi rationalistae concedunt, nec nisi de eo dissentiunt, utrum illa cum N. T. scriptoribus pro mero miraculo habenda sit, an pro naturali eventu, illo quidem prorsus eximio et singulari, ad Dei, cursum rerum, quae Christi causam et victoriam adjuvarent, benignissime et sapientissime moderantis, providentiam pie referendo<sup>4</sup>). Utramcunque vero am-

apost. P. l. Misen. 1830. Lübkert: Welche Kraft haben wir nuch d. Schrift der Auferst. Jesu beizulegen. In Ullmann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Kritk. 1842, 4. p. 935. ss.

<sup>2)</sup> Kaiser: Bibl. Theol. I, p. 84. 253 ss. Strauss: Leben Jesu II, p. 687 ss. 3 A. Lützelberger: Jesus, was er war u. wollte u. wie er zum Christus ward (Nürnb. 1842) p. 122 ss. — Nullo modo psychologicis rationibus probari potest, quo modo apostolorum animi, magistri morte messianis opinionibus plane contrarià (§ 195) prorsus fracti ac depressi, ad tantum fervorem excitari ad emdemque alios quoque abripere potuerini, quantus requiritur, ut aliquis in visionem incidat, praesertim quum e Pauli relatione (1 Cor. 15, 6) Christus redivivus aliquando eodem tempore a quingentis sectatoribas conspiceretur. Accedit ut ad redarguenda ejusmodi Christianorum commenta hierarchae judaitex aperto sepulcro cadaver in publicam lucem profetre potuissent. Etianisi vero Paulus Damascum proficiscens Christum nisi in viso non conspiceret, haec tamen visio illi obtingere non potuisset, nisi jam inter Christianos persuasio de redivivo Christo publicam auctoritatem obtinuisset. — Alii evangelicas narrationes ex fraude sive ab apostolis (W o olstonius delsta, R eim arus), sive a Josepho Arimathseo (H e m nellus Anglus, cf. libell. nostr. Glaubioird. d. evang. Geschichte p. 177) commissa interpretantur.

<sup>3)</sup> Evang. Geschichte, II, p. 426 ss.

<sup>4)</sup> Posteriorem sententiam inter alios defendunt Röhr: Briefe ib. d. Rational. p. 28. 235 ss. Paulus: Exeget. Handb. 11, p. 824 ss. Gfrörer: Gesch. des Urchristenth. III: Das Heitigthum u. d. Wahrheit, p. 828 ss. (qui Jesum amicorum, inprinis Josephi Arimathaei cura et studio vitae servatum esse, probare tentat). Etsi consultius est. in

plecteris sententiam, saluberrima eventi in antiquissimos Christi sectatores vis manet eadem, quippe quorum animos morte servatoris prorsus fractos ac demissos confirmaret et vitae aeternae spe erigeret sacroque fervore ad omnium persecutionum et crudelissimorum suppliciorum terrores constanter perferendos impleret. Etsi enim neque vitae religiosae a Christo actae perfectio (§ 183), neque causae ab eo conditae interna praestantia (§ 50) ullo modo ex externo eventu pendeat 5): tamen causa Christi sine ejus in vitam reditu procul dubio interiisset et vix ulla sui vestigia reliquisset. — Alia quaestio multum ventilata ad corpus spectat, quo indutus Jesus e sepulcro prodierit. Disceptatur enim, utrum fuerit illud non amplius terrestris rerum ordinis legibus obnoxium, sed subtilius instantisque gloriae capacius sive, ut olim in scholis dici solebat, glorificatum s. clarificatum s. transfiguratum (verklürt), id quod veteres L ut h era ni 6) censuerunt et nuper H a h n., O l s h a u s e n., R e i ch., alii, an adhuc terrenum illud et materiale, quod interfectum

suspenso relinquere, qualis fuerit resurrectionis eventus: tamen eorum opinionibus, qui Jesum e sopore morti simillimo resuscitatum censent, nihii imminuitur mortis a Christo oppetitee vis saluberrima et dogmaticum momentum. Namque idem manet consilium, quo Jesus mortem oppetiit, eadem animi fortitudo, qua supplicii dolores sustinuit, nec ullo modo Jesus praevidere poterat, se providente Deo mortis periculo exemtum iri.

<sup>5)</sup> Schleiermacher: Christl. Glaube, II. p. 92: "Die Thatsachen der Aufersteh. u. Himmelf. Christl, so wie die Vorhersagung v. seiner Wiederkunft zum Gericht, können nicht als eigentliche Beundtheile der Lehre von seiner Person aufgestellt werden." — p. 92:
"Die Jünger erkannten in ihm den Sohn Gottes, ohne etwavon seiner
Aufersteh. u. Himmelf. zu ahnen; u. dasselbe können wir auch v. uns sagen, so wie auch die v. ihm verheissene geistige Gegenwart u. Alles, was er v. seinem fortwährenden Einfluss auf die Zurückbleibenden sagt, durch keine v. diesen beiden Thatsachen vermittelt wird."
Gfrörer l. c. p. 254: "So viel scheint — ausser Zweifel, dass der Herr seine Sendung mit dem Verscheiden am Kreuze für vollendet hielt [cf. Jo. 19, 28: — είδως δ Ἰησοῦς, ὅτι πάντα ἤδη τετέλεσται].
Was darüber hinauslag, war ihm selbst unerwartet, und gehörte nicht zu seinem Plane." Cf. quae 4jximus § 45, not. 1.

<sup>6)</sup> Orthodoxa Lutheranorum notio haec est: "Actus gloriosae victoriae, quo Christus & sáv&q. per eandem cum Deo patre et spiritu s. potentiam corpus suum animae redunitum et glorificatum e sepulcro eduxit variisque indiciis discipulis suis vivum stitit in confirmationem nostrae pacis. fraternitatis, gandii et spei de nostra secutura resurrectione" (Hollaz II, p. 210). Docebatur, suisse "idem numero corpus qua substantiam, sed novis qualitatibus vestitum", inpalpabilitate, invisibilitate et illocalitate, "nt ubi vellet in momento esset" (Hollaz I. c. p. 211 s.). Cf. Kühn: Wie ging Christus durch des Grabes Thir? Strats. 1838. (Auctor corpus prorsus immutatum statuit.) Krehl: Qua forma Jesus rediv. discipulis suis apparuerit. Cap. 1. Lips. 1845. (contra orthod. sententiam.)

fuerat, quae reformatae ecclesiae sententia est?). Orthodoxae Lutheranorum sententiae primum id favet, quod Paulus apost. Christo ad coelestem conditionem sublato gioriosum tribuit corpus (Phil. 3, 21. 1 Cor. 15, 47-49), quem, quam in domini resurrectione exemplar futurae Christianorum resurrectionis videat (1 Cor. 15, 12 s. 20. 23. 47-49. Col. 1, 18. coll. Apoc. 1, 5), Christianorum autem corpora statim dum reviviscant, gloriosa et coelestia futura esse doceat (1 Cor. 15, 40 — 49. Phil. 3, 21), Christo quoque statim quum in vitam rediret, tale corpus tribuisse. summo jure colligitur. Deinde ex evangeliorum relatione Jesus redivivus non perpetuo cum discipulis suis conversatur, sed interdum tantum et quasi umbra subito eos adit, subito ab iis discedit, nullà adjectà mentione, ubi interjecto tempore commoratus sit. Accedit, quod de his ejus accessionibus subito factis eaedem voces usurpantur, quibus alibi angelorum et numinum coelestium apparitiones significantur: δφθήναι, φανερούσθαι, φαίνεσθαι Act. 13, 31. 1 Cor. 15, 5 ss. Jo. 21, 14. Marc. 16, 9. 12. 14. Luc. 24, 34. coll. LXX 2 Mds. 3, 2. Luc. 1, 11. Matth. 1, 20. 2, 13. 17, 3. Quid, quod Marc. 16, 12 Jesus ἐν ἄλλη μορφη̃ apparuisse diciur. Verum enimvero ab altera parte e professo omnia ea premuntur, quae de totali corporis in crucem sublati ejusdemque in vitam revocati aequalitate nullum dubium relinquant (Jo. 20, 25. 27. 21, 5. Luc. 24, 39. 41 ss. Act. 10, 41). Si vero Joannes 20, 19 et 26 miraculum narrare voluit, id sine dubio ejusdem generis est quam quod Act. 12, 10 refertur. Jam vero nisi de his quae sibi adversari videntur relationibus tum inter se ipsas conciliandis, tum cum iis, quae aliunde certa sunt et explorata, apté componendis desperare volumus, tantummodo ea, quae de corporis interfecti et vitae restituti aequalitate ejusque physicis desideriis traduntur, ad veram historiam referre, ea autem, quae vitam umbris et lemuribus similem arguere videntur, imaginationi apostolorum tribuere licet, in quorum animos resuscitatio magistri mortis potestati jam obnoxii procul dubio arcanam

<sup>7)</sup> Conf. helv. 11 (p. 485): "Credimus et docemus — Christum ven sua carne, in qua crucifixus et mortuus fuerat, a mortuis resurrexisse et non aliam pro sepulta excitasse aut spiritum pro carne suscepisse, sed veritatem corporis retinuisse. — In eadem illa carne sua credimus abscendisse — Jesum — supra omnes coelos adspectabiles in ipsum coelum suprenum, sedem videlicet Dei et beatorum" —. Conf. angl. 4: "Christus vere a mortuis resurrexit suumque corpus cum carne, ossibus omnibuque ad integritatem humanae naturae pertinentibus recepit, cum quibus in coelum adscendit ibique residet, quoad extremo die ad judicandos homines reversurus sit." Adde Conf. scot. 10 et 11.

et prorsus inenarrabilem vim exercuerat, Quod autem illas Jesu ad suos accessiones singulatim et subito factas attinet, optime id conjicitur, eum discipulos corporali sua praesentia et communione sensim desuefacturum ignotam in solitudinem se recepisse, nec nisi interdum ex ea illos adiisse consolaturum et confirmaturum.

## § 187. Adscensio in coelum.

Griesbach: Syiloge locorum N. T. ad adscensum Christi in coelos spectantium. Jen. 1793. Rep. in ej. Opusc. ed. Gabler. Vol. II, p. 484 ss. — Ammon: Adscensus J. Chr. in coelum historia biblica. In ej. Nov. opuscc. Nr. 3. — Himly: De Jesu in coelum adscensu. Argent. 1811. — Fogtmann: De J. Chr. in coelum adscensu. Havn. 1826. [Uterque posterior adspectabilem adscensum defendit.] — Bloch: De vera biblica adsc. J. Chr. in coelum notione. Havn. 1835.

Adspectabilem Christi in coelos adscensum 1) inter N. T. scriptores solus Lucas refert (Act. 1, 9 ss. Ev. 24, 50 ss. coll. Marc. 16, 19)); ceteri simpliciter et pie docent, divinum magistrum post resurrectionem in coelos sublatum esse (Jo. 6, 62. 14, 2 s. 17, 24. 20, 17. Eph. 4, 10. Hebr. 6, 20. 9, 12. 24. 1 Petr. 3, 22. 1 Tim. 3, 16), de modo. quo id factum sit. nihil definientes. Tametsi omnem vim, quam ejus resurrectioni tribuunt, infregissent, si Jesum eodem modo ac alios in vitam reversum censuissent ea lege, ut denuo mortem subiret (Luc. 7, 11-17. Matth. 9, 25. Jo. 11, Omnium minime Pauli decretum de physica morte inter peccatorum poenas referenda (§ 171) permisit, ut Christus hujus mortis praesidio terrestre hospitium cum coelesti patria commutasse censeretur. Unde solenniter assirmatur, in Jesum vitae restitutum mortem non amplius habere potestatem (Act. 13, 34. Rom. 6, 9). Etsi ethicae Christi dignitati et internae praestantiae, quippe non pendenti e magicis eventibus, prorsus nihil derogaretur, si hac quoque in re fratribus simillimus factus (Hebr. 2, 17) secundum communem humanae naturae legem ex hominum consortio sublatus esset 2). Neque Jesus ipse futuram sectato-

<sup>1)</sup> Hollaz. II, p. 213: "Adscensio est actus Christi gloriosus, quo is resuscitatus secundum humanam naturam vero, reali et per liberam oeconomiam locali motu modoque visibili usque ad nubes et inde invisibili ratione in commune beatorum coelum et ipsum thronum Del evexit, ut regnum Dei, hostibus triumphatis, occuparet, clausum paradisum reseraret et permanentem in coelis se iem nobis pararet."

<sup>2)</sup> De modo, quo Christus rebus humanis exemtus sit, notandae sunt hae variae recentiorum theologorum sententiae: 1) Qui Jesum e sopore morti simillimo excitatum putant, eum paulo post vere mortuum esse censeant aecesse est. Cf. § 185, not. 4. 2) Alii eum naturali morte subla-

rum suorum in coelos receptionem cum suo ipsius ad patrem abitu componere reformidavit (Jo. 14, 2 s. 17,24 coll. Hebr. 6, 20). Narratio Lucae aperte refert mythum 3), populari et poetico eorum ingenio tribuendum, qui Jesu abitum ad patrem splendido spectaculo ob oculos ponere reditumque illius in nubibus futurum adscensionis in nube factae similitudine illustrare (Act. 1, 11) studerent ac tam excellentem finem excellenti vita dignissimum censerent.

tum esse hegant, de modo autem, quo ad Del consortium receptus sit, nihil definiunt, velut Hase Leb. Jesu p. 217:—, es liegt der Gedanke nahe, dass der Tod als gewaltsame Zerstörung nicht ursprünglich zur Natur eines unsterbl. Wesens gehöre, sondern in der Art erst durch die Sünde entstanden sey (?), daher derj., der von d. Sünde nicht berührt war, auch von dieser Unnatur (?) des Todes nicht berührt werden konnte." p. 220:— "es ist wahrscheinlich genug an sich, dass Jesus auf andere als die gewöhnl. Weise von diesem trdischen Weltkörper schied." 3) Alii narrationem Act. 1, 9 ad visionem referunt, a Deo anostolis oblatam, ut Steudelius, contra quem che referent, a Deo apostolis oblatam, ut Steudelius, contra quem cf. Sirauss Strettschriften I, p. 152 ss. 4) Ali, ut Seilerus (erlangtheol † 1807), conjectunt, proximo ante abitum ad patrem momento terrenas et graviores corporis Christi particulas segregatas et interitui traditas esse, relictis tantum subtilioribus atque aethereis ad coeleste corpus constituendum aptis. Eandem opinionem Olshausenius proposuit, ita tamen, ut illam corporis Christi immutationem jam inde a resurrectionis tempore sensim paulatimque factam contenderet. Nec defuerunt, qui corpus Christi in vapores diffluisse nubemque illam, quae servatoris personam obvolveret, his vaporibus constitisse somniarent. Cf. Süskind Magazin f. Dogm. u. Moral, St. 17, p. 175. 5) Whiston Anglus († 1753), Kinkelius, bonnens. theol. (in Ullmann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Kritt. 1841, 3 H. p. 597 ss.), de Wettius (Wesen navit) opinantur, Jesum statim quum in vitam resuscitatus esset, in colum evolasse indeque discipulis suis apparuisse totiesque ad supera redisse, quoties discipulos visitasset. Ex K in k el il opinione corpus Jesu jam in sepulcro glorificari coepit, adscensusque Act. 1, 9 ss. narratus non ultimus erat, sed tantum splendidissimus. Cf. Jo. Sch mi d: Diss. theol. Whistono multiplicem Christi in coelos adscensionem propugnanti opposita. Lips. 1712. Koerner: De adscensione Christi iterata contra Kinkelium. In Kaeuffer: Bibl. Studd. 1842, p. 161 ss. — 6) Cum Kinkelio Straussius, Baurus (Krit Untersuchung üb. d. kanon. Evangg. Tüb. 1847, p. 220 ss.), alii ita faciunt, ut quae ille vere evenisse putat, ad vanam apostolorum imaginationem et perversae traditionis ore propagatae commenta referant. — Opinio de Christi ἀναστάσει et ἀναλήψει in unum cocuntibus, etsi fortasse e Pauli relationibus (1 Cor. 15, 5 ss.) erui possit, tamen nullo modo cum locis Jo. 20, 25. 27. 21.5. Luc. 24, 39. 41 ss. Act. 10, 41. coll. 1 Cor. 15, 50 conciliari potest. Neque tempus praesens ἀναβαίνω ap. Jo. 20, 17 necessario probat, Jesum eo ipso temporis momento, quo loqueretur, in coelum adscendisse, quasi paulo post (v. 19 ss.) e coelis in terram rediisset, sed ut saepe (velut Jo. 7, 33 ὑπάγω) significat id, quod mox et certo eventurum est. Cf. Winer Gramm. p. 307.

<sup>3)</sup> Cui non ab omni parte acquari possunt mythi de Romulo (Cic. Catil III, 1, Flor. I, 1. Ovid. Metam. XIV, 815 ss. Plutarch. Romul. c.28).

## § 188. Sessio ad dexteram Dei.

Knapp: De J. Chr. ad dexteram Dei sedente. In ej. Scriptis varii argumenti. Ed. 2. p. 41 ss. — Chr. Fridr. Fritzsche: De J. Chr. ad dext. Dei sedente. Hal. 1843.

Coelestem illam dignitatem et divini imperii societatem (§ 199), ad quam Christus evectus est, plerique
N. T. scriptores imagine sessionis ad dexteram Dei e loco
Ps. 110, 1., jam a Judaeis ad Messiam relato (Mtth. 22, 43),
petità significant: Marc. 16, 19. Act. 2, 33. 5, 31. 7, 55 s.
Rom. 8, 34. Eph. 1, 20. Col. 3, 1. Hebr. 1, 3. 8, 1. 10, 12.
12, 2. 1 Petr. 3, 22. coll. Apoc. 3, 21. Hoc figurato, neque
anthropomorphistico sensu locutionem intelligendam esse,
facile concedet, qui tum quae biblici scriptores de natura
Dei docent (§ 112), tum inprimis locum Apoc. 3, 21 diligenter perpenderit. Tropicum locutionis sensum veteres
Lutherani acriter propugnarunt, scilicet ut ita opinioni suae
de coena sacra patrocinaturi, corperis Christi ubiquitatem
(§ 181, not. 15 et 16) defenderent 1). Non magis Reformati erraverunt, qui nomen dexterae Dei de certo quodam
ac terminato in superis regionibus loco interpretarentur 2).

Henocho (1 Mos. 5, 24. coll. Sir. 44, 16. 49, 16. Hebr. 11, 5) Elia, (2 Reg. 2, 11. Sir. 48, 9. 1 Macc. 2, 58) et Mose (Jos. Antt. IV, 8, 48. Philo Vit. Mos. Vol. II, p. 179 ed. Mang.). Cf. Stranss: Leb. Jesu II, p. 716s. 3A. — Ci c. Nat. Deor. II, 24: "Suscepit vita hominum consuetudoque communis, ut beneficiis excellentes viros in coelum fama ac voluntate tollerent."

<sup>1)</sup> Form. Conc. p. 600: — "dextera Dei ubique est, ad eam autem Christus ratione humanitatis suae vere et re ipsa collocatus est" — . p. 768: "Dextera Dei non est certus aliquis et circumscriptus in coelo locus, ut Sacramentarii — fiuguat, sed nihil aliud est, nisi omnipotens Dei virtus, quae coelum et terram implet, in cujus possessionem Christus secundum humanitatem suam — realiter s. revera venit. Ex hac communicata sibi divina virtute homo Christus juxta verba testamenti sui corpore et sanguine suo in s. coeta — praesens esse potest et re vera est." — Tropica formulae notio uberius explicatur etiam in Cat. rom. § 118.

<sup>2)</sup> Conf. helv. c. 11 (p. 485): "Credimus adscendisse dominum — ad dexteram patris, quae etsi et gloriae majestatisque consortium aequale significet, accipitur tamen et pro luco certo Jo. 14, 2. Act. 3, 21." Verum in ipsa locutione (a regibus et principibus desumtă, quibus qui dignitate vel potestate proximi erant, a dextera et sinistra sedebant, 1 Reg. 2, 19. Ps. 45, 10. Matth. 20, 21. Jos. Antt. VI, 11, 9. Ho m. lliad. VII, 24. XXIV, 100). quae nihil aisi dignitatem et potestatem a Deo proximam significat, nihil inest, quo ad domicilium Christi respiciatur, sed ex appositis demum (velut ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανόν Marc. 16, 19; πορευθείς εἰς τὸν οὐρανόν 1 Petr. 3, 22) elucet, ubi Christus ex hominum oculis aublatus nunc versetur. Rectiora docet Catech. heidelb. 50: "Cur additur: Sedet ad dexteram Del? Quia Christus ideo in coelum adscendit, ut se ibi caput suae ecclesiae declaret, per quod pater omnia gubernat." Adde Catech. genev. p. 134. — De ultimo exaktationis gradu, reditu ad judicium futuro, in eschatologia disputabitur.

## Caput III.

De opere s. afficio Christi s. de tribus ejus muneribus.

## § 189. Procemium.

Nomine operis a Christo peracti, e Jo. 17, 4. 4, 34 (cf. §. 35, not. 4) petito, complexus eorum significatur, quae Christus docendo, vivendo, patiendo et moriendo fecit, ut homines ab errorum et peccatorum miseria liberaret et in regnum divinum, veritatis, sanctitatis et beatitatis regnum (p. 41), traduceret. Quae beneficia in homines collata quum salutis, σωτηρίας, nomine in N. T. comprehendantur: Christus δ σωτήρ (§ 179, not. 1, f.) servator opusque ejus in scholis opus salutare vocatur. Actio autem, qua homines a malis e peccando oriundis liberavit, ἀπολύτρωσις (λύτρωσις Hebr. 9, 12), redemtio appellatur, unde nomen redemtoris 1) operisque redemtorii. Quum denique novam inter Deum hominesque necessitudinem (διαθήκην, cf. p.9 s.) constituerit: μεσίτης, mediator dicitur (1 Tim. 2, 5. Hebr. 8, 6. 9, 15. 12, 24) et negotium ab eo peractum officium mediatorium. — Praeeuntibus patribus nonnullis, ut Eusebio, Cyrillo Alex., et Scholasticis, inprimis Thoma Aquinate, inter Lutheranos primi Hafenrefferus († 1619) et Gerhardus omnia, quae Christus pro reparanda hominum salute fecit, facit et facturus est, tripartitit muneris, prophetici, sacerdotalis et regii, notioni 2) subjecerunt, quorum trium munerum summa dignitas et auctoritas erat in Hebraeorum theocratia 3). Quam distinctionem plurimi post Gerhardum theologi receperunt, Ernestio 4) autem auctore plerique recentiores reprobaverunt, pauci (velut Eckermann., Schleierm., Nitzschius, de

<sup>1)</sup> Cui nomini, in ecclesia et nuper in Schleiermacheri disciplina frequentato, respondet graecum  $\lambda v z \rho \omega z \dot{\eta} g$ , in N. T. semel et quidem de Mose obvium, Act. 7, 35.

<sup>2)</sup> Quae notio approbatur etiam a Calvin o (II, 15) aliisque reformatis theologis (cf. Schweizer: Reform. Glaubensl. II, p. 391 ss.), in Catech. heidelb. 31. Cat. genev. p. 129. Cat. rom. § 56. Conf. orthod. p. 99, in quibus omnibus catechismis e nomine Christi, h. e. uncti, eruitur. Cf. quae diximus § 178, not. 3. — Adde Declar. thorun. p. 672.

<sup>3)</sup> Joseph. Bell. jud. I, 2, 3 de Joanne Hyrcano refert: τρία γοῦν τὰ κρατιστεύοντα μόνος είχε, τήν τε άρχην τοῦ ἔθνους καὶ άρχιερωσύνην καὶ προφητείαν. — De quatuor summis muneribus regis, legislatoris, sacerdotis et prophetae a Philone Mosì tributis cf. Gfroerer: Philo u. d. alex. Theosophie I. Bd. p. 62 s.

<sup>4)</sup> In Progr. de officio Christi triplici. In ej. Opusco, theoli. p. 413 ss. Praeiverant Ernestio Sociniani.

Wett, Böhmer.) defenderunt. Verum nisi ecclesiastica satisfactionis theoria (§ 192) proprio et litterali sensu intellecta approbatur: ubi officii a Christo facti rationes accurate et subtiliter expenduntur, sacerdotis nomen ad merita, quae moriendo Christus in homines contulit, significanda minime quadrat, sed ascetico et poetico sermoni relinquendum est tamquam imago, qua adumbretur, quantum illius mortis consideratio ad erigendos et tranquillandos animos valeat (§ 197). Nos autem cum Ammonio et Wegscheid. distinctionem illam propterea retinemus, quod ei ecclesiastica decreta de beneficiis et meritis Christi commodissime subnectantur.

#### 1. Munus Christi propheticum.

## **\$** 190.

Jam Judaei Messiam, quippe qui divini spiritus plenissimus futurus esset, e loco 5 Mos. 18, 15, 18 (§ 44, not. 1) prophetam κατ' έξοχήν appellarunt, unde hoc nomine in N. T. Jesus Christus ornatur: Jo. 6, 14. Act. 3, 22. 7, 37. coll. Luc. 13, 33. 24, 19. Matth. 13, 57. Quum primarium hebraeorum prophetarum munus docendo contineretur, in ecclesia prophetici muneris notione omnia comprehenduntur, quae Jesus docendo pro hominum salute fecit. Homines enim, qui salutis in regno divino participes redderentur, ante omnia de iis instituendi erant, quae ad civitatem in hoc regno obtinendam scitu credituque necessaria sunt. Ipse vero Jesus, qui haec hominibus exponeret, lucem mundi (Jo. 8, 12. 12, 46), unicum et summum doctorem (Matth. 23, 8 10. Jo. 13, 13), certissimum divinae veritatis ducem (Jo. 8, 32. 18, 37), optimum consiliorum divinorum interpretem (Matth. 11, 27. Jo. 3, 13. coll. 1, 18) se pronuntiavit. De doctrinae ab eo propositae praestantia cf. quae diximus \$ 50, atque de historica ejus origine p. 65 ss. — Ex orthodoxa notione propheticum munus est ea τοῦ Θεανθρώnov muneris pars, qua verbo divino, h. e. lege et evangelio (§ 216), tradendo hominibus viam recuperandae sulutis monstravit. Ex hebraeae prophetiae notione addunt nonnulli, quod miracula et vaticinia ediderit (§ 45) et ipsa absconditissima noverit (Luc. 7, 16. Jo. 4, 19). Plerique veteres et recentiores theologi duplicem prophetici muneris administrationem distinguunt: immediatam, qua Christus ipse in statu exinanitionis his in terris doctrinam salutarem traderet, et mediatam, qua in statu exaltationis docendi negotium per apostolos eorumque successores, verbi divini ministros rite constitutos, gesserit atque gerat usque mundi finem. Verum

haec posterior ejus de genere humano cura rectius ad regium munus et quidem ad regnum gratiae refertur (§ 199). Quae autem Jesus sanctissimo virtutis Deo probatae exemplo edendo (Matth. 20, 28. Jo. 13, 15. 34. 15, 12 s. 1 Jo. 2, 6. 3. 3, 3. 7. 16. 4, 17. Eph. 5, 2. Col. 3, 13. Phil. 2, 5 ss. Rom. 15, 3. 1 Cor. 11, 1. 2 Cor. 8, 9. 1 Tim. 6, 13. 1 Petr. 2, 21 ss. 3, 17 s.) praeclare de nobis meritus est, rectissime prophetico ejus muneri tribuuntur \*).

II. Munus Christi sacerdatule.

## \$ 191. Introductio.

Griesbach: Il Progr. de imaginibus judaicis, quibus auctor ep ad Hebr. in describenda Messiae provincia usus est. Jen. 1791 s. Rep in Commentatt. theoll. ed. Veltbusen, Kuinoel., Ruperti. Vol. VII., p. 327 ss. et in Griesb. Opuscc. ed. Gabler. T. II. Nr. 23. — Winzer: 3 Progr. de sacerdotis officio, quod Christo tribuitur is ep. ad Hebr. Lips. 1825 s.

Sacerdotis nomen Christo a theologis ex epistola Hebraeis inscripta impositum est. Cujus epistolae scriptor, quo facilius hominum, qui e Judaeis ad Christum se converterant, animos Christianorum sacris conciliaret et assuefaceret, probare studuit, mosaicae disciplinae instituta, quae per longam consuetudinem illis cara fuissent, christiana re neutiquam sublata, sed sublimiore et praestantiore modo compensata esse, siquidem christiana disciplina re et veritate coelestia exhiberet, quorum tantum lineamenta ac tenues imagines mosaismus adumbrasset, idque potissimum valere de expiationis instituto. Itaque scriptor comparationem, illam quidem paulum artificiosam, sed ingeniosam et lectorum commodis praeclare adaptatam, inter mosaicos sacerdotes summos et Christum, unicum sacerdotem hoc nomine dignum, ita persequitur, ut doceat, qua ratione Christus cum mosaicis sacerdotibus conveniat et quibus momentis longissime iis antecellat, c. 4, 14 — c. 10, 18. Proinde secundum normam hac epistola scriptam et hebraei sacerdotii, cujus haec duo primaria officia erant, oblatio expiatorii sacrificii et intercessio pro populo, similitudinem theologi ec clesiastici duos provinciae sacerdotalis (s. officii mediatorii arctiore et proprio sensu dicti) Christo tributae \*\*) actus distinguunt, expiationem (s. satisfactionem) et intercessionem

<sup>\*)</sup> Hollaz II, 188: "Christus est propheta exemplaris, qui quod docuit verbis, expressit factis."

<sup>\*\*)</sup> Hollaz. II, 165: "Officium Christi sacerdotale est, quo Christis mediator et sacerdos N. T. unicus exactissima legis impletione et sacrificio

#### t) De explatione.

## § 192. Ecclesiastica doctrina 1).

Expiatio (έλασμός) ea Christi actio dicitur, qua Dei iram placavit, ejus gratiam hominibus reconciliavit (reconciliatio, καταλλαγή) et ab iis peccati originalis et peccatorum actualium poenas avertit 2). Ex lutheriorum symbolorum ante formulam concordiae conscriptorum doctrina Christus hoc onus passione sua et morte, hostiae vicariae vim obtinente, perfecit, quum patiendo et moriendo poenas a nobis promeritas ita lueret, ut jam velut a nobis ipsis exantlatae reputentur. Neque usquam docetur, factum id esse ab illo secundum utramque ejus naturam. Uberius dogma in Form. Conc. exponitur, qua pariter atque in nonnullis reformatae ecclesiae symbolis duplex Christi obedientia distinguitur, activa et passiva. Illa (quam posteriores theologi etiam sactisfactionem legalem appellant) eo continetur, quod quidquid nos in servanda divina lege neglexeramus, id sua Christus sanctissima et plenissima legis observatione nostro loco praestitit et ita lacunam a nobis factam explevit 3); altera (satisfactio poenalis), qua patiendo et mo-

corporis sui nostri causa laesae justitiae divinae satisfecit et efficacissimas pro salute nostra preces Deo offert"

<sup>1)</sup> Cognoscitur ea potissimum ex Conf. aug. art. III; Apol. art. VII, inpr. p. 184 ss. XII, p. 253. Art. smalc. p. 304 s. Cat. min. p. 371. maj. p. 494. Form. conc. art. III. — Ex reform. symb. cf. Cat. genev. p. 181 s. Conf. gall. 16 et 17. scot. 7—10. belg. 20—21. helv. II. p. 486. 494 s. angl. 2. 31. Catech. heid. qu. 12—20. 37.

<sup>2)</sup> Cat. maj. p. 494: "J. Chr. — irati patris favorem et gratiam placata indignatione conciliavit." Conf. aug. III: "Christus — vere passus, crucifixus, mortuus et sepultus, ut reconciliaret nobis patrem et hostia esset non solum pro culpa originis, sed etiam pro omnibus actualibus hominum peccatis." Conf. angl. 2. extr.

<sup>3)</sup> F. C. p. 684 s.: "Justitia illa, quae coram Deo fidei aut credentibus ex mera gratia imputatur, est obedientia, passio et resurrectio Christi, quibus ille legi nostra causa satisfecit et peccata nostra explavit. Quum enim Christus non tantum homo, verum Deus et homo sit in una persona indivisa, tam non fuit legi subjectus, quam non fuit passioni et morti ratione suae personae obnoxius, quia dominus legis erat. Eam ob causam ipsius obedientia non ea tantum, qua patri paruit in tota sua passione et morte, verum etiam, qua nostra causa sponte sese legi subjecti eamque obedientia illa sua implevit, nobis ad justitiam imputatur, ita ut Deus propter totam obedientiam, quam Christus agendo et patiendo in vita et morte sua nostra causa patri suo praesitit, peccata nobis remittat, pro bonis et justis nos reputet et salute aeterna donet. Adde p. 697. — ("Dass man auch die Auferstehung — zum Versöhnungswerke rechnete, war nach d. kirchl. Systeme eine Inconsequenz, — diese Begebenheit passt nicht unter d. Begriff der Obed. — . Man erwähnte sie aber, well man d. völlige Befreiung v. d. Erbsünde erst

riendo pro nobis poenas sustimit. Quae satisfactio ex ejusdem formulae concordiae decreto nisi per Sεάν Βρωπον praestari non potuit 4), id quod in nonnullis quoque reformatis symbolis docetur 5). — Lutherani satisfactionis fructum ad omnes, ideoque non solum pios V. T. homines (unde "meritum Christi retrorsum valere" dicitur), sed ipsos quoque Gentiles 6), Calviniani ad solos electos (§ 202) re-

- 4) F. C. p. 684 [verba transscripsimus not. 3]. Artic III Form concauctores probare student, Christum secundum utramque naturam mediatorem esse. p. 696: "Humana enim natura sola sine divinitate aeterno omnipotenti Dgo neque obedientia, neque passione prò totius mundi peccatis satisfacere valuisset. Divinitas vero sola sine humanitate inter Deum et nos mediatoris partes implere non potuisset." Praeterea cf. quae excerpsimus § 181, not. 13 et 14. Adde F. C. p. 767. 772. 777 s. Ceterum hujus symboli scriptores expositioni suae theoriam Anselmi de infinita satisfactionis a θεωνθωών praestitae vi supponunt nec misi ita ab ea recedunt, ut obedientiae activae ab Anselmo reprobatae (§ 196) causam agant.
- 5) Conf. scot. 8: "Oportuit redemtorem verum Deum et verum hominem esse —. Quia sola deitas mortem pati nequivit neque etiam sola humanitas eandem superare, utramque in unam personam conjunxit, ut unius imbecillitas pateretur et morti, quam nos meriti sumus, subjiceretur et infinita atque invincibilis potentia alterius, scilicet deitatis, triumpharet" —. Eadem docentur Conf. belg. art. 19 extr. In Cat. heid. qu. 16 s. docetur, humanitate redemtoris opus fuisse, "ut eadem natura humana, quae peccasset, pro peccato dependeret", divinitate autem, cujus "potentia onus irae divinae carne sua sustineret." In Conf. Sigism. p. 615 et Colloq. lips. p. 659. Nr. 12 Christus secundum utramque naturam mediator esse dicitur.
- 6) Apol. Conf. p. 264 docetur, sanctos V. T. justificatos ease per fiduciam in promisso futuro Christi sacrificio, leviticorum sacrificiorum imaginibus adumbrato, collocatam. Apol. p. 112: "Norat Daniel, promissam esse remissionem peccatorum in Christo non solum Israelitis, sed etiam omnibus gentibus. Alioqui non potuisset regi polliceri remissionem peccatorum" [Dan. 4, 24]. F. C. p. 804 s.: "Firmissime retinendum eat, quod promissio evangelii sit universalis, h. e. ad omnes homisses pertineat. Ipsius sanguis propitiatio est pro totius mundi peccatis."

bet d. Aufersteh. erwartete, also v. einer Wirksamk. Jesu in s. erhöhten Zustande. Doch hätte man dieses nur mit d. allgemeinen Begriff der Erlösung, nicht aber mit d. Versöhnung od. Genugthuung verbinden sollen." Bretschn. Handb. d. Dogm. II, p. 262s.)—Cat. heid. qu. 36: "Quem fructum percipis ex sancta conceptione et nativitate Christi? Quod is noster sit mediator et sua innocentia ac perfecta sanctitate mea peccata, in quibus conceptus sum, tegat, ne in conspectum Dei veniant." Qu. 60: "Quomodo justus es coram Deo? Sola fide in Jes. Chr., adeo ut — mihi perfecta satisfactio, justitia et sanctitas Christi imputetur ac donetur — quasi eam obedientiam, quam pro me Christus praestiti, ipse praestitissem."— Conf. helv. 11 (p. 486): "Passione vel morte sua omnibusque adeo. quae a suo in carne adventu nostra causa fectt et pertulit, reconciliavit omnibus fidelibus patrem, expiavit peccatum"—. Prolixius et accuratius notio activae obedieniae exponitur in Form. consens. helv. c. 15s.

ferunt?). Praeterea Christus unicus mediator et redemtor noster et satisfactio ejus plenaria et perpetua dicitur ideoque omnia alia satisfactionis et expiationis praesidia a Catholicis commendata diserte rejiciuntur <sup>8</sup>). Neque solum ad eos pertinet, qui resipiscere inceperunt, sed etiam ad eos, qui am renovati sunt <sup>9</sup>).

<sup>7)</sup> Canon. dordr. II, 8: "Fuit hoc Dei liberrimum consilium —, ut mortis pretiosissimae filii sui vivifica et salvifica efficacia sese exereret in omnibus electis ad eos solos fide justificante donandos. Form. Cons. helv. 13. 14. 19, 43. Sed cf. quae § 202, not. 8 ex aliis reformatis symbolis excitabimus.

<sup>8)</sup> Conf. aug. p. 19: "Scriptura unum proponit mediatorem, propitiatorem, pontificem et intercessorem." Apol. p. 201: "Nos docemus, sacrificium Christi morientis — satis suisse pro peccatis totius mundi nec indigere praeterea aliis sacrificiis, quasi illud non satis sucrit pro peccatis nositis." p. 253: "Revera unicum tantum in mundo suit sacrificim propitiatorium, videlicet mors Christi." — Art. sm. p. 304: "Jesus Chr. — solus agnus Dei, qui tollit peccata mundi." — F. C. p. 696: "Obedientia Christi — perfectissima satisfactio." Conf. aug. p. 13: "Rejiciuntur isti, qui — jubent nos mereri gratiam per satisfactiones nostras." Adde quae e libris symb. attulimus p. 110, not. 3. Bretsch nei der Handb. p. 257, not. 182. Eadem docentur a Resormatis, velut in Conf. helv. 14 s. et iis loris, quos not. 1 excitavimus.

<sup>9)</sup> Apol. Conf. p. 127: "Christus perpetuo est mediator, non tantum in principio justificationis." p. 90: "Errant, qui fingunt, eum tantum prinam gratiam meritum esse, nos postea placere nostra legis impletione et mereri vitam aeternam." — F. C. p. 690. 694. — Recte igitur posteriores Lutherani meritum Christi dixerunt unum (contra Catholicos), perenne (contra eosdem), universale (contra Calvinianos). Difficultatem autem, quae contra universalitatem inde oritur, quod re vera non omnes christianae salutis participes redduntur, sed multi pertinaciter eam aspernantur, ita sustulerunt, ut Christum τελικώς s. finaliter pro omnibus (Jo. 1. 29. 1 Jo. 2, 2. 1 Τίω. 2, 6), εκβατικώς autem s. eventualiter pro multis (Matth. 20, 28. Rom. 5, 45—19) satisfeciase dicerent. Ceterum cf. § 207 extr. Praeterea inter satisfactionem et meritum distinxerunt tanquam inter causam et effectum; illam trinitati hominibus ob peccata irascenti esse praestitam, merito nobis comparari salutem. — Deinde quod in libris symbolicis magis ponitur, quam exponitur, laesam esse peccatis infinitam Dei majestatem eoque contractam infinitam culpam, infinito pretio solvendam et a Christo, quippe Φεανθφώπφ, solutam, theologi illi, praeeunte jam Melanchth one, diserte et perspicue docent. Hollaz. II, p. 171: "A majestate divina et infinita vim et pondus accipit passio et mors mediatoris, ut sit λύτοον ἰσόφοπον, pretium aequivalens pro peccatis totius mundi." Denique duplicem passionem distinxerunt: inchoatam (s. parvam) et extremam (s. magnam). Illam dixerunt, quam Christus per totum terrestris vitae cursum, omnes angustias et molestias, velut diaboli tentationem, adversariorum calumnias, famem, sitim perferendo sustinuisset; extremam, "quam exantlasset circa finem vitae biduo ante mortem, partim in anima, partim in corpore" (Quenst. III, 347). Infernales pocnas, a nobis promeritas, illum non extensive, sed intensive luisse statuerunt.

## § 193. Doctrina biblica.

Schwarze: Ueb. d. Tod Jesu. Letpz. 1795. — Flatt: Philos. - exget. Untersuchung üb. d. L. v. d. Versöhnung. 2 Bde. Gött. u. Stuttg. 1797 s. — (Gubalke:) Histor. - philos. u. exeget. Darstellung der verschied. Gesichtspuncte, aus welchen d. Tod Jesu betrachtet werden kann. Brieg 1803. — de Wette: De morte J. Chr. explatoria. Berol. 1813. et in ej. Opuscc. Nr. 1. — Günther: De mortis J. Chr. fine salutari. Gott. 1830. — Klaiber: Die neutestmtl. Lehre v. d. Sünde u. Erlösung. Stuttg. 1836.

Jam Jesum ipsum morti sibi subeundae vim expiatorii sacrificii tribuisse, parum verisimile est. Namque veniam neccatorum a Deo impetrandam e conditionibus prorsus aliis pendere docet, inprimis ex intimo peccatorum dolore cum vitae emendatione conjuncto (Luc. 15, 11 ss.), quam sententiam jam V. T. scriptores profitentur (Ps. 52, 1-5 Jes. 1, 10-19. 55, 7. Ezech. 18, 21 ss. 33, 11 ss. Mich. 6 6 - 8. Joel. 2, 12 s. Dan. 4, 24), ex ea animi modestià, Pharisaeorum superbiae et arrogantiae opposità, qua quis ethicam suam tenuitatem perspiciat et a sola Dei gratia salutem speret (Luc. 18, 9—14), a prochivitate ad peccata aliis ignoscenda (Matth. 6, 14 s. 18, 23 ss., in cujus posterioris loci parabola Jesus, si in morte sua conditionem vidisset, sine qua nulla hominibus peccatorum venia obtingeret, id sine dubio v. 26 ss. imagine intercessoris vicarii adumbrandà significasset). Neque in oratione de monte habita, qua di-sciplinae suae indolem et mentem uberius exposuit, inter messianae salutis consequendae conditiones necessitatem mortis sibi oppetendae fiduciaeque in ea collocandae commemorat. Neque hujus mortis mentionem facit, ubi ipse hominibus veniam peccatorum concedit (Matth. 9, 2. 5. Luc. 7, 48), neque post ipsum reditum e mortuis, ubi apostolis eandem veniae peccatorum concedendae facultatem tribuit (Jo. 20, 23), sed eos divinam gratiam poenitentia impetrandam praedicare jubet (Luc. 24, 47 coll. Act. 2, 38). Proinde vix concedi potest, Jesum apud Matth 20, 28 necem suam cum sacrificio expiatorio comparasse, praesertim quum ejus verba tam ambigua sint, ut optimo jure hermeneutico de ethico fructu intelligi possint, qui ex illa nece in homines redundaturus sit, siquidem ea erat rerum conditio, ut Jesus duntaxat vità ponendà inchoatum opus confirmare et ad finem perducere posset\*). Eandemque ob causam ap. Luc.

<sup>\*)</sup> Aύτρον proprie pretium est, quod solvitur vel ad captivos redimendos (LXX Jes. 45, 13), vel ad poenam aliquam vindictamve promeriam avertendam (LXX 2 Mos. 21, 30. 4 Mos. 35, 31 s. Prov. 6, 35). Ita Christus vitam suam, quam pro opere suo salutari confirmando ponebat, optimo jure cum pretio comparare potuit, quod solveret ad multos, qui

22, 20. 1 Cor. 11, 25 mortem suam cum foederali sacrificio comparare videtur, quia foedera apud veteres sacrificiis inaugurari et confirmari solebant. Verbis autem εls ἄφεδιν άμαρτιῶν, quae parallelo loco Matth. 26, 28 adduntur, Jesus vaticinium Jerem. 31, 31—34 respicere videtur, ubi cum novi foederis inauguratione tempore messiano futura divinum veniae peccatorum beneficium conjunctum dicitur. Denique in Joannis evangelio Jesus simplicissime affirmat, se pro suorum salute moriturum esse (10, 11. 15), ut vitam vitalem iis compararet (6, 51) eosque veritatis mente imbueret (17, 19. 16, 7). Ceterum summo juro docet, ultro mortem se subiturum esse (Jo. 10, 18), ut et officio suo (Jo. 10, 11 ss.), et divini consilii in V. T. patefacti (Luc. 24, 44 ss. Matth. 26, 24. 54) necessitati (δεῖ, Jo. 3, 14. Luc. 24, 46; κατὰ τὸ ώρισμένον Luc. 22, 22. coll. Act. 2, 23) satisfaceret.

## \$ 194. De eadem.

Tischendorf: Doctrina Pauli apost. de vi mortis Christi satisfactoria. Lips. 1837. — Redding: Diss., qua Pauli de Christi morte sententia exponitur. Groning. 1845.

Contra apostoli atque, si a Jacobo, qui ea de re nihil commemorat, discesseris, omnes N. T. scriptores in cruenta morte Christi, illa quidem ejus resurrectioni et discessui ad patrem conjuncta, praecipuum christianae salutis fundamentum cernunt eamque apertissime cum sacrificio expiatorio et vicario comparant (Rom. 3, 25 s. 5, 9. 2 Cor. 5, 14 s. 21. Col. 2, 14. Gal. 3, 13. Hebr. 7, 27. 1 Petr. 1, 2. 2, 24. 3, 18. 1 Jo. 1, 7. 2, 2, al. 1) coll. ev. Jo. 1, 29), etsi hujus compa-

operis ab ipso perfecti frucius et beneficia ad se translaturi essent, e peccatorum vinculis et miseriis redimendos. Sacrificia piacularia apud LXX nusquam dicuntur 1600a.

<sup>1)</sup> Multis in locis Christus simpliciter dicitur ὑπὲς ἡμῶν passus et mortuus esse. Praepositio ὑπές per se spectata nihil denotat nisi in salutem, in commodum, neque salutaris vis e vicaria substitutione pendeat necesse est. Cf. Phil. 1, 29 (ὑμῖν ἐχαςἰοθη το ὑ πὲς τοῦ Χριστοῦ πάσχειν), 2 Thess. 1, 5 (ὑπὲς ἡς [sc. βασιλείας τοῦ θεοῦ] παὶ πάσχειν), 2 Cor. 12, 10. Eph. 3, 1. 13. Col. 1, 24 (qui locus non ita intelligendus est, ut Paulus suis aerumnis supplere dicatur, quae aerumnis a Christo toleratis desint, quasi non sufficiat satisfactio Christi supplicio praestita, sed sententia haec est, sibi divinitus constitutum esse certum aerumnarum pro Christi rausa sustinendarum modum, quem dum compleat, se quasi retriburer, quae Christus pro ipso sustinuerit, ἀνταναπληφοῦν). — Disceptatur ab interprr., num etiam loca Rom. 8, 3 et Eph. 5, 2 ad notionem de expiatorio Christi sacrificio referenda sint. Sed prior locus rectius de immunitate Christi a peccatis intelligitur, qua peccati vis in genere humane exstingueretur. Cf. de Wette ad h. L. Loco Eph. 5, 2 proxime quiders

rationis mens longe simplicior et liberior est quam juridica illa Orthodoxorum notio de satisfactionis vicariae a Christo praestitae merito 2). Nam e Pauli apostoli doctrina homines peccando inimicos se Deo praestiterunt (Rom. 8, 7. 5, 10. Col. 1,21. coll. Jac. 4, 4), Deus autem clementissimus hanc inimicitiam praetermisit. Ut vero sanctitatem suam (δικαιοσύνην Rom. 3, 25 s.), quae, dum impunita reliquerat peccata, imminuta videri poterat, manifestaret: poenas ab hominibus peccando promeritas, Christo sustinendas imposuit et in ejus caede victimam piacularem (ἱλαστήριον) palam proposuit (Rom. 3, 25 s. 3)). Quod amoris divini insti-

amor a Christo morte subeunda declaratus sacrificium appellatur Deo acceptum, cf. Phil. 4, 18. Rom. 12, 1. At vero Paulus, quod ex aliis locis patet, illum amorem potissimum in substitutione vicaria a Christo suscepta videt. Locutio εἰς ὀσμὴν εὐωδίας de exptatorio sacrificio usurpata LXX 3 Mos. 4, 31. — Tamquam victima piacularis Christus interdum cum agno comparatur: Jo. 1, 29. 1 Petr. 1, 19. Apoc. 5, 6. 12. 13, 8. Etiamsi enim rarius agni, et tum quidem feminint agni ad expiatoriorum sacrificiorum usum adhiberentur (3 Mos. 4, 32. 4 Mos. 6, 14), plerumque vero alia animalia, ut hoedi, capri, tauri: tamen variae causae primaevos Christianos ad Christum cum agno comparandum impulerunt, primum quia aliorum animalium imagines parum conveniebant Christi dignitati, agnus autem imaginem innocentis hominis aerumnas patienter sustinentis referèbat, tum maxime locus Jes. 53, 7 ad Christum relatus, denique comparatio mortis Christi cum agno paschalt 1 Cor. 5, 7.

<sup>2)</sup> Nihil in N. T. legitur de sacrificii a Christo oblati vi ad expiandum originale peccatum valente; nihil de divina Christi natura ad expiationem peragendam necessaria et passionis participe, siquidem discesseris a loco Hebr. 9, 14, cujus dubia est interpretatio; nihil de infinita culpa ab hominibus peccando contracta; nihil de arithmetica ratione inter culpam et expiationem intercedente; nihil denique de activa obedientia, cujus notionem Orthodoxi sinistra interpretatione e locis Ps. 40, 8 s. Matth. 8, 15. 5, 17. Jo. 4, 34. 5, 30. 6, 38. Rom. 5, 19. 10, 4. Gal. 4, 4 s. Phil. 2, 8. 3, 9. 1 Cor. 1, 30 repetierunt, inter quae aliquam veri speciem prae se feront sola Rom. 5, 19 et Gal. 4, 4 s. Sed priore loco per nexum sententiarum de obedientia sermo est, quam Jesus morte subeunda praestitit; ex alterius autem loci sententià Jesus eum in finem legi subjectus erat, ut ab ejus transgressione immunem se servaret et ita tanocens morte vicaria pro trangressoribus poenas luere posset, Gal. 3, 13. Nam si ipse legem transgressus esset, mortem ut propriae culpae poenam sustinuisset, non alienae. —' Neque alia sententia est patrum ac theologorum ab antiquissimis ecclesiae temporibus usque ad emendationem sacrorum, quando Christi justitium hominibus saluturem commemorant. J. A. H. Tittmann: De obed. Chr. 'ex ap. Pauli sententia. Lips. 1812, rep. in ej. lib. de synonymis N. T. (Lips. 1829) p. 311 ss. Winzer: De obed. Ch. activa. Lips. 1826.

<sup>3)</sup> Cf. Winzer: 2 Progr. de loco Rom. 3, 21—28. Lips. 1829. Gurlitt: Zur Erkl. der ἔνδειξ. τ. διπ. τοῦ θεοῦ Röm. 3, 25. In Ullmann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Kritt. 1840. 4 H. p. 930 ss. [Auctor notionem substitutionis vicariae e loco tollere frustra tental.] Funke: Eweg.-doym. Versuch üb. Röm. 3, 25 s. In eod. promtuario 1842, 2 H. p. 297 ss. [Auctoris sententia valde perplexa est.]

tutum (Rom. 5, 8, 8, 32) per apostolos interpretes hominibus eum in finem praedicatur, ut inimicitiam Dei deponant eique se reconcilient (2 Cor. 5, 18 ss), unde homines Deo reconciliati dicuntur (καταλλαγέντες τῷ Θεῷ, Col. 1, 21. 2 Cor. 5, 20. Eph. 2, 16), nusquam Deus reconciliatus hominibus 4). Quem inenarrabilem Dei amorem si pia attentione pensitaverint homines in eoque fiduciam collocaverint, non amplius Deum ut asperum judicem timebunt, sed tamquam dilecti filii ab eo velut patre clemente optima quaevis sperabunt perditamque animi tranquillitatem recuperabunt (Rom. 8, 31 ss. 5, 1 ss.) - Si Rom. 3, 25. Hebr. 9, 15 coll. Act. 17. 30 peccatorum venia, supplicio Christi parta, ad peccata ab hominibus ante Christum commissa refertur: id ita tulit his in locis novi temporis cum antecedente comparatio, neque inde colligere licet, sacrificii a Christo oblati vim nihil valere ad expianda peccata a Christianis post baptismum commissa 5). Alioquin enim apostoli neque de pace et tranquillitate animorum, qua Christiani gauderent loqui, neque sacrificium Christi tamquam semel oblatum leviticis sacrificiis stato tempore repetendis opponere poterant (Hebr. 7, 27. 9, 12. 25 ss. 10, 1 ss. 1 Petr. 3, 18. coll. Rom. 6, 10). Minime vero apostoli, dum animos hominum ad intuendam Dei clementiam sacrificio Christi declaratam ablegant, ullo modo ethicae socordiae nutrimenta praebere volunt. Nam Christi sanguine nos lustrari eà tantum conditione, ut in luce versemur (1 Jo. 1, 7), neque vitam, quae divinae gratiae subsit. peccando subesse posse (Rom. 6, 14 ss.) do-

<sup>4)</sup> Ita e Pauli doctrina reconciliatio per Christum facta simplea est, non mutua; non Dei erga homines animus, sed hominum erga Deum animus mutatur, licet haud pauci theologi mutuam reconciliationem exescicis argumentis defendant, velut Tholuck: Ist nur d. Mensch mit Gott o. Gott auch mit d. Menschen versöhnt worden? In ej. Lit. Anzeiger. 1833. Nr. 8 s. Fritz sche: Epist. ad Rom. T. I, p. 276 ss. Nostra paulinae sententiae expositio, quam muki praeiverunt (inter quos Nean der: Gesch. d. Pflanz. u. Leit. II, 613, 3 A. de Wettius, Rückert., Baur: Paulus p. 540 s.), minime eo refellitur, quod nonnumquam peccatores trae (ôqq\(\tilde{q}\)) Dei obnoxii fuisse ab eaque per Christum liberati dicuntur: Rom. 5, 9. 1 Thess. 1, 10. coll. Eph. 2, 3. 1 Thess. 5, 9. Etsi enim Deo sanctissimo peccata displiceant necesse est (p. 230), inde tamen ejus amor in homines non minus imminuitur aut tollitur, quam humanorum patrum amor in filios, quorum delicta detestantur et poenis afficiunt. In quibus rebus humana de Deo loquendi ratio numquam piorsus vitari potest.

<sup>5)</sup> ld quod contenderunt Löffler: Ueb. d. kirchl. Genugthuungslehre. Züllich. 1795. Bretschneider: Grundlage des ev. Pietismus
p. 258 ss. System d. Dogm. II, p. 291 ss. Relig. Gloubensl. p. 379 ss.
8 A. Reiche: Erklär. d. Br. a. d. Röm. Thl. I, p. 252 ss.

cent 6). Et Paulus inter primaria doctrinae suae capita praecipit, extremis Christi fatis rationem adumbrari. qua sectatores ejus e peccatis ad novam vitam emergant Deo dicatam, si quidem ita in mortis a Christo toleratae resurrectionisque mortem secutae societatem venerint, ut peccatis more rentur et ad novam vitam Deo dicatam resuscitarentur (Rom. 6, 2ss. Gal 2, 20. 5, 24. 6, 14. 2 Cor. 5, 15. Col. 2, 12s. 20. coll. 1 Petr. 2, 24. 4, 1 s. 7). E Pauli doctrinà christianae expiationis institutum non solum omnes homines (2 Cor. 5, 14 s. 1 Tim. 2, 6, coll. 1 Jo. 2, 2, Hebr. 2, 9), verum etiam ipsos angelos (Col. 1, 20) complectitur. id quod Hebr. 2, 16 diserte negatur. - Quum omnes peccatores imperio diaboli (§ 157) et miseriae mortis (§ 171, inpr. not. 2) obnoxii sint: satis patet, eos, qui Christo nomen dederunt et morte ejus ad novam eandemque praestantiorem vitam traducti sunt, sublatis a Deo peccatorum ab iis commissorum poenis, morte Christi a diaboli et mortis potestate vindicatos dici posse (Hehr. 2, 14. Col. 1, 13. 2, 15). Scriptor ad Hebraeos expiatorii et foederalis sacrificii a Christo oblati notiones perperam conjunxit (Hebr. 8. 8 ss. 9, 14 — 22). Aliud insigne beneficium e morte Christi redundans Paulus in eo ponit, quod sublato legis mosaicae pariete intergerino Judaei et Gentiles in unum coetum congregati sint (Eph. 2, 11 ss. coll. Jo. 11, 52). Ouum enim e prophetarum promissionibus messiana beneficia primum Judaeis destinata et ab iis demum ad Ethnicos transferenda essent: ante omnia Judaei ab exsecratione mosaicae legis (Gal. 3, 10) redimendi erant, ut promissà salute digni essent eoque modo huic saluti ad Ethnicos via muniretur (Gal. 3, 13 s.). — Ceterum Christus, quum morte perpetienda consilium a Deo pro hominum salute captum exsequeretur, splendidissimum et obedientiae erga Deum (Phil. 2, 8. coll. Rom. 5, 19) et summi erga homines amoris (Gal. 2, 20. 1 Jo. 3, 16) exemplum edidit. Praeterea facile intelligitur, insignia illa beneficia a morte Christi repeti non posse nisi resurrectioni ejus conjunctà (Rom. 4, 24 s.), quippe quo eventu prorsus singulari Deus sacrificium Christi ratum declararet, sine quo Jesus prophetae quidem (Luc. 24, 19. 21),

<sup>6)</sup> Unde patet, nemini Christianorum licere ita peccare, ut fiduciam in morte Christi reponat, neque sacrificii ab eo oblati vim ad ea spectare, quae consulto ac deliberato consilio peccantur, sed ad ea tantum, quae temere (peccata praecipitantiae) atque ex imbecillitate delinquuntur.

<sup>7)</sup> De qua doctrinae paulinae parte egregie disputat Lutz: Bibl. Dogm. p. 376 ss.

non autem Messiae (Act. 2, 24 ss. Rom. 1, 4) dignitatem obtineret. Denique e sententia scriptoris ad Hebraeos, qui comparationem Christi cum summo Israelitarum sacerdote per omnia momenta persequitur, Christus coeleste sanctuarium ingressus est, ut Deo sacerdotem se eundemque victimam sisteret ibique omnia ea perageret, quae ad sacrificum officium pertinerent (4, 14. 6, 19 s. 8, 1 ss. 9, 11 ss. 10, 12).

# \$ 195. De eadem 1).

Judaeos Jesu et apostolorum aetate ab opinione de Messia aerumnas et mortem subituro prorsus abhorruisse, luce clarius patet 1) e modo, quo apostoli Jesu effata de supplicii sui necessitate exceperunt (Matth. 16, 22. 17, 23. Marc. 9, 32. Luc. 9, 45. 18, 34. coll. 24, 20 s.); 2) e perpetua offensione, quam Jesu mors Judaeis praebebat (1 Cor. 1, 23. Jo. 12, 34); 3) e Jonathanis chaldaica paraphrasi sectionis Jes. 52, 13—c. 53 tot. 2), qui tantummodo ea, quae a propheta de gloria et triumphis ministri Jehovae traduntur, ad Messiam refert, quae vero de illius calamitatibus, doloribus et morte narrantur, singulari interpretationis arbitrio ad Israelitarum populum contorquet 3). Apostolos igitur

<sup>1)</sup> Quae hac paragr. disputamus, copiosissime exponuntur a de Wettio: De morte J. Chr. expiatoria. Berol. 1813. Rec. in ej. Opuscc. p. 188. Adde Strauss L. J. II, p. 33088. Inter eos, qui contrariam sententiam defendunt, eminent Staeudlin: Ursprung der Idee eines teidenden, büssenden u. sterb. Messias in Göttinger theol. Biblioth. l. Bd. p. 23988. Hengstenberg: Christol. des A. T. I, 1, p. 27088. 2, p. 29088.

<sup>2)</sup> Varias sententias et commentationes de celeberrimae lujus sectionis argumento recensent Gesenius: -Comm. zu Jes. Thl. II, p. 155 ss. Knobel: Proph. Jesata p. 363 ss. Adde Bretschneider: Entwickelung etc. p. 555—557. Nos etsi eam sententiam amplectimur, qua ille Jehovae minister de prophetarum ordine, vel quod denique ad idem redit, de praestantiore populi parte, inprimis ejus proceribus, qui Jehovae fidem servaverant atque hanc fidem propugnabant, tamen in illo lubentissime etiam verum Jesu Christi typum agnoscimus (p. 95).

<sup>3)</sup> Ita c. 52, 14 s. hoc modo interpretatur: "Quemadmodum per multos dies ipsum exspectarunt Israelitae, quorum contabuit inter gentes adspectus et splendor—: ita disperget populos multos, super ipso obmutescunt reges"—. C. 53, 2: "Adspectus ejus non erit adspectus communis nec terror terror vulgaris. Erit splendor— quem quicunque ipsum videbit contemplabitur." Jonathanis paraphrasis, sive jam aetate Christi, sive post eam conscripta vel saltem retractata est, procul dubio sententias exhibet jam Christi aetate obvias.— Notionem de Messia passuro et morituro jam Jesu aetate inter Judaeos exstitisse, e locis Luc. 2, 35 et Jo. 1, 29 probarl nequit, quorum priore vaticinium post eventum effictum continetur, posteriore sententia ab evangelista posthac concepta baptistae supponitur. Uf. Gabler: Meletemata in Jo. 1, 29, 4 Progr. Jen. 1808—1.. rec. in ej. Opusce. p. 514 ss. Reuss: Johann. Theu-

persuasionem, quam § 194 exposuimus, minime e Judaeorum christologia petiisse elucet. Nihilominus semina illius sententiae apostolicae jam in V. T. et in messianis notionibus illius temporis sparsa erant, et quidem 1) in opinionibus de sacrificiorum expiatoriorum vi universe spectatis, Israelitas auibus sacrificiis vim substitutionis tribuisse, ex ritibus cum eorum mactatione et oblatione conjunctis intelligitur 4); 2) in notione de piorum et innocentium hominum molestiis ad expianda improborum flagitia valentibus (Jes. 53, 4, 5.8, 10 ss. Dan. 11, 35 coll. Jes. 57, 1, 5); 3) in exspectatione veniae peccatorum messiano tempore concedendae (cf. p. 355), quam Judaei potissimum a Messiae intercessione apud Deum futura conciliatum iri sperabant 6). Ita facillime fieri potuit, ut apostoli, inprimis quum

logie, in (Strassb.) Beiträge zu d. theol. Wissensch. (Jen. 1847) p. 46s. J. T. L. Danz: Das aus d. ev. Gesch. des Joh. scheidende Lamm Gottes. Jen. 1817. (Auctor verba tõe õ àuvõç etc. e perversa aramaeorum verborum, quibus baptista usus esset, interpretatione explicat. Similia jam commentus est Hemsen: Nonnulla de christol. Joann. baptistae. [Gott. 1824] p. 8.) — Notio de duplici Messia, priore ex Ephraemi stirpe oritoro, filio Josephi, mortem subituro, et posteriore, illius successore, filio Davidis eodemque Messia glorioso, a Judaeis non ante sec. V vel Vl post Christum concepta est. Neque liber Sohar, in quo eadem gemini Messiae distinctio reperitur, ante sec. XII conscriptus est. Cf. Glaesener: Comment. de gemino Judaeorum Messia. Helmst. 1739. Bertholdt: Christol. Judd. § 17.

<sup>4)</sup> Israelitas expiatoria sacrificia sacrificantium loco oblata censuisse, jam inde elucet, quod cruenta en esse debebant, cujus praescripti ratio intelligitur ex 3 Mos. 17, 11., ubi docetur, sedem vitae in sanguine esse et sanguine vitam expiari. Accedit, quod victimarum corpora extra urbem concremanda erant, iis autem. qui hoc negotium peregerant, praescriptum erat, ut corpus et vestimenta lavarent, 3 Mos. 16, 27 s. Unde patet, symbolicam sacrificiorum vim hanc fuisse: Peccata hominum in victimam transeruntur (3 Mos. 16, 21 s.), sanguis victimarum pro peccatorum sanguine profunditur in eoque victimarum vita pro hominum vita, cujus jacturam peccando commeruerunt, Jehovae offertur (Hebr. 9, 22: xwois aiuarenzuvias où viverai apecis). Cf. de Wette Opuscc. p. 21 ss. Winer: Reallex. II, p. 630 ss. 2 Aust. Cölln: Bibl. Theol. I, p. 271.

<sup>5)</sup> Praecinua cum perspicuitate hacc opinio profertur 4 Macc. 6, 27—29, ubi Eleazar Martyr ita loquens inducitur: ,,Θεέ, παρόν μω σώζεσθαι, βασάνοις καυστικαῖς ἀποθνήσκω διὰ τὸν νόμον. Τοιγαροῦν ελεως γενοῦ τῷ ἔθνει σου, ἀρκεσθεὶς τῷ ἡμετέρα ὑπὲρ αὐτῶν δίκη. Καθάροιον αὐτῶν ποίησον τὸ ἐμῶν αίμα καὶ ἀντίψυγον αὐτῶν λάβε τὴν ἐμὴν ψυχήν. Εt c. 17, 20 s.: καὶ οὐτοι (martyres) οῦν οἱ ἀγασθέντες διὰ θεὸν τεπίμηνται — τῷ δι αὐτοὺς — τὴν πατρίδα καθαρισθέντες διὰ θεὸν τεπίμηνται — τῷ δι αὐτοὺς πρίν πατρίδα καθαρισθέντες διὰ θεὸν ἐπείμηννονότας τῆς τοῦ ἔθνους ἀμαρτίας. Καὶ διὰ τοῦ αῖματος τῶν εὐσερῶν ἐκείνων καὶ τοῦ ἰλαστηρίου ψανάτον αὐτῶν ἡ θεία πρόνοια τὸν Ἰσραὴλ προκακωθέντα διέσωσε.

<sup>6)</sup> Jonath. ad Jes. 53, 4 ss. "(Messias) pro delictis nostris ipse deprecabitur, et iniquitates nostrae propter ipsum condonabuntur"—"Si

salutarem mortis a Christo toleratae vim in ipsorum animos vehementer persensissent atque post resurrectionem de fine, quem Deus hac morte spectasset, quaesivissent, expiatorium in ea sacrificium, quo condonatio peccatorum, a prophetis promissa, pararetur, cernerent eamque persuasionem multis quoque V. T. effatis, velut Ps. 16. 22 et Jes. 53 (cf. § 44), egregie confirmatam putarent, atque in eandem sententiam etiam Christi sermones, quibus de mortis suae necessitate et salutari vi locutus erat, interpretarentur.

## § 196. Historia dogmatis.

Zlegler: Historia dogm. de redemtione — inde ab ecclesiae primordiis usque ad Lutheri tempora. Gott. 1791. rec. in Velthusen., Kuinoel et Ruperti: Comment. theoll. T.V, p. 227 ss. — Baur: Die christl. Lehre v. d. Versühnung in geschichtl. Entwickelung. Tüb. 1838.

Ecclesiae patres non uno eodemque modo notionem reconciliationis cum Deo morte Christi factae constituerunt. neque unam expiatorii sacrificii vim huic morti supposuerunt, sed alios quoque ejus fructus celebraverunt, neque Christum praecipue eum in finem a Deo missum esse docuerunt, ut pro homini-<sup>bus</sup> moreretur, verum etiam ut aliis modis de iis bene mereretur, potissimum ut divinae vitae vim iis instillaret (δ τοῦ Θεοῦ λόγος ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ήμεῖς θεοποιηθῶμεν, Áthanas.). Plerique expiatoriam mortis a Christo oppetitae vim ad peccata ante baptismum commissa retulerunt; quae posthac committerentur, propriis satisfactionibus, h. e. poenitentià et bonis operibus, expianda esse docuerunt. Neque publicac de mortis J. Chr. salutari vi controversiae agitatae sunt, nec quidquam ea de re decretis publicis uberius et accuratius expositum est 1). Solam rationem, qua illa morte homines a diaboli imperio liberati essent, inde a fine sec. II theologi accuratius definiverunt, dum diabolo pretium redemtionis solutum esse statuerunt, pro quo redderet ceterorum hominum quas captivas teneret animas (Iren., Orig., Gregor. Nyss., et posthac Bernard. Clar.). Quo pacto ineundo diabolum deceptum fuisse, qui humanam Christi ani-

verbis ejus obedierimus, delicta nostra nobis condonabuntur." — ", la Deo fuit voluntas condonandi peccata omnium nostrum propter ipsum. Deprecatus et exauditus est, et antequam os suum aperuisset, acceptus est."

<sup>1)</sup> Symb. nic.-const.: Πιστεύομεν — τον δι ήμας ανθοφωνους καὶ δια την ήμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα έκ των οὐρανών — σταυρωθέντα τε ύπερ ήμων κ. τ.λ. — Symb. athanas.: "Necessarium est ad neternam salutem, ut incarnationem Dei domini nostri fideliter, credat, Qui passus est pro salute nostra."

mam, quippe divinae naturae unitam, in potestate sua retinere non potuisset. Ex aliorum (Augustini, Leonis M., Gregorii M.) opinione diabolus, dum innocenti Christo vim inferret, potestatis suae fines excessit, ideoque dominium perdidit, quod adhuc jure in ceteros exercuerat. Gregorius Naz., solam biblicam et antiquissimam ecclesiae notionem de victima in Christi supplicio Deo oblata propu-Dum patres beneficia, quae ex utraque Christi natura in ejus morte hominibus obtigissent, plerumque my-thicis opinionibus descripserant, raro autem in hujus causae expositionibus justitiam 2) divinam, cui satisfactum 3) esset. respexerant, nec nisi hypotheticam talis redemtionis necessitatem statuerant: aetate media Anselmus Cantuar. in libello "cur Deus homo" philosophica argumentatione absolutam redemtionis duntaxat Θεανθρώπου morte efficiendae necessitatem probare tentavit atque tali satisfactione virtutes divinae justitiae et benignitatis sibi conciliatas esse docuit. Argumentationis anselmianae lineamenta haec sunt: Quaevis rationalis creatura obedientiae Deo praestandae obstricta est. Haec obedientia est "solus et totus honor, quem a nobis exigit Deus. Hunc honorem qui Deo non reddit, aufert Deo, quod suum est, et hoc est peccare." Etiam divinus rerum ordo peccando turbatur, Deus autem nihil impunitum relinquere potest, quo regni sui pulchritudo de-formatur. Honorem Deo ablatum diligenti officiorum observatione restituere non possumus, quippe quam Deo jam quovis temporis momento debeamus. Ita subsequente animi emendatione non compensantur, quae antea negleximus. Et quum infinitae majestatis divinae laesione culpa infinita contrahatur, infinita quoque satisfactio exigitur. Quam praestare nequit nisi qui , major est, quam omne quod non est Deus", ergo Deus. "Sed nec facere illam debet nisi homo, alioquin non satisfacit homo, necesse est ergo, ut eam faciat Deuts homo." Neque id fieri potest per activam obedientiam, quippe quam ipse Θεάνθρωπος, quatenus rationalis creatura est, Deo jam debet, sed sola morte, cui neque ex necessitate obnoxius est, quia omnipotens est, neque ex

<sup>2)</sup> Ex decreto libri,, de incarnatione verbi Dei" (qui liber inter Athanasti Opera receptus est) morte Christi sententia damnatoria, a Deo 1 Mos. 3, 3 lata, eventu probata eoque modo veracitas Dei in concordiam redacta est cum ejus benignitate.

<sup>8)</sup> Satisfaciendi verbo primum Tertullianus usus est non autem de iis, quae Christus pro nobis fecisset, sed de iis, quae ab hominibus ipsis fierent ad peccata sua explanda. De salutari mortis J. Chr. vi nomen primum ab Hilario Pictav. (in Ps. LIII, 12) et Ambrosio (de fuga seculi c. 7) usurpatur.

debito, quia non peccavit, sed illam subit libera voluntate.— Postquam Abaelardus et Petrus Lombardus liberiora docuerant et maxime ethicam mortis a Christo toleratae vim laudibus extulerant, inter posteriores Scholasticos Thomistae satisfactionem Christi superabundantem defenderunt, h. e. quae culpae magnitudinem longe superavisset Scotistae vero eam non ex se, sed ex gratuita Dei acceptatione, h. e. acceptilatione 4), suffecisse (h. e. Deum pro libera sua gratia eam accepisse, quasi sufficeret) contenderunt. Nec nisi historicam mortis a Christo pro contestanda et confirmanda "justitia" (h. e. veritate et iusta causa) subeundae necessitatem Duns Scotus defendit. qua morte ...ad suum ille amorem nos alliceret." Sed Thomistarum decreta, utpote orthodoxae cupiditati convenientiora, victoriam reportarunt. In communi autem ecclesiae vita dogma de expiatoria morte vel nullam vel exiguam vim exseruit, sed omnis fiducia in sanctorum meritis et intercessione (§ 198), in indulgentiarum et propriarum sactisfactionum vi collocari solebat. Contra quas foedissimas superstitiones emendatores sacrorum christianae pietatis et virtutis commoda non melius tueri posse sibi visi sunt, nisi ita, ut doctrinam de satisfactione a Christo praestita tamquam unico fundamento, cui spem veniae peccatorum a Deo impetrandae certissimain superstrui oporteret, premerent et studiosissime commendarent (§ 192). Contra romani Catholici praeeuntibus tridentinis patribus, etsi superabundantem Christi satisfactionem concedunt, tamen ejus vim salutarem ad sola peccata ante baptismum commissa referunt, cetera delicta propriis satisfactionibus, quarum tamen vis e solo Christi merito pendeat, expianda docent 5). — Omnem vicariae satisfactionis theoriam impugnaverunt Sociniani, qui Primarium Christi meritum in ejus doctrina et exemplo quaerunt, mortem vero contestandae et stabiliendae doctrinae inserviisse necessariamque conditionem fuisse docent, qua Christus in vitam revocaretur atque ita nostrae resurrectionis spem confirmaret, tum vero in coelum tolleretur, unde summa in omnes res potestate instructus divina beneficia in

<sup>4)</sup> Strauss: Glaubensl. II, p. 314s.: "Acceptilation ist Genehmhaltung ohne objectiven Grund in der inneren Hinlänglichkeit der geleisteten Genugthuung. Sie ist d. engere Begriff, Acceptation aber der weitere, der jede Art von Genehmhaltung einer Genugthuung in sich fasst, sowohl, wie b. Duns Scotus, einer objectiv ungenügenden, als auch einer objectiv zulänglichen, in welchem Sinne die orthodoxen Theologen eine Acceptation der Genugthuung von Seiten Gottes zugaben, die Acceptilation aber verwarfen."

<sup>5)</sup> Cf. Winer: Symbolik p. 77 s:

nos conferat, inprimis immortalitatis nos participes reddat, ita, ut resurrectio ejus plus quam mors ad salutem nostram procurandam valere dicatur. In morte Christi exhibitum nobis esse divinae gratiae documentum et efficacissimum ad molestias et calamitates fortiter sustinendas incitamentum. — Ecclesiae doctrinam contra Socinianos Hugo Grotius 1) ita defendere sibi visus est, ut Deum ad legis moralis auctoritatem tuendam et ad homines a peccando deterrendos in morte J. Chr. poenae exemplum statuisse doceret. Arminiani notionem sacrificii expiatorii a Christo moriendo oblati retinuerunt, quod quidem per se ad Deum placandum non suffecisset, sed ex acceptilatione ei satisfecisset. Postquam Zinzendorfio auctore Herrenhutiani in expiationis dogmate ultra modum premendo sibi placere ac taedioso imaginum a passione Christi petitarum lusu sensum et imaginationem mulcere coeperant (p. 27): ecclesiastica doctrina in dies vehementius impugnata est. Et primum guidem inter Lutheranos notionem activae obedientiae (p. 399 et p. 404 not 2), jam Arminianis improbatam, Töllnerus?) tam felici successu confutavit, ut abhine haec orthodoxae doctrinae pars a plurimis rejiceretur. Inter novitios supranaturalistas alii Grotii theoriam amplexi sunt (Michael., Seiler., Storr. 8), Knapp.), alii Christi necem externum et solenne gratiae divinae ad peccata condonanda promtissimae pignus atque documentum (Doederl., Morus, Schott) vel etiam symbolum, quo omnium sacrificiorum abrogatio declararetur, dicere maluerunt, vel illam his omnibus et aliis consiliis exsequendis inserviisse (Reinhard) docuerunt 9). - Rationalistae in morte Christi effica-

<sup>6)</sup> in libro: Defensio fidei catholicae de satisf. Christi adversus F. Socinum. Lugd. B. 1617. Ed. Joach. Lange. Lips. 1780.

<sup>7)</sup> Notionem jam inter antiquiores theologos Kargius s. Parsimonius, theol. onoldinus, a. 1563, atque inter Reformatos Piscator, theol. herborn. exeunte sec. XVI et ineunte XVII, rejecerat. Sed Kargius jam a. 1570 sententiam suam ipse reprobavit, scilicet se a Vitebergensibus rectiora edoctum declarans. Desperatae notionis causaam mer denuo agere ausus est Philippi (theol. dorpat.): Der thätige Gehoraam Christi. Berl. 1841. Cf. Thomasius: Historia dogmatis de obedientia Christi activa. Erlang. 1845 s. 3 Progr.

<sup>8)</sup> J.D. Michaelis: Gedanken üb. d. L. d. h. Schr. v. Sünde u. Genugthuung als eine der Vernunft gemässe Lehre. Neue Ausg. Gött. u. Brem. 1779. Seiler: Ueb. d. Versühnungstod Jesu. Erl. 1778s. 2 Thle. Storr: Ueb. d. Zweck des Todes Jesu, in ej. lib.: Der Brief an d. Hebr. erläutert (Tüb. 1789) 2 Thle.

<sup>9)</sup> Ecclesiastica vicariae satisfactionis notio inter ipsos severiores orthodoxiae patronos nacta est acerrimos quosdam adversarios, velut Menkenium (theol. bremens.). Cf. Die Versöhnungsl.v. Gottfr. Men-

cissimum et necessarium religionis ab eo propositae confirmandae et stabiliendae praesidium, sanctissimum virtutis exemplum vel etiam divinae gratiae symbolum (de Wette) cernunt 10). — Schellingiani et Hegeliani mortem

ken. In würtl. Auszügen aus dessen Schriften. Bonn 1837. Ex ejus theoria Christus peccandi quidem facultate praeditus fuit, sed immunem a peccando se servavit atque vivendo, patiendo et moriendo principium et radicem peccatorum in sua persona exsinxit eoque modo in sua persona humanam naturam cujuslibet peccati puram exhibuit. Cf. B a ur l. c. p. 656 ss. Ad Menkenium prope accedit Gerike (Superint. in Clausthal): Die Wirkungen des Todes Jesu in Beziehung auf s. etgene Person. In Ullmann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Kritiken. 1843. 2 H., nisi quod humanam Christi naturam peccato originali inquinatam fuisse censet. Contra quem ecclesiasticam Lutheranorum formulam defendit Münchmeyer in eod. promtuario 1845, 2 H. p. 319 ss.—Non sine acumine novam eandemque mysticam expiationis et vicariae satisfactionis theoriam notioni de divina humanae imbecilitatis et vitiositatis συμπαθεία superstructam adumbraverunt Göschel: Zerstrente Blütter aus den Hand- u. Hilfsacten eines Juristen. Bert. 1832. [Cf. Baur l. c. p. 682 ss.] et Schöberlein (theol. erlang.): Ueb. d. christi. Versöhnungslehre. In Ullmann u. Umbreit: Studd. u. Krit. 1845, 2 H. p. 267 ss.—Nec defuit, qui anselmiani rigoris propugnandi adeoque augendi furore abreptus in manichaeos errores incideret, Sart ori us (theol. region.): Geschichtliches aus d. Versöhnungs- u. Genugthuungslehre, in Hengstenberg: Evang. KZ. 1834, p. 1 ss. p. 521 ss. 1837, p. 113 ss. 153 ss.

10) Rationalistarum decreta cognoscuntur ex his scriptis: Eberhard: Neue Apologie d. Socratex. Berl. (1772) 3 A. 1788. 2 Bde. Steinbart: System der reinen Philos. od. Glückseligkeitslehre. Züllich. 1778. p. 38 ss. 118 ss. Löffler: Die kirchl. Genugthungslehre. Züllich. 1778. p. 38 ss. 118 ss. Löffler: Die kirchl. Genugthungslehre. Züllich. 1796. et in ej. Klein. Schrr. Weim. 1817. 1 Bd. Gubalkii libro, quem notavimus § 193. C. L. Nitzsch: De mortis a J. Ch. oppetitae necessitate morali. 2 Progrr. Viteb. 1810 – 11. Schneemann: Die Veröhnungsl. d. ev.-prot. K. histor, dogmat. u. krit. beleuchtet. Sondersh. 1844. — E Schleiermacheride der ein decretis duplex Christi obedientatum demum nobis sulutaris est, si mentem, qua eam praestitit, in nos receperimus intimamque cum Christo familiaritatem contraxerimus. Cf. Christl. Gl. II, p. 155: — "wir werden, den Ausdruck umkehrend, Christum uns. genugthuenden Stellvertreter nennen können in d. Sinne, dass er einestheils vermöge seiner urbildl. Würde in seinerlös. Thätigk. die Vollendung der menschl. Natur so darstellt, dass vermöge unseres Einsgewordenseyns mit ihm Gott die Gesamtheit der Gläubigen nur in ihm sieht u. würdigt; anderntheils indem sein Milyefühl mit d. Sünde, welches stark genug war, um die zur Aufnahme aller Menschen in s. Lebensgemeinschaft hinreichende erlösende Thätigkeit hervorzubringen, deren absolute Kraft sich in seiner freien Hingebung in d. Tod am vollkommensten darstellt, immer noch unserem unvollkommnen Bewusstseyn der Sünde zur Ergänzung u. Vervollkommnung dient." Strauss 1. c. II, p. 326: "Offenbar wird hier mit d. kirchl. Ausdrücken nur noch gespielt, u. der Inhalt des Gesagten ist von d. rationalist. Versöhnungslehre einzig dadurch verschieden, dass was dieser zufolge Christus durch Lehre u. Beispiel wirkt, Schleierm. voncreter durch das v. Christo gestiftete Gesamtleben, dessen beseelenden Gemeingeist sich Lehre u. Beispiel als Momente unterordnen, vermittelt seyn lässt." Ad Schleierm.

τοῦ Sεανθρώπου de modo explicant, quo absolutum rerum principium, etsi in res finitas discedat earumque cancellis se subjiciat, tamen absolutae suae naturae integritatem servet atque in finitarum rerum interitu ad se ipsum redeat 1).

### § 197. Epicrisis.

Ecclesiasticum dogma de Christi satisfactione primario hoc vitio laborat, quod in eo substitutionis vicariae notio a rebus civilibus et forensibus ad ethicam Dei cum hominibus necessitudinem transfertur, cujusmodi perversam diversissimarum rerum permutationem non solum recta honesti conscientia sanctissime prohibet, verum etiam Orthodoxi evangelici in iis, quae contra Catholicos de bonis operibus praeceperunt, vehementer aversati sunt. Etiamsi vero conscientia moralis notionem vicariae satisfactionis admitteret, tamen notiones de activa et passiva obedientia se invicem supervacaneas redderent. Nam si Christus nostro loco legem divinam implevit, non patet, cur poenae quoque a nobis promeritae ei fuerint luendae; ac si poenae ab eo repetitae sunt, profecto vicaria legis observatione non opus erat. Accedit, ut activam obedientiam jam pro semet ipso, quatenus komo erat, patri deberet. Quod enim docetur, Jesum per communicationem idiomatum dominum legis fuisse neque eius observationi obstrictum (§ 192, not. 3), id ab humanorum tyrannorum exemplis colligitur, qui semet ipsos legibus, quas sanxerunt, superiores autumant. Nec denique intelligitur, quomodo ab hominibus, finitis naturis, infinita culpa contrahi possit, aut quomodo absoluta Dei majestas hominum peccatis violari et imminui possit \*). Quem anthropopathis-

prope accedit Klaiber: Lehre v. d. Sünde u. Erlös. Stuttg. 1836, nec multum ab illo distat, qui eum impugnare sibi visus est, Steudelius, cf. Baurl. c. 644.

<sup>11)</sup> Cujusmodi explicationes ambitioso speculativarum (cf. § 182. not. 9) nomine significari solent. "Als speculat. Versöhnungslehre wird diej. zu bezeichnen seyn, welche den einzelnen geschichtl. Process des Leidens u. Sterbens Christi als einen allgemeinen u. geistigen fasst." Strauss II, p. 327.— Quemadmodum Schellingiani et Hegeliani ecclesiastici dogmatis formulam de metaphysica infinitarum rerum cum finitis ratione temere interpretantur, ita Kantiani eam ad ethicum sensum contorserunt. E Kantii (Religion innerhalb etc. p. 91 ss.) interpretatione dogmate eccles. conditio emendati hominis adumbratur, qui, dum mala peccatoribus sustinenda eo quo debet animo perfert, quasi substitutione vicaria poenas peccatorum antea a se commissorum luit.

<sup>\*)</sup> Dogma minime cum rationis decretis convenire, libere profitetur Melanchthon Apol. Conf. p. 103: "Nec ignoranus, quantum haec doctrina abhorreat a judicio rationis ac legis. — Sed son pudet nos stuttifiae evangelii."

mum etsi Hugonis Grotii theoria feliciter effugiat, alia tamen eademque graviore difficultate laborat. Dum enim biblica et ecclesiastica victimae piacularis notio necessario innocentem efflagitat, qui ceterorum loco poenas sustineat: ad statuenda poenarum exempla a justis civitatum rectoribus non innocentes homines, ne leviores quidem, sed facinorosissimi legum transgressores eliguntur. Nec ullo modo meta-physica, sed solum ethica cruentae mortis Christo perpetiendae necessitas demonstrari potest. Si enim mortem effugere voluisset: aut ad exteros confugere, aut ea, quae docuerat et gesserat, publice ac solenniter reprobare debuisset. Utrocunque modo egisset: a divino suo officio defecisset ac de causa ejus actum et conclamatum fuisset. Ita moriendo coeptum opus perfecit et resurrectionis gloria auctus laborum suorum fructus ad homines transtulit. Ita, quum summus finis ei propositus, pro quo obtinendo aerumnas et mortem non reformidavit, praecipue ad liberationem hominum e peccatorum miseria, quippe primariam civitatis in divina republica consequendae conditionem, spectaret: summo jure pro toto genere humano passus et mortuus esse ac splendidissimum tum summae in homines caritatis, tum promtissimae erga Deum obedientiae specimen edidisse dicitur. Supplicium ejus ad hanc normam judicatum etsi nihil a martyrio differt: tamen martyrium est prorsus singulare et sui generis praestantissimum, si respexeris tum personae, quae ignominiosae morti se subjecit, eminentiam, tum consilii, pro quo acerbissimam sortem subiit, ambitum et sublimitatem, tum animi, quo illam sortem sustinuit, fortitudinem a Stoicorum ἀπαθεία non minus, quam a fanatico furore alienissimam, incomparabilem Dei hominumque amorem, inconcussam Dei fiduciam in eoque collocatam certissimam victoriae spem. Ita nemo eorum, qui pro testanda ac tuenda veritate sanguinem profuderunt, Christo aequari potest, neque Socrates, neque Judaeorum martyres (2 Macc. 7, 9. 14. 17. 19. 31. 34 - 37. 14, 45 s. coll. Luc. 23, 34). Qui vero inter Christianos vità pro religione despondendà virtutem Christo similem probaverunt, ii id non fecerunt nisi Christi mente et vi corroborati. Proinde Christi morte, quam per summam hominum nequitiam occubuit, pie contemplanda non Possumus, quin peccata ex animo abominemur iisque demoriamur (Rom. 6, 2), Christi mentem in nos recipiamus, novam Deoque acceptam vitam incipiamus et ita venià peccatorum digni reddamur. Haec ethica mortis J. Chr. momenta sunt. Religionis autem et pietatis regulam si sequimur, a Deo Christus pro hominum salute traditus dicendus est. Jam vero quum Christus arctiore quam ullus alius Deo et metaphysica et ethica necessitudine conjunctus esset (§ 183): in illo Dei actu, quo nostra causa ne filio quidem suo unigenito pepercit (Rom. 8, 32. 5, 8), recte agnoscimus summum divini amoris documentum et gratiae peccatoribus seriam poenitentiam agentibus propitiae adspectabile pignus et argumentum in facto positum, quo pie meditando Deum non amplius ut judicem timemus, sed ut patrem nobis bene cupientem reveremur, fiduciae sensu implemur, neque in calamitatibus externis, quae nobis pro nexu nostro cum externo rerum ordine condonari nequeunt, amplius peccatorum poenas cernimus, sed praesidia, quibus benignitas et sapientia Dei utatur ad pietatem et virtutem nostram corroborandam, ut divini regni beneficiis digni reddamur.

2) De intercessione.

#### S 198.

Jam Judaei Jesu aequales Messiam apud Deum pro populo ad veniam peccatorum ei comparandam intercessurum esse speraverunt (§ 195, not. 6). Cujusmodi intercessionem apostoli quoque magistro suo ad coelestem gloriam sublato tribuunt: Rom. 8, 34. Hebr. 7, 25. 1 Jo. 2, 1. Tametsi Christus Jo. 16, 26 s. promittit, fore, ut sectatores sui, divinae mentis suae vi imbuti, suo ipsius apud patrem interventu non egeant, sed ipsi, Christi quidem nomine, eum precibus adeant, et Paulus apost. Ephes. 2, 18. 3, 2 inter primaria beneficia a Christo parta id refert, quod ipsi aditum ad patrem habeamus. In libris symbolicis contra Catholicorum decreta de sanctorum cultu sola Christi intercessio et invocatio statuenda docetur¹). Posteriores theologi evangelici hanc intercessionem (deprecationem, interpellationem, EvreuEiv) arcte

<sup>1)</sup> Conf. aug. art. XXI: "Scriptura non docet invocare sanctos seu petere auxilium a sanctis, quia unum Christum nobis proponit mediatorem, propiliatorium, pontificem et intercessorem. Hic invocandus est et promisit [ubinam?], se exauditurum esse preces nostras; et hunc cultum maxime probat, videlicet ut invocetur in omnibus afflictionibus [germ. "tn allen Nöthen u. Anliegen"] 1 Jo. 2, 1." — Apol. Conf. p. 90: "—statuendum, nos propter Christum justos reputari, qui sedet ad dexteram patris et perpetuo interpellat pro nobis." Adde p. 225, 15. p. 27, 21 ss. Art. smalc. p. 310, 26. Conf. belg. 26. helv. 5. — Controversam quaestionem, a Franc. Sintenisio, eccles. magdeb. ministro, cum collegis stolide ferocibus a. 1840 disceptatam, num e doctrinae in N. T. et in libris symbolicis propositae principiis fas sit, in externae vitae calamitatibus ad Christum preces fundere ab eoque auxilium implorare, scite expedivit B rets ch nei der: Christolatrischer Strett in Magdeb. in Allgem. KZ. 1840. Nr. 61—63. — Lücke: De invocatione J. Chr. in precibus Christianorum accuratius definienda. 2 Progrr. Gott. 1843, qui historica momenta ad quaestionem spectantia erudite excutit.

cum satisfactione conjunctam cogitaverunt et alteram sacerdotalis officii partem dixerunt s. eum τοῦ θεανθρώπου exaltati 2) actum, quo satisfactionis ab ipso praestitae meritum apud patrem urgens petit, quae corporibus et praecipue animis hominum salutaria esse novit 3). Buddeo demum auctore intercessionis argumentum ea tantum complecti dicitur, quae ad animorum salutem spectant. Plerique recentissimi theologi ex hoc dogmate solam notionem de perpetua cura, qua Christus in coelis causae suae consulat, tenerrimoque amore, quo sectatores suos amplectatur, eruendam esse censent, sed rectius ea ad regium munus referuntur. — Intercessionis, quae a Christo fiat, notio, illa quidem e nexu cum satisfactionis dogmate soluta, facile per argumentationem a minore ad majus defendi potest ex illo sensu, imbecillitati nostrae terrestri necessario, quo bene nobis consultum credimus, quando alios, inprimis eos, qui fidei et caritatis vinculo nobis conjuncti sunt, deprecando numini summo rerum nostrarum curam et salutem committere scimus.

#### III. Munus Christi regium.

#### **\$** 199.

Quum Christus se regni divini, a prophetis promissi, conditorem annuntiaret (§ 19), eo ipso ejusdem regni praefectum se declaravit (Jo. 18, 37). Quando ad patrem coelestem sublatus esset, per vim et efficaciam spiritus s. ad suos se rediturum iisque usque ad terrestrium rerum interium adfuturum esse (Jo. 14, 16 ss. 28. 16, 7. 13. 19. 22. Math. 18, 20. 28, 20) promisit. Per verbi sui et mentis vim summum humanorum animorum imperium in terris et in coelis sibi parare voluit (Matth. 28, 18. Jo. 17, 2. coll. Phil. 2, 10). Num et quatenus consortium divini imperii, figurata locutione sessionis ad dexteram Dei (§ 168) significatum,

<sup>2)</sup> Attamen distinguunt etiam intercessionem terrestrem, in statu exinanitionis factam ideoque humilem (Jo. 17. Luc. 23, 34), et coelestem, majestatis plenam, non amplius humilem, "quasi Christus supplex flexis genibus et manibus expansis atque vocali ejulatu patrem deprecetur, ut in diebus carnis (Hebr. 5, 7)." Hollaz.

<sup>3)</sup> Docuerunt hanc intercessionem non solum esse realem, h.e. mutam meritorum ostensionem, sed vocalem et oralem. Calov. VII, p. 538: "Apparet in proprio sanguinolento corpore, imo ut probabile est, cruento etiam, quia visus est a St. Joanne ut agnus occisus, et sistit patri vulnera sua, ut patrem ad commiserationem movent." Similiter jam Chemnitius et inter recentiores Baumgartenius. Contra Jam Baierus de intercessionis modo et natura nibil definiri passe docuit.

ad physicum rerum ordinem referatur, enucleari nequit. E notione τοῦ λόγου Christo Col. 1, 17 et Hebr. 1,3 negotium conservandi mundi tribuitur. Frequentius vero apostoli co lestem eius in animos efficaciam praedicant et interdum em curam et administrationem ad externa quoque Christianorun commoda et incommoda referent: 1 Thess. 3, 11. 2 Cor. 12. 8 s. 2 Tim. 3, 11. 4, 18. coll. 1 Cor. 10, 22.. unde discipulis suis a Deo et *Christo* salutem precantur, Rom. 1, 7. 1 Cor. 1, 3. 2 Cor. 1, 2. 13, 13. Eph. 1, 2. 1 Thess. 3, 12. 2 Thess. 3, 16 s. E Pauli doctrina (1 Cor. 15, 24 - 28) Christus imperium, quando omnia ei subjecta fuerint, Deo patri reddet.-In libris symbolicis decretum de Christo unico eodemque divino ecclesiae rege arrogatae romanorum pontificum de minationi opponitur 1). E posteriorum Lutheranorum 10tione regium Christi officium illud est, ,, quo δ θεάνθρωπι omnia in coclo et terra gubernat ac inprimis ecclesia suam adversus hostes tuetur" (Gerhard.). Quod regnum etsi per se spectatum unum sit, tamen tribus rationibus consideratum triplex esse dicitur: 1) regnum potentiae, s. imperium, quod in totam rerum universitatem exercet; 2) r. gratiae, quod ad ecclesiam in terris militantem special');
3) r. gloriae, quo ecclesiam in coelis triumphantem, h. e. coelitum s. bonorum angelorum et beatorum hominum congregationem (Hebr. 12, 22 s.), regit. — Doctrina de regno potentiae, etsi ex orthodoxa trinitatis notione necessario consequitur, tamen cum rationali idea de Deo nullo mode convenit. Neque ingenium humanum notionem de immediati Christi e coelis in animos et externam ecclesiae politim efficacià ullo modo assequitur, sed solam sententiam de illo imperio, quod Christus per verbi sui et mentis fidelibus instillatae vim perpetuo exercet, cui imperio, si naturam, ambitum et diuturnitatem respicis, nullum terrestre regnu

<sup>1)</sup> Art. smalc. p. 312: "Art. de pap. docet, quod papa non sit jort divino seu secundum verbum Dei caput totius christianitatis, hoc emb nomen uni et soli J. Christo debetur." p. 314, 9: "Ecclesia numquam melius gubernari et conservari potest, quam si omnes sub uno capit, quod est Christus, vivamus."— Conf. aug. art. Ill universe adumbration do Christi regno: —, "adscendit ad coelos, ut — perpetuo regnet dominetur omnibus creaturis, sanctificet credentes in ipsum, misso in corda eorum spiritu s., qui regat, consoletur ac vivificet eos ac defendita adversus diabolum et vim peccati." — Apol. Conf. p. 141 regnum Christa appellatur ecclesia utpote "congregatio sanctorum."

<sup>2)</sup> Gerhard.: "Gratiae regnum est specialis operatio gratiae in ecclesia, videlicet missio, illuminatio et conservatio apostolorum, evangulistarum, doctorum et pastorum, collectio ecclesiae per praedicationes evangelii et dispensationem sacramentorum, regeneratio, illuminatio, sai ctificatio credentium per verbum et sacramenta" etc.

aequari potest. Notio denique de regno gloriae e christianae pietatis et spei indole facile probatur. Quemadmodum
enim consortiones, quae fidei, pietatis et amoris vinculo
copulatae sunt, hac sua natura se morte et interitu superiores sciunt neque alio aeternitatis suae argumento egent:
ita sancto consortii nostri cum Christo semel initi jure eum
in coelis quoque suorum principem et caput esse 3) confidimus nosque ei post mortem arctius et beatius conjunctum
iri et gloriae coelestis, qua gaudet, testes fore (Jo. 17, 24)
speramus.

#### Sectio II.

De salutis a Christo partae oblatione, s. de decretis, operationibus, praesidiis et institutis, quibus Deus homines illius salutis participes reddit, s. Soteriologia angustiore sensu dicta.

Caput I.
De praedestinatione.

### § 200. Introductio.

Dogma de praedestinatione (a προορίζειν, Vulg. praedestinare) arctissime nexum est e decretis de peccato originali et totali hominis in rebus spiritualibus (§ 168, p. 331) αδυναμία atque de salute a Christo parta per solam gratiosam Dei efficaciam obtinenda. Namque si homines per solam gratique divinae operationem illius salutis participes redduntur ad eamque adipiscendam suis viribus prorsus nihil conferre possunt, tam multi autem ne ullam quidem de Christo notitiam percipiunt, alii salutem ipsis oblatam pertinaciter repudiant: haec difficultas non tollitur nisi e notione absoluti decreti, quo Deus tantummodo partem hominum christianae et aeternae saluti destinaverit, ceteros reprobaverit (ἀποδοκιμάζειν, DND, ea de re in ss. litteris

<sup>5)</sup> Hase Dogmat. p. 347. 2 A.: "Die unmittelbare Verbindung Christi mit d. Christenheit auf Erden liegt verborgen in dem Geheinnitsse des Zusammenhanges zwischen der trdischen u. übertrdischen Welt. — Obwohl denkbar wäre, dass Christus in seiner übertrd. Verklärung eine besondere Fürsorge des durch ihn gegründeten Reichs v. der Gottheit empfangen habe, so scheint doch auf die dessfullsige Vorstellung der Apostel der jild. Messiasglaube u. die alex. Logoslehre eingewirkt zu haben: jedesfalls ruht die Kirche als das Gottesreich ohnedem sicher im Schutze der Vorsehung — . Aber in der Liebe zu Christo ist die Hoffnung einer einstmaligen persönl. Gemeinschaft mit ihm gegründet, u. es ist kaum anders zu denken, als dass er auch jenseits Haupt u. Herz der Kirche seyn werde."

non obvium), vel saltem sorti suae e peccato originali necessario oriundae reliquerit. Tametsi ad hunc in exponendis summis orthodoxiae principiis rigorem solum Augustinus et Calvinus eorumque sectatores, minime ven Lutherani abducti sunt.

#### \$ 201. Doctrina biblica.

In V. T. nonnumquam Israelitae a Jehova e terrae populis delecti (בחורים) dicuntur, et eum quidem in finem, ut unum et verum Deum cognoscerent et colerent, inse vero eos favore suo et tutelà prosequeretur: 5 Mos. 7, 6-8
14, 2. 2 Mos. 19, 5 s. Jes. 43, 20 s. Ita hoc nomine scriptores V. T. e pietatis norma, qua omnia bona ab ipso De repetere jubemur, haud inepte insignem locum, quem Isme litae religione sua et sacra disciplina obtinerent, tamquan divinae gratiae donum significant. — In N. T. nomen tor έκλεκτῶν ad Christianos transfertur, ut quos Deus έκ τού κόσμου (Jo. 17, 14, 16), h. e. ab hominum multitudine profana Deoque abalienata segregaverit ad vitam piam, honestam, beatam in Christi regno agendam (Matth. 24, 22. 24. 31. Luc. 18, 7. Eph. 1, 4 ss. Rom. 8, 33. Col. 3, 12. 2 Tim. 2, 10. Jac. 2, 5. 1 Petr. 1, 1). Et quo clarius pateat christianae salutis magnitudo et certitudo ejusque spes majori in sustinendis molestiis solatio sit: a Paulo apost. Christiani ad illam jam ante mundum conditum electi s. praedestinati (προορισθέντες) dicuntur; Eph. 1, 4 ss. Rom. 8, 29 s. A De autem non deligi nisi eos, quos tanto beneficio dignos ju dicaverit, apprime patet ex effatis Christi apud Matth. A - 16. 22, 14. coll. v. 11 - 13. Atrociores notiones Paulus tantum Rom. 9, 6 — 29 profitetur, ubi non solum causam, cur quibusdam hominibus, potissimum Ethnicis, beneficia religio nis christianae obtigerint, in absoluto Dei decreto quaerendam praedicat, sed ipsam quoque obstinationem et pertinaciam, qua alii, et maxime quidem Judaei, evangelium repudiarent, a sola ipsius Dei efficacia repetit, quapropter Pratdestinatiani in hac celeberrima sectione principalem dogmatis sui sedem invenerunt. Verumtamen ad celeberrima

<sup>1)</sup> Plerique cutholici et lutherani interpretes frustra operam et strutum in eo consumunt, ut verba apostoli ad moderatiores sententias de torqueant. Cf. J. T. Beck: Versuch einer pneumal. hermeneut. Entwickelung des 9 Kap. im Br. an d. Röm. Stuttg. 1833. Steudel: Nachweisung der in Röm. 9 liegenden Sätze als zu Gunsten eines ubedingten Rathochlusses Gottes nicht deutbarer, in Tüb. Zeitschr. Theol. 1836. H. 1, p. 188. Contra quem cf. Strauss Streitschrifte, i, p. 165 ss. Veram Pauli sententium inter recentissimos demum inter

sectionis argumentum juste aestimandum hoc perpendamus necesse est, Paulum ibi contra absurda Judaeorum commenta, qui sibi propter abrahamiticam stirpem et opinata bona opera certum messianae salutis consequendae ius competere Deumque ipsis quasi obstrictum esse opinabantur, id agere, ut notioni de liberrima Dei potestate et benignitate eam quae esse debet auctoritatem vindicet, ingenii autem fervore ac disputationis ardore in propugnanda pietatis lege, qua omnia a Deo repetere jubemur, ad sententias abripi, quae cum effatis alibi ab eo prolatis parum congruunt?). Neque tamen in iis, quae c. 9, 30 — c. 10 tot. addit, rationem contumaciae, e libertate profectae et ad ipsorum culpam referendae, qua Judaei evangelium ipsis nuntiatum repudiassent, habendam negligit. Nec nisi temporariam esse docet Judaeorum reprobationem, qua Deus sapientissimos fines assequi velit (11,1 ss.), ad illud usque tempus duraturam, quo omnes Ethnici ad sacra christiana accesserint (11, 25 s.), quia Dei misericordia omnes homines complectatur (11.32. coll. 1 Tim. 2.4. Tit. 2, 11. 2 Petr. 3, 9). Praeterea e

litheranos perspexerunt tantum Rückert., Köllner., Meyer., de Wett., Reichins, Fritzschius. Cf. Rückert: Ueb. d. wahren Lehrgehalt von Röm. 9. In ej. Magazin f. Exegese u. Theol. des N.T. Leipz. 1838, p. 11 ss. Adde Wilb. Meyer: Entwickelung d. Prüdestinationsl. nach Paulus. In Pelt: Theol. Mitarbetten 1838. H. Hauste dt: Entwickel. des Gedankengehaltes v. Röm. 9—11 ln eod. promtuario, 1838, 3 H. 1841. 1 H. p. 33—146. 2 H. p. 29—48. Kuhn: Zur Lehrev. d. göttl. Erwählung, in (Tüb. kathol.) Theol. Quartalschrift, 1838, 4 H. p. 623 ss. E. W. Krummacher: Exeget. Bomerkk.— ib. absolute Prädest in Ullmann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Kritt. 1842, 2, p. 458 ss. Winzer: De loco Rom. 11, 25 s. Lips. 1828.— Praeterea Praedestinatiani ex epist. ad Rom. premunt locum 8, 28—30, ubi v. 29 verba σῦς προέγνω reddunt quos praedestinavit. Cni explicationi, etiam Rückerto, Köllnero, Fritzschio, de Wettio probatae, etsi usus loquendi non adversatur (cf. Act. 2, 23. 1 Petr. 1, 2. 20; Fritzsche Commentar. in ep. ad Rom. T. II, p. 200), tamen h. l. id obstat, quod eå initå primum membrum venustae gradationis, quae v. 29 s. deprehenditur, periret, quia statim additur καὶ προώρισε, Paulus igitur non novam, sed alio verbo eandem notionem adderet. Objicitur quidem, gradationem secundi membri inesse in iis, quae verbo προώρισε addantur: συμμόρφους τῆς εἰκ. κ. τ. λ. At vero id sl spectasset Paulus, sine dubio jam antecedente membro scripsisset προώθισε, aut saltem verba hoc ordine collocasset: καὶ συμμόρφους προώρισε etc. eoque modo declarasset, quibus verbis pondus gradationis tribui veller. Quapropier rectius ita interpretandum censemus: "quos antea novit ipsum dilecturos esse", cf. v. 28., quemadmodum 1 Cor. 8, 3. 2 Tim. 2, 19 sui amantes nosse dicitur. Ita autem effatum apostoli notioni de absoluta praedestinatione adversatur.

<sup>2)</sup> Ita Rom. 9, 16: — οὐ τοῦ θέλοντος, οὐδὲ τοῦ τρέχοντος. ἀλλὰ τοῦ ἐλεοῦντος θεοῦ, h. e. salutis beneficium pendet neque ex voluntate neque ex studio hominis, sed e misericordia Dei; contra 1 Cor. 9, 24: τρέχετε, ἵνα καταλάβητε.

Pauli praeceptis cum accessu ad rem christianam aelerna salus arcte quidem (Rom. 8, 30. coll. Act. 13, 48), minime autem necessario conjuncta est. sed homines suà culpà gratiae divinae in evangelio sibi concessae jacturam facere possunt (Rom. 11, 20 ss. 2 Cor. 6, 1), quare electis quoque omni studio in eo enitendum est, ne videantur reprobati (1 Cor. Omnino argumentum capitum Rom. 9-11 ad verissimam revocare licet notionem de divino rerum ordine humanis studiis longe superiore (9, 6-29), cui tamen ipsa haec studia tamquam libertatis effecta sapientissime subnectantur (9, 30 - c. 11 tot.). - Etiam Act. 13, 46 et 48 notiones de hominum libertate et divina eorum ad christianam salutem praedestinatione ita conjunguntur, ac si optime secum concordent. — De iis denique locis, quibus hominum animi ab ipso Deo obdurari et ad prava facinora patranda praecipitari dicuntur, cf. p. 285 s. — Cum duriore praedestinationis notione minime conveniunt, quae in S.S. tum de Deo judice justam actionum humanarum rationem habituro, tum de Jesu Christo omnium hominum causa in terram misso docentur.

#### \$ 202. Historia dogmatis.

C. Beck: Ueb. d. Prädestination. Die augustin., calvin. u. lult. Lehre, mit Rücksicht auf Schleiermach. comparativ beurtheilt. in Ullmann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Kritt. 1847. 1, p. 70 s. 2, 331 ss.

Quatuor primorum seculorum patres cum N. T. consertientes Deum salutem a Christo partam omnibus hominibus ita decrevisse statuebant, ut penes homines esset, utrum hanc salutem sibi oblatam amplecti an aspernari vellent. Neque alia erat posteriorum graecae ecclesiae patrum sententia. Ipse Augustinus priore vitae suae aetate praedestinationem e divina fidei praevisione nexam judicavit. Postquam vero ipsam fidem Christo habendam a sola Dei efficacia repetere coeperat, absolutae praedestinationis commentum amplius effugere non potuit. Theoriae autem ab eo propositae lineamenta haec sunt: Lapsu adamitico indeque consecuto peccato originali omnes homines aeternae miseriae obnoxios esse, at Deum pro liberrima gratia sua ex decreto absoluto (h. e. omnino nullis conditionibus adstricto) eodemque aeterno "certum numerum" eundemque exiguum (Matth. 20, 16) hominum miseriae eripere (eligere) iisque et evangelii cognoscendi et baptismi subeundi opportunitatem facere, ac si lapsi sint, ad poenitentiam eos ita reducere, ut emendati et redemti moriantur. Ceteros he mines damnationi relinqui non ex decreto absoluto, sed

propter vitium haereditarium et actualium peccatorum culpam, ac si qui ad rem christianam amplectendam perducti et baptizati non ad mortem usque in fide et sanctimonia. perseveraverint, eos in electorum numero non computari. Neque esse, quod homines a Deo praetermissi de injustitia eius conquerantur, non enim aliam eos sortem commeruisse. Damnatorum vero exemplis tum justam Dei vindictam patgfieri, tum gratiae, quae electis obtingat, magnitudinem magis elucere, qui ita edoceantur, se praestantiorem suam sortem non suis meritis, sed duntaxat misericordiae et gratiae Dei debere. Omnes autem liberari non posse, quia tum "in nullo appareret severitas ultionis." Cur autem hos potius quam illos liberet, id non posse investigari . Ex hac igitur theoria praedestinatio idem est ac electio, nec nisi paucis locis Augustinus de hominibus "ad interitum s. damna-tionem praedestinatis" loquitur. Nondum vero eo processit, ut ad peccandum quoque homines praedestinari, aut ipsum Adami lapsum praedestinatum esse doceret. Posthac quidem, sec. V, VI et IX nonnulli geminam praedestinationem desenderunt, et praedestinatione ad interitum praedestinationem quoque ad peccandum contineri monuerunt (Praedestinatiani) 2), sed nihil effecerunt, quia semipelagianismi (p. 345 et § 207) auctoritas ipsi moderatiori Augustini sententiae aditum ad communem ecclesiae usum interclusit. — Contra instauratores sacrorum severitate, qua praedestinationis notionem urgebant. Augustinum superarunt 3), etsi

<sup>1)</sup> Vim locorum N. T., quibus gratia Del ad omnes refertur, temerariis interpretationis artificiis elusit. Ita 1 Tim. 2, 4 πάντας explicari voluit omnes praedestinatos, vel singulos ex omnibus generibus.

<sup>2)</sup> Inter quos tristissimam sortem subiit Gotescalcus (Gottschalk), monachus primum fuldensis, deinde orbejensis in Francia, a. 868 in carcere mortuus, qui geminam quidem praedestinationem, "electorum ad requiem, reproborum ad mortem", docuit, sed posteriorem e praescientia Dei nexam declaravit et praedestinationem ad peccandum negavit.

<sup>3)</sup> Et Zwinglio quidem, qui dogma de peccato originali respuebat (p. 846, not. 2), philosophica divinae providentiae notio (§ 114 et 148) absolutae praedestinationis notionem postulare videbatur. Verum quum pro egregia mentis libertate salutarem zov lóyov efficaciam non externo Christianorum coetui adstrictam censeret (p. 50): nihil obstare docuit, "quo minus inter gentes quoque Deus sibi deligat, liberam esse enim electionem ejus." Cí. Aug. Hahn: Zwinglis Lehren v. d. Vorsehung — so wie v. d. Gnadenwahl. In Ullmann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Kritt. 1837, 4 H. p. 765 ss. Herzog: Ueb. Zw. Lehre v. d. Vorseh. u. Gnadenwahl. Ibidem, 1839, 3, p. 778 ss. — Ceteri autem emendatores sactorum non solum necessitate dogmatis de peccato orig., verum etians fanatico quodam pietatis furore, commentis Catholicorum de humanis meritis excitato (cui tum demum satisfit, si cum ipso liberi arbitrii detrimento vel jacturà omnia a Deo repetuntur), ad rigidissima

postea Melanchthon atrocissimam theoriam aperte reprobavit, Lutherus de ea non amplius et uberius loqui consultius duxit 4), nec nisi Calvinus in ea tenenda et rabiose propugnanda sibi placuit. Namque non solum nno eodemque decreto absoluto a Deo ab aeternis alteros ad salutem electos, alteros reprobatos (ita, ut praedestinatio electionem et reprobationem, Gnadenwahl und Zornwahl, complectatur), verum etiam, ne liberrima Dei voluntas ullo in universi loco quasi aliunde pendere et moveri ejusque potestas quasi imminui videretur, sed potius omnia in omnibus operari dici posset, ipsum Adami lapsum praedestinatum esse docuit 5). Tantum vero abfuit, ut rigidissima haec commenta communem inter Reformatos plausum ferrent, ut in publicis reformatae ecclesiae documentis aut moderation

decreta abrepti sunt. Melanchthon: Locc. comm. ed. 1521: "Quardoquidem omnia, quae eveniunt, necessario juxta divinam praedestina-tionem eveniunt, nulla est voluntatis nostrae libertas. — Omnia necessario evenire scripturae docent. Voluntati nostrae per praedestinationis necessitatem omnem libertatem adimit scriptura." Sed in editionibus rejecit. — Lutherus duriores sententias in lib. "de servo arbitrio", a. 1525 contra Eras mum proposuit et ad ipsum absoluti dualismi commentum abductus est [Opp. ed. Viteb. T. II] p. 435: "Humana voluntas ville posita est ceu jumentum: si insederit Deus, vult et vadit, quo vult Deus: si insederit satan, vult et vadit, quo vult satan, nec est in ejus arbitrio, ad utrum sessorem currere aut eum quaerere, sed ipsi sessores certant ob ipsum obtinendum et possidendum." De locis biblicis, quae praedestinationi obstant, haec docet p. 451: "Non vult mortem peccatoris, verbo scilicet, vult autem illam voluntate imperscrutabili."
De qua duplicis divinae voluntatis opinione cf. quae attulimus p. 228, not. 4. — Jul. Müller: Lutheri de praedest. et lib. arbitrio doctrina. Gotting. 1832.
4) Nec tamen Lutherum posthac sententiam suam retractasse, argu-

mentis haud contemnendis probare studet Müller l. c. p. 38 ss.

<sup>5)</sup> Inst. III, 21, 5: "Praedestinationem vocamus aeternum Dei decretum, quo apud se constitutum habuit, quid de unoquoque homine fieri vellet. Non enim pari conditione creantur omnes, sed aliis vita aeterna, allis damnatio aeterna praeordinatur. Ita prout in alterutrum finem quisque conditus est, ita vel ad vitam vel ad mortem praedestinatum dicimus. C. 23, 1: "Multi quidem, quasi invidiam a Deo repellere vellen, electionem ita fatentur, ut negent, quemquam reprobari: inscite nimis at pueriliter, quando tpsa electio nisi reprobationi opposita non staret. Quos Deus praeterit, reprobat, neque alia de causa, nisi quod ab haciti. reditate, quam fillis suis praedestinat, illos vult excludere." c. 24, 12: Quos ergo in vitae contumeliam et mortis exitium creavit, ut irae sque organa forent ét severitais exempla, eos, ut in finem suum perveniant, nunc audiendi verbi sui facultate privat, nunc ejus praedicatione magis excoecat." C. 23, 6: "Non alia ratione, quae futura sint, Deus praevidet, nisi quia ita, ut fierent, decrevit." Rejecit etiam quamlibet in Deo distinctionem inter permissionem et efficaciam. c. 23, 7: "Dico, Deum non modo primi bominis casum et in eo posterorum ruinam praevidisse sed arbitrio quagua coo dispensare." vidisse, sed arbitrio quoque suo dispensasse."

Augustini formula reciperetur 6), aut res ambiguis verbis significaretur 7), aut vero etiam notio de universali Dei gratia plus minusve approbaretur 8). Absolutam praedesti-

<sup>6)</sup> Conf. gall. 12: "Credimus, ex corruptione et damnatione univer sali, in qua omnes homines natura sunt submersi. Deum alios quidem eripere, quos videlicet externo et immutabili suo consilio sola sua misericordia nulloque operum ipsorum respectu in Christo elegit: alios vero in ac corruptione et damnatione relinquere." — Eadem docentur in Conf. belg. 16., uberius exponuntur in Canon. dordr. I, 1. 6. 7. 9. 10. 15. 16. Jl, 8. III et IV, 11. 12. Form. Cons. helv. 4. 15. 19.

<sup>7)</sup> Conf. bas. I, 1: "Dannenher bekennend wir das Gott vor und er er die Welt geschaffen, alle die erwölt habe, die er mit dem erb ewiger seligkeit beglücken will." De praetermissione vel reprobatione ceterorum nihil additur.— Conf. helv. II, 10: "Deus ab aeterno praedestinavit vel elegit libere et mera sua gratia, nullo hominum respectu, sanctos, quos vult salvos facere in Christo."— "nos elegit Deus, ut qui jam sunt in Christo insiti per fidem, illi tipsi sint electi, reprobi vero, qui sunt extra Christum."— "Et quamvis Deus norit, qui sint sui, et alicubi [Matth. 20, 16] mentio fiat paucitatis electorum, bene sperandum est tamen de omnibus, neque temere reprobis quis adnumerandus."— Paulo durior quidem est praedestinationis s. electionis notio in Conf. angl. 17, sed ethicum ejus momentum bene adumbratur. Quid, quod ipsis in can. dordr. III, 9 causa, cur "multi vocati non veniunt", "in ipsis vocatis" reponitur.

<sup>8)</sup> Conf. scot. 8: — "mediator (Christus) omnibus, quotquot in Deum credant, dans potestatem, ut fiant filii Dei." — Cat. heid. 20. Conf. Sigsm. p. 650. Repet. anhalt. 11. — Decl. thor. p. 672: "Providentiam Dei gism. p. 650. Repet. anhalt. 11. — Decl. thor. p. 672: "Providentiam Dei circa peccatum et supra ipsos peccatores eandem plane quam et plerique romanae ecclesiae theologi docent, agnoscimus." In ejusd. decl. art. de gratia commentum absolutae praedestinationis et quae cum eo cohaerent, aperte rejiciuntur. — Inter controversias a Reformatis ab initio sec. XVII de praedestinatione agitatas hae familiae in scenam prodierunt: b) Particularistae, qui particularem Dei gratiam defendant, et quidem 1) Supralapsarit (s. antelapsarit), qui Calvini formulam prementes decretum absolutum lapsui adamitico praeponentes hunc ipsum lapsum praedestinatum judicant, ut Deus ad misericordiam et justitiam suam manifestandam pro beneplacito suo alteros ad salutem, alteros ad miseriam praedestinare posset. Inter supralapsarios eminuerunt Beza († 1605), Gomarus († 1641), Maccovius († 1644), Voëtius (p. 182). 2) Infralapsarit (sublapsarit), qui secundum Augustini sententiam decretum absolutum postponunt decreto de lapsu permittendo, ita, ut Deus lapsum Adami praevidisse et permissse ideoque ex corruptione et miseria lapsum secutura partem hominum eripere decrevisse (h. e. praedestinasse s. elegisse), alteram vero gandemque majorem partem praeterivisse s. reliquisse dicatur. Tantummodo infralapsariorum decreta in canon. dordrac. et in Form. consens. helv. symbolicam auctoritatem obtinuerunt. ll) Universalistae, qui universalem Dei gratiam asserunt, et quidem 1) hypothetici, s. Amyraldistae, ab A myrald o (theol. salmur. † 1664), familiae conditore, dicti, qui docent, Deum quidem omnes per Christom servare velle, si credant, et omnibus facultatem credendi tribuere (ex decreto universali eodemque condionato, velleitate), sed ipsam fidem iis tantum largiri, quos elegerit (ex decreto particulari et absoluto), in quibus efficacia grati

nationem rejiciunt et universalem Dei gratiam defendant praeter romanos <sup>9</sup>) graecosque Catholicos et Lutheranos (§ 203), Sociniani, Arminiani, Mennonitae et Quakeri. Inter Pontificios causam augustinianae formulae contra Jesuitas strenue agunt Jansenistae <sup>10</sup>). – Recentiore aetate postquam commentum de peccato originali a plurimis Protestantibus rejici coepit, etiam quae cum eo indissolubili nexu cohaeret lis de praedestinatione in desuetudinem venit, et qui calvinismo patrocinari visus est, Schleiermacherus, potius absolutam omnium hominum ad beneficia salutis christianae destinationem defendit <sup>11</sup>).

<sup>2)</sup> Univ. absoluti s. categorici, qui et ipsi in varias partes discesserul. Alii enim docuerunt, Denin omnibus gratiam suam offerre, ita tamen, ut ea in nonnullis trresistibilis esset, quos prae ceteris elegisset, in ceteris latum sufficiens, qua nonnulli vere converterentur. Alii, et quidem Arminiant, censent, gratiam omnibus offerri et ex hominibus pendere, utrus convergencia su appolacit velint.

eam aspernari, an amplecti velint.

9) Conc. Trid. VI, 17: "Si quis justificationis gratiam non nisi praedestinatis ad vitam contingere dixerit, reliquos vero omnes, qui vocantur, vocari quidem, sed gratiam non accipere, utpote divina potestate praedestinatos ad malum, anathema." Unde posthac Jansen is tae, praedestinationis patroni, dannati sunt. — Ceterum Pontificii praeemnte Augustino (de dono persev. 22: "De vita aeterna nemo potest este securus, nisi consummata fuerit ista vita") docent, a nemine nisi "e speciali revelatione" sciri posse, se esse in electorum numero; Conc. Trid. VI, cap. 12. Thomas Aquinas "conjecturaliter" id cognosci posse autumat. Protestantes autem in viva atque firma fide Christo habita cer tissimum electionis nostrae signum et pignus cernunt. Cf. Conf. helv. 10 sub finem. Conf. angl. 17. Canon. dordr. V, 9. 10. Form. concord. 816, 67. p. 817, 70. Calvin. Inst. III, 2, 38. Buddeus Inst. p. 1177.

<sup>10)</sup> Notetur Cornel. Jansenii (episc. yprensis, † 1638) opus posthumum: Augustinus s. doctrina de humanae naturae sanitate, aegitudine adversus Pelagianos et Massilienses (Low. 1640) Par. 1641. 3 Tomi. fol.

<sup>11)</sup> Glaubensl. § 117—120. Ej. Abhdl.: Ueb. d. Erwählung. h. Theol. Zeitschrift v. Schleierm., de Wette u. Lücke. 1819, 1 h. p. 1 ss. rec. in ej. Sämmtl. Werke. Zur Theol. T. II, p. 393 ss. ß Schleierm sententiå Deus beneficia salutis christianae omnibus bominibus decrevit, et ii, quibus ea jam obtigerunt, Deo volenti et per phriscum moralemque rerum ordinem operanti id debent ideoque electi dicendi sunt. Illos multos autem, qui nondum ad notitiam christianae sulutis pervenerint aut ejus beneficiis non recte utantur, nobis quidem a Deo praeteritos (Uebersehene, Uebergangene) videri docet, sed inde non consequi, ut in perpetuum reprobati sint aut filhil adhuc Deus de iis de creverit, imo caritatis sensum, qui omnibus bene cupere nos jubest. jibere nos sperare, fore, ut illi quoque, quando tempus eorum, divinius constitutum, consummatum fuerit, ad christianam salutem perventuri sin, quia gratia divina non terrestris vitne cancellis adstricta sit. Ita haec settentia (cui calculum adjecerunt de Wette: Doymat. d. prot. k. p. 118 s. Kern: Christl. Prädestinationslehre. In (Tübing.) Zeitsch. f. Theol. 1840. 3 H. p. 120 ss. Schweizer: Glaubensl. d. reform k. l., p. 40 ss. p. 79 s. II, 220 ss.) ad notionem de ἀποπαταστάσει τῶν πώτεων recurrit; cf. § 232.

# § 203. Orthodoxa Lutheranorum sententia oum epiorisi.

Studium inter charybdin calvinismi et scyllam synergismi caute et feliciter pernavigandi theoriam peperit parum certam neque satis sibi constantem, in Form. Conc. art XI propositam. Docuerunt enim huius symboli anctores, accurate distinguendum esse inter praescientiam et praedestinationem (cf. § 147, not. \*). Praedestinationem ad solos bonos pertinere idemque esse ac electionem (F. C. p. 618, 5). Deum omnes quidem homines per Christum salvos praestare velle (p. 619.669, 19), ideoque promissionem evangelii atque vocationem (§ 213) ad ejus beneficia universalem esse (p. 804, 807), eandemque seriam (p. 807), sed solos eos servari, qui subsidiis a Deo suppeditatis recte utantur atque in fide Christo habenda usque ad vitae finem persistant (p. 619 ss. 802 s. 818,73 s.). Hos a Dec ab aeternis electos et electionem , causam salutis" eorum esse (p. 618, Nec solum "in genere" Deum "salutem suorum procurare", sed "omnes ac singulas personas electorum Deum clementer praescivisse et ad salutem decrevisse" (p. 803, 24). Electionem solo Christi merito et benigna patris voluntate niti (p. 817.72), nec aliquam in hominibus causam election's esse (p. 821, 83 s.). Quod autem plerique pereant, non existimandum esse, Deum salutem iis invidere, sed ipsos "suae perditionis causam esse", propterea quod verbum Dei aut non audiant aut contemnant et conviciis proscindant et spiritni s., qui per verbum in ipsis operari velit, resistant (p. 818. 75). Quamquam eorum reprobatio ac damnatio ad idem illud decretum revocatur, quo electis Deus salutem destinaverit (p. 808). — Quam Formulae conc. sententiam posteriores theologi, potissimum inde a Gerhardo, ad formulas accuratius finitas reduxerunt, e quarum farragine haec delibamus: Distinxerunt 1) benevolentiam Dei unirersalem (voluntatem Dci antecedentem, praedestinationem latissime dictam), qua Deus ab aeternis miseriae, in quam omnes homines per adamiticum peccatum prolapsuros esse praevidit, serio misertus, omnium eorum salutem per filium suum reparare omnibusque praesidia suppeditare decrevit, quorum usu salutis a Christo partae participes redderentur. 2) Benevolentiam specialem (voluntatem consequentem 1), praedestinationem arctiore notione intellectam

<sup>1)</sup> Cf. § 146. — Hollaz. II, p. 3: "Voluntas Dei dicitur antecedena et consequens non ratione temports, quasi voluntas antecedena consequentem tempore praecedat; uti enim Deus temporis est expers, ita nom

s. electionem), qua omnes ac singulos, quos credituros e in fide usque ad vitae finem perstituros esse praevidit, e corrupta multitudine segregavit et ad aeternam salutem consequendam ordinavit 2). Quod Dei decretum docent esse a) aeternum; b) non absolutum (contra Calvinianos), sed ordinatum, h. e. certo praesidiorum ordini alligatum, ad quem descendendum esset omnibus, qui servari vellent et c) respectivum, quo respiceretur "meritum Christi perseveranti fide apprehendendum" (Hollaz.), nec tamen conditionatum (contra Socinianos, qui liberas hominum actiones a Deo praevideri negant, cf. § 114), quasi Deus incertus, qui credituri essent, hos vel illos, si credituri essent, servare decreverit, sed d) simplex et categoricum, quo certos quosdam, quia credituri erant, servare constituit; e) particulare, quia non omnes eligantur; f) immutabile e irrevocabile, quia praevisio Dei non fallitur. - Electioni opposuerunt reprobationem, h. e. "actum voluntatis divinae consequentis, quo Deus ante jacta mundi fundamenta ex justitia sua vindicativa omnes et singulos peccatores contumaces, quos oblatam vocationis et justificationis gratiam finaliter excussuros et sine fide in Christum ex hac vita decessuros praevidit, aeternae condemnationi adjudicarit in

habet voluntatem aliquam, quae alteram tempore antevertat, — sed dicitur vol. ant. et cons. ab ordine rationis nostrae diversos volendi actus in Deo pro diversa objectorum consideratione distinguentis et unum actum prae altero considerantis."

<sup>2)</sup> Cajus praedestinationis tres actus divini distinguebantur: 1) προθεσις (Eph. 1, 11. Rom. 8, 28) s. "propositum, quo Deus ab aeterno vo luit omnes homines lapsos fieri salvos, quicunque in Christum perserenter essent credituri; "2) πρόγνωσις, "praescientia divina, qua Deus ab aeterno praevidit, quinam homines in individuo essent in tempore fiabiter in Christum credituri; "3) προορισμός, s. praedestinatio strictissime dicta, s. inscriptio in librum vitae (Phil 4, 3. Apoc. 3, 5), "aeterna certorum individuorum segregatio a communi perditorum hominum masseorumque ordinatio ad aeternam salutem" (Hollaz. II, p. 50. 52). Quologismus praedestinationis vocatur: Prop. major: "Omnis perseverater usque ad vitae finem crediturus in Christum certo salvabitur, aque adeo electus esto et inscriptus in librum vitae." Prop. minor: "Atque hic, ille, iste, Abrahamus, Petrus, Paulus etc. perseveranter usque ad vitae finem credituri sunt." Conclusio: "Ergo hic, ille, iste, Abrahamus, Petrus, Paulus etc. perseveranter usque ad vitae finem in Christum credituri sunt." Conclusio: "Ergo hic, ille, iste, Abraham. etc. certo salvabuntar atque adeo electi sunto et inscripti in librum vitae" (Hollaz. II, p. 52). Opponi haec solebant Socinianis, "qui praedestinationem ab electione discernunt et illam quidem ab aeterno factam concedunt, sed non ita, ut ad singulos homines pertineat, quam generatim tantum Deus eos salvare decreverit, qui verbum evangelii ac ceptaverint servatorisque morem gesserint praeceptis; hanc vero sire electionem in tempore fieri contendant, prout Deus videat, homines quosdam Christi disciplinam amplecti et in hocce vitae instituto constante perseverare." Budde us Instt. p. 1169.

perennem justitiae suae gloriam" (Hollaz). Cardinalem suae de praedestinatione theoriae sedem Luthérani in Ephes. 1. 4 ss. repererunt. — Majores nostri, etsi bene fecerunt, auod mitiore sua theoria horrores calvinianae formulae 3) declinare et christianae pietatis et virtutis commodis quodammodo consulere studuerunt, tamen minime sibi constiterunt, proptera quod ex eorum decreto de humana natura adamitico lapsu prorsus corrupta homo nondum renatus (§ 168) nihil nisi salutari spiritus s. efficaciae reluctari potest (Form. Conc. p. 673) ipsumque desiderium salutis et obedientia fidei a spiritu s. progignitur atque contumacia verbo divino opposita nisi per eundem spiritum non vincitur 4), quapropter causa, cur tam multi non convertuntur, duntaxat in Deo quaeri potest, qui contumaciam eorum per spiritum s. non devincat, id quod temere et frustra pernegarunt. Si vero nexum dogmatis de praedestinatione cum peccati originalis notione solvimus, philosophicum illius momentum ad quaestionem redit de nexu scientiae et potentiae divinae cum libertate naturarum ratione praeditarum (§ 114 et 148); religiosum vero momentum eo continetur, quod pietas christiana non potest non omnia, quibus gaudet, religionis christianae beneficia a benignissimo divinae misericordiae decreto repetere 5) atque e justa tantae benignitatis

<sup>3)</sup> Facile patet, calviniano dogmate discrimen inter bonum malumque tolli et ordinem rerum legi honestatis prorsus contrarium statui, in levioribus hominibus omnes virtutis nervos incidi, eos vero. qui severioris animi sunt, ad desperationem compelli. Monent quidem Calviniani, notionem de absoluta Dei potentia et libertate sibi non constare nisi asserendo praedestinationis dogmate. At vero nullius divinae virtutis notio ita premenda est, ut aliis Dei attributis injuria flat (p. 216), quemadmodum Calviniani, dum omnia ad potentiam et libertatem referebant, notiones sanctitatis, justitiae et benignitatis neglexerunt, libertatem cum mero arbitrio confuderunt et ad absurdissimam de duplici Dei voluntate commentum (p. 228, not. 4) abrepti sunt. Necessario quidem praedestinatio e peccati originalis notione consequitur (§ 200), at vero id ipsum, quod doctrina de peccato originali ad tam "horribile decretum", ut ipse Calvia us praedestinationem appellavit, necessario perducit, Orthodoxos erroris convincere debebat, in quem effingenda illà doctrinà inciderant.

<sup>4)</sup> F. C. p. 655 s. p. 673, 60: — "trahtt. Deus hominem, quem convertere decrevit. Sic autem eum trahit, ut ex intellectu coecato illuminatus fiat intellectus, et ex rebelli voluntate fiat promta et obediens voluntas." Cum quo effato parum convenit, quod paulo ante docetur, eos, qui spiritui s. "contumaciter et perseveranter repugnent", non posse converti, vel eos, qui "verbum Dei non audiant, sed contumaciter contemnant, aures obdurent et cor indurent, hoc modo apiritui s. viam praecludere, ut opus suum in eis efficere nequeat," p. 619, 12. coll. 679, 88.

<sup>5)</sup> Bretschneid. Handb. d. Dogm. II, p. 1425.: "Die Prädestvorstellung — hat die Ueberzeugung, dass man mehr als Andere geworden sey, u. sodann das Gefühl zur Grundlage, dass mun dieses

meditatione uberrimum in angustiis et calamitatibus solatium percipit, ab eademque benignitate faustissima quaevis sperst et vero etiam ad spem vitae aeternae consequendae erigitur (Rom. 8, 28 ss.).

## § 204. De hominum non christianorum salute post mortem futura.

Lüderwald: Von Berufung u. Seligk. d. Heiden. Wolfenb. 1754.—
Eberhard: Neue Apologie des Sokrates, o. Untersuchung der
Lehre v. d. Seligk. d. Heiden. Berl. (1772) 1788. 2 Bde. 3 A.—
Strauss Glaubensl. 1, p. 98. p. 269 ss. — Alia scripta recenset Bretschneid. Entwick. p. 679 s.

Quod non raro in N. T. de fide Christo adjungenda tamouam sola aeternae salutis conditione docetur (cf. inprimis Act. 4, 12. Jo. 10, 9. 14, 6. 17, 3. 1 Jo. 5, 12. coll. Marc. 16, 16), id solos eos spectat, ad quos laeta de Christo servatore notitia perlata est (Rom. 10, 14 — 18), non eos, esi absque culpa sua salutari evangelii cognitione carent. Quae enim praecesserunt ignorantiae tempora Deus patienter tulisse dicitur (Act. 17, 30), quamvis Gentiles non haberent, quo hanc ignorantiam excusarent (Rom. 1, 18-20). Aetatem vero post Christum quod attinet, ante adspectabilem et solennem ejus reditionem evangelium in toto terrarum orbe praedicatum iri docetur, ita, ut judicii tempore nemo habiturus sit, quo se excuset (Matth. 24, 14. Rom. 11, 25 s.). Quid, quod 1 Petr. 4, 6. 3, 19 s. evangelium a Christo ipsis mortuis in orco nuntiatum esse praecipitur (§ 185, not. 1). Atque apud Luc. 10, 25 - 28 Christus beneficium vitae aeternae ex observatione praecepti de Dei hominumque amore pendere docet, nihil addens de fidei ipsi habendae et nominis sui profitendi necessitate. Denique e comparatione locorum Matth. 12, 41 s. 11, 23 s. Luc. 12, 47 s. Rom. 4, 32. 2,6 ss. efficitur, in definienda futura hominum sorte Deum et facultatum cuilibet concessarum modum et subsidiorum ad excolendas has facultates suppeditatorum usum respectirum esse. — Liberalia alexandrinorum patrum decreta jam p. 44 s. narravimus. Sed praeterquam quod satis mature principium invaluerat de ecclesia, extra quam nulla salus esset (§ 227): Augustinus in tenendis dogmatibus de peccato originali atque de gratia divina per solam rem christianam efficace (§ 200) tam acriter sibi constitit, ut Gentiles in aeternum damnatos declararet nec nisi prae-

Mehrseyn nicht gerade sich selbst verdanke, sich nicht selbst geholfen habe, sondern dass man ergriffen, dass man v. Gott in einen höheren Lebenskreis gehoben worden sey."

stantioribus ex iis, vel potius iis, qui minus flagittosi quam ceteri viderentur, tolerabiliorem poenam concederet et mitissimam infantibus sine suscepto baptismo mortuis 1). In quam atrocem sententiam, excepto Zwinglio (p. 423), etiam instauratores sacrorum et librorum symbolicorum auctores atque posteriores evangelici theologi usque ad tempus sub finem seculi XVIII concesserunt 2). Sed tanta judicii arrogantia ac severitate et omnem humanitatis sensum exui et summam divinae justitiae injuriam fieri, quis non videt? Neque est, quod tanto cum dispendio laudes christianae religionis extollamus, dummodo nos, quibus salutaris lux affulsit, ejus beneficiis recte utamur ac Dei benignitati et sapientiae relinquamus, quibus praesidiis illos, qui oppor-

<sup>1)</sup> Augustin. contra Julian. IV, 23: "Si fidem non habent Christi, nec justi sannt, nec Deo placent, cui sine fide placere impossibile est (Hebr. 11, 6). Sed ad hoc eos in die judicii cogitationes sane desendent (Rom. 2, 15), ut tolerabilius puniantur, quia naturaliter quae legis sant utcunque secerunt. Minus enim Fabricius quam Catilina punietur, non quia iste bonus, sed quia ille magis malus. Et minus impius quam Catilina Fabricius non veras virtutes habendo, sed a veris virtutibus non plurimum deviando."— Enchir. c. 93: "Mitissima sane omnium poena erit eorum, qui praeter peccatum, quod originale traxerunt, nullum insuper addiderunt." Contra Jul. V, 11: "Quis dubitaverit, parvulos non baptizatos, qui solum habent originale peccatum nec ullis propriis aggravantur, in damnatione omnium levissima futuros?

<sup>2)</sup> Cf. Calvin. Inst. III, 14, 4. — Cat. maj. p. 503: "Quicunque extra christianitatem sunt, sive Gentiles, sive Turcae, sive Judaei, aut falsi etiam Christiani et hypocritae, quamquam unum tantum et verum Deum esse credant et invocent, neque tamen certum habent, quo erga eos anlmatus sit animo, neque quidquam favoris aut gratiae de Deo sibi polliceri audent aut possunt; quamobrem in perpetua manent ira et damattone." [Sed cf. effatum Apol. p. 112, quod § 192, not. 6 transscripsimus]. — Conf. scot. 16: "Prorsus detestamur illorum blasphemiam, qui dicunt, homines viventes secundum acultitaten et justitiam, quamcunque religionem professi fuerint, servatum iri." Conf. angl. 18: "Sunt et illi anathematizandi, qui dicere audent, unumquemque in lege aut secta, quam profitetur, esse servandum, modo juxta illam et lumen naturae accurate vixerit." — Quenst. I, p. 264: "Distingue inter plenariam Gentilium damationem et inter poenae in aeterna damnatione mitigationem respectu quorundam. Objiciunt nobis adversarii auctoritatem beati Lutheri, qui in colloquiis convivalibus c. 22 ait: Cicero, ein wetser Mann, wie auch Seneca, ich hoff, Gott wird ihnen gnüdig seyn; sed non loquitur de plenaria salvatione, sed de poenae — mitigatione."— Bud de us p. 1064: "Ad infaclium autem parentum infantes, qui sine baptismo moriuntur, quod attinet — salvtem aeternam its tribuere non baptismo moriuntur, quod attinet — salvtem aeternam its tribuere non audenus. — Quodsi dicas, etiam in illis per gratiam Dei extraordinariam fidem produci posse, per quam aeternae salutis fiant participes: fateor quidem, Deum hoc facere posse, sed si hoc statuamus, nulla eorum, qui in foedere cum Deo constituti sunt, prae illis, ad quos hocce foedus non pertinet, erit praerogativa. Interim etsi non salventur, statum tamen illorum valde tolerabilem fore credibile est. — Juvabit etiam, totam hancce rem judicio et benignitati divinae committere.

tunitate rei christianae cognoscendae carent, ad obtinendos summos fines iis propositos adducere velit, quamvis pietas christiana, quae de omnibus bene sperare jubet neque exquibus ipsa gaudet, bona aliis invidet, lubentissime sibi persuadeat, fore, ut etiam ii, quibus hac in terra cognitio rei christianae denegata erat, tandem aliquando in regno coelesti ad beatissimum Christi consortium perveniant (§ 185).

#### Caput II.

De gratia medicinali.

#### § 205. Introductio.

Homines, quum viribus suis post Adami lapsum relictis ad salutem sibi restituendam prorsus invalidi sint, ne ad be neficiorum quidem a Christo partorum usum pervenire pos sunt nisi per divinam eandemque supranaturalem Dei efficacitatem. Quae divina esficacia, qua peccatores ad sidem Christo adjungendam vitamque emendandam adducuntur atque in fide et sanctimonia conservantur et confirmantur, gratia Dei medicinalis\*) vel gratia κατ έξοχην vocatur et a gratia Dei forensi distinguitur, h. e. eo actu, quo Deus peccatores ob meritum Christi viva fide apprehensum justos declarat (§ 209). Gratia medicinalis opus attributivum (p. 241) spiritus sancti, gr. forensis autem opus attrib. Dei patris est. Universa autem gratia in christianae redemtionis opere efficax et conspicua gratia salutaris (Tit 2, 11) appellatur et a generali Dei gratia distinguitur, qualis erga omnè genus humanum vim suam exserit (§ 121). Solam salutarem gratiam Orthodoxi supranaturalem et miraculosam esse docent eamque naturae, h. e. naturae viribus et effectis opponunt; gratiam generalem naturali modo essicacem esse praecipiunt. Operationes gratiae dicuntur omnia effecta, quibus spiritus s. homines salutis a Christo partae participes reddit.

## § 206. Notiones biblicae.

In N. T. totum rei christianae institutum divini amoris vel, quum homines tanto beneficio digni non fuissent, gratiae divinae documentum dicitur (§ 121 extr.). Et quemadmodum jam in V. T. pii motus, honesta consilia et recte facta a Dei in hominum animis efficacitate repetuntur (Ps. 51, 12—14. Jes. 11, 2. Jer. 24, 7. 32, 39. Ezech. 11, 19 s. 36,

<sup>\*)</sup> Haud raro etiam gratia applicatrix appellatur, etsi Hollazius hoc nomine gratiam quoque justificantem s. forensem complectitur.

26 s. al.), ita in N.T. cognitio religionis christianae eamque amplectendi consilium (Jo. 6, 44 s. 65. Act. 16, 14. 1 Cor. 1, 4 ss. Phil. 1, 3 — 6) et fides Christo habita (Eph. 2, 8, Phil. 1, 29. Rom. 12, 3), vitae ratio praeceptis evangelii consentanea (1 Cor. 6, 11. Eph. 2, 5. Phil. 2, 13), perseverantia et progressus in fide et vita christiana (1 Cor. 1, 6. 8. 3, 6. 2 Cor. 1,21. Eph. 3, 16 ss. Phil. 1,9. al.) singulique fidei christianae fructus (p. 127) Deo vel eius spiritui deberi dicuntur. Jesus et apostoli apertissime eos quoque homines, qui nondum christianam religionem profitentur, facultate honeste vivendi praeditos ponunt (Luc. 10, 25—28. Rom. 2, 14s. 26 ss. Act. 10, 35), atque in joann. evang. Jesus affirmat, a nemine se divinum legatum agnosci posse, nisi qui honestatis fuerit studiosus (Jo. 3, 19 — 21. 7, 17 [§ 49, not. 4]), et ejusmodi homines divino quodam impetu moveri docet (8, 47, 6, 44 s.). Proinde ea effata, quibus homines sine Christo nihil valere (Jo. 15, 5) vel bonum quidem velle, non autem perficere posse dicuntur (Rom. 7, 15 ss.), non ad vivum resecanda, sed hyperbolico dicendi modo tribuenda et ita interpretanda sunt, ut e Christi consortio in debilem voluntatem copiam subsidiorum redundare censeatur, quibus corroboretur sacroque fervore ad laetam et promtam obedientiam divinis praeceptis praestandam inflammetur (Rom. 8,3 ss.). Ipsa autem totalis vitae emendatio, evangelio accommodata, appellatur παλιγγενεσία (Vulg.: regeneratio, Tit. 3, 5. coll. 1 Petr. 1, 23), καινότης ζωής (Rom. 6, 4), ανακαίνωσις (Vulg.: renovatio, Tit. 3, 5. coll. Eph. 4, 23 s. Coloss. 3, 10.), αγιασμός (Vulg.: sanctificatio, Rom. 6, 19. 22. 1 Thess. 4, 3. 7. 2 Thess. 2, 13. 1 Petr. 1, 2), et qui eam subierunt, γεγεννημένοι έκ τοῦ 9εοῦ vel ἐκ πνεύματος (Jo. 3, 5 s. cf. p. 246, not. 3), novae creaturae (2 Cor. 5, 17. Gal. 6, 15). Oui autem mentem Christi in semet receperunt, ii quasi vitam Christi repetunt et Christum referunt (Gal. 2, 20). Quod autem Christus et apostoli salutarem illam animorum immutationem proxime a Deo ipso vel ejus s. spiritu repetunt, id non faciunt nisi intimo illo ac tenerrimo, de quo jam nonnumquam diximus (p. 43 s. al.), pietatis sensu ducti, nec quidquam de libero arbitrio hominum derogare volunt, nec accuratius inter naturam et gratiam \*) distinguunt (§ 66 extr.).

<sup>\*)</sup> Etsi in N. T. omnia religionis christianae beneficia a gratia ( $\chi \acute{\alpha}_{QIZI}$ ) Dei repetuntur, tamen non temere disceptatum est, num etiam ipsa illa vis divina, quae in animis pios motus fidemque et sanctimoniam efficit in iisque confirmat,  $\chi \acute{\alpha}_{QIS}$  dicatur, quemadmodum id in ecclesia fit. E locis, quae in disceptationem venerunt, summo jure locum Hebr. 13, 9 huc referendum, contra ambiguae interpretationis esse putamus loca Act. 11, 23. 18, 27. Hebr. 10, 29. — Jac. Ju. Scholten (praes. Jod. 28

### § 207. Ecclesiasticae doctrinae expositio historica.

Per prima quatuor secula doctores ecclesiae fidem a sanctimoniam e conjuncta humanae voluntatis et divini auxilii efficacia repetebant. Ipse Augustinus priore vita aetate fidem et bonam hominum voluntatem gratiam divinam praecedere hominesque motibus gratiae et obsequi et re-luctari posse censuit. Posthac vero in conversionis et san-ctificationis negotio omnia e gratia Dei eademque "gratis data" atque "indeclinabiliter et insuperabiliter" operante pendere, nec quidquam sine gratia nisi ad peccandum liberum arbitrium valere, nec a quoquam, cui semel gratia obtigisset, unquam amitti docuit. Gratiae nomine immediatam Dei et supernaturalem in animos efficaciam intellexit. qua humana voluntas a prava concupiscentia liberaretur (gratia operans, s praeparans) et ad bonum perficiendum correboraretur (gratia cooperans s. perficiens). Quae duriora decreta Augustinus contra Pelagium ejusque socios (p. 344) defendit. Pelagius enim omnes homines, Gentiles, Judaeos atque Christianos libero arbitrio ad bonum et malum efficiendum ...aequaliter per naturam" praeditos, in Judaeis autem et Gentilibus illud "nude et inerme", in Christianis Christi auxilio munitum esse docuit, nec quemquam ad recte agendum divinae gratiae adjutorio carere posse diffisus est. At vero gratiam tum in ipso congenito liberi arbitrii dono, tum in revelatae religionis beneficio ejusque naturali et ethica in animos vi, tum in peccatorum venis reposuit, nec satis finitis formulis declaravit, num et quatenus immediatam quoque et supernaturalem Dei in animo efficaciam concederet et necessariam duceret. Praeteres homines recto liberi arbitrii usu gratiam mereri posse contendit. - Sed ut in cognatis praeceptis de peccato et de praedestinatione, ita etiam in hac quaestione sententia, quae inter Pelagii et Augustini decreta viam mediam ingreditur. Semipelagianismus (p. 345), per aetatem mediam plurimorum plausum tulit. Dum vero inter primorum quatuor post Christum seculorum patres atque inter eos Semipelagianos, qui proxime post Augustinum in scenam prodierunt, alii initium emendationis ex voluntate humana, alii ex divinae gratiae operatione repetierant: plerique Scholastici hanc accuratiorem doctrinam proposuerunt: Spiritus s. voluntatem hominis excitat et ad recte agendum movet (gratia gratis data, gr. prima, praeveniens, operans), cui divino motui

Heringa): Spec. herm. de diversis significationibus vocis χάρις in N.T. Ultraj. 1805.

si homines se committunt, id per aequitatem Dei merito iis vertitur (meritum congrui s. de congruo) ac Deus iis novas vires instillat (gratia subsequens, cooperans, gratum faciens, habitualis), quibus adjuti bona opera edunt et aeternam vitam sibi merentur (meritum condigni s. de condigno). — Tridentini patres, damnatis Pelagii decretis, initium bonae voluntatis per gratiam fieri docuerunt, sed in progressu emendationis libero arbitrio jus suum et locum vindicarunt et vero etiam quoddam ejus meritum agnoverunt 1). Sed ne inter Pontificios quidem a sec. XVI medio defuerunt. velut Mich. Bajus, theol. lovaniens. (+1589), Jansenius (p. 426), Quesnellius († 1719), qui severiorem Augustini formulam amplecterentur et controversias excitarent, quae neque pontificiis decretis, velut Clementis XI constitutione Uniquenitus. a. 1713 promulgata, neque congregatione de auxiliis (gratiae divinae), per annos 1597—1607 papali auctoritate Romae constitutà, componi potuerunt neque adhuc compositae sunt. - Eadem religionis pietatisque commoda et studia, quibus emendatores sacrorum ad Augustini disciplinam reductos esse jam saepius vidimus (p. 345. 411.423 s.), effecerunt etiam, ut contra taediosa Catholicorum commenta de hominum meritis sententiam de conversione et regeneratione per solam divinae gratiae vim inchoanda et perficienda ultra modum urgerent. Sed solus Calvinus in amplectendis Augustini decretis ita sibi constitit, ut irresistibilem gratiam assereret 2). Contra Melanchthon

<sup>1)</sup> Sess. VI, can. 2: "Si quis dixerit, ad hoc solum divinam gratiam dari, ut facilius homo juste vivere ac vitam aeternam promereri possit, quasi per liberum arbitrium sine gratia utrumque, sed aegre tantum ac difficulter possit, anathema." can. 3: "Si quis dixerit, sine praeveniente spiritus s inspiratione atque ejus adjutorio hominem credere, sperare, diligere aut poenitere posse, sicut oportet, ut el justificationis gratia conferatur, anathema sit." c. 4: "Si quis dixerit, liberum hominis arbitrium a Deo motum et excitatum nihil cooperart assentiendo Deo excitanti atque vocanti, quo ad obtinendam gratiam se disponat ac praeparet neque posse dissentire si velit, sed velut inanime quoddam nihil ounnino agere mercque passive se habere, anathema sit." c. 32: "Si quis dixerit. hominis justificati bona opera ita esse dona Dei, ut non sint etiam bona ipsius justificati merita, aut ipsum justificatum bonis operibus, quae ab eo per Dei gratiam et Jesu Christi meritum — fiunt, non vere mercri gratiae augmentum — anathema sit."

<sup>2)</sup> Inter auctores formularum in reformatis coetibus promulgatarum tantummodo dordraceni patres durum Calvini decretum diserte profitentur p. 715, VIII, ed. Niemeyer: (Rejicitur error eorum), qui docent, Deum in hominis regeneratione eas suae omnipotentiae vires non adhibere, quibus voluntatem ejus ad fidem et conversionem potenter et infallibiliter flectat, sed — hominem — Deo et spiritui regenerationem ejus intendenti et regenerare ipsum volenti ita posse resistere, ut sui regenerationem prorsus impediat —. Hoc enim nihil aliud est, quam tollere 28\*

inde ab a. 1535 in emendationis negotio "tres concurrere causas", docuit, "verbum Dei, spiritum s. et humanam voassentientem nec repugnantem verbo (p. 346) 3). Quam sententiam quum formulae conc. scriptore auctoritati Lutheri contrariam ideoque damnandam (§ 174, not. 4) censerent ac tamen absolutae praedestinationis commentum reformidarent, ad theoriam mire sibi repugnantem abducti sunt, qua credere jusserunt, propter totalem ἀδυναμίαν hominum e peccato originali natam (§ 168) in salutari mentis et voluntatis immutatione omnino omnia a spiritu s. efficienda ab eodemque ipsam contumaciam, quam nondum renatus homo evangelio opponat, vincendam esse ac tamen homines salutari spiritus s. efficientiae ita reniti posse, ut conversionem et regenerationem suam impedirent (\$ 203, not. 4) 4). Ceterum regenerationem his in terris

omnem efficaciam gratiae Dei in nostra conversione et actionem De omnipotentis subjicere voluntati hominis "—. Ceterum naturales vires nihil valere ad salutem nostram procurandam docetur Conf. helv. art. 9. gall. 9. scot. 12. angl. 10, fidemque donum spiritus s. esse Conf. gall. 21, quod electis obtingat, Conf. helv. 16.

<sup>3)</sup> Adde Conf. variat. 18: "Essicitur spiritualis justitia in nobis, quum adjuvamur a spiritu s.. Porro spiritum s. concipimus, quum verbo Dei assentimur." Inde ab a. 1548 Mel. liberum arbitrium docuit "esse in homine facultatem se applicandi ad gratiam."

<sup>4)</sup> Cognoscitur publica Lutheranorum doctrina ex Conf. ang. art. XVIII. XX, p. 18, 14 ss. Apol. Conf. art. III et VIII, p. 218 s. Cat. min. p. 371 s. maj. p. 496 s. 503. Art. smalc. p. 318. Form. conc. epit. art. l. p. 576. art. II, p. 578 ss. art. XI. p. 619. Sol. declar. art. l. p. 643. 653. art. II tot. art. IV, p. 700. art. VI, p. 720, 11. art. XI, p. 805. 808. 815 s. 818.— Etsi jam in libris symbol. ante Form. conc. conscriptis homini liberum arbitrium in rebus spiritualeum justitiam exercendam perduci docetur, nusquam tamen illorum auctores diserte et ex professo affirmant, prorsus nihil ab hominibus in conversionis negotio fieri posse imo Melanch thon in symbolis, quae composuit, parum sibi constans modo fidem a spiritus. effici docet, modo de fide quasi conditione loqui videtur, quae hominis arbitrio relicta dignum eum reddat auxilio spiritus s., id quod patet ex collatione horum effatorum: Conf. aug. p. 11: "Spiritus s. fidem efficit, ubi et quando visum est Deo." Apol. Conf. p. 71: "Fides est opus spiritus s." p. 82:— "fides — est opus spiritus s.— et hace fides reddit nos acceptos Deo et affert spiritum s." Conf. aug. p. 18: "Per fidem accipitur spiritus s." Apol. p. 83: "Fides affert spiritum s. et parit novam vitam in cordibus." p. 85: "Quum autem audito evangelio et remissione peccatorum fide erigimur, conciptums spiritum s., ut jam recte de Deo sentire possimus et timere Deum et credere ei" etc. al. locc. Quid, quod ipsis Form. conc. auctoribus, qui fidem a sp. s. in nobis effici docent, semel (p. 701, ubi Lutheri effitum afferun) haec elabuntur: "Fides est divinum quoddam opus in nobis, quod nos immutat — et spiritum s. nobis confert."— Ceterum tum in lutheriae. tum in reformatae ecclesiae libris symbol nomen tibert arbitrii non eo, quo in nostris scholis (p. 326) sensu, sed de intellectu et

tantum inchoari neque absolvi docuerunt 5). Fanaticis et Enthusiastis immediatum et supranaturale lumen jactantibus librorum symbolicorum auctores decretum de spiritus s. vi per sola gratiae adminicula efficace opposuerunt (§ 214). — Sententiam in form. conc. prolatam posteriores theologi multis finitionibus et distinctionibus explanarunt, e quibus tantum potiora commemoramus. Rationem habentes modi ac temporis, quo gratia efficacem se exsereret, aliis quidem aliter distinguentibus ac definientibus, distinguunt 1) gratiam praevenientem (incipientem, praeparantem, pulsantem), quae conversionis impedimenta removet, salutis desiderium et primos pios motus in homine excitat, quibus si locus re-linquitur, ipsa conversio subsequitur; 2) gr. operantem, quae ipsam conversionem efficit et absolvit; 3) or. cooperantem (conservantem, perficientem), quae una cum hominis conversi novisque viribus instructi studio et efficacia statum animi conversi conservat animumque sanctificat 6). Objectum gratiae praevenientis homo convertendus dicebatur, gr. operantis homo, qui convertitur, gr. cooperantis homo conversus sed sanctificandus. Opposuerunt statum naturae, h. e. conditionem hominis, qualis a natalibus est et sibi ipsi relictus, libero arbitrio in rebus spiritualibus privatus (§ 168) aeternaeque miseriae obnoxius, et statum grutiae, h. e. conditionem hominis per spiritum s. ad Christum conversi et renati, qui in sentiendo agendoque ab eodem spiritu regitur ideoque libero et promtissimo animo prae-

voluntate intelligitur. Cf. F. C. p. 654: "Cum de libero arbitrio s. de viribus humanis controversum fuerit." Quaenam vires intelligendae sint, docetur p. 655: "Quaeritur, quid hominis nondum renati intellectus et voluntas in ipsa conversione et regeneratione ex propriis suis et post lapsum reliquis viribus praestare possit."

<sup>5)</sup> F. C. p. 675: "Quum enim in hac vita tantum primitias spiritus acceperimus et regeneratio nondum sit absoluta, sed solummodo in nobis inchoata: manet perpetua quaedam lucta inter carnem et spiritum etiam in electis et vere renatis hominibus. Et quidem non modo inter Christianos magnum discrimen deprehenditur, quorum hic infirmus, ille robustus est spiritu, verum etiam hanc diversitatem quilibet Christianus in semet ipso animadvertere potest, se nunc quidem excelso animo esse et ad omnia virtute spiritus paratum promtumque, nunc vero timido et trepido, et jam quidem caritate ardere, firmum in fide et spe esse, post vero frigere et imbecillitatem sentire." — Adde quae attulimus effata p. 333. not. 8.

<sup>6)</sup> Form. conc. p. 582: "Postquam spiritus s. — hominis voluntatem sola sua divina virtute et operatione immutavit atque renovavit, tunc revera hominis nova illa voluntas instrumentum est Dei spiritus s., ut ca non modo gratiam apprehendat, verum etiam in operibus sequentibus spiritui s. cooperetur." Adde p. 666, 38.

cepta Dei observat?). Actus paedagogicos appellarunt ejusmodi naturales hominis nondum conversi actiones, quibus se quodammodo ad conversionem disponere gratiaeque praevenienti aliquem apud se locum dare posset 8). Contra Calvinianos de affectionibus gratiae docent, esse eam 1) universalem, quatenus spiritus s. omnibus hominibus salutem christianam offerat (p. 427); 2) resistibilem, quae a peccatoribus rejici possit (Matth. 23, 37. Act. 7, 51 ss. Eph. 4, 30. Hebr. 3, 8. 4, 2); 3) amissibitem, cujus jacturam faciant, qui in graviora peccata recidant (Gal. 5, 4. 2 Cor. 6, 1). Quum vero supranaturalem gratiam intelligerent, quae per christianae salutis praesidia efficax esset: exempla populorum et hominum, qui numquam de evangelio quidquam audiverunt, sententiae de hujus gratiae universalitate illudere videbantur. Ex qua difficultate theologi ita se expediverus ut contra historiae veritatem contenderent, ante Christum per Adamum, generis humani conditorem, per Noachum, ejus restitutorem, per Israelitarum commercium cum exteris notitiam veri Dei legisque ab eo latae cum messianae salutis promissione Gentilibus quoque obtigisse, post Christum vero evangelium ab apostolis eorumque sociis ad extremi orbis usque populos, velut Americanos, nuntiatum esse (id quod e locis Matth. 28, 19 s. Marc. 16, 20. Luc. 24, 47. Rom. 10, 18. Col. 1, 28 collegerunt), ac si quos apostolica praedicatio non assecuta esset, ad eos notitiam evangelii per peregrinatores variaque gentium commercia pene trare potuisse 9). - Quae orthodoxoa decreta a tempore

<sup>7)</sup> Operationes spiritus s. ad quadruplex munus revocarunt: 1) Munus epanorthotico elencticum (Strafamt), quo homines vitiositais convincit, ut sese peccatores aeternae damnationi obnoxios esse inteligant (Jo. 16, 8. 2 Tim. 3, 16). 2) M. didascalicum (Lehrant), quo eos de modo et conditionibus veniae peccatorum consequendae edocet (2 Tim. 3, 16. Jo. 16, 18—15). 3) M. paedeuticum (Buss-u. Besserungsamt), quo eos ad sanctimoniam perducit actionesque eorum dirigit (2 Tim. 3, 16. Rom. 8, 14). 4) M. paracleticum (Trostamt), quo homines enerdatos et pios, miseriis depressos, vitae aeternae spe erigit et refocillat (Rom. 8, 16. 26).— In Form. Conc. p. 721 duplex tantummodo spirius s. officium distinguitur, cujus effecta ad solos renatos spectant, negotium arguendi et consolandi.

<sup>8)</sup> F. C. p. 671: "Dei verbum homo, etiam nondum ad Deum conversus nec renatus, externis auribus audire aut legere potest. In ejus-modi enim rebus — homo adhuc etiam post lapsum aliquo modo liberum arbitrium habet, ut ad coetus publicos ecclesiasticos accedere, verbum Dei audire vel non audire possit." — Cf. Strauss Glbnsl. II, p. 445 s.

<sup>9)</sup> Ultimi, qui ita judicarent, fuerunt, quantum scimus, Hollazius II, p. 240 s. et Buddeus Instt. p. 681 s. — Formulae conc. auctores (p. 813 s.), quamvis a subtiliore hujus causae scrutatione dehortenus.

sub finem sec. XVIII, quo fundamentum, cui insedificata erant. dogma de peccato originali, collabebatur, plerisque theologis improbari coeperunt, et ita quidem, ut inter mo-deratiores supranaturalistas alii (Michaelis, Doederlein.) gratiam Dei christiana religione efficacem tantummodo propterea supranaturalem dicerent, quod haec religio supranaturali modo inaugurata esset, alii (Reinh., Schott., Steudel.) naturales hominum vires, jam per se ad honestatem exercendam aptas, singulari eodemque supranaturali auxilio, per christianae religionis adminicula efficace, eximie adjuvari et augeri, neque vero certa hujus supranaturalis efficientiae signa in animo observari et a naturalibus ejus motibus distingui posse docerent. Rationalistae divinae gratiae notionem tam lato sensu acceperunt, quo a providentia naturalibus praesidiis efficacem se gerente nihil differt 10).

### § 208. Epicrisis.

Orthodoxa theoria neque sibi ipsi constat (p. 429 et 436), neque cum humana libertate conciliari potest. Quas difficultates etsi moderatiore synergismi principio, quo supernaturali efficientià naturales vires tantummodo excitari, adjuvari, corroborari dicuntur, facile effugimus: nulla tamen exstant signa, quibus sensus quosdam et motus, etsi vel

tamen docent, Deum in populis, quibus beneficium religionis christ. detrectet, contumaciam ab eorum majoribus evangelio oppositam punire vel illarum gentium exemplis ceteras docere velle, se nemini verbum et spiritum suum debere nec erga quemquam jure teneri, sed omnia e gratia donare. Non igitur intellexerunt formulae conc. auctores, quam prope his commentis ad Praedestinismi scopulos accederent.

<sup>10)</sup> Orthodoxam theoriam impugnarunt potissimum Spalding: Gedanken üb. d. Werth der Gefühle in d. Christenth. Lpz. (1761.) 1784. 5 Aust. Eberhard: Neue Apologie dex Sokrates, I, p. 152 ss. Junkheim: Von dem Uebernatürl. in d. Gnadenwirkungen. Erl. (1775) 1800. — Kant: Relig. innerh. d. Vernunft, p. 267: "Himmlische Einstüsse in sich wahrnehmen zu wollen, ist e. Art Wahnsinn —. Zu glauben, dass ex Gnadenwirkungen geben könne u. vielleicht zur Ergänzung der Unvollkommenh. unserer Tugendstrebung auch geben müsse, ist Alles, was wir davon sagen können. Uebrigens sind wir unvermögend, etwas in Ansehung ihrer Kennzeichen zu bestimmen, noch mehr aber zur Hervorbringung derselben etwas zu thun." — Herder: Geist des Christenth. Opp. Xil, p. 131: "Glücklicherweise hat die Zeit alle diese bibel- u. geistlosen Verwirrungen, so wie d. ganzen Streit über die mancherlei Gaben, der ohn alle Gnade geführt ward, in den breiten Strom der Vergessenheit gesenkt, u. verdorren müsse die Hand, die thn je daraus hervorholt." — Quae ab Ullmanno in Studd. u. Kritt. 1844, p. 168 ss. de gratia et libero arbitrio disputantur, en a rationalismi principiis non secedumt.

maxime repentinos et alacres, non ex ipsius animi penetralibus repetendos, sed supranaturali modo excitatos esse cognoscatur (p. 60)\*). Neque, profligato peccati originalis dogmate, ulla miraculosi auxilii necessitas patet. Quam ob causam consultissimum censemus in suspenso relinquere. num et quatenus in convertendis et emendandis hominibus ipse Deus omissis naturalibus praesidiis efficax sit. Quo minus autem orthodoxam dogmatis formam approbare possumus, eo studiosius illam pietatis mentem sequimur, qua tum in ipsis naturalibus ad fidem et sanctimoniam facultatibus, tum in opportunitatibus, praesidiis, incitamentis, etiam extra Christianorum coetum ad illas facultates excitandas et excolendas animosque ad pietatem et honestatem parandos, inflammandos, ducendos idoneis, quippe nullo nostro merito promeritis, Dei gratiam efficacem et conspicuam cernimus, in christianae autem religionis instituto excellentissimum il lius gratiae donum et efficacissimum sanctimoniae praesidium (§ 50) agnoscimus. Sua enim quemque verum Christianum experientia docet, quale et quantum pietatis virtu-tisque robur et praesidium e sancta mente a Christo ecclesiae suae instillata percipiat, quae mens in omnes, qui ejus impetu se regi patiuntur, neque ei reluctantur, saluberrimam suam vim ita exercet, ut eos ad illud tandem vitae religiosae fastigium extollat, quo ipsum Christum referent Cujus mentis a Christo profectae efficacia non so-(p. 99). lum cum verbo et sacramentis conjuncta est, sed etiam in piorum Christianorum mutuo consortio et exemplis se exserit. Jure igitur meritoque quivis pius et christianus arimus quasvis sanctiores suas commotiones et affectiones, quasvis honestas actiones ad Deum, sine cuius numine nihil valeat, auctorem revocat.

## Caput III.

De justificatione (de fide et operibus).

### \$ 209. Publica Protestantium doctrina.

Planck: Ueb. d. Bildungsgesch: unserer orthod.-symbol. Lehrforn v. d. Rechtfert. in Flatt Magazin, 1, p. 219 ss.

Quicunque medicinali spiritus s. gratià ad fidem in Christi merito collocandam adducti sunt (§ 205. 207), ii judiciali

<sup>\*)</sup> Ipsi Form. Conc. auctores p. 672 haec docent: "De praesentia, operatione et donis spiritus s. non semper ex sensu (quomodo videlice et quando in corde sentiuntur) judicari debet aut potest."

Dei patris gratià justificantur. Justificatio (δικαίωσις)¹) autem dicitur actus forensis s. judicialis, quo Deus mera gratia ductus peccatori ob meritum Christi fide apprehensum justitiam Christi imputat et peccata condonat eumque pro filio adoptat et haeredem vitue aeternae pronuntiat²). Fides, quae justificat, fides salvifica s. fides specialis appellatur et generali fidei opponitur, h. e. persuasioni de totius religionis christianae divinitate et veritate. Fides specialis autem est actus poenitentialis, quo homo peccatorum suorum conscientia perterritus e sola Christi satisfactione gratiam Dei et salutem sperat³). Prorsus nihil meriti in hac fide inest, quasi conditio justificationis sit, sed tantummodo instrumentum est, quo quis Christi meritum apprehendit, quamobrem homo non propter fidem, sed per fidem justificari dicendus est 4). Fides specialis est alter actus con-

<sup>1)</sup> De qua notione cf. Conf. aug. art. IV. VI. XII. XX. Apol. Conf. art. II. III, 40 ss. 167 ss. VIII, 6 ss. Art. smalc. p. 304 s. p. 335 s. Form. Conc. art. III. IV. — Conf. gall. 20—22. scot. 18—14. belg. 22—24. helv. 14—16. angl. 11—18. Cat. heid. 56. 60—64.

<sup>2)</sup> Conf. aug. p. 10: "Docent, quod homines non possint justificari coram Deo propriis viribus, meritis aut operibus, sed gratia justificentur propter Christum per fidem, quom credunt se in gratiam recipi et peccata remitti propter Christum, qui sua morte pro nostris peccatis satisfecit. Hanc fidem imputat Deus pro justitia coram ipso."— Apol. Conf. p. 226: "Merita propitiatoris proposita sunt, ut quae pro aliis satisfacerent, quae aliis donentur imputatione divina, ut per ea tamquam propriis meritis justi reputentur, ut si quis amicus pro amico solvit aes alienum, debitor alieno merito tamquam proprio liberatur."— F. C. p. 687: "Ad justificationem haec requiruntur et necessaria sunt: gratia Dei, meritum (kristi et fides, quae haec ipsa Dei beneficia in promissione evangelii amplectitur; qua ratione nobis Christi justitia imputatur, unde remissionem peccatorum, reconciliationem cum Deo, adoptionem in filios Dei et haereditatem vitae aeternae consequimur."— Conf. helv. 15: "Quoniam nos justificationem recipimus non per ulla opera, sed per fidem in Dei misericordiam et Christum, ideo docemus et credimus cum apostolo, hominem peccatorem justificari sola fide in Christum, non lege aut ullis operibus."

<sup>3)</sup> Apol. Conf. p. 172: "Adversarii, quum de fide loquuntur — intelligunt fidem non hanc, quae justificat, sed quae in genere credit Deum esse, poenas propositas esse impiis etc. Nos praeter illam fidem requirimus, ut credat sibi quisque remitti peccata. De hac fide speciali litigamus." p. 68: "Haec fides specialis, qua credit unusquisque sibi remitti peccata propter Christum et Deum placatum et propitium esse propter Christum." Adde p. 70. 171. — Quenst.: "Fides est actus poenitentialis alter, quo peccator, contritus conscientiae suae vulneribus, ex vulneribus Jesn Christi in evangelio ostensis, fiduciali eorundem ad se in individuo facta appropriatione medicinam quaerit." Latior fidei notio proponitur in Conf. helv. II, 16. cf. not. 7.

<sup>4)</sup> Apol. Conf. p. 70: "Fides non ideo justificat aut salvat, quia ipsa sit opus per se dignum, sed tantum quia accipit misericordiam promis-

versionis s. poenitentiae, et contritionem (nomen e translatione vulg. ad Ps. 51, 19 petitum est) sequitur, priorem conversionis actum s. "serium et sanctum dolorem cordis, que peccator agnita ex lege divina peccata sua detestatur (Hollaz.) . Sola fide homo justificatur, non operibus . Fides vero minime est historica notitia et nuda persuasio, sed simul intima animi affectio et firmissima fiducia inter conscientiae terrores oriunda, "divina potentia, qua vivificamur, qua diabolum et mortem vincimus" (Apol. Conf. p. 108 s.) ?). Et quemadmodum homo ante fidem ad honeste agendum prorsus ineptus est, omniaque, quae sine fide peraguntur, in peccatis habenda sunt (F. C. p. 700 coll. iis, quae supra, p. 334, not. 9 transscripsimus): ita fieri non potest, quin ex fide bona opera tamquam fructus efflorescant .

sam."— F. C. p. 584: "Confitemur, solam fidem esse illud medium s. instrumentum, quo Christum salvatorem et ita in Christo justitiam, quae coram judicio Dei consistere potest, apprehendimus." Idem iisdem fere verbis p. 684, 10. p. 689, 82.

<sup>5)</sup> Conf. aug. p. 12: "Constat — poenitentia proprie his duabus partibus: Altera est contritto seu terrores incussi conscientiae agnito peccato; altera est fides, quae concipitur ex evangelio seu absolutione et credit propter Christum remiti peccata et consolatur conscientiam et ex terroribus liberat. Deinde sequi debent bona opera, quae sunt fructus poenitentiae." [In Apol. p. 165, 18 permititur tertiam poenitentiae partem addere, "dignos fructus poenitentiae, h. e. mutationem totius vitae ac morum in melius."] — Apol. p. 165. — Conf. helv. II, 14. — Discrimen a Catholicis factum inter attrittonem, peccatorum dolorem e poenarum infernalium metu conceptum, et contrittonem, dolorem e dilectione prodeuntem (Conc. trid. sess. XIV, c. 4), nostra ecclesia non recipit. Cf. Apol. Conf. p. 165: "De contritione praecidimus illas otiosas et infinitas quaestiones, quando ex dilectione Dei, quando ex timore poenae doleamus."

<sup>6)</sup> Cf. not. 2. — Apol. p. 75: "Remissio peccatorum est res promissa propter Christum. Igitur non potest accipi nisi sola fide. Si penderet re ex meritis nostris, incerta et inutilis esset promissio, quia nunquam constituere possemus, quando satis meriti essemus.

<sup>7)</sup> Conf. aug. p. 18: "Nomen fidei non significat tantum historiae notitiam, qualis est in impiis et in diabolo, sed significat fidem, quae non tantum credit historiam, sed etiam effectum historiae, videlicet remissionem peccatorum."— Apol. p. 86: "Fides exsistit in poenitentia, h. c. concipitur in terroribus conscientiae, quae sentit iram Dei adversus nostra peccata et quaerit remissionem peccatorum. In talibus terroribus et aliis afflictionibus debet haec fides crescere et confirmari. Quare non potest exsistere in his, qui delectantur cupiditatibus suis et obtemperant eis."— Cf. not. seq. — Conf. helv. II, 16: "Fides christiana non est opinio et humana persuasio, sed firmissima fiducia, evidens et constans animi assensus, denique certissima comprehensio veritatis Dei, propositae in scripturis et symbolo apostolico, aque adeo Dei ipsius summi boni, et praecipue promissionis divinae et Christi"—.

<sup>8)</sup> Conf. aug. p. 11: "Docent, quod fides debeat bonos fructus parere et quod oporteat bona opera mandata a Deo facere propter vo-

Bona autem opera dicuntur quaevis fidei el intimi erga Deum amoris effecta, sive interni pii motus sunt, sive externae actiones?). Ita quemadmodum fidei objectivus effectus justificatio est, ita subjectivus sanctificatio s. renovatio (§ 206 extr.), h. e. serium pietatis et honestatis studium in conversis et justificatis hominibus excitatum. Quum vero hac in terra ne in regenitis quidem motus concupiscentiae pravae unquam prorsus exstinguantur (p. 333, not. 8 et § 207, not. 5): bona quoque opera semper imperfecta 10) ideoque justificationis quidem signa, non autem conditio sunt. Quod'autem Deus se ea remuneraturum esse promisit, id non ad ipsam salutem universe spectatam, quippe

imitatem Dei."—p. 18: "Docent nostri, quod necesse sit bona opera facere, non ut confidamus per ea gratiam mereri, sed propter voluntatem Dei. — Et quia per fidem accipitur spiritus s., jam corda renovantur et induunt novos affectus, ut parere bona opera possint." — F. C. p. 101: "Non propriis naturalibus viribus, sed tum denuum fiunt (bona opera), quum persona per fidem cum Deo est reconciliata. Quare eorum operum nuter et fons est ipsa fides. Et est fides illa quiddam vivum, efficax, potens, ita ut fleri non possit, quin semper bona operetur. Neque fides quaerit demum, an bona opera sint facienda, sed prinsquam de ea re inquiratur, jam multa bona opera effecit et semper in agendo est occupata. Qui vero non ad hunc modum bene operatur, is vera fide caret — . — Et haec fides laetos, animosos, alacres efficit cum erga Deum, tum erga omnes creaturas. Inde homo sine ulla coactione promutus et alacris redditur, ut omnibus benefaciat, omnia toleret idque impossibile est, bona opera a vera fide separare, quemadmodum calor urens et lux ab igue separari non potest." — Unde recte inter mortuam fidem ac vivam distinguitur Apol. p. 108. F. C. p. 693. — Conf. helv. II, 16: "Idem apostolus fidem vocat efficacem et sese exserentem per di-lecionem." Conf. gall. 22. belg. 24 al. — Brentz († 1570): "Fides, ut ita dicam, duplices habet manus. Unam, quam extendit sursum et apprehendit Christum cum omnibus ipsius beneficiis et hac parte nos dicimus justificari. Alteram, quam portendit deorsum ad exercenda opera caritatis et reliquarum virtutum, et hac parte testificamur quidem veritatem fidei, sed non justificamur."

<sup>9)</sup> F. C. p. 701: "Ea non sunt vere bona opera, quae quisque bona intentione ipsemet excogitat, aut quae secundum humanas traditiones fiunt, sed. ea. quae Deus ipse in verbo suo praecepit." — Conf. aug. p. 17, 9: "Olim vexabantur doctrina operum — . Quosdam conscientia expulit in desertum, in monasteria, sperantes ibi se gratiam merituros esse per vitam monasticam." — Hollaz. II, p. 677: "Per opera [bona] intelliguntur non tantum externae in oculos incurrentes actiones, sed etiam interni affectus cordis motusque voluntatis adeoque tota renatorum obedientia et justitia inhaerens."

<sup>10)</sup> Cf. Apol. p. 87. F. C. p. 700, 9. 719, 6. p. 678: (Rejicitur) "pontificum et monachorum doctrina, quod homo, postquam regeneratus est, legem Dei in hac vita perfecte implere possit." — Conf. helv. II, 16: "Sunt multa indigna Deo et imperfecta plurima inveniuntur in operibus etiam sanctorum." Conf. belg. 24: "Nullum opus facere possumus, quod non sit carnis vitio pollutum ac proinde poenis dignum." Cat. heid. 62.

e sola justificatione pendenteni, sed ad gradum futurae salutis atque ad terrestria quaedam beneficia referendum est <sup>II</sup>). Recte igitur auctores formulae conc., ut controversiam inter Geo. Majorem et Nicol. Ams dorfium agitatam, quorum ille bona opera ad salutem necessaria, hic perniciosa esse contenderat, componerent, in art. IV docuerunt, tum demum illa perniciosa esse, si quis ea articulo justificationis immisceret in iisque fiduciam salutis collocaret.

### § 210. Doctrina ecclesiae catholicae.

E Protestantium igitur decretis justificatio actus Dei judicialis est; non enim homo, sed Dei de homine judicium mutatur; homo non efficitur justus, sed a Deo justus declaratur 1); sanctificatio nascitur demum e justificatione. Qua notione Evangelici id spectant, ut, quo minus venia peccatorum et salus e morali hominum praestantia pendeat, eo majore splendore meritum Christi eluceat. Contra e Catholicorum doctrina homines, postquam fide et poenitentia (Catholici fidei praeponunt poenitentiam arctiore notione intellectam) severoque vitae emendandae consilio ad justificationem se disposuerunt 2), a Deo non solum justi

<sup>11)</sup> Apol. Conf. p. 96: "Docemus, bona opera meritoria esse, non remissionis peccatorum, gratiae aut justificationis (haec enim tantum fide consequimur), sed aliorum praemiorum corporalium et spiritualium in hac vita et post hanc vitam, quia Paulus inquit: unusquisque recipiet mercedem juxta suum laborem. Erunt igitur dissimilia praemia propter dissimilies labores. At remissio peccatorum similis et aequalis est oumium, sicut unus est Christus, et offertur gratis omnibus, qui credunt, sibi remitti propter Christum peccata."— p. 184: "Sicut autem justificatio ad fidem pertinet, ita pertinet ad fidem vita aeterna. — Postea opera, quia placent Deo propter fidem, merentur alia praemia corporalia et spiritualia. Erunt enim discrimina gloriae coclorum." — p. 117: "Concedia. Erunt enim discrimina gloriae coclorum." — p. 117: "Concedia. Erunt enim discrimina gloriae coclorum." — p. 117: "Concedia. Dei, mitigent poenas, quod mereantur, ut defendamur in periculis peccatorum et mortis." — Aliter res expeditur in Conf. helv. II, 16 (p. 498 s. ed. Niem.)

<sup>1)</sup> Apol. Conf. p. 169: "Justificari significat hic non ex impio justum effici, sed usu forensi justum pronuntiari" p. 125. F. C. p. 685. p. 697: "Rejicimus errorem, quod in prophetarum et apostolorum dictis, ubi de justitia fidei agitur, vocabula justificare et justificari non significent a peccatis absolvere et remissionem peccatorum consequi, sed propter in fusam per spiritum s. caritatem, virtutes et opera, quae inde promanant, reipsa et revera justos effict." Conf. helv. 15: "Justificare significat apostolo— peccata remittere, a culpa et poena absolvere, in gratiam recipere et justum pronuntiare." Cf. Bretschneid. Handb. II, p. 258.

<sup>2)</sup> Conc. trid. VI, c. 6: "Disponuntur autem ad ipsam justitiam, dum excitati divina gratia et adjuti fidem ex auditu concipientes libere moventur in Deum, credentes vera esse, quae divinitus revelata et promissa sunt atque illud inprimis, a Deo justificari impiym per gratiam ejus, per

pronuntiantur, verum etiam efficiuntur, ita quidem, ut iis justificationis actu spiritus s. ejusque dotes inter easque potissimum caritas infundantur (infusio justitiae habitualis, qua homo ad beatitatem bonis operibus sibi merendam aptus redditur), quae justificatio physica s. hyperphysica appellatur nec differt a sanctificatione 3). Quam justitiam a Deo acceptam homo bonis operibus augere potest 4). Justificationem Catholici a generali (s. catholica) fide repetunt 5).

redemtionem, quae est in Christo Jesu, et dum peccatores se esse intelligentes a divinae justitiae timore — ad considerandam Dei misericordiam se convertendo in spem eriguntur, fidentes Deum sibi propter Christum propitium fore illumque — diligere incipiunt, ac propterea moventur adversus peccata per odium aliquod et detestationem — —, denique dum proponunt suscipere baptismum, inchoare novam vitam et servare divina mandata." Cp. 7: "Hanc dispositionem seu praeparationem justificatio ipsa consequitur."

- 3) Conc. trid. VI, can. 11: "Si quis dixerit, homines justificari vel sola imputatione justitiae Christi, vel sola peccatorum remissione, exclusa gratia et caritate, quae in cordibus eorum per spiritum s. diffundatur atque illis inhaereat, aut etiam gratiam, qua justificamur, esse tantum favorem Dei, anathema sit."— Cap. 7: (Justificatio) "non est sola peccatorum remissio, sed et sanctificatio et renovatio interioris hominis per voluntariam susceptionem gratiae et donorum, unde homo ex injusto fit justus."——, "Non modo reputamur, sed vere justi nominamur et sumus, justitiam in nobis recipientes, unusquisque suam secundum mensuram, quum spiritus s. partitur singulis prout vult et secundum propriam cujusque dispositionem et cooperationem."
- 4) Trid. VI, cap. 10: "Sic ergo justificati et amici Dei facti euntes de virtute in virtutem renovantur de die in diem per observationem mandatorum Dei et ecclesiae cooperante fide bonis operibus crescunt atque magis justificantur, sicut scriptum est (Apoc. 22, 11): qui justus est, justificetur adhuc, et rursus (Jac. 2, 24) ex operibus justificatur homo et non ex fide tautum. Hoc vero justitiae incrementum petit sancta ecclesia, cum orat: Da nobis domine fidei spei et caritatis augmentum." Can. 24: "Si quis dixerit, justitiam acceptam non conservari atque etiam non augeri coram Deo per bona opera, sed opera ipsa fructus solummodo et signa esse justificationis adeptae, non autem ipsius augendae causam, anathema sit." Dum igitur e Catholicorum decretis justificatio incrementi capax est neque in omnibus idem ejus gradus (cf. not. 3): e Protestantium notione de ea utpote judiciati Dei actu consequitur, uno eam divino actu esse perfectam et in omnibus, quibus obtigit, eandem. Cf. Apol. p. 96: "Remissio peccatorum similis est et aequalis omnium." Praeterea notio fidei Protestantibus probata (§ 209, not. 3), ita fert, ut justificatio certa sit (Apol. Conf. p. 76 et 221 s. coll. iis, quae § 202, not. 9 attulimus); Catholici autem, quum aliam fidei notionem profiteantur atque etiam merita hominum ad justificationem a Deo impetrandam valere contendant, numquam de ea prorsus certi esse possunt. Conc. trid. VI, cap. 9. Cf. Win er Symbolik, p. 100, not. 2.
- 5) Cf. not. 2 et § 209, not. 3. Adde Conc. trid. VI, can. 12: "Si quis dixerit, fidem justificantem nihil aliud esse, quam fiduciam divinae misericordiae peccata remittentis propter Christum, vel eam fiduciam solam esse, qua justificamur, anathema sit."

Ouum autem accurata omnium doctrinae catholicae decretorum cognitio (fides explicita) ab omnibus ecclesiae socii postulari nequeat, jam fides implicita sufficere dicitur, ou quis omnia, etiam ipsi ignota, quae ecclesiae probantu, coeco assensu amplectitur. Praeterea ad consequendam justitiam ea fides requiritur, quam Scholastici formatam apnellaverunt, h. e. fides, quae caritate perficitur et formatur" (Thomas Aq.) et bonis operibus se exserit. fidei informi, h. e. caritate destitutae, opposita. Inter bona opera primum locum ea tenent, quibus jam Judaei summum pondus tribuebant (Tob. 12, 8 s. Matth. 6, 2. 5. 16 ss.), preces, eleemosmae et jejunia (Conc. trid. VI, cap. 14). Praeterea iam a primis post apostolicum aevum seculis nonnulli singularibus quibusdam et exquisitis opinatae pietatis exercitiis, quae ab omnibus nisi cum societatis humanae interitu postulari non posse intelligebatur, summam ceterorum admirationem excitaverant. Ne vero haec admiratio imminueretur. sed exquisitae illi pietati suus locus esset, jam a sec. II exstitit atque inde ab aevo medio accuratios constitutum est discrimen inter praecepta s. mandata, quorum observationi omnes officio et necessitate adstricti essent, et consilia evangelica, quorum observatio non imperaretur, sed tantummodo commendaretur et singulorum libero arbitrio ita relingueretur, ut qui iis obsecundarent, plura quam ceteri apud Deum mererentur et praeter vitam neternam, legis observatoribus promissam, majora apud Deum praemia consequerentur 6). Primariae virtutes evangelicis consiliis commendatae, quae opera supererogationis?) vocantur, sunt continentia, obedientia et volunturia paupertas, quorum observationi monachi votorum sponsione se obligant. opinionibus Alexander Halesius, Thomas Aquinas, Albertus Magnus, alii ad defendendum indulgentiarum morem diu receptum usi sunt, quorum theoriam Člemens VI a. 1342 bullà "Unigenitus" publice sanxit. Docuerant enim, superflua et operum supererogationis a Sanctis patratorum, et eorum, quae Christus passus esset, merita in thesaurum (thesaurum meritorum superabundantium) con-

<sup>6)</sup> Prima commenti vestigia exstant in Hermae Past. III, 3, 3: "Si praeter ea, quae mandavit dominus, aliquid adjecerts: majorem digaitatem tibi conquires et honoratior apud dominum eris, quam eras futurus."

<sup>7)</sup> Nomen deductum est ex translatione vulg. loci Luc. 10, 35; ,,quod-cunque supererogaveris." Notionem Catholici e locis Matth. 19, 11s. 21. 1 Cor. 7, 1. 7. 25. 38. 9, 12 deduxerunt. — Adde Haussmann: Findet nicht in Luc. 17, 10 d. röm. kath. Lehro vom op. supererog. sinen Halt? In Stirm: Studien d. würtemb. Getstlichk. 1845, 2, p. 149 ss. — Cf. Jul. Müller: L. v. d. Sünde, I, p. 41 ss.

gesta esse, cujus administratio pontifici romano commissa esset, qui inde depromeret et suppeditaret, quae ad complendas imperfectas ceterorum virtutes requirerentur. Quae commenta notioni honestatis prorsus contraria veraeque pietati maxime perniciosa Protestantes (Conf. aug. p. 33. Apol. p. 163 s. p. 190 ss. 199. 282. Art. smalc. p. 325. Conf. angl. 14) detestati sunt, tridentini patres callido et commodo silentio texerunt nec nisi indulgentiarum usum utpote christiano populo salutarem agnoverunt, abusus earum, illos quidem singulos non recensitos, reprobaverunt (Conc. trid. sess. 25. de indulgentiis).

#### § 211. Doctrina biblica.

Storr: De significatione voc. δίκαιος in N. T. et cognat. Tub. 1781. rec. in ej. Opuscc. T. I.— (fl. Planck:) Quaedam de δικαιοσύνη ἐκ πίστεως. Gott. 1826.— (Winzer:) De vocabb. δίκαιος, δικαιοσύνη et δικαιοῦν in ep. ad Romm. Lips. 1831.— Usteri: Paulin. Lehrbegr. p. 86 ss.— Dav. Schulz: Christl. Lehrev. Glauben (Lpz. 1834) p. 144 ss.— Baur: Paulus p. 572 ss.

Justus (δίκαιος, P'Z's, talis, qualis esse debet) ab Israelitis quilibet appellabatur, qui legis mosaicae praeceptis, sive ethicis, sive ritualibus, sive civilibus, convenienter viveret (Luc. 1, 6 coll. Ps. 18, 21 ss. 3 Mos. 18, 5). Tristissima autem ethicarum et civilium rerum confusio effecit, ut multi Israelitae in externis factis subsisterent neque de animo quaererent, e quo facta prodirent, inprimis vero caerimoniarum observatione omnia praestitisse sibi viderentur, quae ad theocraticam civitatem obtinendam requirerentur. Contra quae commenta, verae pietati et honestati perniciosissima, prophetae aliique pii homines verum Dei cultum pia et pura mente verisque virtutibus ex ea mente oriundis contineri, impensissime docuerunt (Jes. 1, 10—17. 58, 1 ss. Jerem. 7, 21 ss. Hos. 6, 6. 8, 13. Joel. 2, 12 s. Amos. 4, 4 s. 5, 21 ss. Mich. 6, 6 ss. Ps. 50 et 40, 5 ss.). Potissimum vero post exilii tempora religiosus Israelitarum sensus externis formis torpescere et pene exstingui coeperat ac taediesissima opinatarum virtutum superbia et ostentatio summum fastigium adscenderat. Cui errori Christus praeceptum de necessitate internae integritatis et pietatis sincerique elga Deum hominesque amoris tamquam conditionis et fundamenti omnium verarum virtutum opposuit (Matth. 22, 37-40), at vero etiam internae pietatis adeoque fidei ipsi tamquam Messiae habitae fervorem fructibus carentem ad consequenda regni divini beneficia minime sufficere declaravit (Matth. 7, 19-23). Omnium fortissime Paulus judaicam opinionem de factorum lege mosaica praescriptorum merito

factorumque ostentationem impugnat. Docet enim, ipsam legem omnes exsecrari, qui non omnibus suis praeceptis obsecundent (Gal. 3, 10. 5 Mos. 27, 26. coll. Gal. 5, 3). Jan vero neque Judaeos tam perfectam legi suae obedientiam praestitisse, neque Gentiles naturalem legem, quae apud eos mosaicae legis locum obtineat (Rom. 2, 14 s.), omni ex parte secutos esse, sed utrosque omnes peccatores esse, neque habere, quo coram Deo glorientur (Rom. 3.23). Neque a lege vim et fervorem praeberi posse, qui ad eam observandam requiratur (Gal. 3, 21), sed legem ad conscientiam flagitiorum homines perducere (Rom. 3, 20. 7, 7 ss.), et vero etiam libidinem peccandi excitare et augere (Rom. 7, 8 ss. 5, 20), cf. p. 37. Ergo nemo ad integritatem legi consentaneam (δικαιοσύνην έκ τοῦ νόμου, δικ ίδίαν, Rom. 10, 3. 5) emergit, nemo legis operibus Deo probari potest (ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον aviov, Rom. 3, 20. Gal. 3, 16). At vero novum Deus hominibus praesidium obtulit, cujus usu accepti reddantur, fidem Jesu Christo adjungendam (πίστιν Ιησοῦ Χριστοῦ), h. e. vivam atque firmam de Jesu Christo divino humanae salutis auctore 1). Etsi igitur haec fides omnia complectitur. quae ad Christi dignitatem divinam (cf. Rom. 10, 6) et efficaciam fataque ejus nobis salutaria pertinent: tamen apostolus inter ea, quae fide dignissima sint, tum mortem Christi expiatoriam et sanctitatem Dei gratiamque eius erga peccatores hac morte oppigneratam, tum inenarrabilem Christi caritatem moriendo declaratam (Rom. 3, 24 - 27. 4, 5. Gal. 2, 20), tum resurrectionem Christi, sine qua in morte ejus nulla vis insit (Rom. 10, 7.9. 1 Cor. 15, 1 ss. Col. 2, 12) praecipue urget. Quae fides non nuda notitia nudusque assensus est, sed simul totius animi habitus ad Deum et Christum pie conversus, quo quis tranquillitate Deique fiducia et futurae beatitatis spe perfunditur, ad Dei hominumque amorem inflammatur (Rom. 5, 1—10. Gal. 5, 6 [πίστις δί dydans ένεργουμένη coll. Rom. 8, 15 ss. 32 ss.) ac tam arctam cum Christo familiaritatem contrahit (Gal. 3, 26 ss.),

<sup>1)</sup> Πίστις ad Jesum relata primum et proprie nihil denotat nisi persuasionem de messiana ejus dignitate. Quum autem non una eademque sit notio scriptorum ss. de Jesu Messiae persona et opere, pro hac varietate etiam πίστεως notio ab aliis aliter concepta est subtilior sublimiorque vel simplicior, arctior vel amplior. Cf. Zachariae: De notione fidel biblica. Gott. 1768. Koppe: Excurs VI in ep. ad Galat. Flatt: Ueb. d. L. v. d. Versöhnung, 2 Thl. p. 223 ss. Dav. Schulz: Christl. L. v. Glauben. Leipz. (1830) 1834. Rückert: Comm. z. Br. an d. Röm. 1 Bd. p. 51 ss. Ducros: Comparaison entre les idées de St. Paul et de S. Jean sur la foi. Strasb. 1845.

ut Christi mentem in se recipiat (Gal. 3, 5, 14) eiusque mentis auxilio auctus promtissimo animo praecepta legis peragat (Rom. 8, 2 ss. 2)). Ita fides et caritas praecipua christiani hominis signa sunt (2 Thess. 1, 3. Col. 1, 4 sq. Eph. 1. 15. 3, 17 s.). Ouum vero hac in terra libido peccandi in homine numquam prorsus exstinguatur (Rom. 8, 10), bona opera 3) per se spectata ad salutem impetrandam non sufficiunt, sed gratis (δωρεάν) ac sola fide homo Deo probatur (Rom. 3, 24 ss. Gal. 2, 16. Eph. 2, 8 s. Tit. 3, 5 - 7. coll. Act. 13, 39 +)), quamvis, quum honeste acta e fide et pietate prodeant, nonnumquam minus accurato sermone Paulus doceat, factis hominem Deo probari vel pro factis suis cuilibet a Deo retributum iri (Rom. 2, 6 ss. 12 ss. 2 Cor. 5, 10. Eph. 6, 8 coll. 1 Cor. 7, 19). Quapropter ne Jacobus quidem. qui operibus quoque, nec sola fide tamquam nuda rerum divinarum agnitione (2, 19) Deo nos acceptos reddi (¿E E pνων δικαιούται άνθρωπος καὶ ούκ ἐκ πίστεως μόνον, c. 2, 24) docet (2, 14-26), a Paulo vere dissentit, quamquam Pauli sententiam male interpretatus est eamque impugnare

<sup>2)</sup> Baur: Paulus p. 534: "Ist auch das Gesetz durch d. Tod Christi aufgehoben, es ist nicht schlechthin aufgehoben, sondern nur das ist abgethan, was an ihm bloss äusserlich, rein positiv war. Von seiner äusseren Form befreit, wird das Gesetzl. zum Sittl., das Gesetz wird in das Selbstbewusstseyn des Geistes zurückgenommen, u. das Gesetz Christi ist d. sittl. Bewusstseyn in seiner wesentl. Identität mit d. christl."

<sup>3)</sup> Έργα ἀγαθά s. καλά sunt 1) omnia probe facta, etlam Judaeorum et Gentilium, legi divinae consentanea, Rom. 2, 7. 2) Facta ex amore Christi et fide pietateque christianà prodeuntia eamque referentia Mth. 5, 16. Col. 1, 10. Eph. 2, 10. 2 Thess. 2, 17. 1 Tim. 2, 10. Jac. 2. 17 ss. Hebr. 13, 21. coll. Matth. 26, 10. 3) Opera benefica Act. 9, 36. 2 Cor. 9, 8. 1 Tim. 6, 18.

<sup>1)</sup> Δικαιοῦν secundum similitudinem hebraei מוֹלְילָרָת et verborum in syllabam οῦν exeuntium (δονλοῦν, τυφλοῦν) proprie quidem denotat aliquem justum s. probum facere, ac de iis dicitur, qui aut ipsi innocentam et integritatem consequi student, velut Ps. 73, 13: ἐδικαίωσα τῆν καρδίαν μον (סְבִּירָ, לְבָּרָנוֹ), Apoc. 22, 11, aut alios ad probitatem perducunt, LXX Jes. 53, 11; deinde aliquem justum declarare, pronuntiare, 5 Mos. 25, 1. 3 Mos. 23, 7 (ut ὁσιοῦν, aliquem sanctum pronuntiare et tamquam talem tractare Sap. 6, 10; ἀξιοῦν al.), atque ita verbum in technico Pauli sermone accipiendum esse, patet e parallela locatione κίστις λογίξεται εἰς δικαιοσύνην Rom. 4, 3. 5. 22. coll. Jac. 2, 23. — Quod ipsam notionem attinet, nihil quidem interest, utrum technica Pauli phrasis δικαιοσύνη θεοῦ intelligatur de integritate, quae a Deo donatur (Phil. 3, 9: ἐν θεοῦ δικαιοσύνη), an de integr., quae Deo satisfacit, Gerecht... die νοτ σοτι σίτις τοι! (δικαιοῦνθαι ἐν ο πιο ν θεοῦ Rom. 3, 20; δικ. πα ρὰ τῷ θεῷ, Gal. 3, 11. coll. Rom. 2, 13), quamquam prior interpretatio parum quadrat ad locum 2 Cor. 5, 21: Ἐνα ἡμεῖς χινώμεθα δικαιοσύνη θεοῦ.

sibi videtur, neque rem, de qua agitur, tam accurate qua Paulus perspexit 5). Quid, quod Paulus ipsam fidem ta ouam sacram animi commotionem ad efficienda quaevis prosus singularia aptam quidem, sed caritate carentem disc tissime improbat (1 Cor. 13. 2). Item scriptor ad Hebraeco e fide favorem Dei suspensum (χωρίς πίστεως άδύνατω εὐαρεστῆσαι sc. Θεῶ, c. 11, 6) cum eaque fide intimam κ fervidissimam Dei fiduciam conjunctam statuit ad quasvis virtutes exercendas, quasvis molestias fortiter perferendas ne cessariam (11, 4—40, 12, 1—3), nec nisi ita a Paulo disce dit. ut fidei nomen latiore sensu accipiat de firma et divinarum et post mortem futurarum rerum persuasione (11,1) 3. 6). Denique etiam e Joannis sententia ad vitam aeternam consequendam fide opus est Christo adjungenda, h.t. persuasione de Jesu unigenito Dei filio et generis humai servatore (Ev. 20, 31. 3, 16. 1 Ep. 5, 13 al.). Haec autem fide principium regenerationis (§ 206) est (1 Jo. 5, 1. Ev. 1, 128 Cf. p. 246, not. 3), necessario amorem Dei et Christi proggnit, qui amor observandis utriusque praeceptis, inprimis fratrum amore, se exserit (Jo. 15, 1 - 5, 10, 12 - 14, 1 Jo. 4, 9 ss.) omnemque Dei judicis metum expellit (1 Jo. 4, 18), ita ut fidei vi mundum devincamus (1 Jo. 5, 4). Ceterum cf. quae disputavimus § 193.

<sup>5)</sup> Cf. Hoyberg: De indole epistolae Jacobi, inpr. c. 2, 14x Havn. 1825. de Wette: Bemerkk. üb. Jac. 2, 14xs. in Ullmann u Unbreit: Studd. u. Kritt. 1830, 2, p. 348xs. Kern: Commentar ül. d. Br. Jac. p. 88xs. Baur: Paulus p. 677xs. Schwegler: Dunachapost. Zeitalter I. Bd. p. 427xs., qui non minus concinne quavere rationem, quae inter Paulum et Jacobum intercedit, ita describ p. 429: "Bei Paulus ist d. Glaube, weil er d. rechtfertigende ist, L. Quelle der guten Werke: bet Jacob. ist d. Glaube, weil er d. Quelle der guten Werke ist u. in ihnen sich lebendig thätig erweist, do rechtfertigende. Bei Paulus ist d. Rechtfertigung durch den Glaube bedingt, oder besser, Rechtfert. u. Glauben ist im Innern des Merschen zumal da u. die Werke gehen aus d. Rechtfertigung im Glauben hervor: bei Jac. geht d. Rechtfe. aus d. Werken hervor, in welchen d. Glaube sich als ein lebendiger erweist. Bei Paulus tritt d. Rechtfert. zwischen Glauben u. Werke: bei Jac. treten d. Werke zwischen Glauben u. Rechtfertigung." — Omnem dissensum inter Paulum et Jacobum negant Knapp: De dispari docendi formula, qua Christus, Paulm et Jacobus de fide et factis disserentes usi sint. Hal. 1803, rec. in e. Scripta var. arg. p. 459xs. Neander: Die Einheit des evang. Geide in verschiedenen Formen. Berl. 1822. rec. in e.j. Kleinere Schriftes (Berl. 1829) p. 1 — 29. E.j. Gesch. d. Leit. u. Pflanzung etc. II, p. 488x 744xs. 3 A. Frommann: Ueb. d. angebl. Widerspr. zwisch. Jac. u. Paul. in Ullmann u. U mbreit: Siudd. u. Kritt. 1833, 1, p. 84x. Addle Ran: Ueb. d. Verhält. zw. Paul. u. Jac. in Studien der wärl. Geistlichk. 1845, 2, p. 114xs.

## § 212. Censura doctrinae.

Orthodoxa justificationis doctrina, etsi suo tempore non sine jure et magno cum fructu commentis et abusibus Pontificiorum opposita, tamen, quum dogmatibus de peccato originali et de satisfactione Christi vicaria inaedificata sit cum iisque indissolubili nexu cohaereat, collapsis iis (§ 175 et 197) una collabitur. Verumtamen dogmate justificationis ad veram notionem reducto ratio significatur, qualis esse debeat inter tenuitatis nostrae ethicae conscientiam atque sanctitatis et justitiae divinae meditationem. Nemo enim perfectum morum legi obsequium praestat, omnium minime factis nostris apud Deum aliquid mereri possumus (p. 231). Quantumcunque aliquis in vita ethica progressus est, semper eum conscientia docebit, permulta, quae fugienda erant, se patrasse, alia, quae facienda erant, omisisse, et longissime se ab eo honestatis fine abesse, quem divina lex studio proponit, ita, ut, si e vitae nostrae concentu cum morum lege a Deo judicaremur, nihil nisi poena nos maneret. Subsequente vitae emendatione culpa peccatorum antea commissorum non expiatur, neque quae antea negleximus compensantur, quia omnem obedientiam, quam legi praestamus, Deo, auctori legis, jam quovis temporis momento debemus. E quo quasi labyrintho, in quod vitiositatis nostrae meditatione conjicimur, ut exitus pateat, nihil relinquitur, nisi ut ad gratiam et misericordiam Dei, christianae pietati supplicio Christi velut pignore externo solenniter declaratam (§ 196), confugiamus, qua gratià digni non reddimur nisi peccatorum seria agnitione et veraci detestatione. Facile autem intelligitur, tali tantummodo animi affectione, non factis Deo nos placere, etsi fieri non potest, quin illa affectio animi caritatem involvat tamquam honeste factorum matrem. **Quamvis** igitur cogitando justificationem et sanctificationem disjun-gere liceat: re ipsa necessario conjunctae sunt et in unum coëunt, et qui Christo veram et vivam, non fucatam et mortuam fidem adjungit, is etiam in vitae sanctissimae a Christo actae communionem venit et Christi mente inspiratur. Quid plura? Nonne ex ipsis Orthodoxorum decretis fide et quae eam praecedit contritione insignis quaedam in homine peccatore mutatio evenit et haec mutatio a spiritu s. efficitur? Ac si fides foecundus ager est, e quo laetissima honeste factorum seges efflorescit, nonne factorum semina jam in ipsa fide insint necesse est? 1) Praeterea et rei natura et divinae

<sup>1)</sup> Quapropter, dummodo vanum commentum de factorum merito ibususque ex eo commento in catholica ecclesia natos rejecerimus, a 29 \*

justitiae notio postulat, ut potissimum eorum causa, qui absque culpa sua Christi cognitione carent (§ 204), illi quoque fidei religiosae, de qua § 8 disputavimus, dummodo pium animi affectum Christianae fidei 2) similem producit, praecunte scriptore ad Hebraeos (p. 450) vim justificationis tribuamus.

controversia, inter Pontificios et Protestantes agitata, utrum justificatio et sanctificatio in unum coëant, an haec ex illa consequatur, nullus in veram pietatem et honestatem fructus redundat. — luter antiquissimos Protestantes Andr. Osiander, regioniont. theol. († 1552), justificationis actu justitiam Christi hominibus non solum imputari, sed etiam infundi docuit, quae sententia posthac etiam mysticis theologis, ut Weigelio (cf. Hase Dogm. p. 334), approbata, in F. C. p. 695, 56 damnatur. (f. Planck: Gesch. d. prot. Lehrbegr. T. IV, p. 259 ss. Baur: Disquis in Os. doctrinam de' justif. Tub. 1831. Plerique etiam recentiores evagelici theologi sententiam de justificatione et sanctificatione non divelles dis probaverunt. Wegscheid. p. 565: — "dogmatis de justif. summa — ad hanc sententiam redibit: Homines non singulis quibusdam recte factis operibusque operatis, nec propter meritum quoddam ipsis attribuendum, sed sola vera fide, i. e. animo ad Christi exemplum ejusdemque praecepta composito et ad Deum sanctissimum ac benignissimum converso, quo omnia cogitata et facta ad Deum ejusque voluntatem sanctissimam pie referant, Deo vere probantur et benevolentiae divinae, quam Christus mortem passus egregie confirmavit, confisi spe beatitatis futurae pro dignitate ipsorum morali concedendae certissime imbuuntur. " Marhei tate ipsorum moran conceucidae certissine moudatur. Maria in eck e Dogm. p. 301: "Der Begriff d. Rechtf. bestimmt sich in dem Geiste der christl. Rel. selbst als die Einheit der Vergebung der Sänden u. der Einflössung der Liebe." — E Kantii (Helig. innerh. d. Vern. p. 84 ss.) et Schleiermacheri (Christl. Glaube II, p. 145) praeceptis nuperime hance justificationis notionem composuit Hundes hagen: Der deutsche Profestantismus etc. (Frankf. 1847) p. 30 s. Gerechtfertigt vor Gott heisst d. gläubige Mensch — nicht als ob ihm Gott, eine fremde Gerechtigk. eingegossen, — sondern d. gläub. Subject wird um seines Glaubens willen v. Gott als gerecht angeschaut. Der langmüthige u. barmherz. Gott nimmt das aus d. Gemeinschaft mit Christo angelegte Princip für d. Reihe der Evolutionen, die sid daraus organisch entwickeln sollen, in gnadenvoller Anschauung die Potenz für die unendl. Summe der Actionen, den Keim, die Knospe für die Frucht. Wie nun in der lebendigen als nie ruhend gedachten Potenz an sich schon auch eine lebendige, aus dem innern nach dem auswendigen Menschen von allen Puncten aus immer stärker sich hervordrängende Keimkraft gottgefälligen Handelns liegt, so wird diese Keimkraft durch nichts so sehr zur Entwickelung gebrach, als durch den Anhauch des Bewusstseyns der freien durch nichts eigentlich verstimmbaren Gnade."

2) Etsi fides rationalis, § 8 descripta, tantummodo ideas animo natura insitas, neque historicas res, qualis persona et efficacia Christi est complectitur: ea tamen fides, quae Christo adjungenda postulatur, nullo modo cum historica fide, de qua eadem § 8 diximus, commiscenda est Fides in Christo collocanda est potius singularis actus religiosae de rebus judicandi rationis (p. 15) ad Christum relatus, ad christiani hominis pietatem et dignitatem utique necessarius.

# Caput IV. De ordine salutis.

## § 213.

Experientia docet, pietatem in hominibus non raro varia stadia percurrere et a tenuibus initiis ad altius fastigium progredi, neque efficaciae, quam res christiana in singulos exerceat, semper eundem esse gradum. Haec experientia veteres evangelicos theologos commovit, ut illius efficaciae, quam spiritus s. in hominibus ad salutem a Christo partam adducendis exercet, varios gradus distinguerent atque nominibus quibusdam biblicis, maxime tropicis nec raro promiscue de hominum ad rem christianam conversione per eamque efficienda emendatione (§ 206) usurpatis, describerent, usque dum inde a Carpovio sec. XVIII theoriae de ordine s. oeconomia salutis eidemque accuratius expositae singularis in theologia dogmatica locus dicatus est. Ordo salutis autem est modus, quo spiritus s. peccatores ad salutem a Christo partam perducit 1). In quo ordine hi gradus se excipere

<sup>1)</sup> Vestigia doctrinae jam obveniunt in libris symb. Cat. min. p. 872: "Spir. s. per evangelium me vocavit, suis donis illuminavit, in recta fide sanctificavit et conservavit. — F. C. p. 670: "Visum est Deo, per hoc medium et non alio modo, nimirum per sanctum verbum sum, quum id vel praedicari auditur vel legitur, et per sacramentorum legitmum usum homines ad aeternam salutem vocare, ad se trahere, convertere, regenerare et sanctificare." — Notiones huc spectantes a posterioribus theologis usque ad sec. XVII med. aut singularibus capitibus, velut "de poenitentia", "de fide" disputantur, aut aliis quaestionibus, ut de bonis operibus, de libero arbitrio, de praedestinatione, subjiciuntur. Primus Calovius (cf. ej. Theol. posit. Viteb. 1682, p. 486 ss.) singulari articulo, "σωτηφιοποιία s. de modo consequendi salutem" inscripto, complexus est hasce quaestiones: 1) de vocatione, 2) de illuminatione, 3) de regeneratione, 4) de conversione, 5) de justificatione, 6) de fide justificante, 7) de poenitentia, 8) de unione mystica fidelium et Dei, 9) de unione myst. fidelium cum Christo, 10) de spirituali unctione, 11) de sanctificatione, 12) de glorificatione, 13) de peccato in spir. s., 14) de electione, 15) de reprobatione, 16) de cruce s. tessera electorum. — Quen stedius singularibus et se excipientibus capitibus agit de vocatione, regeneratione, conversione, justificatione, poenitentia et confessione, unione mystica, renovatione. Hollazius distinguit et in capite de gratia spiritus s. applicatrice disputat gratiam vocantem, illuminantem, convertentem, glorificantem, quod discrimen actuum gratia ei loco Act. 26, 17 s. reperisse sibi visus est. Cf. Schmid: Dogm. d. luth. K. p. 335. — "Erst durch eine Verbindung des Pietismus mit d. wolfschen Pedantismus ist eine eigentl. Ordnung des Heils ausgebildet worden, d. h. eine Regel über bestimmte nach d. Reihe zu durchlaufende Stadien des christl. Lebens. Das Wahre daran ist eine psychologische Entwickelung des christl. Lebens von seinen Anfängen bis einem Ideale, u. werden

dicuntur: 1) Vocatio<sup>2</sup>) s. actus, quo spiritus s. homines a Christo alienos ad salutem ab eo partam fide consequendam invitat<sup>3</sup>). 2) Illuminatio, actio spiritus s., qua hominem vocatum accurata doctrinae salutis notitià imbuit, et quidem

- 2) Kaleīv, NTP, in V. T. de Deo dicitur hominibus quibusdam veinsignia munera (Jes. 22, 20. 49, 1 coll. e N. T. Rom. 1, 1. Hebr. 5, 4), vel beneficia, inprimis theocraticam salutem (Jes. 42, 6. 48, 12. 51, 2) decernente vel obferente, ubi metaphora a regibus desumta videtur esse, qui eos, quibus favent, ad se vocant; quos honoribus et beneficiis ornent. In N. T. verbum de Deo dicitur, qui homines ad usum beneficirum regui divini (Matth. 20, 16. Rom. 8, 30), vel post Christi reditum sperandorum (1 Petr. 5, 12), vel jam in terris obtinendorum (1 Cor. 1, 9. 1 Tim. 6, 12. Col. 3, 15. 1 Petr 2, 9), invitet. Nonnullis in locis involvere videtur id, quod ex invitatione consequitur, perductionem ad rem christianam (Rom. 9, 24. 1 Cor. 7, 17. 24) atque ejus beneficia (1 Cor. 1, 9. 1 Petr. 2, 9), id quod nos significamus verbo be rufen. Loco Phil. 3, 14 \$\lambda\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde\
- 3) Veteres theologi vocationem ad solos eos, qui extra ecclesiam essent, retulerunt (Hollaz.: "Voc. est actus gratiae, quo sp. s. hominibus extra ecclesiam constitutis voluntatem Dei de salvandis peccatoribus per verbum divinum manifestat et ipsis beneficia a redemtore Christo offert, ut ad ecclesiam adducantur, convertantur et salutem consequantur) ideoque jure suo praesidium vocationis solum verbum Dei dixerunt At vero quum gratiam divinam ab hominibus amitti et recupesari posse docerent, ex ipsius orthodoxiae principio vocatio rectius refertur étiam ad peccatores, qui intra coetum christianum ad Christum revocandi sun. Quae amplior vocationis notio, quam praecunte Baumgartenio omnes recentiores tenent, jam Formulae conc. auctoribus probata fuisse videtur, quia p. 670 (locum attulimus paulo ante, not. 1) vocationem per verbum et sacramenta fieri docent. Cf. § 207, not. 8. — Hanc vocationem veteres theologi directam s. specialem appellarunt, quippe quae fieret per gratiam supranaturalem verbo divino efficacem, aque ab indirecta s. generali vocatione distinxerunt, h. e. divinae providentiae moderatione, qua per religionem naturalem, conscientiae humanae motus, fata, famamque de ecclesia (israelitica et christiana) toto orbe diffusam in hominibus obscurius salutis desiderium ita excitaretur, ut ad christianam religionem amplectendam praepararentur. Specialem vocationem contra Calvinianos docuerunt esse 1) universalem (cf. p. 427 et 438), 2) sertam (non simulatam et fucatam, qualem Calviniani vocationem reproborum inter Christianos esse dixerunt), qua Deus conversionem hominum vere intenderet: F. C. p. 805, 30; 3) efficacem, h. e. semper cum effectu quodam in hominum animis, ad eorum conversionem producendam apto, conjunctam: 4) inevitabilem; 5) resistibilem.

seyn liegende Entwickelungsstufen dargestellt, nicht einmal durchgehends eine bestimmte Gradation des christl. Lebens; sondern nur d. einzelnen Begriffe entwickelt, unter denen d. Einwirkung des Christenth. betrachtet werden kann." Hase Dogm. p. 346. — Ceterun numerum graduum ordinis sal. ali alium constituerunt; praeeunte Rein hard o plerique recentiores hos quinque distinguunt: vocationem; illuminationem, conversionem, sunctificationem, unionem cum Deo mysticam.

e lege (\$ 216) ei peccati turpitudinem, iram Dei noenasame peccati ostendit (illum. legalis), ex evangelio (§ 216) autem misericordiam Dei in merito Christi fundatam revelat (ill. evangelica). Illuminationem enim post aevum apostolicum semper mediatam, h. e. praedicationi et auditioni verbi divini alligatam, immediatam vero s. extraordinariam illuminationem solis prophetis et apostolis obtigisse, et contra Catholicorum opinionem de synodorum inspiratione et contra Mysticorum errorem de lumine interno docebatur. 3) Conversio s. poenitentia, qua spiritus s. in hominibus serium peccatorum dolorem et fidem in Christi merito collocandam ex-Duas enim Lutherani conversionis s. poenitentiae partes distinguunt: contritionem et fidem specialem s. salvificam, cf. p. 442 5). Et contra Pontificiorum errorem de fide implicita (p. 446) acriter fidem explicitam defendent, cujus has tres partes constituunt: cognitionem s. notitiam, assensum atque fiducium, parum quidem commode, quum cognitio ad illuminationem referenda sit 6). 4) Sanctificatio. cf. p. 443. 5) Unio cum Deo mystica, quo nomine antiquiores Lutherani arcanam approximationem substantiae s. trinitatis ad fideles sive conjunctionem substantiae trinitatis cumsubstantia pii hominis prorsus singularem, tum a generali illa praesentia, qua Deus omnibus creaturis adest (Act. 17, 28). tum ab humanae ac divinae substantiae commixtione (con-

<sup>4)</sup> Vocabula μετάνοια et μετανοεῖν in N. T. significant 1) peccatorum dolorem ac detestationem (Luc. 17, 3 s.); 2) animi emendationem, potissimum quae cum transitu ad rem christianam conjuncta est (Act. 2, 38. 5, 31. 11, 18), et ita quidem, ut Paulus την λύπην et την μετάνοιαν dajungat 2 Cor. 7, 9 s.

<sup>5)</sup> Notanda est lis terministica, sec. XVIII, de eo agitata, sitne jam ante mortem peremtorius gratiae terminus constitutus, ultra quem nemini gratia obtingat, ita ut sera poenitentia, h.e. ea, quam quis in momento mortis agat, nullius frugis sit. Cujusmodi terminum statutum esse, Pietistae, praeeunte Jo. Geo. Boesio, diac. sorav. (De termino peremtorio salutis humanae. Frcf. 1698), contenderunt, loca Jer. 13, 23. Matth. 3, 10. 7, 21. Hebr, 6. 4ss. 2 Petr. 2, 20 ss. prementes, Orthodoxi negaverunt ad loca Jes. 65, 2. Luc. 23, 40 ss. Rom. 5, 20 s. provocantes recteque docentes, admodum quidem periculosum esse, poenitentiam usque ad mortem differre, at vero inde non sequi, seram poenitentiam, dumamodo vera esset ac seria, vanam et inutilem esse, nec spiritum s. a movendis cordibus umquam desistere. Cf. Bretschneid. Handb. II, 518 ss. Entwickel. d. dogmat. Begriffe, p. 691 ss.

<sup>6)</sup> Pontificii tres poenitentiae partes distinguunt: 1) contritionem cerdis, dolorem cum detestatione peccati et consilio non peccandi conjunctum; 2) confessionem oris, distinctam et plenam ounium peccatorum, quorum aliquis sibi conscius est, enumerationem coram sacerdote; 3) satisfactionem operis. Cf. Conc. trid. Sess. XIV. Poenit. can. 4.

substantiatione) probe distinguendam?), Calviniani, Sociniani et Arminiani operativam divinae gratiae in animis praesentiam, plerique denique recentiores theologi intimam et beatissimam animi, voluntatis sensusque cum Decharmoniam (unionem moralem) intelligunt.

# Caput V. De adminiculis gratiae.

# § 214. Introductio.

Tum contra Catholicorum opinionem de humanis traditionibus ad consequendam salutem valentibus (p. 110, not. 3), tum contra Fanaticorum commentum de lumine interno (p. 25, not. 8) Evangelici docent, salutarem spiritus s. efficaciam, qua salutis a Christo partae participes reddamur, externis quibusdam vehiculis iisque a Deo constitutis, verbo Dei et sacramentis, adstrictam esse\*), quae media (instrumenta, praesidia, adminicula) gratiae vocantur, quorum conservatio et administratio ecclesiae commissa sit.

<sup>7)</sup> In F. C. hoc dogma indicatur quidem, nondum vero exponitur; p. 698: [Rejicimus errorem], quod non Deus tpse, sed dona Dei in credentibus habitent"; coll. p. 587. 18. p. 695, 56. — Veteres theologi unionem myst. praeposuerunt sanctificationi, atque conversionem, justificationem, unionem et sanctificationem re tpsa ac tempore simul locum habere nec nisi secundum nostrum concipiendi modum conversionem justificatione, et unionem sanctificatione priorem dicendam esse docuerunt. Notionem unionis myst. petierunt praecipue ex Jo. 14, 28. 1 Cor. 6, 15. 17. Eph. 5, 80. 2 Petr. 1, 4. Gal. 3, 27. 2, 19 s. Cf. quae diximus p. 26 et 29.

<sup>\*)</sup> Conf. aug. art. V: "Per verbum et sacramenta tamquam per instrumenta donatur spiritus s." Apol. Conf. p. 153: — "Constat, quod traditiones humanae — non sint instrumenta, per quae Deus movet corda ad credendum, sicut verbum et sacramenta divinitus tradita." — Art. smalc. p. 331 s. (cujus loci verba transscripsimus ad § 22, not. 1) p. 333. — F. C. p. 582, 17. p. 655 s. 669. 670. 818. — Plerique Reformati majorem vim verbo divino tribuunt atque in sacramentis tantummodo appendices verbi vel ejus sigilla et obsignationes cernunt. Cat. heid. 65: "Fides proficiscitur a spiritu s., qui eam per praedicationem evangelii in cordibus nostris accendit et per usum sacramentorum confirmat." Qu. 67. Conf. belg. 33: "Addidit Deus sacramenta ad verbum evangelii, ut tum ea ipsa, quae nobis externe verbo suo declarat, tum ea etiam, quae ille ipse in cordibus nostris interne operatur, efficacius sensibus nostris proponeret, ac denique ut salutem — magis magisque in nobis confirmaret"; etsi paulo post sacramenta signa appellantur, "per quae ceu per media Deus ipse virtute spiritus s. in nobis operatur." (Cf. Winer: Symbulik p. 121.) — Conf. gall. 34: "Credimus adjuncta esse verbo sacramenta amplioris confirmationis causa." Cf. S ch w eizer: Glaubensl. d. reform. K. 1, p. 561 ss. 589 ss. — Praeterea dum Reformati concedunt, Deum pro summa sua potentia et libertate homines etiam sine externo verbo illuminare posse nec nisi usilata ratione ministerio ejus uti (Conf.

#### I. De verbo Dei.

# § 215. De notione et efficacia verbi divini.

Verbum Dei 1) hac in disputatione non spectatur ut cogroscendae divinae revelationis principium (p. 112 ss.), sed ut gratiae praesidium, quo spiritus s. salutarem suam in homines efficaciam exercet. Antiquiores evangelici theologi nominibus verbi divini et scripturae s. ut synonymis quidem usi sunt (§ 55), sed discrimini inter legem atque evangelium tamquam verbi divini partes (§ 216), ab illis proprosito, convenientior est notio recentioribus probata, qua verbum Dei dicitur doctrina divina de iis, quae homini facienda et credenda sunt. in ss. litteris comprehensa, qua notione acceptà historicae ss. librorum partes tantum eatenus ad verbum div. referendae sunt, quatenus in iis religiosum aliquod momentum inest (p. 99). Ita notio verbi div. angustior est quam notio scripturae s.; est vero etiam amplior, si quidem eâ etiam explicatio argumenti biblici per praedicationem ecclesiasticam facienda comprehendi solet 2). Etsi librorum symbolicorum auctores de natura et indole efficaciae verbi divini nihil accuratius docent 3), vix tamen dubitare licet, quin supranaturalem eam censeant. Posteriores autem theologi

helv. II, 1. p. 468. Cf. Schweizer l. c.), Lutherus furioso Enthusiastarum odio eo progressus est, ut ne Mosis quidem et prophetarum inspirationem sine vocali verbo factam contenderet, Art. smalc. p. 333.

<sup>1)</sup> Locutio הבר רהוד, λόγος θεοῦ, ἐῆμα θεοῦ usurpatur a) de quibusvis Dei praeceptis, mandatis, promissis, Jer. 1, 4. 11. Ps. 33, 6. Luc. 4, 4. al. b) de tota divina religionis et morum institutione, Ps. 119, 11. llos. 4, 1., potissimum christiana, Luc. 11, 28. Jo. 17, 17. al.

<sup>2)</sup> Cat. maj. p. 502: "Spiritus s. quotidie nos divini verbi praedicatione attrahit." Conf. helv. II, 1: "Credimus, scripturas canonicas ipsum esse verbum Dei. Hodie hoc Dei verbum per praedicatores legitime vocatos annuntiatur in ecclesia."

<sup>3)</sup> F. C. p. 580,5: "Verbo adest praesens spiritus s. et corda hominum aperit, ut sicut Lydia in actis apost. (16, 14) diligenter attendant et ita convertantur sola gratia et virtute spiritus s., cujus unius et solius opus est hominis conversio." — Cat. maj. p. 426: — "Dei verbum thesaurus ille est et gaza pretiosissima, quae omnia sanctificat, cujus adminiculo etiam ipsi sancti omnes sanctimoniam consecuti sunt. Jam quaniculo etiam ipsi sancti omnes sanctimoniam consecuti sunt. Jam quantur aut repetitur memoria, ea hujus tractatione audientis persona, dies et opus sanctificatur, non externi operis gratia, sed propter verbum, quo emnes nos sancti reddimur." p. 429: "Ea vis et virtus verbi est, ut, ubi seria quadam animi agitatione — tractatur, numquam sine fructu evanescat, sed subinde nova quadam intelligentia, voluptate et devotione auditorem afficiat, retineat et excitet pectusque et cogitationes purificet. Neque enim verba sunt putrida aut emortua, succo et vigore carentia, sed plane viva et efficacia."

verbo divino diserte tum naturalem vim, quam eum sermone humano ad commovendos animos apto communem habere, tum supranaturalem, cum eo semper ideoque etiam extra ejus usum conjunctam, tribuerunt eamque vel ex "ordinatione, voluntate et operatione divina" (Calov., Quenst., Baier.), vel e mystica spiritus s. cum verbo unione (Hollaz.) repetiverunt, dissentientibus aliis, qui supranaturalem efficaciam a spiritu s. verbum divinum inter ejus usum "ultra propriam suam et naturalem virtutem elevante" (Calixto et Musaeo), aut hominum animos "tangente" (Bertling.) 4), aut extrinsecus ad verbum, tamquam passivum instrumentum, accedente (Herm. Rathmann., theol. gedan. † 1628 5)) repetere mallent. — Ex iis, quae p. 63. 103 ss. 141 s. disputavimus, facile elucet, quo sensu et ambitu ex rationali principio in ss. litteris verbum divinum agnoscendum sit. Orthodoxa sententia de supranaturali divini verbi efficacia ad eorum normam judicanda est, quae § 38 docuinus.

## \$ 216. De lege et evangelio.

Verbum divinum lege et evangelio absolvitur. Legis et evangelii nomina 1) hac in disputatione alio sensu intelliguntur, quam ubi ut partes scripturae s. spectantur (§ 56 extr.). Lex enim dicitur complexus eorum, quae Deus facienda et fugienda praecepit adjunctis poenarum comminationibus in transgressores legis, sive in vetere, sive in novo testamento leguntur ("decalogi praecepta, ubicunque illa in scripturis

<sup>4)</sup> Opposuit Bertlingius (theol. gedanens. † 1769) a. 1756 hanc sententiam Schuberto (theol. helmst., posthac gryphisw., † 1774), qui solam internam moralem vim, qualis a divinis praeceptis et notionibus sejuncta cogitari non posset, verbo Dei tribuerat. Ad quam simplicem sententiam, jam Arminianis probatam, denique etiam plurimorum recentium supranaturalistarum decreta redennt.

<sup>5)</sup> Rathmannus ob hanc sententiam (Mysticorum decretis similimam, qui verbum externum sine verbo s. lumine interno mortuam literam esse, nec ad salutem quidquam valere docent, ut Schwenkfeldiani, Weigeliani, Jac. Böhm., Quakeri) acriter ab Orthodoxis impugnatus est.

<sup>1)</sup> Νόμος dicitur a) de singulis praescriptis et institutis legis mosaicae (Jo. 19, 7. Jac. 2, 8); b) de tota lege mosaica eique conjuncta religionis disciplina (Jo 1, 17. Rom. 3, 81. Gal. 5, 3 al.); c) de ethica legis mosaicae parte in perpetuum valente (Rom. 8, 4. 13, 10. Gal. 5, 14); d) de pentateucho (Mtth. 5, 17. Luc. 24, 44. Act. 13, 15); e) de toto vetere testam. (cf. § 56 extr.); f) de religione christiana, ubi mosaicae disciplinae opponitur additis quidem quibusdum epithetis, ut πίστεως, δικαιοσύνης. Χριστού, έλευθτοίας (Rom. 3, 27. 9, 31. Gal. 6, 2. Jac. 1, 25); g) universe denotat idem quod vis, principium, impetus, das eine genoisse Richtung bestimmende Princip (Rom. 7, 23. 8, 2). — De vocabulo εναγγελίου cf. § 55, not. 2.

leguntur, "Apol. Conf. p. 60). Evangelium complectitur omnes promissiones de venia peccatorum et salute per Christum impetranda, ubicunque exstant in scripturis, et quidem in V. T. protevangelium (§ 16 extr.), vaticinia atque typos. Lex contritionem (§ 209), evangelium fidem sulvificam (§ 209) in peccatoribus efficiendam spectat 2). - In Form. Conc. art. VI (qui inscriptus est "de tertio usu legis divinae") triplex legis usus distinguiture 1) usus politicus s. civilis, quo homines feri et barbari externo irae divinae et poenarum metu saltem ab externis flagitiis deterrentur et ad externam disciplinam aliquatenus conservandam adducuntur. 2) Usus elencticus s. paedagogicus, quo lex instar speculi homini imaginem flagitiosae suae conditionis praebet, conscientiae morsus et peccatorum dolores efficit illumque ad solatium et auxilium quaerendum impellit, eo autem modo paedagogus ad Christum (Gal. 3, 24) exsistit. 3) Usus didacticus, quo vita regenitorum regitur, quoniam ne in his quidem, quamdiu in terris vivunt, pravae concupiscentiae vis unquam prorsus exstinguitur 3). Namque tum tantum si regeneratio perfecta esset, nulla legis institutione, nullo ejus impetu egeremus, sed promtissimà ethicae necessitatis obedientià praccepta legis observaremus 4).

<sup>2)</sup> Apol. Conf. p. 60. 67. 94. 166. 170. Art. smalc. p. 319. F. C. art. V: "De lege et evangelio"— Ex reform. symbol. cf. Conf. helv. II, 13. Cat. heid. 19. Conf. czenger. (hungar.) p. 548. Can. dordr. c. 3. 4. art. 6—3.— Ex alio dicendi usu (quo lex de vet. test., evangel. de novo test. intelligitur; cf. § 56 extr.) evangeltum "arguere peccata" dicitur (Apol. p. 71, 62. 165, 29), et legi "promissio et annuntiatio gratiae et beneficiorum" tribuitur (Art. smalc. p. 3 8 s.)

<sup>3)</sup> Auctores Formulae conc. quintum et sextum articulum ad componendas lites antinomisticas proposuerunt, quae a Jo. Agricola primum de legis, potissimum decalogi, inter Christianos usu excitatae, novissimo suo stadio ad quaestionem revocatae erant, an renovatis quoque hominibus lex (h. e. praescriptorum biblicorum complexio) imposita esset, quod Antinomi negabant, adversarii affirmabant. Cf. Planck: Protest. Lehrbegr. V, 1, p. 188. 56—72.

<sup>4)</sup> F. C. p. 719 s. "— si credentes — per inhabitantem spiritum in hac vita perfecte renovarentur, — non indigerent illi lege neque ullo exactore, qui eos ad bene operandum urgeret, quia sponte et liberrimo spiritu sine omni doctrina, admonitione, cohortatione aut impulsu legis ea ipsa facerent, quae juxta voluntatem Dei agere debent, sicut etiam sol, luna et reliqua astra naturalem suum cursum sine admonitione, cohortatione, impulsu et coactione per se sine impedimento absolvunt ad eum modum, quem dominus semel in prima creatione instituit, imo sicut sancti angeli promtam et per omnia spontaneam obedientiam praestant. At vero credentes in hac vita non perfecte, completive et coasummative

At vero credentes in hac vita non perfecte, completive et consummative renovantur. — Eam ob causam — non modo assidua legis admonitione, doctrina et comminationibus indigent, verum etiam saepe castigationibus, ut veternus illis excutiatur et spiritui s. obtemperent " — . —

U. De sacramentis.

## § 217. Notio sacramenti historice et critice exposita

Dannhawer: Mysteriosophia s. doctrina de sacramentis ecclesiae.
Argent. 1646. — Geo. Alex. Ruperti: Ueb. d. Sacramente uns.
Kirche. In ej. Theol. Miscellen. B. II et III. 1817 — 13. — GlöckIer: Die Sacramente der christl. K. theoret. dargestellt. Frankf.
a. M. 1832.

Homo limitibus temporis et spatii circumscriptus, quo facilius res divinas horum limitum expertes animo proponat atque sensa cogitataque ad Deum et divinum rerum ordinem spectantia significet, adspectabilium rerum vel actionum imaginibus eget. E qua necessitate caeremoniae et religiosa symbola prodierunt, quae pie cogitatis et sensis tum significandis, tum excitandis, alendis, refocillandis inserviunt et quibus tamquam fidei signis et vinculis homines ad eiusdem religionis professionem consociantur. In positivis religionibus caerimoniae historicis quoque rebus cum religionis, de qua agitur, indole et fine arcte cohaerentibus dicari possunt Divinus religionis nostrae conditor illi quoque sanctissimo naturae nostrae commodo sapientissime consulens duos simplices ritus instituit, quibus christianae disciplinae tum natura et indoles, tum summus finis efficacissime significatur, baptismum et coenam sacram<sup>1</sup>), a sec. II nomine sacramentorum appellatos. Cujus vocabuli quum jam apud Romanos 2) satis ampla esset significatio cum eaque ecclesia-

Posteriores theologi distinxerunt legem universalem et perpetuam atque particularem et temporariam. Legem perpetuam esse duplicem docuerunt: naturalem s. jussum Dei omnibus mentibus naturaliter impressum, et legem moralem arctiore sensu dictam s. .jussum Dei, legi naturali verbo divino revelato superadditum, inde ab origine mundi saepius repetitum et tandem in monte Sinai solemniter promulgatum atque in litteras relatum." Lege naturali dirigi externam disciplinam, lege morali internos et externos motus hominum dirigi ac temperari, — legem temporariam a Deo solis Israelitis datam esse eanuque cadente republica Israelitarum et ipsam cecidisse. Fuisse eam duplicem: caerimonialem. quo cultus Jehovae externus regeretur, et politicam s. forensem, quae ad administrandam rempublicam spectaret. Il ollaz II, p. 457 ss. coll. Conf. helv. II, 12. Conf. aug. p. 42 s. 60 s. Apol. p. 215.

<sup>1)</sup> Vix dubitari potest, quin 1 Cor. 10, 2—4 ad ulrumque ritum respiciatur, praesertim si nexum hujus loci cum v. 14 ss. consideraverianus. Sed baptismum et eucharistiam etiam 1 Cor. 12, 13 junctim commemorari, perperam a nonnullis putatur. Quum enim aoristus ἐποτίοθημεν rem denotet semel factam, baptismo semel facto oppositam: verba πνεῦμα ἐποτίοθημεν ad spiritum s. Christianis in baptismo suppeditatum (§ 218) referenda sunt. — Mystica interpretatione patres eccles. aquam et sanguinem, Jo. 19, 34. 1 Jo. 5, 6 commemoratum, de baptismo et coena s. intellexerunt.

<sup>2)</sup> Denotabat quamvis rem sacram vel sacratam, ut pecuniam a liti-

stico dicendi usu potestas graeci μυστηρίου coalesceret (Latini enim graecum μυστήρ. reddebant sacramentum, cf. Vula. ad Dan. 2, 18. 4, 6. Tob. 12, 7. Sap. 2, 22. Eph. 1, 9. 3, 3. 9. 5, 32. 1 Tim. 3, 16. Apoc. 1, 20): factum est inde, ut amplo et vago sermone fere quodvis arcanum et sanctum, sive res erat, sive actio, sive doctrina et notio, sacramentum nominaretur 3). Prae ceteris vero baptismus et coena sacra nomine sacramentorum insigniebantur, id quod tum magna eorum vis et auctoritas in disciplina christiana, tum vero etiam eorum comparatio cum Graecorum mysteriis mature (jam a Justino M., Tertull.) facta effecisse videtur. Pro ampla illa et vaga sacramentorum notione primis ecclesiae seculis certus corum numerus constitui non potuit, posthac autem alii aliter numeraverunt 4), usque dum sec. XII Latini in septenario numero substiterunt 5), quo tempore per Scholasticos notio eorum arctius finita invalescere subtiliorque de iis theoria effingi coepit, cujus pleraque decreta a conciliis florentino (a. 1439) et tridentino confirmata apud Pontificios etiamnunc valent. Sacramenta enim nunc dicebantur instituta, quibus Deus externis signis gratiam suam et significaret et conferret 6). Haec vis hisce institutis tribuebatur:

gantibus partibus apud summum pontificem usque ad causae finem depositam; tum jusjurandum militare, denique quodvis jusjurandum.

<sup>3)</sup> Ita μυστήρια s. sacramenta appellabantur signum crucis, sal catechumenis fruendum, supplicium et resurrectio Christi, praecepta de trini-tate, de incarnatione et ipsa tota religio christiana. — Locutione "sacra-

mentum baptismatis et eucharistiae" primus usus est Tertullianus et nomine μυστηρίων de baptismo et coena s. Justinus Martyr.

4) Pseudo-Dionys. Areop. Hier. coel. 2—7 primus sex sacr recenset: μυστήριον φωτίσματος (baptismum), συνάξεως είτ ουν κοινωνίας (coenam s.), τελετής μύρου (unctio), τῶν ἱερατικῶν τελειώσεων (ordinationem), μοναχικής τελειωσεως (ordinem monachicum), έπὶ τῶν ἰερῶν κεκοιμημένων (ritus sepulcrales). — Sed Joannes Damas c. capite de mysteriis (IV, 14) solum baptismum et coenam s. pertractat.

<sup>5)</sup> Primus septenarium numerum proposuisse dicitur Otto Bambergensis anno 1124, sed fides ignoti auctoris, qui haec in Ottonis vita narravit (in Canisii lect. antiq. ed. Basnaye p. 62), suspecta est. Cf. Münscher-Cölln DG. II, p. 189. — Primus de septenario numero ut de re certissima disputat Petrus Lombardus.

<sup>6)</sup> Praciverat Augustinus Serm. 272: "Dicuntur sacramenta, quia in eis aliud videtur, aliud intelligitur. Quod videtur speciem habet corin eis aliud videtur, aliud intelligitur. Quod videtur speciem habet corporalem, quod intelligitur, fructun habet spiritualem." — Hugo a St. Victore: "Sacramentum est corporale vel materiale elementum foris sensibiliter propositum, ex similitudine repraesentans, ex institutione significans et ex sanctificatione continens aliquam invisibilem et spiritalem gratiam." — Petr. Lombard.: "Sacr. dicitur, quod ita signum est gratiae Dei et invisibilis gratiae forma, ut ipsius imaginem gerat et causa exsistat." — Cat. rom. 2, 1. 11: "Sacr. est res sensibus subjecta, quae ex Dei institutione sanctitatis et justitiae tum significandae tum efficiendae vim habet." vim habet."

bantismo, confirmationi bantismi (Act. 8, 15 ss. 19, 6), coenae sacrae, ordinationi (Act. 6, 6, 13, 3, 1 Tim. 4, 14, 5, 22, 2 Tim. 1.6.), poenitentiae (eique conjunctae absolutioni, Matth. 16. 19. Jo. 20, 23), matrimonio (Eph. 5, 32) et unctioni extremae (Jac. 5, 14) 7). Inter quae baptismus et coena sacra primarium locum tenere, tria autem, baptismus, confirmatio et ordinatio. suscipientibus "characterem (h. e. "spirituale quoddam signum a ceteris distinctivum") indelebitem" imprimere dicuntur ideoque in una persona iterari non debent. Septem illa instituta appellantur sacramenta novi testamenti s. novae legis, et sacramentis veteris test., h. e. circumcisioni et coenae paschali, opponuntur. Sacramenta V. Ti. "ex opere operantis," h. e, ex fide atque spe a suscipientibus in promisso servatore collocatà, profuisse, neque ea gratiam conferre potuisse, sed tantummedo "figurasse," novi autem test. sa cramenta prodesse "ex opere operato," h. e. solo eorum usu, etiam sine fide et piis motibus suscipientium 3), dummodo ne quis "mortali peccato obicem ponat," h. e. efficaciam sacramenti impediat, eamque vim sacramentis e passione Christi competere docebatur. Contra Donatistas aliasque severiores

<sup>7)</sup> Ipsi complures Scholastici intellexerunt, non omnia haec sacramenta ab ipso Christo mandata aut in N. T. tradita esse, sed alia apostolicae traditionis, alia ecclesiae auctoritate niti professi sunt. Ita Alexander Halesius sacramentum confirmationis instinctu spiritus s. in concilio meldenensi (Conc. zu Menux) institutum esse docet. — Ad defendendum septenarium sacramentorum numerum Scholastici et catholici theologi argumentis usi sunt ab exemplis septem animi morborum, septem virtutum, septem panum (Mtth. 15, 34), septem lucernarum in candelabro, septem sigillorum apocalypseos, inprimis vero a vitae physicae et ethicae similitudine. Thomas P. III. Qu. 65. Art. 1: "Per baptismum spiritualiter renascimur, per confirmationem augemur in gratia et roboramur in fide; renati et roborati nutrimur divina eucharistiae alimonia. Quod si per peccatum aegritudinem incurrimus animae, per poenitentiam spiritualiter sanamur, spiritualiter etlam et corporaliter prout animae expedit, per extremam unctionem. Per ordinem vero ecclesia gubernatur et multiplicatur spiritualiter, per matrimonium corporaliter augetur." Cat. rom. 2, 1. 20: "Cur autem neque plura, neque pauciora (sacramenta) numeren-2, 1, 201, 3, on ancen newer parts, inditendinent a naturali vita ad spiritua-lem transferuntur, probabili quadam ratione ostendi poterit. Homini enim ad vivendum vitamque conservandam et ex sua reique publicae utilitate traducendam bacc septem pecessaria videntur, ut scilicet in lucem edatur, augestur, alstur, si in morbum incidat sanctur, inbecillitas virium reficiatur, deinde quod ad rempublicam attinet, ut magistratus numquam desint, quorum auctoritate et imperio regatur ac postremo legitima sobolis propagatione se ipsum et humanum genus conservet. Quae omnia, quoniam vitae illi, qua anima Deo vivit, respondere satis apparet, ex iis facile sacramentorum numerus colligetur."

<sup>8)</sup> Quamquam post emendationem sacrorum nonnulli, velut Gropperus († 1558), Bellarminus, Möhlerus, hanc atrocitatem mitigare studuerunt. Cf. Strauss II, p. 520's. Hase *Dogm.* p. 419 s.

sectas efficaciam sacramenti non e virtute et pietate administrantis sacerdotis pendere, at vero sacerdotis "intentionem" sacramentum eo sensu et eum in finem, quem ecclesia vellet, administrandi requiri docebatur. Ceterum Thomistae divinam vim, quae sacramentalem effectum produceret, in ipsis sacramentis tamquam instrumentis inesse. Scotistae extrinsecus illam ad sacramenta accedere iisque assistere docuerunt. — In graeca ecclesia septem sacramenta primum a I o b o monacho (sed qui pro poenitentia ordinem monachicum substituit) c. a. 1270 enarrata reperimus, neque in conc. florentino a. 1439 inter Graecos et Latinos de numero sacramentorum disceptatum est 9). - Inter sectas aevi medii. quae meliorem sacrorum statum tentabant, soli Taboritae duo tantum baptismi et eucharistiae sacramenta agnoverunt, id quod etiam in publicis reformatae ecclesiae formulis factum est 10). Lutherus autem et Melanchthon initio poenitentium quoque sacramentis adnumeraverunt, ille a. 1520 in libro de captiv. babyl., hic in Apol. Conf. p. 200, neque adversatus est Mel., si qui plura sacramenta statuere mallent II). Sed in catechismis Lutherus tantummodo baptismi et coenae s. sacramenta agnovit et pertractavit. Deinde Evangelici pontificiam sententiam de sacramentis ex opere operato salutaribus rejecerunt et sine fide e sacramentis ullum fructum redundare negarunt 12), non quasi sacramentum

<sup>9)</sup> Canf. orthod. P.I. Qu. 98: Το βάπτισμα, το μύρον τοῦ χρίσμα τος, ἡ εὐχαριστία, ἡ μετάνοια, ἡ ἱερωσύνη, ὁ τίμιος γάμος καὶ τὸ εὐχέλαιον (oleum consecratum). Qu. 99: Τὸ μυστήριον εἶναι μία τελετή ἡ οποία ἀποκάτω εἰς κάποιον εἶδος ὁρατὸν εἶναι αἰτία καὶ φέρει εἰς τὴν ψηὴν τοῦ πιστοῦ τὴν ἀόρατον χάριν τοῦ θεοῦ, διαταχθὲν ὑπὸ τοῦ πυρίου ἡμῶν.

<sup>10)</sup> Sola Conf. tetrapol. in sententiam de majore numero prona est c. 6: "Inter quae (sc. sacramenta) praecipua sunt baptisma et eucharistia."

<sup>11)</sup> Apol. p. 200: "Nec multum referre putamus, etiamsi docendi causa alii numerant aliter, si tamen recte conservent res in scriptura traditas." p. 202: "Nemo vir prudens de numero aut vocabulo magnopere rixabitur, si tamen illae res retineantur, quae habent mandatum Dei et promissiones."— p. 201: "Si ordo de ministerio verbi intelligatur, non gravatim vocaverimus ordinem sacramentum. — Si ordo hoc modo intelligatur, neque impositionem manuum vocare sacramentum gravemur."— Qua conditione matrimonium quoque sacramentum vocare liceat, exponit p. 202, 13 ss. Cf. Bretschneider: Handb. II, p. 603, Anm. 465.

<sup>12)</sup> Conf. aug. art. XIII: "Damnant illos, qui docent, quod sacramenta ex opere operato justificent, nec docent, fidem requiri, quae credat remitti peccata." Apol. p. 203: — "Hacc simpliciter judaica opinio est sentire, quod per caerimoniam justificemur sine bono motu cordis, h. e. sine fide et tamen hacc impia opinio magna auctoritate docetur in toto regno pontificio." — Conf. helv. II, 19, p. 518: "Habent symbola

omnino nihil esset sine fide <sup>13</sup>), sed quia divina vis in sacramentis efficax solis credentibus salutarem se praebere fidesque gratiam sacramentis adstrictam apprehenderet. Contra Anabaptistas et Schwenkfeldianos cum Catholicis defenderunt efficaciam sacramenti ab impio sacrorum ministro administrati <sup>14</sup>), sed intentionem ministri non necessariam dexerunt <sup>15</sup>). Ita e notione librorum symbolicorum sacramentum novi test. dicendum est ritus sacer a Deo per Christum in N. T. mandatus, quo rei visibilis signo bonum invisibile offertur credentibus salutare <sup>16</sup>). E qua notione elucet, prae-

- 13) Professi sunt initio hanc sententiam Lutherus (Captiv. babyl. T. II, p. 273 ed. jen.: "Baptismus neminem justificat nec ulli prodest, sed fides in verbum promissionis, cui additur baptismus. Nec verum esse potest, sacramentis inesse vim efficacem justificationis seu esse signa efficacia gratiae.") et Melanchthon (in primis locc. commeditionibus), ac Zwinglius in ea perstitit, sed illi posthac ab ea recesserunt. Cat. maj. p. 545: "Dicimus, nobis non summam vim in hoc estam esse, num ille, qui baptizatur, credat nec ne, per hoc enim baptismo nibil detrahitur. Verum summa rei in verbo et praecepto Dei consistit.—Neque enim fides mea facit baptismum, sed baptismum percipit et apprehendit qui non fidei nostrae, sed verbo Dei alligatus est." p. 541: "Citra fidem nibil prodest baptismus, tametsi per se coelestis et inaestimabilis thesaurus esse negari non potest." Idem Reformati docent. Cl. Conf. helv. II, 19, p. 516.
- 14) Conf. aug. p. 12: "Sacramenta propter ordinationem et mandatum Christi sunt efficacia, etiamsi per *malos* exhibeantur." Apol. p. 144. F. C. p. 731 s. 829, 35. Conf. helv. p. 511 s. 516. angl. art. 26.
- 15) Conf. helv. p. 5'5 extr. Decl. thorun. p. 680, 5: "Efficacia sacramenti non pendet ab intentione ministri, modo in ipsa actione s. administratione servetur forma divinae institutionis." Quenst. IV, 75: "De intentione ministri intricatior est disputatio. Evoquaovung est, eum, qui sacramenta exhibet, ad aram offerre bonam intentionem faciend, quod dominus instituit, animum non peregrinantem, sed praesentem. Necessitatis est, observari actu externo intentionem Christi. Dico acta externo, nequaquam enim necessaria est intentio ministri interna aciendi quod facit ecclesia."
- 16) Apol. Conf. p. 200: "Sacramenta vocamus ritus, qui habett mandatum Dei et quibus addita est promissio gratiae." p. 253: "Sacrest caerimonia vel opus, in quo Deus nobis exhibet hoc, quod affert adnexa caerimoniae promissio." p. 267: "Sacr. sunt signa voluntatis Dei erga nos, non tantum signa sunt hominum inter se, et recte definius sacramenta in N. T. esse signa gratiae. Et quia in sacram duo sunt, signum et verbum [secundum celeberrimum illud Augustini: "Accedit verbum ad elementum et sit sacramentum"]: verbum in N. T. est promissio gratiae addita. Promissio N. T. est promissio remissionis peccutorum. Verbum igitur offert remissionem peccatorum, et caerimonis

promissiones adjunctas, quae requirunt fidem." p. 516: "Non approbamus istorum doctrinam, qui docent, gratiam et res significatas signis in alligari et includi, ut quicunque signis exterius participent, etiam interius gratiae rebusque significatis participes sint, quales quales sint." Conl gall. S7. scot. 21. Decl. thor. p. 680, 4.

ter baptismum et coenam s. nulla instituta dignitatem sacramentorum obtinere posse. Ad poenitentiam enim, quae non ritus est, ne catholica quidem sacramenti notio quadrat; notiones autem ordinationis et matrimonii sibi invicem repugnant, quia indoles et finis sacramentorum requirit, ut in omnium Christianorum usum et salutem instituta sint. Quapropter Lutherani poenitentiam sacramento baptismi comprehenderunt et confessionis absolutionisque institutum ante coenae s. usum retinuerunt 17, Reformati generalem peccatorum confessionem palam in templis recitandam sufficere putant, singulorum desiderio et libertati relinquentes, num peccatorum conscientià afflicti apud ecclesiae ministrum

est quasi pictura verbi seu sigillum." Adde p. 116. 200. Conf. aug. XIII, p. 13. — Conf. helv. II, 19: "Sunt sacramenta symbola mystica vel ritus sancti aut sacrae actiones a Deo ipso institutae, constantes verbo suo, signis et rebus significatis, quibus in ecclesia summa sua beneficia homini exhibita retinet in memoria et subinde renovat, quibus item promissiones suas obsignat et quae ipse nobis interius praestat, exterius repraesentat ac veluti oculis contemplanda subjicit adeoque fidem nostram spiritu Dei in cordibus nostris operante roborat et auget: quibus denique nos ab omnibus aliis populis et religionibus separat sibique soli consectate et obligat et quid a nobis requirat, significat." Adde Conf. angl. 25. scot. 21. gall. 34. Cat, heid. 66. — Quenstedt IV, p. 77: "Sacr. est sacra et solennis actio, divinitus instituta, qua Dens, interveniente hominis ministerio, sub visibili elemento, cum verbo institutionis conjuncto, rem coelestem s. bona coelestia exhibet et dispensat, ad offerendam sincem de gratuita peccatorum remissione." — E posteriorum Orthodoxorum theoria hae distinctiones notandae sunt: 1) Materia sacramenti: a) terrestris (visibilis s. elementum): aqua, panis et vinum; b) coelestis (invisibilis); α) mandatum divinum, β) gratiae oblatio. 2) Forma; interna s. unio sacramentalis, utramque materiam conjungens; b) externa, h. e. dispensatio s. administratio, quae his actibus absolvitur (Form. conc. p. 750): α) consecratione, i. e. recitatione verborum institutionis, β) δόσει s, datione; γ) λήψει s. acceptatione. 3) Finis: a) primarius: oblatio et collatio gratiae divinue; b) secundarius: sacramenta sunt α) notae ecclesiae s, professionis inter homines, β) vincula caritatis et nervi publicorum conventuum, γ) monumenta beneficiorum Christi, δ) incitamenta ad virtutum exercitia.

<sup>17)</sup> Cat. maj. p. 549: "Baptismus aeque et virtute et significatione ma tertium quoque sacramentum comprehendit, quod poenitentiam appellare consueverunt, quae proprie nihil aliud est quam baptismus aut jus exercitium. Quid enim poenitentia dici potest aliud, quam vetercm tominem magno adoriri animo, ut ejus concupiscentiae coerceantur, ac novam vitam amplecti? Quare vivens in poenitentia in baptismu versais." p. 550: "Poenitentia nihil aliud est quam regressus quidam et editus ad baptismum"—. Conf. aug. p. 27: "Confessio apud nos non st abolita, non enim solet porrigi corpus domini nisi ante exploratis et ibsolutis." Apol. p. 181. Cat. min. p. 878: "Confessio duo comprehenit. Unum est peccatum confiteri, alterum est absolutionem s. reinissionem a confessionario sive praecone evangelii accipere tamquam ab ipso Deo."

vel alium fratrem, potissimum in ss. scripturis doctum. con silium, institutionem et solatium quaerere velint (Conf. heb. Solennem quoque matrimonii inaugurationem pr ecclesiae ministrum atque ordinationem utpote perutiles d venerabiles ritus Evangelici servarunt, quibus a sec. XVII confirmatio addita est 18), ita tamen, ut horum institutorum cae rimonia ad simplicem eundemque apostolica antiquitate commendatum ritum impositionis manuum reduceretur, primarium pondus piis sermonibus, precibus et benedictionibus illorum rituum observationi conjungendis tribueretur. Ceterum confirmationem et ordinationem cuilibet ministro sacrorum administrare licet, non ut apud Pontificios, solis episcopis -Praeeunte Zwinglio Sociniani in sacramentis tantun testimonia cernunt, quibus aliquis se Christi militem et & clesiae socium palam et solenniter profiteatur, ipsumo nomen sacramentorum, quippe quod opinionibus de m gica quadam horum rituum vi faveat, repudiant eigue appel lationem praecenta Christi caerimonialia substituunt Et Arminianorum et Mennonitarum decretis sacramenta non solum fidei nostrae testimonia, sed etiam foederis cum Deo initi divinaeque erga nos gratiae signa ac pignora sunt, ad fidem et pietatem alendam confirmandamque egregie Quakeri celebrationem sacramentorum tamquam externorum rituum, quibus internarum actionum officia adumbrentur, solis primaevis Christianis, quippe imbecillioribus, praescriptam fuisse docent. Plerique recentiores theologi, praecuntibus Arminianis, veterem de supranaturali et magica sacramentorum efficientia doctrinam rejecerunt. Recte quidem sed quum, quod sua quemque pium Christianum experientia docet, e pio fideique pleno sacramentorum usu uberrima il nos beneficia redundent ac tali usu interior cum Christi familiaritas contrahatur et spiritualis ejus praesentia nobi concilietur: profecto de rectae rationis jure nihil derogmus, si in sacramentis visibilia et invisibilia conjungi docemus, neque illa signa solum significantia, sed etiam proe bentia s. collativa itemque efficacissima divinae gratiae

<sup>18)</sup> Simpliciorem confirmationis formam, qualis a sec, XVII recepts, jam emendatores sacrorum commendarunt. Melanchth. Loci el 1536: De sacr. numero: "Confirmatio magnopere probanda esset, i usurparetur ad hoc, ut examinaretur juventus et fidem propriam proteretur." Calvin. Instt. IV, 19, 4.— Hase Doym. p. 445: "Die Confals Ergänzung u. Rechtfert. d. Kindertaufe, ohne geheimnissvollas Inhalt, aber mit grosser relig. sittl. Wirkung im kircht. u. Familien-Leben, ist auf dem Wege, thatsächlich ein Sacr. des neueren Protestantismus zu. werden."— Andreae: De ritu conf. in eccl. proteento. Marp. 1683. Parisius: Ueb. Conf. u. C.- Unterricht. Magdeb. 1810—14.3 Bde. Bödeker: Ueb. Conf. u. C.- Unterr. Gött. 1823.

re christiana conspicuae (§ 208) praesidia esse existimamus, licet hujus gratiae efficacia neutiquam necessario his praesidiis adstricta sit 19). Ac si in Jesu Christo eminentissimum Dei legatum agnoscimus, illius voluntas instituendis sacramentis declarata pro divino mandato habenda est. Quum denique natura et indoles illius sacrae animorum dispositionis, quae celebrandis sacramentis efficitur, arcana et inenarrabilis sit, etiam nomen sacramenti, licet ipsis Reinhardo, Schleiermachero, aliis displicuerit, psychologico jure retinetur.

#### 1) De baptismo.

Gerh. Jo. Yoss: De baptismo dispp. 20. 1648 ss. In ej. Opp. Amst. 1701. T. VI. — J. A. Stark: Gesch. der T. u. d. Taufgesinnten. Leipz. 1789. — Robin son: Ilistory of baptism. Lond. 1790. — Brenner (theol. cathol.): Gesch. Darstlig d. T. v. Chr. bis auf uns. Zetten. Bamb. 1818. — J. G. Reiche: De baptismi origine et necessitate nec non de formula bapt. Gott. 1817. — Ruperti: Die Christentaufe. In ej. Theol. Miscellen. Hann. 1820. IV, 1. — Matthies (theol. hegel.): Baptismi expositio bibl. hist. dogmatica. Berol. 1831. — Höfling: De baptismi sacramento. 3 Progr. Erl. 1844. Ej. Das Sacr. d. Taufe nebst d. and. damit zusammenhäng. Aoten der Initiation, dogmat., hist., liturg. dargestellt. Erl. 1846.

## § 218. Doctrina novi testamenti.

Dressler: Die L. v. d. heil. Taufe nach d. N. T. Leipz. 1831. — Evers: Was lehrt d. Schrift v. d. h. Taufe? In Rudelbach u. Guerik e Zeitschrift f. d. luth. Theol. u. Kirche. 1842. 3 H. — Chr. Fr. Schmidt; Essaf sur la doctrine du baptème d'après le N. T. Strasb. 1842.

Lustrationes et lavationes sacrae omnibus apud veteres positivis religionibus communes erant 1).— E loco Jo. 1, 25 dilucidissime patet, Judaeos aetate Christi speravisse, fore, ut Messias vel ejus praecursor ritu baptismi homines regno messiano inauguraret, quae exspectatio e nonnullis locis V. T., velut Ezech. 36, 25. Sach. 13, 1. coll. Ps. 51, 4. Jes. 1, 16., originem traxisse videtur 2). Cui spei Joannes baptista ita

<sup>19)</sup> Quod etiam ecclesia semper agnovit notissimis dictis: "Non defectus, sed contentus sacramenti damnat."— "Deus, qui sine sacramentis te salvare potest, sine caritate te non salvabit."— Luther: "Ja ob du gleich nicht zum Sacrament gehest, kannst du dennoch durchs Wort u. Glauben selig werden."

<sup>1)</sup> Lomeier: De vett. gentilium lustrationibus. Zutph. 1700. Traj. 1781. Alia scripta rec. Wegscheid. p. 596.

<sup>2)</sup> De joannei baptismi origine neque in judaico proselytorum baptismo, quippe cujus initium aetatem Jesu et apostolorum non attingat, neque apud Essaeos quaerenda disputavimus in Ersch u. Gruber Encykl. 2 Sect. XXII Bd. p. 98 ss., ac de discrimine inter joanneum et christianum baptismum ibidem p. 118.

satisfecit, ut populares baptismo ad poenitentiam obstringeret, qua veniam peccatorum antea commissorum impetraren (βάπτισμα 3) μετανοίας είς ἄφεσιν άμαρτιῶν) et regni divini propediem futuri consortio digni evaderent (Matth. 3, 1 ss. et parall. Act. 19,4. Cf. § 31). Neque aliud quid Jesus spectasse videtur illo baptismo, quem non diu post muneris publice suscepti initium per discipulos administrari jussit (Jo. 3, 22.26. 4, 1. 2. coll. Matth. 4, 17. Marc. 1, 15). Quun vero jam in eo esset, ut e terris discederet, discipulis suis mandavit, ut omnes gentes ad disciplinam suam converterent (μαθητεύειν) easque per baptismum Deo patri, filio el spiritui s. (§ 133) agnoscendo et colendo obstringerent (Matth. 28, 19. coll. Marc. 16, 16) 4). Apostoli, qui servatoris mandato obsecuti sunt, baptismo totalem vitae immutationen spiritu s. interveniente efficiendam (Tit. 3, 5. Jo. 3, 5) at umbrari (Tit. 3, 5. Rom. 6, 3 ss. Col. 2, 12 5)) illique haece beneficia adnexa esse docent: 1) veniam peccatorum (Act 22, 16. 1 Cor. 6, 11. Eph. 5, 26) et salutem aeternam sub conditionibus fidei (Marc. 16, 16), seriae poenitentiae (Act. 2,38) animique bene morati favorem Dei quaerentis (1 Petr. 3, 21); 2) spiritus s. largitionem (Act. 2, 38, 19, 4 ss. 1 Cor. 12, 13),

<sup>3)</sup> Βάπτισμα in N. T. constanter de joanneo et christiano bapismo dicitur, contra βαπτισμός de quavis lotione (Marc. 7, 8. Hebr. 6, 2. 9, 10). Latini autem vocc. baptismus, baptismum et baptisma promiscue usur parunt de christiano initiationis ritu.

<sup>4)</sup> De significatu locutionis βαπτίζειν τινὰ είς τι (proprie jemanda tunfen unter Hinweisung auf Elwas) cf. Fritzsch e Comm. in epad Rom. Tom. I, p. 359 ss. — Effatum Matth. 28, 19 in ecclesia appellatur formula baptismi ("lex tingendi proposita et forma praescripta", Ter tull. de baptismo c. 18). At vero Jesum non solennem formulam, qui baptistae uterentur, praescribere, sed tantunmodo vim et finem christis baptismi significare voluisse, jam inde elucet, quod nusquam in N. I. exemplum ejusmodi formulae a baptistis usurpatae exstat. Neque vero etiam argumenta sufficiunt, quibus nonnulli illud mandatum Christi interpolatum (ita inprimis Teller. Exc. II ad Burn et.: De fide et officia Christianorum. Hal. 1786), vel apostolica demum traditione effictum ε servatoris ori suppositum esse (Strauss., de Wett.) probare studue runt. (Cf. Beckhaus: Ueb. d. Aechth. der sogen. Taufformel. Offenb. 1794. Lutz: Bibl. Dogmat. p. 382. Francke: Erklär. v. Matth. 28, 19. In Kaeuffer: Bibl. Studien. 4 Jahrg. Nr. 1.) Nec obsul, quod christiani baptismi vis et potestas in ceteris N. T. locis breviore locutione significatur, ut βαπτίξειν είς τὸ ὄνομα, ἐπ ὁνόματι, ἔν τῷ ὁνίησ., εἰς Χρ. Ἰησ., Act. 2, 38. 8, 16. 10, 48. 19, 4 s. Gal. 3, 27. Rom. 6, 3; nam brevior locutio sententiam prolixioris involvit.

<sup>5)</sup> Quibus in locis baptismus spectatur ut talis, qualis esse debet, a quo regeneratio sejuncta cogitari nequeat, ideoque regeneratio, cui aliquis per baptismum tantummodo obstringi dici potest, ipso baptismo jum effecta dicitur. Unde sequitur, ut quilibet imaginem veri Christiani, baptismo adumbratam, sentiendo vivendoque referre studeat, Rom. 6, 12 se

minime vero magica necessitate cum baptismo conjunctam (Act. 8, 12, 15, 10, 44 ss.); 3) consortium Christi (Gal. 3, 27) et ecclesiae (1 Cor. 12, 13). Ita e biblica notione baptismus dicendus est ritus lavacri sacri solennis a Christo mandatus, quo homines per spiritum s. ad novam vitam renascuntur, in Christi et ecclesiae consortium veninnt et messianae salutis participes redduntur 6). Quum igitur baptismus conditionibus institutionis (τοῦ μαθητεύεσθαι, Matth. 28, 19), poenitentiae et fidei adstrictus sit, quorum beneficiorum et officiorum infantes recens nati nondum capaces sunt: satis intelligitur, paedobaptismum cum biblica sententia non facile conciliari posse. Accedit, ut e loco 1 Cor. 7, 14 luce clarius pateat, paedobaptismum saltem communi apostolicae aetatis usu nondum fuisse receptum. Neque ad eum biblica auctoritate muniendum sufficiunt argumenta, quae a comparatione baptismi cum circumcisione?) et ab exemplis totarum familiarum lavacro sacro immersarum (1 Cor. 1, 16. Act. 11, 14. 16, 15. 33) petuntur. Facilius ab exemplis baptismi pro mortuis et eorum loco suscepti, 1 Cor. 15, 29 8) commemoratis, collegeris, paedobaptismum non quidem ab apostolorum, tamen gregariorum Christianorum mente non prorrus abhorruisse.

## \$ 219. Historia doctrinae ecclesiasticae.

Institutum baptismi biblicum mox haud paucis superstitiosis opinionibus, velut de arcana quadam spiritus s. conjunctione cum aqua baptismali, et caeremoniis, ut exorcismo 1), auctum est. Plerique baptismum ad impetrandam

<sup>6) &</sup>quot;Actus initiationis ex mandato Christi, intercedente professione fidei et aquae usu, administrandus ad obtinendam communionem ecclesiae externam et gratiae divinae internam." Ammou.

<sup>7)</sup> Schleierm. II, 456: "Die Taufe ist ganz unabhängig v. d. Beschneidung eingesetzt, u. die Beschneidung hat auch nicht durch d. Taufe aufgehört, sondern durch d. Uebergewicht der Heidenchristen über d. Judenchristen u. durch d. Vermischung Beider."

<sup>8)</sup> Cf. Rückert: Loci 1 Cor. 15, 29 expositio. Jen. 1847.

<sup>1)</sup> Exorcismus est obtestatio solennis, qua diabolus a baptizando homine decedere jubetur. Primum in Gentilium, qui propter idololatriam imperio diaboli subjecti (p. 307) putabantur, baptismo adhibitus esse videtur, tum ecclesia eo in haereticis in catholicam ecclesiam recipiendis usa est. Tandem quum Augustino auctore omnes homines propter Adami lapsum jam a natalibus potestati Satanae obnozii putarentur, nulus baptismus sine exorcismo administratus est. Cum exorcismo conjuncta erat renuntiatio s. abrenuntiatio diaboli, qua, teste Tertuliano, baptizandi se "diabolo et pompae et angelis ejus" renuntiare profitebantur. — Kraft: Ausf. Gesch. v. Exorcismo. Hamb. 1750.

veniam peccatorum et spiritus s. vim valere putaverunt Ei opinione de baptismo tantummodo peccata antea commissa expiante mos baptismi usque ad vitae finem procrastinani prodiit, praecipue ab Alexandrinis, a Cypriano, Gre goriis Naz. et Nyss. et allis reprehensus. Satis mature etiam infantum recens natorum baptismus (paedobaptismus) invalescere coepit, quem Tertullianus 2) improbant (p. 344), Origenes et Cyprianus (p. 344), ille quidem e traditione apostolica, defenderunt, Augustinus ad tollendam peccati originalis culpam necessarium duxit, ipsique Pelagiani parum sibi constantes retinendum putaverunt qui infantes sine baptismo mortuos non quidem ad regnum Dei s. coelorum, attamen ad salutem s. vitam aeternam perventuros esse docuerunt, quasi e rei christianae principio extra regnum Dei salus aeterna ulli obtingere posset 3). Quum e decreto biblico vis baptismi e fide penderet, cuim parvuli recens nati nondum capaces sunt, Augustinus is fidem ecclesiae imputari (e perverso principio: "credit in altero, qui peccavit in altero"), vel Christum "sui spiritus occultissimam gratiam latenter infundere et parvulis" docuit Contra orientalem et asiaticum usum romana ecclesia Stephano (+257) duce baptismum ab haereticis administratum agnovit, ita tamen ut homines ab haereticis baptizatos, nisi posthac ad catholicam ecclesiam transirent, salvos fieri posse negaret; quae sententia contra Donatistas publicam auctoritatem obtinuit atque etiam a Protestantibus recepta est 1).—

Wiedenfeld: De exorcismi origine, mutatione deque hujus ritus peragendi ratione. Marb. 1824. Jachmann: De exorc. in bapt. origine. Regiom. 1834.

<sup>2)</sup> Tertull. primus commemorat institutum sponsorum, qui etial susceptores; ἀνάδοχοι, propatres et a sec. VIII patrini et matrinal dicebantur ac primum in baptismo elinicorum et infantum adhibiti esse videntur. Sponsores simul officium suscipiunt, parvulos, ubi necessital id flagitaverit, christianae religioni convenienter educandi.

<sup>8)</sup> Graeci patres, augustinianae peccati originalis notioni non addici (§ 173), paedobaptismum necessarium duxerunt, quo parvuli divinis viribus imbuerentur et futurorum bonorum pignus acciperent. — E. S. Crprian: Historia paedob. Goth. 1705. J. G. Walch: Historia paedob. V priorr. secc. Jen. 1789. [Miscc. sacr. Amstel. 1744.] Wall: Histbapt. infant. ex angl. (Lond. 1705) vertit, aux. Schlösser. Hamb. et Bren. 1748—53. IIT. de Wette: Zur Gesch. d. Kindertäufe. In Ullmann u. Um breit: Theoll. Studd. u. Kritt. 1830. 3 H.

<sup>4)</sup> Conc. trid. VII, de bapt., can. 4: "Si quis dixerit, baptismum, qui etiam datur ab haereticis in nomine patris, filit et sp. s. cum intentione faciendi quod facit ecclesia, non esse verum baptisma, anathema sit." Adde Conf. orth. qu. 102. Conf. gall. c. 28. Attamen Russi illi decreto non semper obtemperant. Concedendum est etiam, Pontificion dum haereticorum baptismum ratum censent, sibi non constare, quia nulla

Scholastici, quorum plurima decreta apud Pontificios publice sancita sunt, in baptismi doctrina vestigiis Augustini incesserunt, etsi in adultis hominibus baptismi per aquam faciendi (baptismi fluminis) locum a baptismo sanquinis (s. cruenta martyrum morte, cujus baptismi notionem jam ecclesiae patres e Marc. 10,39 defenderant) et baptismo fluminis (h. e. spiritus s. acceptione) obtineri posse atque parvulos sine baptismo mortuos non "poenas sensus", sed tantum "poenas damni" (§ 232) luituros esse concesserunt. Infantibus fidem ecclesiae imputari 5) eosque urgente necessitate etiam a laicis, ipsisque mulieribus et infidelibus baptizari posse docuerunt 6). - Quae de baptismo instauratores sacrorum, auctores librorum symbolicorum 7) et posteriores orthodoxi Protestantes praeceperunt, huc redeunt, ut baptismus sit initiationis et regenerationis sacrumentum, quo homini cum peccato originis nato et vivo 8), nomen patris, silii et spiritus s. prositenti, per aquam verbo Dei conjunctam 9) gratia divina offertur et per fidem accipitur 10).

eclesia nisi vera, quam apud se esse clamitant, vera adminiculorum ratiae servatrix esse potest.

<sup>5)</sup> Trid. Sess. VII. de bapt. can. 13: "Si quis dixerit, parvulos eo, juod actum credendi non habent, suscepto baptismo inter fideles comutandos non esse, ac propterea — praestare omitti eorum baptisma, juam eos non actu proprio credentes baptizari in sola fide ecclestae, s. s." — Cat. rom. de bapt. c. 7: "Parentum fide, si parentes fideles uerint, sin minus, fide universae societatis sanctorum muniuntur."

<sup>6)</sup> Jam Tertullianus (de bapt. c. 17) laicis jus baptizandi "in lecessitatibus" concessit solasque mulieres a baptizandi negotio probiberi oluit. A tempore Nicolai I, pontif. rom. († 867), hoc jus mulieribus proque, Gentilibus et Judaeis concedebatur, dummodo praescriptam batismi formam observarent. — Cat. rom. 2, 2, 24: "Judaeis quoque, inidelibus et haereticis, cum necessitas cogit, hoc munus permissum est."

<sup>7)</sup> Publica evangelicae ecclesiae doctrina cognoscitur e Conf. aug. IX. pol. p. 156 s. Art. smalc. p. 329. Cat. min. p. 376 ss. maj. p. 534 ss. C. p. 826 s., 11 — 13. Conf. helv. 20. gall. 35. angl. 27. scot. 21. belg. 4. march. 6 — 7. Cat. heid. qu. 69 — 74. genev. p. 163 s.

<sup>8) &</sup>quot;Prohibetur hac finitione, ne simili ritu consecrentur infantes ondum in lucem editi nec res inanimatae, ut campanae, fasciae, insignia t., id quod inde a sec. VIII in ecclesia catholica factum est." [Wegsch.] f. F. C. p. 750. Art. smalc. p. 337.

<sup>9)</sup> Sive, ut Luth. art. smalc. p. 329 dicit, per "lavacrum in verbo", nee locutio ex Eph. 5, 26 ducta est, ubi ἐν ὁἡματι arcte quidem cum εθαρίσας etc. conjungendum, sed adverbiali sensu accipiendum est: rheissenermassen; intelligitur enim promissio veniae peccatorum (Marc. ), 16. coll. § 2 8). Cf. Harless ad h. l. — Lutherus, quamvis, t. smalc. p. 329 utramque, et Thomistarum, et Scotistarum sententiam nexu gratiae divinae cum sacramentis (p. 463) se reprodare profitear, tamen apertissime a Thomae partibus stetit. Cf. Cat. maj. p. 587 interrogatus, quid baptismus sit, responde, non esse prorsus aquema

Ad constituendum baptismum requiritur 1) immersio corporis in aquam, etsi ecclesia nostra pontificium adfusionis adspersionis usum retinuit 12; 2) verbum Dei, quod cometur a) divino baptismi mandato, b) nomine Dei, filii e spiritus s., c) promissione salutis per Christum consequendae (Cat. min. p. 576 s. maj. p. 536 ss.). Paedobaptismi necessitatem emendatores sacrorum contra Anabaptistas defenderunt 12; ita tamen, ut Reformati principium illud, quo contemtus, non privatio sacramenti damnare" dicitur, ad Christianorum infantes referrent 13). Idemque principium posteriores lutherani Orthodoxi secuti sunt, qui baptismum necessitate praecepti divini" et quidem necessitate ordi-

- 10) Quae ad effectum baptismi spectant, optime comprehenduntut Cat. maj. p. 543: "credat (Christianus) firmiter, quaecunque baptismo promittuntur et offeruntur, victoriam nempe mortis ac diaboli, remissionem peccatorum, gratiam Dei, Christum cum omnibus suis operibus et spiritum s. cum omnibus suis dotibus."
- 11) Cat. maj. p. 548: "Opus vero aut gestus est, quod baptizandi ta aquam mergimur, qua prorsus contegimur et postea mersi iterum extrahimur. Hae duae res, in aquam mergi et iterum emergere, virtutem et opus baptismi significant, quae non sunt alia, quam veteris Adami mortificatie et postea novi hominis resurrectio." Cf. Rom. 6, 3 ss. Post apostolicum aevum mos ter submergendi exstitit propter formulam baptismalem, quem usum graeca ecclesia retinuit. In ecclesia latina a sec. Vill praeter submersionem adfusto, sine dubio jam antehac ad aegrotos (baptismum clinicorum) et captivos baptizandos adhibita, locum obtinete coepit, sed demum post sec. XIII ubique recepta videtur esse. Vix est, quod doceatur, submersionis ritu multo efficacius baptismi sensum et finem declarari, sed adfusionem magis decoram et occidentalibus rebus atque imbecillitati corporis infantum accommodatiorem esse.
- 12) Conf. aug. IX: "De baptismo docent, quod sit necessarius si salutem. Damnant Anabaptistas, qui improbant bapt, puerorum et affirmant, pueros sine baptismo salvos fieri." Art. smalc. p. 329: "De padob. docemus, infantes esse baptizandos. Pertinent enim ad promissam redemptionem per Christum factam et ecclesia debet illis baptismum et promissionis illius annuntiationem." Conf. helv. II, 20: "Damnamus Anabaptistas, qui negant baptizandos esse infantulos recens natos a fidelibus. Nam juxta doctrinam evang. horum est regnum Dei et sunt in foedere Dei, cur itaque non daretur iis signum foederis Dei?" Idem docetur in ceteris reformatae eccl. symbolis.
- 13) Calvin. Instt. IV, 16, 26. Declar. thor. de bapt. 2 (p. 681): "Hoc igitur sacramentum propter ipsam Christi institutionem ut mediar salutis ordinarium omnino necessarium esse religiose asserimus; quamvis necessitatem illam adeo absolutam esse non statuamus, ut, quicunque sine baptismo externo ex hac vita excesserit, sive adultus, quocunque id casa, etiam citra omnem contemtum accidat, propterea dammandus sit. Hic pottus regulam illam maxime valere credimus, quod non privatio, sed contemtus sacramenti dumnet."

simplicem, sed ejusniodi, quae verbo et praecepto Dei comprehensa ei illi inclusa sit et per hoc sanctificata, ita ut nihil aliud sit, quam De seu divina aqua." Contra Calvinus sententiam Scoti amplexus est

nata, non absoluta" necessarium esse ideoque catechumenos quoque fideles, qui citra culpam suam ante baptismum morerentur, salvos fieri concesserunt. Fidem in parvulis a Deo excitari, Lutherus (Cat.maj. p. 546, 50) ejusque successores censuerunt. Quum vero Lutherus necessitatem baptismi per poenitentiam quotidie repetendi (§ 217, not. 17) doceret, ex ejus sententia subsequens fides priorem fidei defectum compensare dici potest 14). Baptismum cogente necessitate a laico administrandum Reformati rejecerunt, Lutherani defenderunt 15). Praeterea Protestantes caerimonias a Catholicis cum baptismo conjunctas, quae biblica auctoritate destituuntur, abrogarunt 10), soliusque exorcismi, quamvis in formulis symbolicis silentio omissi, usus a Lutheranis servatus est, sed jam ab Aeg. Hunnio a. 1603 improbatus, ab aliis (Quenst., Balero) inter αδιάφορα relatus est et sec. XVIII plerisque in coetibus in desuetudinem venit, nec nisi novitii quidam Pietistae et Gnesiolutherani etiamnunc in eo dulcissimum quoddam lutheriae orthodoxiae palladium cernunt 17). Reformati ab initio eum aspernati sunt (not. 16). - Quakeri, regenerationem a spiritu s. efficiendam ad consequendam salutem sufficere statuentes, baptismum prorsus rejiciunt. Praeeuntibus Socinianis nonnulli recentiores 18) mandatum Christi ad eos tantum, qui a peregrinis sacris ad christianam religionem se converterent, non ad eos, qui a Christianis nati

<sup>14)</sup> Cat. maj. p. 546:— "quamquam pueri non crederent, quod nullo modo affirmandum est — tamen baptismus verus esset neque quispiam eos rebaptizare debet. — Qua enim ratione verbum et institutio Dei propterea irrita esse debebunt, quia nos non recte utimur? Propterea dico: si non recte credidisti prius, tamen adhuc crede."

<sup>15)</sup> Conf. helv. II, 20. scot. 22. — In artic. visitat. sax. inter calvinianos errores hace referuntur: "Salutem non dependere a baptismo atque ideo baptismum in casu necessitatis non permittendum esse in ecclesia, sed in defectu ordinarii ministri ecclesiae permittendum esse, ut induns sine baptismo moriatur." Cf. Rütenik: Ueb. d. Nothtaufe. In Ullmann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Krttt. 1836, 2, p. 417 ss.

<sup>16)</sup> Conf. helv. II, 20: "Credimus perfectissimam esse baptizandi formam, qua Christus ipse baptizatus est et qua baptizarunt apostoli. Ergo quae humana inventione postea adjecta et usurpata sunt in ecclesia, non arbitramur necessaria esse ad perfectionem baptismi, cujus generis est exercismus, usus ardentis lumints, olei, salis, sputi."

<sup>17)</sup> In libro rituali, consociatae evang. Borussorum ecclesiae praescripto, antiquae formulae: "Fahre aus, du unreiner Geist u. gieb Raum dem heil. Geist", haec substituta est: "Der Geist des Unreinen gebe Raum dem h. Geist", cujus tamen pronuntiatio arbitrio relinquitur.

<sup>18)</sup> Inpr. auctor libri: "Ueb. d. Taufe. Eine freimäth. Untersuchung. Lpz. 1802. Cf. Bretschneider: Entwickel. d. dogmat. Begriffe. p. 724.

et educati essent, retulerunt, alii solum paedobaptismum abrogandum commendarunt 19). Plerique rationalistae e moderatiores supranaturalistae solum ethicum baptismi frectum agnoscunt.

## § 220. Censura dogmatis.

Quamvis absoluta baptismi necessitas e N. T. non pateat, quamvis ipsos apostolos, excepto Paulo (Act. 9, 18). christianum baptismum subilsse, non verisimile sit (Jo. 4, 2), quamvis mandatum Christi (Matth. 28, 19) ad eos quoque, qui in Christianorum societate jam nati et educati sunt, pertinere, certo effici nequeat: officia tamen et promissiones, quae baptismo adnectuntur, ad omnes homines spectant qui salutis desiderio tenentur et Christi nomen profiteri volunt Quum insuper nulla positiva religio initiatorio ritu carere possit: profecto a mente et sententia Christi non recedimus, si omnes, qui Christi et ecclesiae consortium quaerunt, baptismi ritu initiandos censemus. Majoribus quidem paedobaptismus difficultatibus premitur (p. 469). Quum vero hoc institutum, cujus initia remotissimam ecclesiae aetatem attingunt, altissimas in ecclesiastico et pio quorumvis christianorum parentum sensu radices habeat ideoque sine magnis incommodis et scandalis abrogari nequeat: profecto protestantismi principium (cf. p. 110, not 3) non negligitur, si illud servare pro nostrae tempestatis ratione consultissimum ducitur, dummodo opportuno tempore confirmatio (p. 466) accedat, qua quae paedobaptismo desunt, rite compensantui et homo ad maturiorem netatem provectus, postquam diligenter se exploraverit, utrum coetui christiano, in quo natus et educatus est, in posterum quoque nomen dare, an ad alium transire (baptismo enim homo in christianam ecclesiam universe spectatam recipitur, confirmatione certo cuidam ecclesiae coetui adscribitur), an religioni christianae prorsus renuntiare velit, ipse foederis per baptismum olim cum Deo et Christo initi officia et promissiones solenniter suscipit. At vero etiam per se intelligitur, iis sectis, quae baptismum adultorum praeferunt, suam libertatem concedendam esse, quemadmodum ab altera parte sensui eorum obsecundandum est, qui in extremae necessitatis casu parvulos suos laico baptizandos committunt, quum Christi regnum non terrestris vitae finibus conclusum sit.

<sup>19)</sup> Velut Lobeg. Lange: Die Kinderlaufe in d. ev. Kirche. Jen. 1884. Pro retinendo paedob. Martens: Die christl. Taufe u. d. baptist. Frage. Hamb. 1843. Axelsen: Die Kindert. nach ihrem Verhältniss zur Schrift u. z. Glauben. In Rudelbach u. Guerike Zeitschr. f. luth. Theol. 1847. 3 H. Cf. Bretschneid. l.c. p. 726 s.

#### 2) De coena sacra.

Hospiniani Historiae sacramentariae 2 PP. Genev. 1681. fol. — F. W. Lindner: Die L. v. h. AM. nach d. Schrift. Exeget--hist. - dogmat. Versuch nebst Krittk aller darüb. bekannt gewordenen Lehrmeinungen. Letpz. 1831. — Ebrard: Das Dogma v. AM. u. s. Geschichte. 2 Bde: Frankf. a. M. 1845—46.

# § 221. Doctrina biblica.

Ruperti: Des h. AM. ursprüngl., bedeutsame u. würdige Feter. Hann. 1821. — Schulthess: Die evang. Lehre v. h. AM. nach den 5 unterschiedl. Ansichten, üle sich aus d. neutesimil. Texten wirklich od. scheinbar ergeben. Lpzg. 1824. — Dav. Schulz: Die christl. Lehre v. AM. nach d. N. T. Letpz. (1824). — Lücke: De duplicis in coena s. symboli actusque sensu et notione. Gott. 1837.

Quemadmodum lotiones sacrae (§ 218), ita etiam epulae sacrae cum plerisque antiquis religionibus conjunctae erant, quibus epulis qui intererant, sacrorum suorum communionem solenniter et publice profitebantur. Ejusmodi instituto Christus quoque religionem suam auctam voluit. Namque inter coenam illam ultimà vesperà, antequam captus est, cum discipulis institutam.), panem in frusta fractum tamquam corporis sui pro hominibus mox frangendi imaginem distribuit, vinumque tamquam sanguinis pro hominibus effundendi, quo nova religionis oeconomia sanciretur (§ 193). symbolum in orbem porrexit (Matth. 26, 26 ss. et parall. 1 Cor. 11, 23 ss.) atque, testibus quidem Paulo (1 Cor. 11, 24 s.) et Luca (22, 19), discipulos solennem hunc actum iterare jussit ad memoriam ipsius pie recolendam.

<sup>1)</sup> a Seelen: Eucharistica veterum e monumentis sacris et profanis. Lub. 1750. Worbs: Ueb. d. Bundes - u. Freundschaftsmahle der Morgenländer. Sor. 1792.

<sup>2)</sup> Ex evv. synopticorum relatione haec coena fuit paschalis, quam Jesus eodem tempore, lege constituto, ac Judaei celebravit, h. e. vespera diei XIV mensis Nisan, qua vespera dies XV ejusdem mensis incipere putabatur. Contra teste Joanne a Jesu illa coena jam pridie (d. XIII ejusdem mensis) celebrata est ideoque non paschalis fuit. Joannea relatio praeferenda est quippe tempestatis rationibus moribusque et institutis judaicis accommodatior. Cf. Sieffert: Ursprung des erst. kan. Ev. (Köntysb. 1832) p. 127 ss. Lücke ad Jo. 18, 28. de Wette: Hebr.-jüd. Archäologie p. 294 s. 3 A. Bleek: Betträge zur Evgltenkritik (Berl. 1846) p. 33 ss. 107 ss. — Contrariam sententiam inter alios propugnare conatur novitia schola tubingensis. Cf. Baur: Krit. Untersuch. iib. d. kan. Evv. p. 274 ss. E modo, quo haec evangeliorum discrepantia dijudicatur, alia quaestio, ad ritualia coenae s. spectans, utrum Jesus fermentato pane, an azymis usus sit, facillime dirimitur.

<sup>3)</sup> Non improbabile est, Jesum ad modum respexisse, quo olim mosuica religionis disciplina solemniter sancita erat, 2 Mos. 24, 8.

<sup>4)</sup> Idem pluribus in locis refert Justinus M. ex ἀπομυημου. τῶν αποστόλων. Cf. Credner: Beitrüge zur Einleit. I, p. 194 s. — Fue-

igitur, ut coena s. ritus mnemonicus esset, quo mortis pro opere suo salutari oppetitae omniumque beneficiorum ex a redundantium memoria celebraretur. Eandem non solm vim Paulus 1 Cor. 11, 26 huic coenae tribuit, sed etiam pa ejus celebratione in communionem beneficiorum mortis Christi veniri (1 Cor. 10, 16) atque communi panis usu intimam Christianorum et secum ipsis et cum Christo conjunctiopem adumbrari et confirmari docet (1 Cor. 10, 17) 5). Praeterea

runt quidem, qui mandatum Christi de iterando coenae s. ritu ad solos apostolos referrent (nonnulli Sociniani, cf. Buddei Institt. p. 1080), aut nullam nisi hanc frigidulam verbis Christi sententiam supponerent, velle se, ut in quavis punis fruitione et quavis vini bibitione hujus postremi aut Jesum nihil aliud fecisse, quam pro more suo a rebus praesenibo et adspectabilibus tropicam orationis formam promendi (Jo. 4, 14 ss. 31 s. 6, 27 ss.) imaginibus panis fracti et vini estus salutarem mortis suar jamjam imminentis finem adumbrasse, solennem vero coenae repetitionem e primaevorum Christianorum desiderio, perversa allegoricorum Christi apud Jo. 6, 51 ss. sermonum interpretatione sustentato, prodiisse ac tum demum formulam τοῦτο ποιεῖτε είς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν usu quodam li turgico verbis Christi additam esse contenderent (Paulus Heidelb., Kaiser). Quae postrema sententia si vera esset: talis sacramenti origo explicari non posset nisi ex eminentissima vi, quam Jesus inter ultimum illud convivium in sectatorum accubantium animos exercuisset, talisque coenae s. origo officium nobis imponeret exemplum apostolorum el primaevorum Christianorum imitandi. At vero conjectura illa idoncis agu-mentis destituitur. Accedit, quod Jesus, teste Joanne (13, 4 ss.), ulimà stolis administravit, qui in eis opinionem de necessitate et officio iterationis neutiquam excitabat. Si vero Jesus coenam s. iterari voluit, han ejus voluntatem non ad solos apostolos, sed ad omnes posteros quoque Christianos spectare, inde patet, quod Jesus actu symbolico summum mortis suae pro omntous subenndae finem significavit. Cf. Süskind: Hat Jes. das h. AM. als einen mnemonischen Ritus angeordnet! Flatt Magazin 11 St. p. 1 ss.

5) Ita cum recentioribus theologis longe plurimis symboltcam sectionum biblicarum ad coenam s. pertinentium interpretationem approbamus Neutiquam enim, quod Catholici et orthodoxì Lutherani (nuperrine Ströbel: Die Schriftmässigk. der tuth. AMLehre u. d. Schriftlosigk. der reformirten. In R u delbach u. Guerike Zeitschrift f. die luht. Theol. 1842. 1 u. 3 H. Rodatz: Ueb. d. Einsetzungsvo. des h. AM. in eod. promutario, 1.2 u. 3 H.) opinantur, Jesum de vero suo, corpore sectatoribus suis vescendo veroque suo sanguine bibendo cogitasse, his probatur argumentis: 1) Nullo modo intelligitur, quo modo discipuli, quam Jesum vivum coenae accubantem viderent, tam ineptam illam verbis ejus sententiam substituere ac sine ulla divini magistri interpretatione tam grande mysterium, quam Catholici et Lutherani statuunt, intelligere potaerint., Accedit, quod apostoli, quibus lege mosaica strenne interdictum erat sanguine vesci (3 Mos. 17, 10 ss. 7, 26 s. 1 Mos. 9, 4. 5 Mos. 16, 23 al.), sacro quodam horrore perculsi ejusmodi epulas thyesteas repudiaturi fuis sent, si vero sangu ne et corpore summi benefactoris ipsis vescendum fuisset." [W c g s c h. p. 629 s.] Neque in decreto illo, quo Ethnico-Christianis quivis sanguinis usus interdicitur (Act. 15, 20. 29), vel levissim significatur, Christi sanguinem excipi ejusque aliam esse rationem, quam

coenae s. vim et dignitatem tribuit, quam non potes non sacramentalem dicere, ita, ut qui eà indigno modo, h. e. animo non bene composito nec ad grandem illius dignitatem accommodato utatur, damnationem sibi paret, unde sequatur, ut diligentissima sui ipsius exploratione opus sit, antequam aliquis ad hujus coenae usum accedat (1 Cor. 11, 27 ss.). Joannei sermones (Jo. 6, 51 ss.), quibus Christus de carne sua comedenda et sanguine suo bibendo disserit, vix ad coenam s. referendi, sed potius de mortis ab eo toleratae beneficiis intelligendi sunt, quorum usu vitam aeternam nobis comparemus 6). Biblica igitur coenae s. (δείπνου κυρια-

profani sanguinis.— 2) Teste Paulo 1 Cor. 11, 25 Jesus calicem his verbis porrexit: τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν, atque apud Luc, 22, 20 verbis τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν, atque apud Luc, ἐστὶ, quae vocula utroque loco nihil denotare potest nisi significat, ideoque etiam priore membro, quo Jesus de corpore suo loquitur, eodem sensu accipienda est, quem vix opus est ut exemplis confirmemus. Cf. LXX 1 Mos. 41, 26 s. (αὶ ἐπτὰ βόες αὶ καλαὶ ἐπτὰ ἔτη ἐστ ὶ κπλ.), Ezech. 37, 11 (τὰ ὀστᾶ ταῦτα πᾶς οἶκος Ἰσραήλ ἐστ ι), Matth. 13, 19 ss. 37 ss. et parall. Gal. 4, 24 al.— 3) Catholicorum interpretatio aperte refutatur illo effato, quod Christus ap. Jo. 6, 63 Judaeis opposuit, qui allegoricos sermones, v. 51 ss. relatos, litterali sensu intellexerant.— Catholici et orthodoxi Lutherani suam sententiam firmare student his quoque paulinis locis: 1) 1 Cor. 11, 27 (ἔνοχος τοῦ σώ ματος καὶ τοῦ αῖματος τοῦ κυρίον) et 29 (μὴ διακρίνων τὸ σῶ μα τοῦ παὶ τοῦ αῖματος τοῦ κυρίον κοινωνοία τοῦ αῖματος τοῦ Χριστοῦ ἐστι κ. τ. λ., quae verba Lutherus sic interpretatus est: "Nonne cum calice simul datur sanguis" etc. Sed si haec interpretatio sibi constare vellet, verba v. 18 κοινωνοὶ τοῦ θυσιστηρίον et v. 20 κοινωνοὶ τῶν δαιμονίων ita intelligenda essent, ut Israelitae altari et Gentiles daemonibus vesci dicerentur.

<sup>6)</sup> Cf. F. E. Müller: Comm., qua resp. ad quaest., numne locus Jo. 6, 51—59 idoneis argumentis ad verum et proprium s. coenae usum trahi queat. Lips. 1839. Tischen dorf: Disp. de Christo pane vitae, s. de loco Jo. 6, 51—59. Lips. 1839. De litzsch: Die Rede des Herrn v. geistl. Genusse seines Fleisches u. Blutes. In Budelb. u. Guerike Zeitschr. f. luth. Theol. 1845, 2 H.— De coena s. locum praeeuntibus Chrysostomo et Cyrillo intelligunt plerique Catholici, novitii Tubingenses (Köstlin: Johann. Lehrbegr. p. 275 ss. Baur: Krit. Unbingenses (Köstlin: Johann. Lehrbegr. p. 275 ss. Baur: Krit. Unbingenses (1846) p. 69—90. Quae interpretatio, quamvis a Luthero, Form. conc. (p. 743) auctoribus et antiquioribus orthodoxis Protestantibus reprobata, tamen nuperrime inter Gnesiolutheranos nacta est patronos, ut Scheib elium, Osterum (in Rudelb. u. Guerike Zeitschrift f. luth. Theol. 1847, 4, p. 18—50), alios.— Etsi Joannes tantummodo selectas narrationes evangelicas proponere voluit (20, 30 s.), hucusque tamen nondum accurate explicari potuit, cur coenam s. a Christo institutam (cujus relatio aptissime post c. 13, 32 vel 38 adnectitur) silentio omittat.— Kλάσις τοῦ ἄφτον Αct. 2, 42 non de solo coenae s. usu, sed de epulis communibus (s. agapis Jud. 12) intelligendum est, quibus plerumque conjuncta erat coenae sacrae celebratio (1 Cor. 11, 20 ss.).

noo, 1 Cor. 11, 20) notio haec est: Panis et vini usus solennis, a Christo institutus, quo mortis ab eo oppetitae el novi foederis ea morte sanciti memoria pie recolitur simulque vinculi, quo Christiani tum inter semet ipsos, tum cum Christo capite suo copulantur, imago exhibetur.

# § 222. Historia dogmatis antiquior.

Aptissime tres historiae dogmatis periodos distinguimus: 1) a fine aetatis apostolicae usque ad Paschasium Radbertum; 2) a Pasch. Radb. usque ad emendationem sacrorum; 3) ab emend, sacr. usque ad nostrum tempus, — I) Primae periodi narratio magnis difficultatibus implicata est, quia saepenumero non solum opiniones ejusdem doctoris fluctuant, sed etiam non satis patet, quid in dictis de coena s. 1) ad vehementiorem pii sensus affectum et grandiloquentiam rhetoricam referendum et quid proprio et litterali sensu intelligatur. Primis tribus seculis africani patres, Tertullianus et Cyprianus, in coenae s. elementis (h. e. pane et vino) tantum symbola (figuras, Tertull.) agnoverunt; Alexandrini, Clemens et Origenes, in coenae s. celebratione omnia ad internam Christi in animos efficaciam retulerunt, corpus ejus et sanguinem allegorice de ejus spiritu et efficacia interpretantes. Longe subtilior sententia ex asiatica ecclesia prodiit, ubi Justinus M. et Irenaeus rov λόγον cum pane et vino inter coenam s. eadem ratione, qua olim corpus et sanguinem assumsisset, se conjungere atque illa in coelestem cibum mutare docuerunt, quo qui fruerentur, immortalitatis semen (φάρμακον αθανασίας, αντίδοτον τοῦ ἀποθανεῖν; ita jam Ignat.) in se reciperent et ad resurrectionem apti redderentur. Inde a sec. IV opinio de arcana quadam et mystica corporis et sanguinis Christ unione cum elementis increbuit, et ratio, qua elementa ad ejusmodi cum corpore et sanguine Christi unionem conjungerentur, mutatio (μεταβολή, μεταποιείσθαι, μετατίθεσθαι al.) appellata est, nemo autem eo dementiae processit, # elementa substantiam suam amittere doceret. Sententiam de symbolico panis et vini significatu concilium nicaenum !!

<sup>1)</sup> Alia ecclesiastica sacri instituti nomina sunt εὐχαριστία s. εὐλογία, quia inter gratiarum actiones Jesus ritum instituerat; προσφορά, quia antiquissima aetate divites panem et vinum in coenae s. usum secum afferre solebant; σύναξις, coetus; λειτουργία; ποιπανία, communio; μν στήριον, tum quia ante coenae celebrationem catechumeni dimittehatur, tum propter arcanam et mysticam sacramenti naturam; sacramentum altaris; missa, quia ante coenae s. usum catechumeni hac formula dimitti solebant: ite missa est sc. concto; sacramentum altaris; sacr. corporis et sunguinis Christi.

a. 787 damnavit. - Satis mature ad coenam s. notio sacrificii translata est, et quidem tum noțio sacrificii xapiornolov. quo panis et vinum quasi primitiae fructuum terrae Deo obferrentur (Ir en.), tum notio sacrif, expiatorii et duplici quidem sensu, quatenus aut eucharistiae usu memoria sacrificii a Christo in cruce oblati recoleretur, aut sacerdos in administrando sacramento hoc sacrificium incruento modo iteraret. E qua posteriore notione, primum a Cypriano proposità et per Gregorii I († 604) leges rituales sancità et latius propagatà, usus missarum prodiit. Missa enim dicebatur actus solennis sacerdotis corpus et sanguinem Christi Deo sub specie panis et vini offerentis 2). Sacrificii autem notio id tulit, ut offerri a sacerdote et prodesse posset populo vel iis, pro quibus obferretur, vel minime praesentibus, unde a sec. VIII missae solitariae quae vocantur, exstiterunt. Ita factum est, ut sacrificium missae non solum pro spirituali vivorum et ipsorum mortuorum salute, sed etiam pro externis commodis et beneficiis, ut bona valetudine, felici itinerum successu, opportuna tempestate, a Deo impetrandis obferri soleret. — II) Ex opinione hucusque vaga Paschasius Radbertus, abbas coenobii corbejensis in Gallia, accuratius effinxit superstitiosissimum commentum a. 831 in libro "de corpore et sanguine domini s. de sacramento eucharistiae", quo docuit, "virtute et conse-cratione spiritus s." panem et vinum in idem illud Christi corpus converti, quod conceptum et natum a Maria, in crucem sublatum et e morte resuscitatum esset, nec nisi externam elementorum formam remanere ad exercendam fidem. etsi interdum Sanctis quibusdam "mystica corporis et sanguinis sacramenta visibili specie in agni formam aut in carnis et sanguinis colorem monstrata essent." Paschasii doctrina, quamvis in Ratramno, ejusdem illius coenobii monacho, Rabano Mauro et Jo. Scoto Erigena stre-

<sup>2)</sup> Conc. trid. sess, XXII, cp. 2: "In divino hoc sacrificio, quod in missa peragitur, idem ille Christus continetur et incruente immolatur, qui in ara crucis semel se ipsum incruente obtulit. — Non solum pro fidelium vivorum peccatis, poenis, satisfactionibus et alis necessitatibus, sed et pro defunctis in Christo nondum ad plenum purgatis rite juxta apostolorum traditionem offertur." — Inde a sec. XIII inter sacramentum coenae s. et sacrificium missae distinguebatur. Thomas Aquin. III, 79,5: "Hoc sacramentum simul est sacrificium et sacramentum. Sed rationem sacrificii habet, in quantum offertur, rationem autem sacramenti, in quantum sumitur. Et ideo effectum sacramenti habet in eo, qui sumit, effectum autem sacrificii in eo, qui offert, vel in his, pro quibus offertur." — Winer Symbol. p 147: "Die feierl. Handlung der Eucharistie am Altar ist allemal Sacrament u. Opfer zugleich, aber die Communion kann getremit v. derselben geschehen (wie bei Kranken)."

nuos adversarios nancisceretur, tamen, quum et superstitiosae plebis pietati eximie arrideret et hierarchiae incremem egregie inserviret, sensim ita increbuit, ut sec. XI Bereigarius Turonensis († 1088), quum elementorum natu ram consecratione non perimi, sed corpus Christi ab inte riore homine, fidelium corde, non ore accipi" et panem vinumque tropice corpus et sanguinem dicenda esse docuisset communem fere ecclesiae sententiam offenderet, quae post-hac a concilio lateranensi IV a. 1215 solenniter sancita et a. 1264 ab Urbano IV instituendo festo corporis Christi (Frohnleichnamsfest) stabilita est. Insignem illam elementorum conversionem primus Hildebertus Turonensis (†1134) nomine transsubstantiationis, mox publice recepto, insignivit 3). Transsubstantiationis dogma a Scholasticis, praecipue a Thoma Aquinate, subtilius ita tractatum est, ut panis vinique tantummodo accidentia (ut forma, color, sapor) remanere, sed nullo subjecto inhaerere diceren-Commentum de transsubst. varios ritus et abusus progenuit, elevationem consecratae hostiae, ejus adorationem, asservationem (quia hostia semel consecrata corpus Christi manere putabatur) et circumgestationem. E stolido meta, ne quid pretiosi sanguinis effunderetur, in romana ecclesia a sec. XII abusus calicis laicis denegandi (communio sub una sc. specie) exortus et, quum ad augendam clericorum majestatem plurimum valeret, a conciliis constantionsi (a. 1415) et basileensi (a. 1436) contra praeceptum Christi (Matth. 26, 27: πίετε έξ αὐτοῦ πάντες), contra apostolicae aetatis usum (1 Cor. 11, 26) et contra insa antiquiorum pontificum, Lecnis I († 461) et Gelasii I († 496), decreta sancitus et concomitantiae (sc. sanguinis cum corpore) commento firmatus est 4). — In graeca ecclesia demum seculo XVII transsubstantiationis notio nomine μετουσιώσεως recept est 5).

<sup>3)</sup> Jo. Geo. Walch: Historia transsubstantiationis pontificiae. Jen. 1788. In e.j. Miscell. sacr. p. 205 ss. Frid. Car. Meier: Geschichte d. Transsubstantiationslehre. Hollbr. 1832.

<sup>4)</sup> Sed quemadmodum jam concillum basil. a. 1433 Hussitis usum calicis (communionem sub utraque) concesserat, ita Tridentini (Sest. XXII. Decretum super petitione concessionis calicis; p. 150 s. ed. Dan:) summo' pontifici jus reservarunt "pro sua singulari prudentia id efficienti, quod utile reipublicae christianae et salutare petentibus usum calicis fore judicaverit." Graeca ecclesia abusum numquam admisit. Conf. orthod. P. I. qu. 10 (p. 181 ed. Kimmel.): Ἡ δὲ κοινωνία τοῦ μυστηρίον τοῦ του πρέπει νὰ γίνεται καὶ κατά τὰ δ ὑ ο είδη τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἶνου, τόσον ἀπό τοὺς πνευματικοὺς, ὅσον καὶ ἀπό τοὺς κοσμικούς. — Spiitler: Gesch. des Kelchs im AM. Lemgo 1780.

<sup>5)</sup> Conf. orth. l. c. (p. 180) : Μετά γάρ τὰ δήματα ταῦτα (sc. quibus

## § 223. Historia recentior.

III) Protestantes, quamquam in Catholicorum commentis de transsubstantiatione, de sacrificio missae (cujus notio biblicae sententiae de sacrificio Christi in cruce semel oblato eodemque in perpetuum valituro quam maxime adversatur. cf. p. 401 et 405), de calice laicis denegando, quae a concilio tridentino (sess. XIII et XXII) denuo sancita sunt, strenue rejiciendis constantissime consentiunt, tamen et ipsi in varias discedunt partes. Luther ani enim 1), praeeunte magistro suo, realem veri corporis et sanguinis Christi in coena s. praesentiam docent, non quasi corpus et sanguis Christi elementis inclusa sint (impanatio 2)), aut cum iis in unam massam physicam coalescant (consubstantiatio), sed corpus et sanguinem Christi adesse et percipi dicunt in, sub et cum (F. C. p. 735. Cat. maj. 553) pane et vino benedicto, ita quidem. ut elementa, quorum substantia maneat, vehicula sint, quibus verum corpus et verus sanguis Christi nobis suppeditetur. Quae arcana corporis et sanguinis Christi cum elementis conjunctio unio sacramentalis appellatur, quae neque per consecrationem, neque per eorum, qui coenà s. utuntur, fidem, sed per vim verborum institutionis 3) nec nisi

a sacerdote spiritus s. invocatur, ut elementa transmutet) ή μετου σίωσες παρευθύς γίνεται και άλλησει ὁ ἄρτος είς τὸ άληθινὸν σῶμα τοῦ Χριστοῦ και ὁ οἶνος είς τὸ άληθινὸν αίμα. Απομένονται μόνον τὰ εἴδη ὅπου φαίνονται.

<sup>1)</sup> Quorum decreta publica cognoscuntur e Conf. aug. art. X. de abus. art. I et III. Apol. Conf. p. 157 ss. 250 ss. Art. smalc. p. 330. Cat. miu. p. 380 ss. Cat. maj. p. 402 s. p. 551 ss. F. C. art. VII.

<sup>2)</sup> Cf. C. L. W. Grimm: Art. Impanation in Ersch u. Gruber Encykl. 2 Sect. XVI Th. p. 329 s.

<sup>3)</sup> F. C. p. 747: De consecratione sentimus, quod veram praesentiam corporis et sanguinis Christi non efficiat ullius hominis vel verbum vel opus, dignitas seu meritum sive pronuntiatio ministri, seu manducatio seu fides communicantium; horum nullum nobis corpus et sanguinem Christi praesentia facit, sed hoc totum, quod in coena Christi corpus praesens habemus, simpliciter et in solidum omnipotentis Del viriuti et verbo, institutioni atque ordinationi domini nostri Jesu Christi est adscribendum. Verissima enim illa et omnipotentia verba Jesu Chr., quae in prima institutione pronuntiavit, non modo in prima illa conna efficacia fuere, sed eorum vis, virtus et efficacia adhuc hodie durant et valent, ita quidem certe, ut eorum virtute in omnibus locis, ubi coena domini juxta Christi institutionem celebratur et verba ipsius usurpantur—corpus et sanguis Christi vere praesentia distribuantur et sumantur. Adde p. 599. Quapropter renuntiatio vel decantatio verborum institutionis nullo pacto omittenda dicitur p. 749. — Adde p. 750: "Ad actionem requiritur consecratio seu verba institutionis, distributio et sumtio, seu externa, quae dicitur, oralis manducatio benedicti panis et vini, item corporis et sanguinis perceptio."

eo temporis momento efficitur, quo elementa porriguntur el sumuntur; nam extra usum panis et vinum profanus cibu Corpus et sanguis Christi ter et profanus potus sunt 4). quidem, nec tantum spiritualiter, ut Calvinus docet, sel ore sumuntur; manducatio igitur oralis est, neque tamen capernaitica, sed supranaturalis et coelestis, quae in intellectum non cadit, sed simpliciter credenda est 5). Qua-propter omnes, qui coenâ utuntur, corpus et sanguinen accipiunt, sed corum fruitio tantummodo credentibus prodest, impiis et indignis (h. e. iis, qui sine contritione et vera fide et absque consilio vitae emendandae ad s. coenam accedunt, F. C. p. 745) damnationem affert (Art. sm. p. 330 F. C. p. 600 s. 729 s. 745, 759 s. al. coll. 1 Cor. 11, 29). Diffcultatem e quaestione oriundam, quomodo corpus Christitat locis, quibus coena s. celebretur, adesse possit. argumentis e communicatione idiomatum petitis (p. 368 et p. 372 not 15s) removere student. Ita ex orthodoxa Lutheranorum notione coena s. dicenda est coena solennis a Christo instituta, quam qui celebrant, in, sub et cum pane 6) et vino benedicto

<sup>4)</sup> F. C. p. 729: "Extra usum dum reponitur aut asservatur in proide aut ostenditur in processionibus, ut fit apud papistas, sentiunt non adesse corpus Christi." Adde p. 750, 84.

<sup>5)</sup> F. C. p. 743: "Duplex est manducatio carnis Christia Usa spiritualis, de qua praecipue Christus in ev. ioana. c. 6 agit, quae non allo modo quam spiritu et fide in praedicatione evangelii fit non minus, quan quum coena domini digne et in fide sumitur. Haec spiritualis manducatio ad salutem necessaria est, sine qua sacramentalis, quae ore dutaxat fit, manducatio non modo accipientibus non salutaris, sed nota etiam esse solet. — Altera manducatio est sacramentalis, quando in coena s. verum et substantiale corpus et sanguis Christi ore accipiuntar. — p. 600: "Credimus — corpus et sanguinem Christi non tantum spiriture per fidem, sed etiam ore, non tamen capernatice [cf. Ev. Jo. 52. 59]. sed supernaturali et coelesti modo — cum pañe et vino sumi — p. 604, 42: "Prorsus etiam rejicimus atque damnamus capernaticam manducationem corporis Christi, quam nobis sacramentarii — malitise affingunt —, quasi videlicet doceamus, corpus Christi dentibus laniari et asserimus — veram, sed supernaturalem manducationem corporis Christi, quemadmodum etiam vere, supernaturaliter tamen, sanguinem Christi, quemadmodum etiam vere, supernaturaliter tamen, sanguinem Christi docemus. Haec autem humanis sensibus aut ratione nemo comprehendere potest, quare in hoc negotio — intellectum nostrum in obedientiam Christi captivare oportet. Hoc enim mysterium in solo Del verbo revelatur et sola fide comprehenditur."

<sup>6)</sup> Apostolica ecclesia, quum coenam s. quotidie celebraret, vix asi pane uti potuit quam fermentato, ejusque usum servaverunt Graeci. Cl. B. Crusius Comp. d. DG. II, p. 343, not. q. Contra in occidental ecclesia a sec. VIII azymum ad coenam s. adhiberi coepit, cui indea sec. XI placentulae orbiculares, quae hostiae, oblatae dicuntur, substitutae sunt, quarum usum Lutherani retinuerumt. Plerique Resormati periter ac Sociniani sermentato pane utuntur. La instituto Christi et systemas.

per unionem sacramentalem ore quidem, sed supranaturaliter vero corpore et sanguine Christi fruuntur, pii quidem et fideles ad salutem, impii ad damnationem?). — Inter Lutheri adversarios Zwinglius vocabulum eoti in verbis institutionis idem quod significat valere 8) atque elementis coenae s. corpus et sanguinem Christi animis fidelium tantummodo repraesentari docuit. Solam spiritualem corporis et sanguinis Christi fruitionem in pia fiducia, quam quis in divina misericordia supplicio Christi declarata poneret, quaerendam nec soli coenae s. adnexam concessit, coenam sacram vero nihil aliud esse contendit nisi solennem et gratam mortis a Christo pro nobis oppetitae recordationem, qua quis se Christi socium et sectatorem profiteretur. Inter Zwinglium et Lutherum viam mediam ingressus est Calvinus. qui panem et vinum mera signa esse concessit, sed in coenae s, usu res signatas eo suppeditari, quod e corpore Christi ad dexteram Dei exaltato per spiritum s. vis quaedam coelestis in pios et fideles transfunderetur, qua eorum animi perfunderentur et ad vitam aeternam consequendam alerentur, ab impiis autem nudam terrestrem panis et vini materiem accipi docuit. Quae doctrina clarius tectiusve in plerisque publicis reformatae ecclesiae formulis traditur 9). Sociniani, Arminiani, Mennonitae et plerique, qui nuper in Germania prodicrunt, Neocatholici vestigiis Zwinglii incedunt, quamquam Arminiani interiorem hujus coenae naturam perspexerunt in eaque cibum et potum agnoverunt, quo animus aleretur et in spem vitae aeternae erigeretur. Quakeri omnia ad internam cum Christo ejusque spiritu conjunctionem referunt, externam vero hujus conjunctionis imaginem coenâ s. adumbrandam solis primaevis Christianis praescriptam fuisse docent. Nexum coenae s. cum

bolico coenae s. significatui mos panem sacramentalem in frusta frangendi maxime consentaneus est. Sanguinem Christi aptius adumbrat rubrum vinum, quo Christus ipse sine dubio usus est.

<sup>7)</sup> Quapropter ad coenam s. non admittuntur nisi qui antea peccata sua confessi et absoluti sunt, cf. § 217, not. 17. coll. 1 Cor. 11, 28 s., unde homines mente captos, ebrios et infantes nondum confirmatos ab eucharistiae usu arcendos esse consequitur. Eucharistia infantum, cujus necessitatem Augustinus ex Jo. 6, 54 probare studuit, a sec. III inter Afros usitata, in occidentali ecclesia sec. XII abrogata, in orientali vero ecclesia ad hunc usque diem servata est.

<sup>8)</sup> Carolostadius vocabulum τοῦτο in oratione, qua Christus panem et vinum suis porrexit, δειπτικώς ad corpus loquentis, quod is digito monstrasset, retulit; Oecolampadius autem verba τὸ σῶμα et τὸ αἶμα de symbolo s. figura corporis et sanguinis interpretatus est.

<sup>9)</sup> Cf. Conf. gall. 36. helv. ll, 21. belg. 35. scot. 21. angl. 28. 29. Cat. heid, qu. 76. Conf. Sigism. p. 647. Decl. thor. p. 681 s.

Christo ejusque beneficiis prorsus solvunt ii, qui in illa symbolum vel fraternae omnium hominum conjunctionis et cartatis (Kant., Strauss.), vel summi numinis omnibus præsentissimi et immanentis (Hegel.) vident. — Inter Lutheranos Zwinglii sententiam primus aperte approbavit Heumannus (theol. gotting. + 1764) 10), sed professione sua fere communem inter suos horrorem excitavit. Nihilominus sub finem seculi XVIII orthodoxa sententia a lutheriis theologis longe plurimis rejici coepit nec nisi a novitiis Gnesiolutheranis 11) denuo defenditur. Plerique ceteri theologi aut in biblicis decretis recte intellectis acquiescunt, aut vero etiam artificiosiora quaedam commenta in medium protulerunt 12).

## \$ 224. Epicrisis.

Orthodoxae Lutheranorum doctrinae non solum gravissimae exegeticae (§ 221), sed etiam dogmaticae difficultates obstant, quum dogma de communicatione idiomatum, cui illa doctrina innititur, dudum explosum sit. Neque minus Calvini decretum, praeterquam quod e luxuriantis imaginationis ludibrio proficiscitur, biblico fundamento plane destituitur. Quum vero ipse Lutherus et Calvinus omnem s. coenae fructum e fide piisque animi motibus repetant, fides autem et animi dispositio ad rectum coenae s. usum apta non pendeat e notione, quam quis de Christo in coena s praesente concepit: profecto nulla necessitas patet, quae orthodoxam Lutheri vel Calvini sententiam amplecti nos jubeat Fidem enim eorum, qui in pane et vino figuras corporis et sanguinis cernunt in iisque intuendis et accipiendis piam servatoris memoriam recolunt, ejusdem alacritatis et fervors capacem esse, quam illorum, qui orthodoxa dictamina \* quuntur, non est, quod doceatur. Quapropter simplicion

<sup>10)</sup> In libro postumo: Erweiss, dass d. Lehre. der ref. Kirck vom h. AM. die rechte u. wahre sey. Eisl. u. Wittenh. [Halle] 1761. Ex iis, qui contra Heumannum doctrinam ecclesiae defenderent, nobila dignissimus. est Jo. Aug. Ernesti: Repetitio et assertio sent. luth. de praes. corp. et sang. Lips. 1765. In ej. Opuscc. theol. p. 135 55.

<sup>11)</sup> Scheibel: Das AM. des Herrn, Bresl. 1823. Sartorius Vertheid. des luth. AM. in Dorpat. Beiträge. 1832. Bd. I, p. 305 s.

<sup>12)</sup> Ita Reinhardus operativam corporis Christi in coelo manetis praesentiam in coena s. statuit; Hahn. ad vetustissimorum asial-corum patrum opinionem (p. 478) rediit; Lindnerus (L. v. AM. Lp. 1881) cibum, quo animi fruentium in coena s. alantur et recreentur, in venia peccatorum reponit; Theod. Schwarzius (Wesen des h. AM. Greifsw. 1825) verbum divinum cum elementis coenae s. in tertiam substantiam, quae corpus et sanguis Christi sit, coalescere docet, cujus est corpora nostra spiritualibus donis et viribus pascantur et perfundant.

ipsius Christi et Pauli apostoli decreta ex animi sententia amplectimur iisque haec pauca tantum addimus: Quum Christi mors, cujus in coena s. recordamur, sanctissimae vitae ab eo actae tenerrimaeque caritatis nobis exhibitae summum fastigium sit: hujus coenae celebratione graviter admonemur, ut divinum magistrum vivendo et moriendo imitemur et sequamur, et ejus amorem quantum possumus nostro amore pensemus. Deinde quum morte Christi pignus gratiae divinae, veniae peccatorum et vitae aeternae exhibeatur (§ 197): tantorum bonorum spem vix efficacius in nobis confirmamus, ad sustinenda pericula, ad subeundam mortem vix aptius nos praeparamus, quam coenae s. usu. Denique quum sacrae epulae per naturam suam eorum, qui unam eandemque religionem profitentur, communionem mutuumque vinculum adumbrent atque ejus communionis conscientiam firment: coena s. conjunctim cum aliis et coram coetu celebranda ejusque privatus usus solis captivis, aegrotis et moribundis concedendus est. Omnes autem, quicunque coenam s. ad Christi mentem et mandatum accommodate celebraverunt, lubentissime ii profitentur, tali in sacramenti usu Christum cum spiritu suo et donis invisibili modo adesse et in animis habitaculum figere ideoque panem et vinum non signa nuda, sed signa exhibitiva sive invisibilium bonorum vehicula, cibum potumque coelestem, quo animi nutriantur ad vitam aeternam, optimo pietatis jure dicenda esse.

## Caput VI.

# De ecclesia.

Kist (theol. lugdun.): Die christl. Kirche auf Erden nach d. L. der h. Schrift u. der Geschichte. Deutsch nach d. 2. holländ. Ausg. v. Tross. Leipz. 1838. — Petersen: die Idee der christl. Kirche. Leipz. 1839 — 43. 3 Bde.

# § 225. Introductio.

Quemadmodum omnis cultura communi studio optime '. proficit, ita etiam religiosa. Nihil facilius et arctius homines consociat, quam consensus in rerum divinarum et sanctissimorum commodorum notionibus et studiis. Pro humana imbecillitate sodolatia religiosa ad obtinendos fines suos carere nequeunt externa constitutione. Christianorum congregatio certis formis et legibus constituta appellatur ecclesia, cui is finis propositus est, ut ideae regni divini a Christo propositae (§ 19) satisfaciat. Ita autem huic ideae respondet, ut quo diutius eo perfectius Christi mentem et vitam in se recipiat et repraesentet, extra se autem mundum, h. e.

complexum omnium, quae a Deo aliena divino rerum ordiw per Christum constituendo adversantur, divinae veritatis e virtutis vi sensim devincat. Ecclesia igitur terrestris et temporaria ideoque plus minusve imperfecta regni divini forma vel quasi seminarium est. In ecclesia efficaciae illi salutari committimur, quam sanctissima mens a Christo profecta et sustentata exercet, unde ecclesia optimo jure pro praesidiorum, quibus divina gratia per Christi spiritum efficax utitur, servatrice habetur\*).

## § 226. Doctrina novi test. de ecclesia.

Lücke: De ecclesia Cliristianor. apostolica. Gott. 1813. — Greiling: Ueb. d. Urverfassung der apostol. Christengemeinden. Haberst. 1819. — Schulze: Ueb. d. Kirchenregiment in d. apostol. K. In Darmst. allgem. Kirchenzeit. 1838. Nr. 94—97. — Bretschneider: War d. Kirchenverfass. zur Zeit der Apostel eine repräsent. demokrat., od. eine aristokr.? Ibid. 1833. Nr. 103—106. Rec. in ej. Kirchl. polit. Zeitfragen. Leipz. 1847. Nr. 6. p. 53 ss. [Auctor docere studet, constitutionem suisse aristocraticam.] — Rettig: Die frete protest. K., od. d. kirchl. Verfassungsgrundsätze de Evang. Giess. 1832.

Jesum sectatores suos ad coetum a Judaeorum et Gentilium sacris segregatum consociare voluisse, id e muners apostolici et sacramentorum institutione dilucidissime patet"). De externa hujus coetus constitutione nihil praecepit, sed omnia, quae ad eam rem pertinent, futurorum temporum opportunitatibus et necessitatibus reliquisse videtur, ne religiosa mens et vita in formis semel constitutis torperet. Id tantummodo se velle declaravit, ut civilium et sacrarum rerum ordines accurate secernerentur (Matth. 20, 25 ss. 22, 15 ss. Luc. 12, 13 s.), ut quaelibet hierarchica dominatio et gradate

<sup>\*)</sup> Plerumque ecclesiae nomen de qualicunque hominum coetu il unam eandemque religionem profitendam congregato usurpatur, etiam i Schleiermach. Christl. Glaube, 1, p. 40: "Jede relativ abgeschlossene fromme Gemeinschaft, welche einen innerhalb bestimmter Grezen sich immer erneuernden Umlauf des frommen Selbstbewussteynu eine innerhalb derselben geordnete u. gegliederte Fortpflanzung der frommen Erregungen bildet, so dass tryendwie zu bestimmter Anerkennung gebracht werden kann, welcher Einzelne dazu gehört u. welcher nicht, bezeichnen wir durch den Ausdruck Kirche." Perperau. Nullus enim alius coetus eundem finem, quem Christianispectat, nullus hucusque ecclesiae nomen sibi imposuit. Ita hoc nomen Christianorum societati reservandum est, neque contra novi testam. usum pleonastice de christiana ecclesia loqui decet.

<sup>\*\*)</sup> Ita nibil ad rem faceret, si verum esset, quod nusti conjecerum effata apud Matth. 16, 18, 18, 17 (quibus solis evangeliorum locis vocabulum ἐκκλησίας, in ceteris N. T. scriptis frequentissimum, obvenit) aut Christo a posteriore demum traditione suppostia, aut saltem non ea qua debebat fide relata esse.

a suo coetu longissime abesset, sed omnes unum Deum patrem, unum magistrum et invisibilem dominum, semet ipsos vero ut fratres colerent, inter quos singuli eo majorem dignitatis gradum obtinerent, quo diligentius modestiae et mutui amoris praecepta observaturi essent (Jo. 17, 2 s. Matth. 28, 18, 20, 18, 1-4, 20, 25-28, 23, 8-12). E Christi praecepto terrestris regni divini forma probos et improbos complectitur, nec quemquam hos ab illis segregare decet. nisi quis id, quod solius Dei judicis est, sibi arrogare velit (Matth. 13, 24 ss. 37 ss.). - Apostolica ecclesia jam prima externae constitutionis lineamenta exhibet in presbyterorum s. episcoporum (Act. 20, 17, 28, Phil. 1, 1, Tit. 1, 5, 7, al.). diaconorum (Act. 6, 1 ss. Phil. 1, 1 al.) et diaconissarum (Rom. 16, 1) creatione. Constitutio ipsa fuit democratica (Act. 15, 22: οὺν ολη τῆ ἐκκλησία, coll. Act. 6, 3. 5. 1 Cor. 5, 2 ss.), sed apostolorum, quippe divini magistri mandato atque eximiis ingenii dotibus et majore spiritus s. copia instructorum, auctoritate felicissime temperata. Ex apostolorum decretis solus Christus ecclesiae suae invisibile caput atque dominus est (Eph. 4, 5, 15, Col. 1, 18, 2, 19, 1 Cor. 8, 6, 1 Petr. 5, 4, al.), omnes ecclesiae socii sacerdotalis dignitatis sunt (1 Petr. 2, 5. 9. Apoc. 1, 6). Sola charismatum (p. 127) varietas gradationem quandam sociorum constituit, sed haec varietas ad totius ecclesiae salutem maxime necessaria est; accedit, quod unus idemqte spiritus omnes perfundit et ad unum coetum Deo dicatum consociat (1 Cor. 12, 4 ss. Rom. 12, 4 ss.). corinthiaco quidem coetu, hortante Paulo apostolo, homo quidam gravioris sceleris causa excommunicatus, sed post emendationem in gratiam receptus est (1 Cor. 5. 2 Cor. 2, 5 ss.). Doctrinam quod attinet, de omnibus ejus capitibus ne primaevos quidem Christianos inter se consensisse satis constat, atque Paulus, quamvis ipsorum dissentientium consensum in necessariis conspicuum lubentissime agnosceret (Phil. 1, 18), interdom tamen pugnandi ardore ad judicia de aliter sentientibus abreptus est, quae cum Christi ingenio et vo-luntate vix conveniunt (Gal. 1, 9. Phil. 3, 2). Exempla hominum ob doctrinam a communibus opinionibus recedentem excommunicatorum obveniunt tantum in priore ad Timotheum epistola (1, 19 s.), sine dubio spuria (p. 117, not. 5). — In concionibus cuilibet viro, qui se charismate τῆς διδασκαλίας instructum et a spiritu s. actum sentiret, docendi negotium concessum erat, sed docendi pruritus reprehenditur (1 Cor. 14, 26 ss. Jac. 3, 1. 1 Tim. 2, 12). Consummatio regni divini tandem aliquando futura plerumque quidem cum adspectabili Christi reditu, quo consuetus naturae cursus subito tolleretur, conjuncta credebatur, sed non desunt effata, quibus

coetum christianum per sanctae mentis ipsi insitae vim sersim paulatimque ad majorem perfectionem increscere docer (Matth. 13, 33. Eph. 2, 21. 3, 19. 4, 13. 16).

## § 227. Catholica nolio ecclesiae.

Non admodum diu post apostolicam aetatem ethica Christianorum unitas, in N. T. commendata, cum externa unitate ita confundebatur, ut a sec. II notio catholicae ecclesiae (§53) exsisteret, qua intelligebatur eorum Christianorum consociatio, qui in omnibus et singulis fidei capitibus finitiones plurimis probatas et publice sancitas profiterentur atque una eademque externa disciplina iisdemque ritibus uterentur, e qua societate omnes, qui a doctrina communiter recepta recederent, tamquam Haeretici, et qui alios ritus aliamque dis iplinam sequerentur, tamquam Schismatici expellendi eseen', ita, ut apostolicum principium de salute a solo Christo pe anda (§ 204) mox de necessitate salutis in catholica ec-(le ia quaerendae intelligeretur 1). Satis mature etiam notio ac adolii, in V. T. proposita, ad ecclesiae doctores et moderatores translata et contra Christi apostolorumque voluntatem (§ 226) hierarchicum inter sacerdotes et laicos discrimen constitutum est. Unitas ecclesiae in unitate regiminis episcopalis, "cujus a singulis in solidum pars teneretur" (Cyprian.), ponebatur<sup>2</sup>) et episcopi apostolorum successores, ad quos per manuum impositionem continua successione donum spiritus s. transmissum esset, et "pares consortio, jure et honore" (Cyprian.) dicebantur. Ita post apostolorum aevum sensim aristocratia hierarchica exstite rat, primum ab Ignatio commendata, posthac a Cypriano studiosissime defensa. Quam aristocratiam media aetate i occidentalibus terris in monarchiam pontificiam abiisse sau constat. E pontificia notione ecclesia est regnum divinum unicum veritatis salutisque fundamentum, a Christo in orbe terrarum conditum, quod pontifex maximus per episcopos secundum canones administrat" (Hase: Hutt. red.).

<sup>1)</sup> Notissimum est principium: "Una ecclesia et extra eam nulla salus." — Cyprian.: "Habere jam non potest Deum patrem, qui ecclesiam non habet matrem." — Notentur Cypriani et Augustini scripta "de unitate ecclesiae."

<sup>2)</sup> Cyprian. Ep. 66: "Ecclesia est plebs sacerdoti adunata. Unde scire debes, episcopum esse in ecclesia et ecclesiam in episcopo el si qui cum episcopo non sint, in ecclesia non esse, quando ecclesia, qua catholica una est, scissa non sit, sed cohaerentium sibi invicem sacerdotum glutino copulata."

## § 228. Protestantium decreta de ecclesia.

Emendatores sacrorum de ecclesiae notione et natura ad biblicam doctrinam propius adducenda insigniter meriti sunt. Dum enim Catholici empiricam suam ecclesiam pro vera habent, sacrorum instauratores empiricam ecclesiam nullo modo cum vera ecclesia confundendam esse, sed hanc ab illa tantummodo contineri docuerunt neque in ipsa pontificio coetu ruinas veritatis deesse concesserunt 1), etsi interdum polemico fervore abrepti pontificio regno dignitatem et veram ecclesiae naturam abjudicaverunt 2). Nostri autem veram ecclesiam dicunt esse congregationem sanctorum s. vere credentium per totum terrarum orbem dispersorum, inter quos evangelium recte doceatur et sacramenta recte administrentur, sive easdem habeant traditiones humanas (§54, not. 3), sive dissimiles (Conf. Aug. art. VII, p. 11) 3). Cum

<sup>1)</sup> Luth. Werke, XVII, p. 2646: "Wir bekennen, dass unter dem Papstthum viel christl. Gutes, ja alles christl. Gut sey u. auch daselbst herkommen sey an uns, näml. die rechte heil. Schrift, rechte Taufe, recht Sacrament des Allars, rechte Schlüssel zur Vergebung der Sände, recht Predigiamt —. Ich sage, dass unter dem Papst d. rechte Christenheit ist, ja der rechte Ausbund der Christenheit u. riel frommer grosser Heiligen." — Conf. aug. p. 20: "Ecclesiae apud nos de nullo articulo fidei dissentiunt ab ecclesia catholica, tantum paucos quosdam abusus omittunt, qui novi sunt et contra voluntatem canomm vitto temporum recepti." — F. C. Praefat. p. 12 (ed. Frid. Francke): "Nequaquam consilium et institutum nostrum est, eos honjines, qui ex quadam animi simplicitate errant, nec tamen blasphemi in veritatem doctrinae coelestis sunt, multo vero minus totas ecclesias, quae vel sub romano imperio nationis germanicae vel alibi sunt, damnare. — Nequaquam enim dubitamus, multos pios et minime malos homines in iis etiam ecclesiis, quae hactenus non pet omnia nobiscum senserunt, reperiri" —.

<sup>2)</sup> Art. sm. p. 335: "Nequaquam largimur ipsis, quod sint ecclesia, quia revera non sunt ecclesia; non etiam audiemus ea, quae nomine ecclesiae vel mandant vel vetant."— Conf. gall. 28.

<sup>3)</sup> Apol. Conf. p. 144s.: "Ecclesia non est tantum societas externarum rerum ac rituum, sicut aliae politiae, sed principaliter est societas fidei et spiritus s. in cordibus, quae tamen habet externas notas, ut agnosci possit, videlicet puram evangelii doctrinam et administrationem sacramentorum consentaneam evangelio Christi. Et hace ecclesia sola dicitur corpus Christi — quare illi, in quibus nihil agit Christus, non sunt membra Christi." — p. 146: "Catholicam ecclesiam dicit (symb. apost.), ne intelligamus, ecclesiam esse politiam externam certarum gentium, sed magis homines sparsos per totum orbem, qui de evangelio consentiunt et habent eundem Christum, cundem spiritum s. et eadem sacramenta, sive habeant casdem traditiones humanas, sive dissimiles. — Quamquam hypocritae et mali sint socii hujus verae ecclesiae secundum externos ritus, tamen quum definitur ecclesia [vera], necesse est eam definiri, quae est vivum carpus Christi, item quae est nominc et re ecclesia." p. 147: "Ecclesia vere est reguum Christi, est proprie congregatio sanctorum." p. 148. — Cat. maj. p. 499: "Credo in terris esse sanctorum

Catholicis Evangelici contra Anabaptistas empiricam ecclesiam e bonis malisque mixtam neque improbos expellends esse docent <sup>4</sup>). Catholicorum principium, quo extra ecclesiam nulla salus esse dicitur (§ 227), nostri ad verum ecclesiam referunt <sup>5</sup>). Quum igitur vera quoque ecclesia ceris signis cognoscatur <sup>5</sup>), saxonici sacrorum emendatores ab usu nominum visibilis et invisibilis ecclesiae, inter Reformatos jam ab initio usitatorum <sup>7</sup>) et a posterioribus quoque Lutheranis <sup>8</sup>) receptorum, vulgo abstinuisse videntur. Quae distinctio si ad veram notionem revocatur, invisibilis ecclesiae nomen nihil aliud denotare potest, quam idealem ecclesiam s. ideam ecclesiae, visibilis autem ecclesia idem est se

- 4) Cf. Apol. Conf. p. 146 [quem locum anteced notâ transscripsimus], p. 144: "Concedinus, quod hypocritae et mali in hac vita sint admixti ecclesiae et sint membra ecclesiae secundum externam societatem signorum ecclesiae"—. p. 147. F. C. p. 827.
- 5) Apol. Conf. p. 156: "Neque [salutis promissio] pertinet ad illo qui sunt extra ecclesiam Christi, ubi nec verbum nec sacramenta sunt quia regnum Christi tantum cum verbo et sacramentis exsistit." Cost helv. II, 17, p. 503. § 204, not. 2.
- 6) Apol. Conf. p. 148: "Neque somniamus platonicam civitatem de quidam impie cavillantur, sed dicimus exsistere hanc ecclestam, videlicel vere credentes ac justos sparsos per totum orbem."
- 7) Conf. helv. II, 17, p. 504: "Ecclesia invisibilis appellari potestinon quod homines sint invisibiles, ex quibus ecclesia colligitur, sed quod oculis nostris absconsa, Deo soli nota, judicium humanum saepe subterfugiat."— Conf. scot. 16. Cat. genev. p. 136. Catvin. Inst IV, 1, 7.—Wurm: Ueb. d. Begriff d. sichtb. K. In Studd. d. wirtemb. Gistlichk. 1830. 2, p. 188. Andersen: Das prot. Dogma v. d. sichtb. u. unsichtb. K. nach s. relig. u. dogm. Gehalt. Kiel 1842.
- 8) Quenst. IV, p. 493: "Éccl. salva unitate pro diverso considerandi modo distinguitur in visibilem et invisibilem. Respectu vocalerum dicitur visibilis, respectu electorum invisibilis; extra visibilem vervecclesiam non est quaerenda invisibilis, sed haec illi est inclusa."

communionem sub uno capite Christo per spir. s. convocatam, in ma fide, eodem sensu et sententia, multiplicibus dotibus exornatam, in amore tamen unanimem." — Calvin. Inst. IV, 1, 9: "Ubicunque Dei verbum sincere praedicari atque audiri, ubi sacramenta ex Christi instituto administrari videmus, illic aliquam esse Dei ecclesiam nullo modo ambigodum est." (Aliter Cat. genev. p. 135: "Quid est eccl.? Corpus ac societas fidelium, quos Deus ad vitam aeternam praedestinavit.") — Conf. helv. II, 17: "Oportet semper fuisse, esse et futuram esse ecclesiam, i. e. e mundo evocatum vel collectum coetum fidelium, sanctorum inquam omnium communionem, eorum videlicet, qui Deum verum in Christo servatore per verbum et spiritum s. vere cognoscunt et rite colunt, denique omnibus bonis per Christum gratuito oblatis fide participant. — Illam dicimus veram esse ecclesiam, in qua signa vel notae inveniumur ecclesiae verae, inprimis vero verbi divini legitima vel sincera praedicatio."—Conf. gall. 27. belg. 27. 29 [ubi inter notas verae ecclesiae refertur eliam idonea disciplina ecclesiastica], angl. 19. scot. 16.

empirica eademque plus minus imperfecta ideae adumbratio. Ideae autem de ecclesia prorsus responderent, si qui essent, qui cogitando vivendoque omni ex parte Christum referrent (§ 225). id quod in terrestri vita de nemine praedicari potest. — Quatuor affectiones, quibus jam inde ab antiquissimo tempore empirica ecclesia una (Eph. 4, 3 s. 13), sancta (Eph. 5, 27), apostolica (Eph. 2, 20), catholica (Col. 1, 23) dicebatur?), Protestantes non uno quidem eodemque sensu intellectas 10) invisibili ecclesiae vindicaverunt 11). — De ratione, quae ecclesiae cum civitate esse deberet, liberalissime quidem emendatores sacrorum senserunt, neque civilem et ecclesiasticam potestatem (potestat. gladii et potest. clavium) ullo modo commiscendam 12), sed ecclesiae sua jura

<sup>9)</sup> Symb. constant.: Πιστεύομεν είς μίαν άγίαν καθολικήν και άποστολικήν έκκλησίαν.

<sup>10) &</sup>quot;Apostolica dici solet, quatenus ab apostolis condita est vel quatenus cum doctrina apostolorum consentit; sancta, quia Christiani a profanis separati probitatis studio modo singulari obligati sunt; catholica, quatenus vel in articulis doctrinae fundamentalibus consensum postulat, vel pro indole et destinatione sua ad totum terrarum orbem pertinet; una, quatenus Christiani de doctrina evangelica et administratione sacramentorum consentiunt." Wegsch. p. 659.

<sup>11)</sup> Praeterea distinguitur universalis ecclesia, omnium coetuum christianorum per totum terrarum orbem complexio, et particularis, Christianorum societas intra certae terrae vel provinciae fines externo vinculo copulata. — Visibilis ecclesia est vel synthetica, tota ecclesiae sociorum copia, et repraesentativa, congregatio eorum, qui publica auctoritate legati saluti ecclesiae consulunt. — Denique antiquissima est distinctio, ab Evangelicis recte ad invisibilem ecclesiam relata, inter eccl. militantem, cui in hac terra cum variis impedimentis, cum nundo et peccato et malis conflictandum est (Eph. 6, 12. 1 Tim. 6, 12), et triumphantem, quae de omnibus impedimentis et malis victoriam reportavit, qualis jam nunc ab omnibus beatis vita defunctis in coelo constituitur et post Christi reditum ac mortuorum resurrectionem ab omnibus veris Christi sectatoribus constituetur (Hebr. 12, 43. Apoc. 12, 7 ss.). Cf. Conf. helv. II, 17, p. 500.

<sup>12)</sup> Conf. aug. p. 87 s. — "nonnulli incommode commiscuerunt potestatem ecclesiasticam et potestatem gladii. Et ex hac confusione maxima bella, maximi motus exsitierunt — . Itaque Nostri ad consolandas contestatis coacti sunt ostendere discrimen ecclesiasticae potestatis et potestatis gladii, et docuerunt, utrainque propter mandatum Dei religiose venerandam et honore afficiendam esse tamquam summa beneficia in terris. Sic autem sentiunt, potestatem clavium s. potestatem episcoporum juxta evangelium potestatem esse seu mandatum Dei praedicandi evangelii, remittendi et retinendi peccata et administrandi sacramenta. — Itaque quium potestas ecclesiastica concedat res aeternas et tantum exerceatur per ministerium verbi, non impedit politicam administrationem, sicut ars canendi nihil impedit politicam administrationem. Nam politica administratio versatur circa alias res, quam evangelium, magistratus defendit non mentes, sed corpora et res corporales adversus manifestas iniurius — . Si quam habent episcopi potestatem gladii, hanc non habent

collegialia (Gesellschaftsrechte) eorumque administrationa concedenda <sup>13</sup>) docucrunt. At vero quum evangelica us tum temporis potentissimà piorum principum et summora civilium magistratuum tutelà carere non posset, urgente la rerum necessitate factum est, ut saltem in lutheriis ecclesis pene omnis ecclesiastica potestas et rerum sacrarum administratio ad principes et magistratus civiles deveniret indeque posthac non solum haud levia ad ecclesiam incommoda redundarent, sed etiam infinitae tum de vinculo inter civilem et sacram rempublicam intercedente, tum de aptissima ipsius ecclesiae constitutione controversiae nascerentur <sup>14</sup>). — Ve-

<sup>—</sup> ex mandato evangelii, sed jure humano donatam a regibus et imperatoribus "— Art. smalc. p. 346 s. — Luther Werke. X, p. 453 s.; Ueb. die Seele kann u. will Gott Niemand lassen regieren. dem sie sich selbst alleine. Darum wo weltl. Gewalt sich vermisst, der Seele Gesetze zu geben, da greift sie Gott ins Regiment u. verderbt u. verführt nur die Seele. — Weil es denn einem Jeglichen auf seinem Gewissen Itegt, wie er glaubt u. nicht glaubt, u. damit der weltl. Macht kein Abbruch geschieht, soll sie auch zufrieden seyn u. will u. Niemand mit Gewalt dringen." Adde T. V, p. 1741 ss. — De potestate in res sacras, quae in publicis reformatae ecclesiae formulis civili megistratui tribuitur, cf. Bretschneit, dum summum civilem magistratum eandem ac cives religionem profiteri ponerent, omnia, quae al humanam societatem attinent, notioni ecclesiae tamquam theocratiae in supposuerunt, ut hos tres ordines hierarchicos a Deo institutos disinguerent: 1) ministerium ecclesiast, cui commissum esset officium vebum Dei docendi, sacramenta administrandi ac disciplinam ecclesiasticum conservandi; 2) magistratum politicum, cui civilium rerum cura et administratio pariter atque externa ecclesiae tutela mandata esset; 3) statum oeconomicum, qui conjugalem, paternam et heritem societaem amplecteretur (heritis societas dicebatur legitima dominorum et servorum conjunctio), e qua societate prodirent partim qui ad ministerium ecclesiasticum, partim qui ad magistratus civilis officia admovendi essent. "Bi Bedeutung dieses Lehrbegriffs der altprot. Dogmatiker tst, thei durch Betrachtung der verschiedenen Stände in threm Verhältus zur Kirche das ganze üussere Leben in seiner kirchl. Bedeutung alzufassen u. zu weihen, thrils die äussere Verwaltung der Kirche in threr ordnungsgemässen Gliederung unter die verschiedenen Stände darzustellen." Hase: Hutt. red. p. 318.

<sup>18)</sup> Art. smalc. Append. p. 558: "Ubicunque est ecclesia, ibi est jus administrandi evangelii. Quare necesse est, ecclesiam retinere jus vo candi, eligendi et ordinandi ministros. Et hoc jus proprie datum ecclesiae, quod nulla humana auctoritas ecclesiae eripere potest." Conl. helv. II, 18: "Vocentur et eligantur electione ecclesiastica et legitima ministri ecclesiae, i. e. eligantur religiose ab ecclesia vel ad hoc deputais ab ecclesia." F. C. p. 791: "Credinus —, quod ecclesia Dei quibusvis temporibus et locis pro re nata liberrimam potestatem habeat in relus vere adiaphoris aliquid mutandi, abrogandi, constituendi, si tamen id abrque levitate et scandalo, decenter et bono ordine fiat"—.

<sup>14)</sup> De nexu, qui inter ecclesiam atque civitatem esse debeat, quatuor notandae sunt sententiae: 1) Systema hierarchicum, quo civins

hementer etiam Catholicorum et Protestantium sententiae differunt de sacrorum administratoribus, qui ex illorum decre-

ecclesiae subjicitur, cujus systematis usum et auctoritatem pontifices romani inde a Gregorio VII tentarunt. 2) Systema territoriale, principio "cujus est regio, ejus est religio innitens, inprimis ab Hug. Grotio, Christ. Thomasio († 1728), Just. Henn. Boehmero († 1749) multisque olim jurisconsultis propugnatum, quo civilem potesta-(† 1749) multisque olim jurisconsultis propugnatum, quo civilem potestatem natură suă summum etiam sacrarum rerum imperium complecti doctur, cujus extremus abusus caesareopapia appellatur, vel etiam byzantinismus dici potest, quia byzantini imperatores talem potestatem sibi postularunt et biblica Melchisedeci regis ejusdemque sacerdotis (1 Mos. 1+, 18. Ps. 110, 4) auctoritate firmare studuerunt (cf. B.-Crusius Comp. d. DG. II, p. 36+). Plerique systematis territorialis patroni atrocitatem ejus ita mitigarunt, ut civili magistratui potestatem aliquid contra elusivitatus religiousis imagismus et firma decempanti diseate denegarent christianae religionis ingenium et finem decernendi diserte denegarent. Ideali sensu idem principium ab Hegelianis defenditur, qui in civitate societatem hominum ad omnes summos fines generi nostro propositos feliciter obtinendos congregatam cernunt ideoque ad ejus curam sacras quoque res pertinere contendant. 3) Systema episcopale, primum a Matthia Stephanie († 1646) propositum, quo per emendationem sacrorum diguitas et potestas *episcoporum* ad evangelicos principes et summos magistratus civiles translata indeque quivis princeps vel summus magistratus intra terrae suae fines summus episcopus esse dicitur. Quae opinio historiae testimoniis destituitur atque jam eo refellitur, quod emenopinio historiae tesimonis destitutor atque jam eo retentur, quod emendatores sacrorum non aliam episcoporum potestaten agnoverunt, quam evangelium docendi, peccata remittendi et retinendi ac sacramenta administrandi [not. 12]. 4) Systema collegiale, jam a. 1638 a theologis vitebergensibus adumbratum (cf. Hase Hutt. rediv. p. 322), tum a Pufendorfio († 1694), Chr. Matth. Pfaffio († 1760), Schuderoffio († 1843) ac recentissimis theologis et jurisconsultis longe plurimis propugnatum, cujus summa huc redit: civitatem et ecclesiam naturà sud et fine inter se differre; civitatem esse sodalition ad terrestrem et externam salutem consequendam congregatum, ecclesium vero sodalitium (collegium) ad summos ethicos et religiosos fines humano generi propositos secundum christianae religionis praecepta assequendos constitutum, cui legum suarum socialium ferendarum et exsequendarum potestas relinquenda, ita tamen, ut civitatis sit, videre et cavere, ne quid civitas per ecclesiam defrimenti capiat (jus circa sacra, quod differt a jure sacrorum s. jure in sacra, h. e. "complexione jurium collegialium, quae ecclesiae competunt tamquam societati particulari, intra fines rei publicae alicujus constitutae, et quae ab origine omnium ecclesiae sociorum sunt communia", Wegsch. p. 653); ubi autem ecclesiastica potestas a politico magistratu exerceatur, ibi ad eum saltem tacito ecclesiae decreto delatam statuendam esse; optime autem ecclesiae libertatem et jura socialia stabiliri et conservari presbyterfalt et synodalt constitutione. Non nostrum est, sed juris ecclesiastici disciplinae relinquendum, has controversias uberius enarrare, nec nisi haec notamus: Quum neque civitas religioso fundamento, neque ecclesia auxiliis ac tutamine civitatis carere possit: profecto ii, quorum religionem etiam politicus magistratus profitetur, civitatis et ecclesiae saluti parum consulunt, si fere omnem civitatis cum ecclesia nexum solvere student. Multo efficacius utriusque instituti commodo prospicitur, si presbyterialis et synodalis constitutio cum consistoriali forma apte conciliatur, neque vero civili magistratul potestas de rebus fidei et liturgiae decernendi conceditur, neque iis, qui aliam quam quae plurimis communis est, religiosam persuasionem tis sacerdotes sunt eâdem ac olim inter Israelitas notione, intercessores inter Deum et fideles (μεσῖται Θεοῦ καὶ τὸν πιστῶν αὐτοῦ, Const. apost. II, 25), ad sacrificium misse obferendum a Deo constituti et ad eum finem per ordinationem singularibus spiritus s. donis a Deo instructi et intersemet ipsos certis gradibus distincti 15). Protestantes vero omnibus Christianis sacerdotalem dignitatem (p. 487) vindicant ac tantummodo ministros verbi divini (qui in libris symbol. etiam promiscue episcopi et pastores vocantur) agnoscunt 16), quorum sit evangelium docere, sacramenta admistros pastores vocanturo agnoscunt 16), quorum sit evangelium docere, sacramenta admissione promiscue episcopi et pastores vocanturo agnoscunt 16), quorum sit evangelium docere, sacramenta admissione promiscue episcopi et pastores vocanturo agnoscunt 16), quorum sit evangelium docere, sacramenta admissione promiscue episcopi et pastores vocanturo agnoscunt 16), quorum sit evangelium docere, sacramenta admissione promiscue episcopi et pastores vocanturo agnoscunt 16).

profitentur, quamdiu reipublicae legibus obediunt, civilia jura abjudicatur, vel ullo modo minuutur — Ceterum ad ecclesiae jura referuntur potestas ordinis et pot. clavium [not. 17]. quam ecclesia ad ministrium ecclesiasticum defert; jus confessionis et fidei s. fidei praecepla esacris litteris eruendi et publicis formulis proponendi et promulgand (§ 79); jus sacrorum, h. e. jus cultum Dei publicum et liturgiam constituendi; jus reformationis s. publicam doctrinam et cultum emendandi omnisque generis abusus abrogandi; jus regininis; jus sacerdolli s. jus eligendi, vocandi et ordinandi ministros (cf. not. 13); jus disciplinae et correctionis.

- 15) Conc. trid. Sess. XXIII, cap. 1: "Sacrificium et sacerdotium ita Dei ordinatione conjuncta sunt, ut utrumque in omni lege exsiteit. Cum igitur in novo test. sanctum eucharistiae sacrificium visibile ex domini institutione catholica ecclesia acceperit, fateri etiam oportet, in exacerdotium, in quod vetus translatum est."— can. 4: "Si quis dixerit, per sacram ordinationem non dari spiritum s.,— ac per eam non imprimi characterem, vel eum, qui sacredos semel fuit, laicum rursus fieri posse, anathema sit."— can. 6: "Si quis dixerit, in ecclesia non esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris, anathema sit." Can. 7: "Si quis dixerit, episcopos non esse presbyteris superiores rel non habere potestatem confirmandi et ordinandi, vel eam, quam habedillis esse cum presbyteris communem, vel ordines ab ipsis collatos sit populi vel potestatis secularis consensu aut vocatione irritos esse an. sit."
- 16) Conf. helv. II, c. 18: "Diversissima inter se sunt sacerdotime et ministerium. Illud commune est Christianis omnibus, hoc non item-ln N. T. non est amplius tale sacerdotium, quale fuit in populo velet, quod unctionem habet et caerimon as plurimas —. Manet ipse (Christianis solus sacerdos in aeternum, cui ne quid derogemus, nemini inter ministros sacerdotis nomen communicamus." Apol. Conf. p. 201: "Sacerdotium intelligunt adversarii non de ministerio verbi, sed de sacrificio, quasi oporteat esse in N. T. sacerdotium simile levitico —. Nos docemus sacrificium Christi, morientis in cruce, satis fuisse pro peccatis to tius mundi. Ideo sacerdotes vocantur non ad ulla sacrificia, velut in leg, sed ad docendum evangelium et sacramenta porrigenda." Luther Werke, VII, p. 387: "Die so dem Volke u. Sacramente fürstehen, mögen u. sollen nicht Priester genonnt werden; denn dass sie sigeheissen werden, das ist nach heidnischer Weise geschehen, ode ist überblieben von des jüdischen Volks Gesetze u. ist zum grossen Schaden der Kirche angenommen." Baumg.—Crusius Comp. d. DG. II, p. 363: "Der Name Priester, harmlos in seinem Ursprunge

nistrare absolutionemque concedere et denegare 17). Quae potestas licet proprie toti ecclesiae competat, tamen propter strazlar certis hominibus ad hunc finem aptis ab ecclesia demandatur 18). Etsi igitur ministerium verbi divinitus in-

(ποεσβύτερος), anspruchsnoll im kathol. Sprachgebrauch (sacerdos), hat sich in altväterl., jetzt poetisch od. pietistisch klingender Rede u. unbefangen in einigen and. protest. Volkssprachen erhalten, allerdings mit dem Beigeschmack des Seelsorgers u. Verwalters der Sacramente im Gegensatze der blossen Auffassung als Prediger u. Religionslehrer.

17) Haec omnia Conf. Aug. p. 38 nomine potestatis clavium (e Matth. 16, 19 ducto) comprehendit. — Conf. helv. II, 14 (p. 492): "Nos secundum verbum domini dicimus, omnes ministros legitime vocatos exercere claves vel usum clavium, quum evangelium annuntiant, id est, populum suae fidei creditum docent, hortantur, consolantur et increpant inque disciplina retinent. Ita enim regnum coelorum aperiunt obsequentibus et inobsequentibus claudunt."— Cat. heidelb. qu. 83. — Sed in Apol. p. 294 discernitur potestas ordinis, b. e. "ministerium verbi et sacramentorum, et polestas jurisdictionis, h. e. "auctoritas excommunicandi obnoxios publicis criminibus et rursus absolvendi eos, si conversi petant absolutionem. Plerumque sola absolutionis et excommunicationis potestas appellatur potestas clavium. Conf. Aug. p. 27, 2. Apol. p. 199: "Clavis habet mandatum remittendi peccata his, qui convertuntur et arguendi et excommunicandi istos, qui nolunt converti." — Art. smalc. p. 380: "Claves sunt officium et potestas ecclesiae a Christo data ad ligandum et solveudum peccata non tantum enormia et manifesta, sed etiam subtilia, abscondita, soli Deo nota." — Absolutionem e mente Lutheri et Melanchthonis non solum annuntiativam, sed etiam sub conditione fidei collativam esse, patet tum inde, quod initio eam inter sacramenta retulerunt (p. 463), tum ex his locis: Conf. ang. p. 27, 2: (Absolutio), "vox Dei et mandato Dei pronuntiatur. — Requirit Deus fidem, ut illi absolutioni tamquam voci de roelo sonanti credamus et quod illa fides in Christum vere consequatur et accipiat remissionem peccatorum." Apol. p. 159, 60. Cat. min. p. 378: — "absolutionem a confessionario s. Praecone evangelii accipere tamquam ab ipso Duo et non dubitare, sed firmiter credere, peccata per illam absolutionem in coelo remissa esse", quapropter posteriores orthodoxi absolutionem a confessionario non sodum signative et declarative, sed etiam effective et realiter, etsi tantum διακονικώς, a Deo autem αντοκρατορικώς conceil docuerum. Recentiores tantummodo absolutionem declarativam s. annuntiationem constitutionem c ditionatam, h. e. potestatem ministris ecclesiae concessam vere poenitentibus annuntiandi veniam peccatorum, statuunt. — Ad potestatem clavium Praeterea pertinet excommunicatio minor, "quae manifestos et obstinapraterea pertinet excommunicatio minur, "quae mannestos et obsina-tos peccatores non admittit ad sacramentum et communionem ecclesiae, donec emendentur" (Art. smalc. p. 333). Quae potestas, primum omni-bus ecclesiae ministris concessa (Art. smalc. p. 352. 354: "Constat, juris-dictionem excommunicandi pertinere ad omnes pastores"), propter va-rios ejus abusus sub finem sec. XVI consistoriis et presbyteriis reservata, a sec. XVIII medio in desuetudinem venit. Excommunicationem majorem inter C. A. Mineral administrativa propera dividente et communicationem majorem inter Catholicos usitatam, utpote poenam civilem et cum civilium jurium detrimento conjunctam, Nostri rejecerunt, cf. Art. smalc. p. 833.

18) Cf. p. 492 not. 13. Luth. Opp. lat. ed. jen. T. II, p. 553: "Communio juris cogit, ut unus aut quotquot placuerint communitati, eligantur, qui vice et nomine omnium, qui idem juris habent, exsequantur offi-

stitutum est (Apol. Conf. p. 201. coll. Matth. 28, 19), ad illes tamen, qui eo funguntur, ab ecclesia delatum. Itaque esi ministeriales actus nemini nisi rite vocatis competunt, tama in extremo necessitatis casu laicis quoque permittuntur'). Praeterea verbi ministros neque inter semet ipsos, neque a laicis dignitate differre 20), ex iis, quae disputata sunt, facillime intelligitur.

#### Sectio III.

#### De salutis perfectione post mortem futura, s. eschatologia.

## § 229. Introductio.

Quamvis homines summum finem a Deo ipsis propositum (§ 162) his in terris perfecte non obtineant, neque Christiani vitam magistri sui divini unquam omni ex parte referant: tamen religiosa fides spem comprehendit (§ 8), qua nos in vita post corporis mortem futura ad praestantiorem statum, studio nostro propositum, evectum et in praestantiorem rerum ordinem traductum iri confidimus. Ita etiam in N. T. tum singulorum piorum arctior cum Christo conjunctio, tum totius divini regni consummatio a futuro tempore speranda ideoque spes tertium locum inter primarias christianae vitae virtutes obtinere dicitur (1 Cor. 13, 13). Neque ex orthodoxiae decretis damna et mala e peccato originali profecta hac in vita prorsus tolluntur, neque regeneratio et redemtio perficitur (cf. p. 333 et § 207, not. 5), sed et singulorum perfectio et plenissima ecclesiae de satana, peccato malisque victoria futuri temporis est. Eventa autem. quae

cla, ne turpis sit confusio in populo Dei et Babylon quaedam fiat in a clesia. — Nos in hoc stamus, non esse aliud verbum Dei, quam quot omnibus Christianis annuntiari praecipitur, non esse alium baptismus. quam quem quilibet Christianus conferre potest" etc.

<sup>19)</sup> Conf. aug. p. 13: "De ordine eccl. docent, quod nemo debest in ecclesia docere aut sacramenta administrare nisi rite vocatus." Apol. p. 204. Art. smalc. p. 353: "In casu necessitatis absolvit etiam laicus et fit minister ac pastor alterius, sicut narrat Augustinus historiam de duobus Christianis in navi, quorum alter baptizaverit κατηχούμενον, et is baptizatus deinde absolverit alterum." Cf. § 219, not. 15.

<sup>20)</sup> Art. smalc. p. 352: "Jure divino non sunt diversi gradus episcopi et pastoris." p. 314: "Episcopi omnes pares officio, licet dispares sint quoad dona." Conf. helv. II, 18: "Data est omnibus in ecclesia ministris una et aequalis potestas s. functio." Idem docent Conf. gall. 30. belg. 31. Tantummodo ad res ordine gerendas jure humano gradus quidam docentium et regentium retinentur. — De ardinatione, qua ecclesiat ministri muneri sacro initiantur, cf. quae narravimus p. 466.

ex ecclesiae sententia perfectam hanc redemtionem vel praecedunt, vel constituunt ac nomine τῶν ἐσχάτων (e Sir. 7, 36 petito) comprehenduntur, sunt mors\*) singulorum hominum, adspectabilis et solennis Christi reditus, resurrectio hominum, judicium universale, consummatio mundi acternaque proborum beatitas, improborum miseria.

# § 230. Hebraeorum et Judaeorum notiones de rebus

Flügge: Gesch. des Glaub. an Unsterblichk., Auferst.. Gericht u. Vergeltung. Leipz. 1794–1800. 3 Bde. — Bretschneider: Grundlage des evang. Pietism. p. 188 ss. — Lichtenstein: Darstell. d. bibl. Unsterblichkeitslehre, in (Tübing. kath) theol. Quartalschrift. 1844, 4 H. p. 537 ss. — A. Schumann: Die Unsterblichkeitsl. des A. u. N. T. Berl. 1847. — J. E. Ch. Schmidt: Entwurf e. Gesch. des Glaub. an Vergelt. u. Unsterblichk. b. d. Juden. 1 Hälfte. Hadan. 1797. — Ziegler: Geschichtsentwickel. der Lehre v. d. Aufersthg unt. d. Hebräern. In ej. Theol. Abhandll. 2 Bd. (Gött. 1804) p. 167 ss. — Wiessner: Lehre u. Glaube d. vorchristl. Welt v. Seelenfortdauer u. Unsterblichk., mit Rücksicht auf d. A. T. Leipz. 1821. — J. Ch. Gottl. Johannsen: Veterum Hebrr. notiones de rebus post mortem futuris. Pars I, tibrum Bereschith complectens. Havn. 1826. — Kiesselbach: Dogma de rebus post mortem futuris, e V. T. scriptis erutum. Heidelb. 1832. — Hnr. Aug. Hahn: De spe immortalitatis sub vet test. gradatim exculta. Vratisl. 1845. — O e hler: Vet. test. sententia de rebus post mortem futuris. Stuttg. 1846. — Frid. Boett cher: De inferis rebusque post mortem futuris ex Hebraeorum et Graecorum opinionibus libri duo. Vol. 1. Dresd. 1846.

Hebraei verae et integrae immortalitatis notione caruerunt nec nisi opinionem de orco (שארל), h.e. tenebricosissimo (Iob. 10, 21 s.) in intimis et infimis terrae loco (Iob. 11, 8. Jes. 57, 9. Amos. 9, 2., unde nomen אַרְאָרְאָרָרָ, cf. p. 387, not. 2), communi animorum corporibus solutorum receptaculo, ubi sine ullo bonorum malorumque discrimine et sine ulla terrestris sortis ratione (Iob. 3, 13—19) tamquam ביא , i.e. imbecilles et languidi in summa quiete (Iob. 3, 13. Ps. 94, 17) vitam transigerent non quidem cujuslibet sensus expertem, sed umbratilem et somnio similem, omni meditatione et actione (Cohel. 9, 10), omni terrestrium rerum grataque divinorum beneficiorum memoria destitutam (Ps. 88, 11 ss. 115, 17), unde nullus ad supera reditus pateret (Iob. 7, 9) '). Quae autem Jes. 14, 9 ss. describitur major

<sup>\*)</sup> Mors est ea animi et corporis separatio, qua in perpetuum utriusque commercium tollitur (cf. p. 352); immortalitus en animi corpore soluti conditio, qua sui conscius ac terrestris vitae memor in aeternum vivit.

<sup>1)</sup> Bahrens: Ueb. d. Orcus der alten Hebrüer. Halle 1786. Ammon: Ueb. d. Todtehreich der Hebrr. — bis auf David. in Paulus Memorabilien, 4 St. (1792). Meyer: De notione orci ap. He-

umbrarum in orco alacritas, incertum est, annon poeticae imaginationi tribuenda sit. Soli Henochus et Elias ob insignem virtutem vivi a Deo ad sui consortium sublati dicuntur (1 Mos. 5, 24. 2 Reg. 2, 11 ss.). Locis Jes 26, 14-19. Ezech. 37, 1-14 resuscitatio mortuorum allegoria est, qua hebraeae civitatis restitutio ad pristinam integritatem adumbratur, quam imaginem ab exspectatione resurrectionis proprie dictae petitain esse, a nonnullis justo audacius colligi-Aevo demum christianis rebus propiore spes resurrectionis Judacorum, cum piorum remuneratione, improborum punitione conjunctae, sine dubio e parsismo<sup>2</sup>) petita, fovebatur (Dan. 12, 1 — 3. 13) et cum messianis notionibus conjungebatur (p. 356 et 359 s.). Quo minus autem locum lob. 19, 25 27, quo Iobus fiduciam suam de Deo jam his in terris servatore et vindice sibi adfuturo profitetur, ad resurrectionem referamus, totum libri de lobo argumentum et oeconomia obstat 3). Locus autem Ps. 17, 15 tam ambiguae interpretationis est, ut ex eo nonnullos saltem Hebraeorum sapientes spem de piis post mortem ad beatissimum Dei commercium perventuris aluisse nullo modo colligere possis. Auctor libri Cohel. 3, 18-21 diserte docet, hominum mortuorum non aliam sortem esse ac animalium, cui tristissimae opinioni non repugnat locus 12, 7., ubi nihil aliud enuntiatur ac Ps. 104, 29 4). — Inter apocruphorum librorum scripto-

bracos. Lub 1793. Zobel: Ueb. d. Schattenreich der früheren Juden. In e.j. Magazin f. bibl. Interpretation, I, 1, (Leipz. 1805) p. 1—148. Segond: De voce Scheol et notione Orci apud Hebrr. Argent. 1835. Redslob: Der Grundcharakter der Idee vom Scheol d. Hebrr. aus d. Etymol. des Worts entwickelt. In Illgen: Zeitschr. f. d. hist. Theol. Jahrg. 1838, 2 H. p. 1—11. Rhode: Ueb. d. Unsterblickeitsgl., sofern er in d. Vorstell. v. Scheol — sich kundgeben soll. la eod. promtuar. 1840, 4, p. 3—27.

<sup>2)</sup> Müller: Ist die L. v. d. Auferst. des Leibes wirklich nicht pers. Lehre? In Ullmann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Kritt. 1835. p. 477 — 496 (contra Haevernickum, qui in commentar. ad Daniel 12, 2 demonstrare studet, doctrinam e parsismo non esse repetendam).

<sup>8)</sup> Cf. Henke: Narratio crit. de interpr. loci Jobi 19 in antiqua ecclesia. Helmst. 1783. rec. in ej Opusco. acnd. p. 83 ss. Eichhorn: Hiobs Hoffnungen In ej. Biblioth. d. bibl. Lit. IBd. p. 367 ss. Kosegarten: In loc. lob. 19, 25 — 27. Gryph. 1815. Stickel: In lobi loc. celeb. 29, 25 — 27 de Goele. Jen. 1852. — Ewald: Die Hoffnung Hiobs auf Unsterblichk. In Zeller: Theol. Jahrbb. 1843. 4 H. p. 718 ss. Vaihinger: Zur Erklär. v. Hiob 19, 23 — 29. In Ullmann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Kritt. 1843, 4, p. 961 ss. (Ew. et Vaih. lobs spem immortalitatis et remunerationis sine corporis restitutione vindicare student.)

<sup>4)</sup> Haenlein: Ueb. d. Spuren des Glaub. an Unsterbl. im Koheleth. In ej. Neu. theol. Journal. 1794. Bd. IV, p. 277 ss. J. E. Ch.

res nonnulli tristissimam majorum de orco opinionem repetunt (Sir 14, 12, 16, 17, 22 ss. 38, 16 ss. 41, 1 ss. Bar. 2, 17). Sed in secundo Maccabaeorum libro spem resurrectionis corporum. cum animorum beatitate eorum, qui in exercenda virtute et profitenda patria religione fortiter perseveraverint, conjunctae, adumbratam cernimus (7, 9. 11. 14. 23. 12, 42—45. 14, 46) Num scriptor libri improborum quoque resurrectionem cum damnatione conjunctam exspectaverit, id ex iis, quae c. 7, 11 Judaeus moribundus tyranno minitatur: σοί ανάστασις είς ζωήν ούκ έσται, non satis elucet. Lactissima spes alexandrino libri sapientiae scriptori procul dubio e platonica philosophia effloruit, qui, quantum e monumentis ad nostram usque memoriam servatis perspicitur, Judaeorum primus pios et probos statim post mortem ad beatum Dei commercium sublatum iri (3, 1 ss. 4, 2. 7. 10 ss. 5, 2. 15. 6, 19. coll. 1, 15. 6, 18. 8, 17), improbos autem tristissimam miseriam perpessuros esse (5, 1 ss. 1, 12. 16. 2, 24. 3, 18. 17, 21) diserte docet, quas easdem notiones etiam auctor quarti Maccabacorum libri profitetur: 9, 8 (ἐσόμεθα παρὰ Θεφ), 15, 2 (ζωή αἰώνιος κατὰ Θεόν), 17, 4. 18 (τφ Θείφ νῦν παρεστήκασι θρόνφ και τον μακάριον βιούσιν αίωνα); 10, 11, 32, 12, 12, 13, 14. — Philo e notissima platonica imagine corpus cum carcere comparat, e quo per mortem (χωρισμόν και διάζευξιν ψυχης από του σώματος) animus liberetur, ut, tanto beneficio si per terrestrem vitam dignum se praestiterit, in coelestes regiones traducatur ibique beatam vitam in perpetuum transigat, improbos autem in locum a Deo remotissimum, whi foedissimae cupiditates imperium exerceant, detrusum iri docet. Cum quibus decretis fere prorsus consenserunt Essaei (Jos. Bell. jud. II, 8, 11. Antt. XVIII, 1, 5). Omnes autem, qui alexandrina eruditione imbuti erant, quum in solo animo veram ac divinam hominis naturam, in corpore autem fontem et principium peccatorum cernerent (p. 327), ab exspectatione restitutionis corporum alienissimi erant. Pharisaei autem corpora, qualia nunc sunt, restitutum iri sperabant (Matth. 22, 24 ss. Act. 23, 8. 24, 15), ita tamen, ut jam statum intermedium, animis in duabus a se sejunctis orci partibus (gehenna et paradiso) transigendum, cum justa terrestrium factorum retributione conjunctum (Luc. 16, 22 ss.) censuisse videantur 5). Sad-

5) Cum quibus vix dissentiunt, quae Josephus de Pharisaeorum exspectatione refert Antt. XVIII, 1, 3: Αθάνατόν τε ίσχὺν ταὶς ψυχαῖς πί-32 \*

Schmidt: Ob d. Verf. des Koheleth e. Leben nach d. Tode kannte u. glaubte? Excurs zu dessen Uebers. d. Pred. Salomo. Giess. 1794. p. 221 ss. Heyder: Ecclesiastae de immortalitate animi qualis fuerit sententia. Erl. 1838.

ducaei denique non solum corporum restitutionem (Matth. 22, 23. Act. 23, 8), sed animorum quoque perennitatem futuramque retributionem negaverunt 6). Josephus pios et probos homines post mortem sanctissimum in coelis locum inhabitaturos indeque post seculorum decursum (ξα περιτροπῆς αλώνων, tempore messiano?) denuo munda corpora ingressuros (άγνοῖς πάλιν ἀντενοικίζονται σώμασι), scelestos autem in orco promeritas poenas luituros esse (Bell. jud. III, 8, 5) docet.

## §. 231. Notiones novi lestamenti.

Ammon: Doctrinae de animorum immortal. a J. Chr. propositae praestantia. Erl. 1793. In ej. Opuscc. p. 62 ss. — Ern. Gttli. Bengel: Quid doctrina de animorum immortalitate religioni christ. debeat. 10 Progrr.. Tub. 1809—17. In ej. Opuscc. ed. Pressel. Hamb. 1834.— Jul. Müller in Ullmann et Umbreit: Theoll. Studd. u. Kritt. 1835, 3, p. 785 ss. — Weizel: Urchristl. Unsterblichkeitslehre, in eod. promtuario 1836. 3 u. 4 II. — Röhr: Das Verdienst Christi um d. Glauben an ein besseres Leben. In ej. Mayazin f. c'wistl. Pred. X Bd. 1 St. p. 129 ss. — Weizel: Die Zeit des jüngst. Tags.— der Lehrgehalt der n. t. Eschatologie. In Stirm. Studien der wörtemb. Geistlichk. Bd. IX. (1837) 2 H. et Bd. X (1838). 1 H. — Maier: Exeget. dogm. Entwickelung der n. t. Begriffe v. \$\infty\$on, avactuags u. notag. Freib. 1839. — Geo. Sam. Francke: Quaedam de meritis religionis christ. de animae hum. immortalitate atque omnion de spe vitae post mortem aeternae. Kil. 1840. — Georgii: Ueb. d. eschatol. Vorstellungen d. n. t. Schriftst. in Zeller: Theoll. Jahrbb. 1845, 1 II. p. 1—25.

στις εἶναι, καὶ ὁπὸ χθονὸς (h. e. in οτου) δικαιώσεις τε καὶ τιμὰς, οἰς ἀρετῆς ἢ κακίας ἐπιτήδενσις ἐν τῷ βίω γέγονε καὶ ταῖς μὲν εἶργμὸν αἴδιον προστίθεσθαι, ταῖς δὲ ὁαστώνην τοῦ ἀν αβιοῦν. Bell. jud. ll. 8, 14: Ψυχὴν πάσαν μὲν ἀφθαρτον, μεταβαίνειν δὲ εἰς Ετερον σῶμα τὴν τῶν ἀγαθῶν μονήν. Josephus enim ambiguis verbis et locationibus ἀναβιοῦν et μεταβαίνειν εἰς Ετερον σῶμα ad significandam resurrectionis spem usus esse videtur duas ob causas, primum quod hac spes Gentiles maxime offendebat (Act. 17, 32), deinde quod ea cum messianis notionibus arctissime conjuncta erat (p. 356. 359 s.), quas Josephus silentio omittere consultum duxit (p. 358 s.). Perperam igitur nonulli illas quas diximus ambiguas Josephi locutiones de migratione animarum interpretati sunt. — Flatt: Ueb. d. Lehre d. Pharis. v. Zustand nach d. Todo. In Paulus Memorab. St. 2, p. 157 ss. Paulus: Pharis. de resurt sententia e tribus Josephi locis explicatur. Jen. 1796.

<sup>6)</sup> Jos. Antt. XVIII, 1, 4: Σαδδουκαίοις τὰς ψυχὰς ὁ λόγος συναφανίζει τοῦς σώμασι. Bell. jud. II, 8, 14: Σαδδουκαὶοι ψυχῆς τε τὴν διαμουὴν καὶ τὰς καθ΄ ἄδου τιμως ἰας καὶ τιμὰς ἀναιροῦσιν. — Κ. C. L. Schmidt: Ueb. Sadduc. u. Pharis., od. üb. d. Glauben an Vergeltung, Auferst. u. Unsterblichk. b. d. Juden. In Schmidt: Bibl. f. Kritik u. Exeges. des N. T. 2 Bd. 4 St. p. 512—535. Stöter: Leugneten d. Sadd. Unsterblichk. überh., od. waren sie nur Gegner der pharis. Aufersthyst. In Schuderoff: Neue Jahrbb. 9 Bd. (183) 1 St. p. 47 ss.

Novi test, de rebus novissimis notiones populares sunt. e variis tum judaicae christologiae commentis tum Christianorum primaevorum sensis ac desideriis profectae neque numeris suis ita expletae et absolutae, ut non variis quaestionibus ac dubiis locum relinquant, neque ita compositae ac definitae, ut ubique pateat, quid litterali sensu intelligendum et quid tropico et figurato dicendi generi tribuendum Neque religionis christianae meritum in eo quaerendum est, quod novas notiones ad animorum immortalitatem spectantes in medium protulerit, quam potius in eo, quod animos a terrestribus abduxerit totosque in coelestibus defixerit. Pleraque autem, quae N. T. de rebus extremis exhibet, in notione de adspectabili Christi reditu (παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ἀποκάλυψις κυρίου Ί. Χρ.; ἐπιφάνεια Χριστοῦ in epp. pastoral.) ad resuscitandos mortuos judiciumque de ils exercendum atque regnum divinum solenniter consummandum futuro 2) vertuntur, quem reditum tam prope

<sup>1)</sup> Georgiil.c.p. 25: "Es findet sich in d. apostol. Zeit ein ganzer Kreis eschatol. Bestimmungen, derselbe ist aber auf d. einen Seite in gar vielen Schilderungen, wie z. B. der Parusie, der Aufersteh. u. des Gerichts, unverkennbar nur eine Umbildung jüdischer Messiashoffnungen, auf d. and. Seite rundet er sich auch nicht einmal zu einem in steh geschlossenen Ganzen ab, indem d. einzelnen n. t. Schriftsteller dieses Ursprüngl. jüdischer Erwartung nach dem bilden, vozu sie die Betrachtung der Zeitverhältnisse od. der Einfluss, welchen fremde Bildung auf sie übte, hinzog. Ein Uebereinstimmendes ist im N. T. üb. d. letzten Dinge nirgends gegeben."—de Wette: Dogmat der protest. Kirche p. 215: "Der Dogmatiker soll alle diese Vorstellungen nehmen, wie sie gegeben sind u. sie in ihrer ursprüngl. Beziehung auffassen theils als nothwendige Ausdrücke, theils als erweckl. Bilder der im christl. Bewusstseyn liegenden Ahnungen von dem, was sich einer vollstündigen u. bestimmten Erkenntuss entzieht u. soll es nicht versuchen, eine zusammenhängende u. genau bestimmte Lehre aufzustellen, womit er nur dem Vorwitze u. Wahnglauben dienen würde."

<sup>2)</sup> Tempus ante Christi reditum αίων οδτος, post eum αίων μέλλων vocatur; cf. p. 359. Prioris aevi dies ultimus, quo Christus rediturus est, ἐσχάτη ἡμέρα, ἡμέρα τοῦ κυρίου s. τοῦ Χριστοῦ appellatur. — Si tum universam doctrinae a Christo propositae indolem, tum modum, quo Jesus rudioribus Judaeorum christologicis opinionibus, velut opinioni de Elia, Messiae praecursore (Matth. 11, 14. 17, 10 — 13), puriores ethicas sententias substituere solet (cf. p. 39 s.), tum denique effatum de divini regni adventu nequaquam in sensus cadente ap. Luc. 17, 20 s., diligenter perpenderimus: vix a nobis impetramus, ut omnia ea, quae in evv. synoptt. (Matth. c. 24 s. Marc. 13. Luc. 21 al.) Jesus de reditu suo adspectabili loquens inducitur, vere ab eo prolata esse censeamus, sed hanc potius de horum sermonum origine sententiam amplectimur: Jesus propheticarum imaginum et messianarum locutionum involucro Hierosolymae excidium (Mtth. '24, 15 ss. Marc. 13, 14 ss. Luc. 21, 20 ss.) causaeque christianae victoriam ex hoc excidio nexam adumbrasse in iisque eventis se venturum promisisse videtur eodem modo, quo interdum in V. T. Jehova in

instare opinabantur, ut ejus tempus in plerorumque qui tum viverent aetatem incidere posset (Matth. 16, 28, 24, 34, 1 Thess. 4, 15, 17, 1 Cor. 7, 26 ss. 10, 11, 15, 51, Rom. 13, 11, Hebr. 10, 25, 37, 1 Jo. 2, 18, 1 Petr. 4, 7, Jac. 5, 8, Apoc. 1, 1, 22, 7, 12, 20) 3). Et plerumque quidem hoc judicium a Deo per

eximiis eventis ad populi salutem pertinentibus venturus dicitur (Mich. 2, 13. Sach. 2, 10. Mal. 3, 1. Jes. 40, 3. 10. 66, 15. coll. 19, 1). Clarissimum sermonis Christi de reditu suo in nubibus futuro symbolice intelligendi vestigium exstat ap. Matth. 26, 64. Illi autem sermones Christi pariter atque alii, quibus hebetiorum auditorum causa divinam retributionem post fata futuram consuetă messiani judicii imagine adumbravit (Matth. 25, 31 ss.), fortasse jam dum audirentur a discipulis, perperam intellecti et posthac in traditione ore propagata ad apostolicam de adspectabili Christi reditu spem sensim conformati sunt. E Matthaei relatione interitum Hierosolymae reditus Christi confestim (\$\vec{v}\partial \tilde{v}\partial \tilde{v}\tilde{v}\

3) Quam sententiam, ex accurata eorum quae notavimus locorum interpretatione certissimam, contra theologorum recentissimorum fere omnium consensum frustra nuper impugnare tentavit Ebrard: Adversus erroneam nonnullorum (?) opinionem, qua Christus Christique apostoli judairis somniis decepti existimasse perhibentur, fore, ut universale judicium ipsorum aetate superveniret, diss. Erlang. 1842. — In joanneo evang, et in epistola Ephesiis inscripta nihil quidem de tempore definitur, quo Christus rediturus sit, nec tamen quidquam profertur, quod cum communi illa Christianorum spe aperte pugnet. Seculo demum II medio, quum cavillatores quidam inde, quod haec spes tam din frustrata erat, ipsam spem impugnare et irridere coepissent, auctor alterius petrinae epistolae ita e difficultate se expedit, ut doceat, humanam temporum computationem in Deum non cadere, apud quem mille anni perinde ac

Christum exercendum (Rom. 2, 16) ita ad omnes vivos et mortuos spectare dicitur (Act. 17, 31, Rom. 14, 10, 2 Cor. 5, 10, 2 Tim. 4, 1. 1 Petr. 4, 5), ut absque eadem et bonorum et malorum resurrectione eodem tempore futura, quae Jo. 5, 28 s. Act. 24, 15 disertissime docetur, cogitari nequeat. Sed aliis locis de resurrectione ita disseritur, ut ad solos veros Christi sectatores (Rom. 8, 10 s. 1 Cor. 15, 45 ss. Luc. 14, 14, 20, 354)) referri videatur, aut duplex resurrectio vel significatur (1 Thess. 4, 16. 1 Cor. 15, 23 s. 5) vel diserte distinguitur, altera Christianorum, altera ceterorum hominum, et quidem interjecto regno millenario (Apoc. 20). Indolem resurrectionis quod attinet, Paulus apostolus non ea, quibus nunc praediti sumus, corpora restitutum iri, sed ex quodam eorum semine nova eademque spiritualia corpora proditura esse, perfectiori rerum ordini accommodata (1 Cor. 15, 35-46, 50. coll. Matth. 22, 30 et parall.) et glorioso Christi corpori simillima (1 Cor. 15.48 s. Phil. 3,21), corum autem, qui redeunte Christo in vivis futuri essent, corpora transformationem subitura esse (1 Cor. 15,51 s. coll. 1 Thess. 4, 17) docet. Ad commonstrandam futuram nostram resurrectionem tum ad Christi resurrectionem provocatur (1 Cor. 15, 12 ss. 2 Cor. 4, 14. Phil. 3, 10. 1 Petr. 1, 3 s.), tum aliae rationes afferuntur, quibus tamen nihil nisi nuda immortalitas (Matth. 22, 31 s. Luc. 20, 37 s. 6)) beatitati Christianorum conjuncta (1 Cor. 15, 29. 2 Cor. 1, 22. 5, 5. Eph. 1. 14) probatur 7). Praeterea messiana Judaeorum exspe-

unus dies sint, Deumque, si judicium differat, impils resipiscendi occasionem praebere velle, c. 3, 3 ss.

<sup>4)</sup> Quum Rom. 3, 10 s. 1 Cor. 15, 45 ss. resuscitatio e spiritu s. Christianis instillato suspensa dicatur, per se intelligitur, eos, qui hunc spiritum non acceperint, resurrectionis non capaces esse. — Contra in locis Lucae, quae diximus, notio de duplici resurrectione non necessario inest, sed ἀναστάσεως nomen emphatice intelligi potest de ἀναστάσει ζωῆς, Jo. 5, 29. coll. 6, 39. 45. 54.

<sup>5)</sup> Quo posteriore loco tria hominum, qui resuscitantur,  $\tau \acute{\alpha} \gamma \mu \alpha \tau \alpha$  distinguuntur; primum  $\tau \acute{\alpha} \gamma \mu \alpha$  a solo Christo constituitur, secundum a Christianis, tertium a ceteris, ita, ut ad  $\tau \acute{\epsilon} \log v$ . 26 supplendum videatur  $\tau \widetilde{\eta}_S$   $\acute{\alpha} \nu \alpha \sigma \tau \acute{\alpha} \sigma \varepsilon \omega_S$ . De temporis spatio inter utramque resurrectionem interjecto Paulus nihil docet.

<sup>6)</sup> Argumento rabbinico, quo Christus ibi utitur, si quae in eo probationis vis inest, nihil probatur, nisi vivere patriarchas (ζώσι, Luc. 20, 38).

<sup>7)</sup> Gerdes: Melet. sacra s. Isagoge et exegesis in 1 Cor. 15. Groning. et Brem. 1759. Morus: De futura mortuorum resurrectione ex 1 Cor. 15. Lips. 1774. Knapp: Comment. de nexu resurrectionis J. Chr. e mortuis et mortuorum ad illustr. varia N. T. loca inpr. 1 Cor. 15, 12—29. Hal. 1759. In ej. Scrr. var. arg. T. I., p. 337 ss. Aug. Frid. Müler: Diss. exeg. de 1 Cor. 5, 12—19. Lips. 1839. Bastide: Exposé des doctrines de St. Paul sur la resurrection. Strasb. 1840.

ctatic, e quibusdam V. T. locis, inpr. Ps. 102, 27 s. Jes. 34, 4. 51.6. 56, 17. 66, 22 profecta, effecit, ut ad perfectam regni divini constitutionem reverso Christo futuram etiam physicae rerum universitatis destructio et splendidior restitutio (2 Petr. 3. 10-13. Apoc. 21, 1. coll. Matth. 5, 18. 24, 35. 19, 28), vel saltem in praestantiorem statum immutatio (Rom. 8, 19 - 21: cf. p. 341) referretur. Sors autem vel laeta vel misera extremo judicio cuilibet pro factorum terrestrium ratione (2 Cor. 5, 10. Rom. 2, 6 ss.) et pro modo, quo facultatibus et occasionibus ipsi a Deo ad recte agendum concessis usus est (Matth. 12, 41 s. Luc. 12, 47 s. Rom. 1, 32. 2, 12 ss.), definietur, unde varii et beatitatis (Matth. 25, 14 ss. 5, 12. 1 Cor. 3, 8. 1 Tim. 3, 13) et miscriae (Matth. 10, 15. 11, 24. 23, 15. Luc. 12, 47. 1 Cor. 3, 15) gradus distinguintur. Nova et beata vita, quae secundum Pauli doctrinam novi quoque corporis gloriam complectitur, variis nominibus significatur, inprimis σωτηρίας, ζωής αλωνίου, δόξης (Rom. 2, 10. 8, 18 al.). Inter futurae vitae beneficia refertur amplissima rerum divinarum cognitio (1 Cor. 13, 12, 1 Jo. 3, 2'8)). Quies autem. quae pios Christianos manere dicitur (Hebr. 4, 3 ss.), non talis est, qualem ignavia expetit, sed liberatio a malis acrumnisque terrestribus, quia aliis locis novum efficaciae nostrae campum apertum iri vel diserte docetur (Matth. 25, 21 ss.). vel tecte significatur (1 Cor. 15, 43: ἐν δυνά μει ἐγείρεται). Miseria improborum locutionibus describitur, quarum notiones ita sibi repugnant, ut tropice cas intelligendas esse dubitari nequeat (Matth. 8, 12. Marc. 9, 43 s. al.). Quamvis plerumque et beatitatem et damnationem aeternam (κόλασιν αλώνιον, δλεθρον αλών.) fore clarissime doceatur: tamen in paulinis scriptis non desunt vestigia sententiae de omnibus olim hominibus ad christianae salutis usum transituris (Rom. 5, 15, 18, 11, 32, 1 Cor. 15, 22, 28) 9). De mortuorum inde a

<sup>8)</sup> Locutio Deum videre dicitur 1) de iis, quibus theophaniae obtisgunt (1 Mos. 32, 30. coll. 2 Mos. 33, 20); 2) de beatissimo Dei consortio (Matth. 5, 8. Hebr. 12, 14. Apoc. 22, 4. coll. Ps. 17, 15); 3) de accuratiore Dei cognitione beatitati futuro acvo sperandae conjuncta (1 Jo. 3, 2).

<sup>9)</sup> Poena futura πῦς αἰώνιον, πόλασις, ὅλεθοςς, πρίσια αἰώνιος dicitur. Etsi vocc. αἰώνιος, εἰς αἰώνα interdum etiam de longissimo tempore obveniunt (οἰκέτης εἰς τὸν αἰῶνα 5 Mos. 15, 17. 1 Sam. 27, 12. Act. 8, 21. Jo. 8, 35): tamen futurarum poenarum aeternitatem proprie intelligendam esse, patet tum e parallelis locutionibus πῦς ἄσβεστον, ο σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτῆ, τὸ πῦς οὐ σβέννυται Marc. 9, 43 ss., tum e discritoribus effatis Apoc. 14, 11. 20, 10., tum denique inde, quod Dei sententia extremo die semel dicta non facile admittit retractationem, quae necessaria esset, si poenae non essent aeternae. — Contra notionem de poenarum internalium aeternitate afferre non licet-loca 1 Petr. 9, 13 – 20. 4, 6 (de quibus cf. p. 383), not. 1), quia manibus illis in orco evangelium

discessu e vita terrestri usque ad resurrectionem statu scriptores N. T. nihil quidem datà operà praeceperunt, sed locis Luc. 16, 23. Act. 2, 27. 31. Rom. 10, 7. 1 Cor. 15, 55. Apoc. 20, 13 s. opinio de animarum corporibus solutarum in orcum receptione proponitur; et qui locum 1 Thess. 4, 13—18 diligenter perpenderit, is non potest non antiquiorum Hebraeorum sententiam de mortuis in soporem quendam delapsis inde eruere 10). At vero apud Luc. 16, 23 jam in orco mortuos poenae praemiaque manere dicuntur, et ap. Jo. 8, 56 Abrahamo mortuo laetitia de Messiae adventu tribuitur. Neque desunt egregia essata, quibus probi piique Christi cultores confestim post mortem in coelum (σμηνάς αλωνίους Luc. 16, 9) ad beatissimum Dei et Christi omniumque coelicolarum commercium (Act. 7, 55. 59. Hebr. 12, 22—24. 6, 19 s. Phil. 1, 23. coll. Luc 23, 43) tolli dicuntur 11). Atque in joan-

praedicatur, antequam die extremo ultima Dei de iis sententia dicta est.— Contra Paulus apost. communem primaevorum Christianorum sententiam uno tantum loco, 2 Thess. 1, 9, pronuntiat. Atque si 1 Cor. 15, 24 ad τέλος supplendum est τῆς ἀναστάσεως, resurrectio autem non obtingit nisi iis, qui in spiritu s. semen et vim vitae aeternae in se receperunt (cf. not. 4): profecto tandem aliquando, devictis daemoniacis potestatibus, omnes ad beatitatem perventuri dicuntur. Accedit, ut Deus τὰ πάντα ἐν πᾶσι esse non posset, v. 28, si ullae naturae intelligentes ab eo aliennae essent. — Vocabulum αποκατάστασις Act. 3, 21 ex constante loquendi usu non est consummatio, perfectio, sed restitutio: at vero dubium est, utrum restitutio omnium, de quibus Deus per prophetas locutus est, eodem arctiore ambitu quo verbum ἀποκαθιστάψειν πάντα ap. Matth. 17, 11. coll. Luc. 1, 17 intelligenda sit, an vero etiam comprehendat physicarum rerum restitutionem ad illum perfectiorem statum, qui ante Adami lapsum fuisse putabatur. Ecclesiastico sermone nomine τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν πάντων ejusmodi omnium rerum restitutio tandem aliquando futura significatur, quae et diaboli ac daemonum et improborum hominum emendationem et beatitatem comprehendit. Cf. Winzer: De ἀποκαταστάσει πάντων in N.T. scriptis tradita. Comm. I et II. Lips. 1821.

<sup>10)</sup> Weizell. c. p. 916 s.: "In 1 Thess. 4, 13 ss. sucht d. Apost. die Gemeinde üb. d. Schicksal ihrer gestorbenen glaubigen Brüder zu beruhigen. Hätte er nun die Frommen unmittelbar nach d. Tode in d. Seligkeit, o. in irgend einen Zustand höheren Lebens, der Gemeinschaft mit Christus, eingehend gedacht, so ist zu erwarten, dass er nicht unterlassen haben würde das hervorzuheben zur Beruhigung der Gemeinde, etwa in der Art: ""sie sollen üb. d. Loos dieser nenogen gedacht, seinem Zustande höheren Lebens o. doch einer sel. Gemeinschaft mit d. Erlöser""—. Statt dessen weiss er nur das zum Trost anzuführen, dass sie überhaupt in ein höheres Leben eintreten u. zwar in d. Zeit der Paruste dasselbe erlangen werden."

<sup>11)</sup> Verba σὖν Χριστῷ εἶναι Phil. 1, 23 Weizelius I.c. p. 965 de consortio Christi post extremum demum diem futuro intelligit. cui recte objicit Nitzsch: System d. christl. Lehre p. 389: "Paulus käme aber dem Herrn um kein Haar breit näher. wenn vor dem grossen Tuge, welcher auch den lebendigen christl. Erdbewohnern Christum

neo evangelio notio της αλωνίου ζωης, quae jam hac in vita e fide Christo adjuncta consequitur 12) (1 Jo. 3, 14. Ev. Jo. 5, 24), ita sibi constare videtur, ut nullam admittat intercapedinem (8,51 s. 11, 25 s.). Unde quae Christus de sectatoribus suis commercium cum ipso et Deo in coelo olim habituris (Jo. 12, 26, 14, 2s, 17, 24) dicit, sine dubio de tempore intelligenda sunt, quod mortem confestim sequitur. Neque in eodem evang, adspectabilis tantum Christi reditus, qualem vulgaris primaevorum Christianorum spes expetivit. exspectatur (5, 28 s. 6, 39, 44, 54, coll. 1 cp. 2, 28), verum etiam invisibilis reditio per saluberrimam spiritus s. efficaciam (14. 3. 18 ss. 28. 16, 16. 19. 22) futura egregie praedicatur. autem de beatissima Christianorum cum divino magistro conjunctione sive statim post mortem, sive resurrectionis demum tempore ineunda in N. T. proponuntur, necessario laetissimam spem de iis, qui hac in terra vinculis fidei, pietatis amorisque conjuncti erant, denuo in aeterno rerum ordine consociandis involvunt.

wiederglebt, zwischen thnen gar keine Wiedervereinigung Statt fände u. der Tod kein Weg dazu würe." — Praecunte Bretschneidero Zellerus (in diss.: Die Lehre des N. T. vom Zustande nach d. Tode, in ej. Theoll. Jahrbücher, 1847, 8 H. p. 391 ss.) illa N. T. loca, quibus de coelesti vita mortem confestim secutura disseritur, ad solos martyres refert, quos N. T. scriptores pariter atque antiquissimi ecclesiae patres tali ac tanta praerogativa dignos ceusuissent. Sed haec interpretatio non quadrat ad loca Luc. 16, 9 et Hebr. 12, 22 — 24. Inepússime autem Zellerus, locorum Hebr. 2, 10. 5, 9 specie et Clementis Alex, (τελείωσιν το μαρτύριον παλούμεν, p. 570 ed. Potter) auctoritate deceptus, verbum τετελειωμένοι Hebr. 2, 23 de iis intelligit, qui martyrio ad perfectionem adducti sint. Cui vocis interpretationi, praeterquam quod cum locis Ilebr. 7, 19. 9,9. 10,1. 14 conciliari nequit, id maxime obstat, quod docente loco Hebr. 11, 40 et consentiente ipso Zellero οἱ δίπαιοι οἱ τετελ. in Hebr. 12, 23 iidem esse videntur, quorum fidei vim et fortitudinem scriptor c. 11 laudaverat, inter quos haud pauci, ut Noachus, Abrahamus et patriarchae tranquille diem supremum obierant. Recțius Straussius II, p. 639 causam, cur N. T. scriptores in describenda futura hominum sorte sibi non constent, ita explicat: , Ein solches Schwanken — kann uns nicht befremden, wenn wir uns erinnern, wie eben damals die per si sch-jüdische Auferstehungslehre u. d. alexandrinisch in Pudistina berührten; eine Vermischung, die sich schon in der Lehre der Phartsäer nach dem Berichte des Josephus zetyt. Ja selbst in Einer Person lässt sich, sey es in verschiedenen Enticickelungsperioden, o. in verschiedenen Stimmungen ein Wechsel dieser beiden Anschauungsweisen denken." — Wieden fels: Der unmittelbare Zustand des Menschen nach d. Tode. In Annalen der gesamten Theologie. 4 Jahrg. (1834) 16 H. p. 45 ss. Rittelm ey er: Essai sur la doctrine des ames uprès la mort. Strasb. 1840.

12) Ζωήν αλώνων ubique in N. T. de vita resurrectionem secutura dici, probare studet K ti u f e r: De biblica ζωής αλωνίου notione. Dresd. 1838, cujus opinio nullo modo conciliari potest cum locis Jo. 5, 24. 1 Jo.

8. 14 al. Cf. § 171, not. 2.

## § 232. Ecclesiasticae doctrinae expositio historica.

Non solum Judaeo-Christiani rudiores et Montanistae. sed etiam celebriores antiquissimi ecclesiae patres (Papias. Justin. M., Iren., Tertull.) vestigiis apocalypseos insistentes exspectationi terrestris regni millenarii (chiliasmo) commentoque huic spei conjuncto de duplici hominum resurrectione (Apoc. 20) addicti fuerunt, qui error a sec. III potissimum alexandrinorum doctorum studiis ita profligatus est, ut abhinc semper ab ecclesia damnaretur nec nisi apud sectas quasdam vel singulos homines refugium reperiret. ). Contra eos, qui animas vel cum corporibus in morte interire et resurrectionis tempore vitae restitui (Thnetopsychitas in Arabia sec. III), vel in soporem usque ad resurrectionem duraturum (ψυγοπαννυχίαν) delabi docebant 2), ex animarum natura earum perennitas communi ecclesiae consensu defendebatur. Usque ad sec. IV animas corporum expertes in separatis orci locis (paradiso 3) et gehenna s. in-ferno) usque ad novissimum diem detineri ibique jam nunc sortem suam illo die e justissima Dei sententia definiendam praesentire, solosque martyres confestim post mortem in coelos tolli censebatur; sec. autem IV omnibus piis Christianis statim post mortem coeleste domicilium assignari coe-

<sup>1)</sup> Computatio mille annorum facta est e comparatione sex dierum creationis cum septimo die, quo Deus quievisset (1 Mos. 2, 2) et locis Ps. 90, 4. 2 Petr. 3, 8. — Theologi distinaerunt olim: 1) Chil. crassum, cui Judaeo-Christiani, Anabaptistae, alii addicti fuerunt, quo in terrestri regno millenario praeter absolutam pietatem et morum sanctitatem summa externorum bonorum copia exspectatur. 2) Chil. subtilis, cujus patroni, velut J. W. Petersen († 1727), Jo. Alb. Bengelius († 1752), Jo. Aug. Crusius († 1775), absolutum religionis et virtutis imperium mille annos in terris duraturum post universalem Judaeorum conversionem et regni pontificii excidium speraverunt. 3) Chil. subtilissimus, cujus Spenerus et alii temere incusati sunt, qui nihil sperabant nisi hoc, fore, ut jam ante diem extrenum religio christiana perfectam victoriam reportaret. — Cf. (Corrodi:) Krit. Geschichte des Chiliusmus. 3 PP. Frankf. u. Leipz. 1781—83. 2 Aufl. Zürich 1794.

<sup>2)</sup> Psychopannychiam Anabaptistae, Thuetopsychitarium commenta Sociniani recoxerunt. Contra illos Calvinus scripsit librum: Ψυ-χοπαννυχία, quo refellitur eorum error, qui animos post mortem usque ad ultimum judicium dormire putant. Par. 1534. Cf. Conf. scot. 17.

<sup>3)</sup> Distinguendus est quadruplex paradisus: 1) terrestris, in quo protoplasti ante lapsum erant constituti, 1 Mos. 2, 15. 3, 23. 2) subterraneux, locus in orco, ubi animae piorum degunt ante resurrectionem, cf. p. 499. 3) coelestis, locus in coelo 2 Cor. 12, 4 et apud antiquissimos patres (cf. Thilo Cod. apocr. N. T. l, p. 748 ss.), postea ipsum coelum; 4) idealts i. q. beatitas animi. — Jo. Schulthess: Das Paradies, das irdische u. überirdische, historische, mythische u. mystische, nebst krit. Revision der bibl. Geographie. Zür. 1816.

Contra Gnosticos, qui materiae tamquam peccatorum principio ideoque corporis restitutioni inimici in sola animorum immortalitate statuenda acquieverunt, inter Catholicos rudior opinio invaluit, qua fere eadem, quibus nunc utimur, corpora animis rursus conjungi dicebantur, unde locutio exstitit de resurrectione carnis4). Mediam inter Gnosticorum et Catholicorum 5) decreta viam Origenes ingressus est, qui multa N. T. effata ad novissimas res pertinentia allegorice explicuit et Pauli apostoli vestigia premens futura corpora ab iis, quibus nunc induti sumus, diversa fore et ex quodam eorum semine efformatum futuroque praestantiori rerum ordini adaptatum iri docuit, et praeterea impro-borum quoque hominum pariter atque diaboli et daemonum emendationem indeque oriundam eorum beatitatem tandem aliquando futuram (ἀποκατάστασιν τῶν πάντων. cf. p. 505 not. 9) defendit. Contra quae saniora Origenis decreta atrocior sententia de tormentorum infernalium aeternitate victoriam quidem reportavit, sed maxime Gregorio Magno auctore inter Pontificios purgatorii ignis commento aliquantum mitigata est, cujus ignis doloribus ii Christiani, qui in terra pro peccatis venialibus non eas, quas debehant, satisfactiones praestitissent, cruciari et ita lustrari dicebantur, ut pro expiatae culpae modo citius seriusve in coelum recipi possent 6). Sed haec melioris sortis adipiscendae facul-

<sup>4)</sup> Iren. V, 12, 3: "Non aliud est, quod moritur, et aliud, quod vivificatur. Quid ergo erat, quod moriebatur? Utique carnis substantia. Hanc itaque dominus venit vivificaturus." Tertull. de resur. c. 35: "Omne, quod pater mihi dedit, non perdam ex eo quidquam, i. e. nec capillum, sicut nec oculum, nec dentem. Ceterum unde erit fletus et dentium frendor in gehenna, nist ex oculis et dentibus?"— Aquilejense symboli apost. exemplum exhibuit: "resurrectionem hujus carnis."— Ceterum patres ecclesiastici in resurrectionis dogmate contra adversarios explicando et defendendo magnam diligentiam posuerunt. Cf. B. - Crusius Comp. d. DG. II, p. 371, not. f.

<sup>5)</sup> In symbolis occumenicis decreta biblica simpliciter repetuntur. Symb. apost. ,,lude (e coelis) venturus est judicare vivos et mortuos."

— Nic. - const.: Πιστεύομεν — εἰς Ἰησ. Χριστον — πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κοῖναι ζῶντας καὶ νεκρονς, οῦ τῆς βασιλείας οὖν ἐσται τέλος. — Όμολογοῦμεν ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωην τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. — Symb. athanas. 37 — 39: ,,Adscendit ad coelos — inde venturus est judicare vivos et mortuos. Ail cujus adventum omnes homines resurgere habent cum corporibus suis et reddituri sunt de factis propriis rationem, et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam, qui vero mala, in ignem aeternum."

<sup>6)</sup> Qua cum opinione non confundenda est Origenis notio de πυρί καθαρσίω, quo in fine mundi animae lustrarentur. Cf. M ünscher-Cölln DG. I, p. 60. Ad posteriorem Pontificiorum doctrinam jam propius accessit Augustinus Enchir. 68: — "incredibile non est — nonnullos fideles (post hanc vitam) per ignem quendam purgatorium. quanto magis minusve bona pereuntia dilexerunt, tanto tardius citiusque

tas non ultra extremum diem conceditur, quo sine ulla decreti divini retractandi spe sua cuilibet promerita sors definictur. Opinio de igne purgatorio, locis 2 Macc. 12, 43 ss. 1 Cor. 3, 15 male firmata, in conc. florentino (a. 1439) et tridentino sancita, a Graecis semper repudiata est. E Pontificiorum opinione viventium jejuniis, suffragiis, eleemosynis, offerendis missarum sacrificiis poenae purgatorii mitigari ac decurtari possunt. Veteres Protestantes opinionem de igne purgatorio, utpote doctrinae de vicario Christi merito vehementer adversantem magnorumque abusuum matrem, una cum subterraneae geographiae commento a Scholasticis efficto aversati sunt? animosque confestim post mortem rectà vià eum in locum migrare, qui postea in perpetuum iis destinatus esset?, pios quidem in sedes beatas, impios in miseras, quae utraeque sedes ubi essent, nunc a nobis nesciri docuerunt (not. 7). Sed a Catholicorum praeceptis de adspectabili et splendido Christi reditu, de resurrectione cor-

salvari; non tamen tales, de quibus dictum est, quod regnum Dei non possidebunt. — Cf. J. G. Ch. Il o e p f n e r: De origine dogmatis rom. de purg. Hal. 1792.

<sup>7)</sup> Art. smalc. p. 307 s. "Purgatorium et quidquid ei solennitatis, cultus et quaestus adhaeret, mera diaboli larva est. Pugnat enim cum primo articulo, qui docet, Christum solum et non hominum opera animas liberare." Conf. helv. II, 26: "Quod quidam tradunt de igne purgatorio, fidei christianae — purgationique plenae per Christum — adversatur."— Conf. gall. 24. angl. 22. — Scholastici eosque secuti posteriores Romanenses quinque animarum receptacula distinguunt: 1) Infernum (die Hölle), paludem sulphuream; cui multi formam infundibili tribuebant, in infimis terrae situm, in quem conjiciantur extremae impletatis et contumaciae homines. 2) Pargutorium, inferno proximum. 3) Limbum infuntum, in quo concludantur infantes sine baptismo mortul, et a coeli gaudiis pariter ac inferni tornientis remoti solas danni poenas luunt. Limbus appellatur, quia est quasi ora et extremitas quaedam inferni, sicut limbus vestimenti. 4) Limbum patrum, limbo infantum contiguum, in quo erant patriarchae et omnes Sancti veteris testamenti, antequam a Christo in coenum abducti sunt (cf. § 185, not. 6), unde ab eo inde tempore hic limbus prorsus vacuus esse dicitur. Cf. Ni em ann: De distinctis Pontificiorum in inferno classibus. Jen. 1689. — 5) Coelum, beatorum sedes. — Protestantium sententiam succincte declarat G er h a r d u s: "De receptaculis et domiciliis. Scriptura generali appellatione vocat locum Jo. 14, 2. Luc. 16, 28. Act. 1, 25., non quod sit corporeus aliquis ac physicus locus proprie dictus, sed quia est certum quoddam  $\piov$ , in quod animae a corpore segregatae congregantur. Talia receptacula, habitacula, custodias et promtuaria animarum scriptura enumerat tantum duo, quorum unum animabus piorum praeparatum communissima appellatione vocatur coelum, alterum animabus impiorum destinatum vocatur infernus.

<sup>8)</sup> Conf. helv. II, 26: "Credimus, fideles recta a morte corporea migrare ad Christum, — item infideles recta praecipitari in tartara. Cat. min. p. 375 s. "Oramus, ut pater coelestis, quum hora mortis venerit, felicem vitae exitum nobis largiatur nosque ex hac miseriarum valle ad se in coelum recipiat."

porum, de judicio extremo, de mundi interitu, de aeterna proborum beatitate, improborum damnatione Evangelici nikil recesserunt?). Quae in libris symbolicis minus finite de natura corporum vitae restitutorum docentur¹o), ea theologi subtilius ita exposuerunt, ut "idem numero et substantià corpus, quod in hac vita gessimus, novissimo die resurrecturum esse ac proinde corpora resuscitata quoad substantiam non fore spiritualia, sed solum quoad qualitates" (Quenst.) docerent ''). Praeterea duplex Dei judicium

<sup>9)</sup> Conf. aug. XVII: "Item docent, quod Christus apparebit in consummatione mundi ad judicandum, et mortuos omnes resuscitabit, piis et electis dabit vitam aeternam et perpetua gaudia, impios autem homines ac diabolos condemnabit, ut sine fine cructentur. Damnant Anabaptistas, qui sentiunt, hominibus damnatis ac diabolis finem poenarum futurum esse. Damnant et alios, qui nunc spargunt judaicas opiniones, quod ante resurrectionem mortuorum pii regnum mundi occupaturi sint, ubique oppressis impiis." — Conf. helv. II, 11. p. 485 s.: "E coelis Idem ille redibit in judicium tum quando summa erit in mundo consceleratio et antichristus — omnia opplevit —. Redibit Christus — judicaturus vivos et mortuos. Resurgent enim mortui, et qui tila die (quae omnibus incognita est creaturis) superstites futuri sunt, mutabuntur in momento oculi, fidelesque omnes — cum Christo ingredientur in sedes beatas sine fine victuri. Increduli vero vel impii descendent cum daemonibus ad tartara în sempiternum arsuri atque ex tormentis numquam liberandi. Damnamus ergo omnes negantes veram resurrectionem . Damnamus eos, qui senserunt, et daemonas et impios omnes aliquando servandos et poenarum finem futurum." Uberius res novissimae disputantur in Conf. belg. 37. coll. Conf. scot. 11.

<sup>10)</sup> Apol. Conf. p. 194: "Mors ipsa servit ad hoc, ut aboleat carnem peccati, ut prorsus novi resurgamus." Cat. maj. p. 501: — "exspectamus, ut haec nostra caro cum omnibus suis sordibus et vitiis abolita et sepulta exsurgat a mortuis ad perfectam et absolutam sanctiatem, nova atque immortali vita animata. — Quod autem hic ponitur Auferstehung des Fletsches, carnis resurrectionem, ne hoc quidem valde apte et bene linguâ nostra vernacula expressum est. — Verum recte et genuine loquendo germanice diceremus Auferst. des Leibs od. Leichnams, h. e. corporis resurrectionem. Attamen res est momenti non magni, dummodo verborum sensum recte percipiamus." — F. C. p. 649: "De resurrectione scriptura perspicue docet, quod hujus nostrae carnis, quam circumferimus, substantia, sed tamen a peccato mundata sit resurrectura." — Luther: Werke, XV, p. 291: "Venn wir v. Todten auferstehen u. neue Leiber überkommen werden, die werden wohl rechte Leiber v. Fletsch w. Blut u. allen Gliedmassen seyn, aber sie werden nicht mehr so schwer u. ungelenk seyn, sondern gleich wie wir mit Gedanken itzt behend da u. dort sind, also werden wirs dazumahl mit dem Leibe können thun."

<sup>11)</sup> Vel ut Gerhardus dixit: "eadem corpora substantia numerali, diversa vero qualitate dotali." — Quasdam qualitates omnibus resuscitatis, piis et impiis, communes, alias tantum piis, alias impiis proprias, et illis quidem ad beatitatem perfruendam, his ad persentienda miseriae tormenta necessarias fore finxerunt. — Praeterea patres eccles. Scholasticos et orthodoxos theologos multum vexavit quaestlo, qua setatis forma et corporis statura homines resurrecturi essent. Alii e loco

distinxerunt, particulare, quo cuilibet sua sors vel in agone mortis, vel statim post mortem designaretur, et universale, ound in omnes homines die extremo exerceretur. - De interitu mundi in libris symbolicis nihil profertur. riores theologi totam rerum universitatem secundum materiem et formam, solis exceptis naturis intelligentibus, universali incendio in nihilum redactum iri docuerunt, nec tamen iis refragati sunt, qui oum veteris ecclesiae doctoribus non substantiae mundi abolitionem, sed qualitatum immutationem sperare mallent. — Varios et beatitatis et miseriae gradus (p. 444, not. 11) distinxerunt. Praecipuam beatitatis s. ritue geternae partem in beatifica Dei visione, h. e. perfectissima Dei cognitione indeque oriunda Dei fruitione, posuerunt. Damnatorum poenas fore dixerunt et privativas s. poenas damni, in beatitatis defectu sitas, et positivas s. poenas sensus, et has quidem tum internas, h. e. conscientiae tormenta, tum externas, quae squalidissimo domicilio, infernali igne 12) miseroque cum ceteris damnatis hominibus, diaboloque et daemonibus consortio continerentur. - Haec orthodoxa decreta inde a medio sec. XVIII partim valde immutata, partim prorsus rejecta sunt. Plurimi enim supranaturalistae ea, quae in N. T. de externae reditionis Christi pompa traduntur, poetico et symbolico orationis ornatui tribuerunt, quo nihil nisi universe splendor illius reditionis significaretur. Praedictiones biblicas de externo judicii actu ab humanorum judiciorum forma desumtas ad internum, quo quisque per Christi e coelis reversi efficaciam imbuendus esset, factorum suorum terrestrium sortisque futurae iis ac-

Eph. 4, 13 (μέχοι καταντήσωμεν — είς ἄνδοα τέλειον, είς μέτοον ή λικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χοιστοῦ) perperam intellecto eos e sepulcris prodituros esse eà corporis forma, quam quis habuisset vel habiturus fuisset completo tricesimo tertio aetatis anno (quippe eo aetatis anno quo Christus mortuus esset), alii ex Apocal. 20, 12 (είδον τοὺς νεκροὺς μιποούς καὶ μεγάλους κ. τ. λ.) cujuslibet corporis eam aetatem et formam fore, qua mortuus esset (ita Gerhard., Quenst.), collegerunt, alii normam quaesiverunt non in statura Christi, sed in naturali cujuslibet corporis ἀκμῆ, ad quam hac in terra pervenisset vel perventurum fuisset. Cf. Quenstedt IV, p. 604 s. Hnr. Opitz: De statura et aetate resurgentium. Kil. 1707. — E Thomae Aquin. decreto ipsa "intestina resurgent in corpore sicut et alia membra, et plena erunt non quidem turpibus superfluitatibus, sed nobilibus humoribus."— Baier: Compend. theol. post. p. 334: "Recipient etiam sexum et partes seu membra omnia, quae in hac vita habuerunt, licet non ad veterem usum redintegrandum: tamen ad integritatem corporis organici."

<sup>12)</sup> Plerique hunc ignem materialem quidem (unde Tertull. montes ignivomos fumariola ignis infernalis vocat), sed prorsus singularem esse censuerunt, alii, ut Hutter., Hafenreffer., eum tropice interpretati sunt de summis cruciatibus.

commodandae sensum revocarunt. Deinde totalem corporis morituri extremoque die cum animo rursus conjungendi aequalitatem negaverunt, sed e potioribus hujus terrestris corporis partibus sive e ... primis eius staminibus" novum et sublimiori rerum ordini antum corpus efformatum iri docuerunt, cui sententiae plurimi quoque rationalistae adstipulantur, ita tamen, ut novi et praestantioris corporis productionem non extremo demum quodam die, sed confestim post discessum singulorum e vita terrestri sperandam asserant. Orthodoxo decreto de absoluta poenarum infernalium aeternitate alii sententiam de *hypothetica* earum aeternitate (qua in aeternum puniendi et torquendi censerentur, qui numquam resipiscerent, sed in aeternum peccarent), vel de relativa aeternitate (si quidem qui serius ad bonam frugem redirent eoque reditu beatiores fierent, tamen probitate et beatitate longissime ab iis relinquerentur, qui jam nunc ad Deum se convertissent) substituerunt '3), alii antiquam notionem de αποκαταστάσει των πάντων amplecti maluerunt (p. 426, not. 11). Neque totalem hujus universi deletionem recentiores supranaturalistae defendere amplius ausi sunt, sed tantummodo transformationem et exornationem vel totius mundi, vel solius systematis solaris, vel solius telluris. Rationalistae plerasque biblicas et ecclésiasticas notiones eschatologicas e Judaeorum opinionibus de Messia rebusque ei peragendis repetunt in iisque involucra cernunt, quibus olim notiones verae et in aeternum valiturae de animorum perennitate eique conjuncta justa factorum terrestrium retributione adumbrarentur et ad vulgarem captum accommodarentur. A pantheistis, qui sibi constant, ipsam animorum perennitatem negari, jam § 106 vidimus <sup>24</sup>).

<sup>18)</sup> Contra poenarum aeternitatem cf. (Beyer:) Ueb. d. Strafen d. Verdammten u. deren Dauer. Leipz. 1782 u. 84. Ammon: Symbolae theol. et criticae ad doctrinam de poenarum divinarum duratione in altera vita. In ej. Opusc. theol. Erl. 1793. p. 109 ss. Gabler: Einige Hauptgründe gegen d. Ewigk. der Höllenstrafen. In ej. Kleinere theol. Schriften, p. 572 ss. Klaiber: De damnatione improborum aeterna. Tub. 1824. Lucius: Essat sur l'éternité des peines. Strasb. 1840. — Aeternas poenas denuo defendit casque in tristissimo peccatorum in terra commissorum dolore et totali facultatis honeste agendi jactură reponit Erbkam: Ueb. d. L. v. d. ewigen Verdammiss. in Ull mann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Kritt. 1838. 2 H. p. 384 ss. — Cotta: Historia succincta dogmatis de poenarum infernalium duratione. Tub. 1774.

<sup>14)</sup> E Schellingianis, qui immortalitatis notionem impugnarunt, praccipue notandus est Blasche: Philos. Unsterblichkeitslehre. od. wir offenbart sich d. ewige Leben? Erf. u. Gotha 1831; ex Hegelianis Feuerbach: Gedanken üb. Tod u. Unsterblichk. 1830. Richter: Die Lehre v. d. letzten Dingen. 1 Bd.: Kritik der Lehre v. Tode, v. d.

## § 233. Epicrisis.

Immortalitatis spes animis hominum non minus alte insita est, quam persuasio de summo numine. Sine immortalitatis spe harmonia illa deesset, cujus legem et necessitatem impressam nobis esse vidimus (§ 7). Quam ob causam omnibus populis, qui e barbarie ad aliquem ingeniorum cul-tum emerserunt, illius quoque spei lumen illuxit, licet aliquamdiu imaginationis ludibriis vel maxime obtenebratum. Ipsa enim tristis illa orci imago (p. 497) nos docet, quantum totalis interitionis notio ab animis sui consciis abhorreat. Majore demum morum depravatione vel justo argutioris sapientiae praestigiis laetissima spes exstinguitur. Cujus spei argumentum, quum in scientiam non cadat, sed fide amplectendum sit, geometrica demonstratione probari non posse, facile intelligitur. Nihilominus argumenta, quae ad animorum per-ennitatem probandam afferri solent 1), intimo et sancto desiderio, quo ad spem concipiendam cogimur, explicando et declarando egregie inserviunt. Quorum argumentorum potiora haec sunt: 1) Arg. metaphysicum, in leibnitio - wolfiana schola frequentissimum, e natura animi, quae non corporea, sed simplex ideoque dissolutionis et interitionis expers substantia sit, petitum. Cui argumento recte quidem objicitur,

33

Unsterblichk. u. v. d. Mitte'zuständen. Bresl. 1833. II Bd.: Die Lehre v. d. letzten Dingen in objectiver Rücksicht od. d. Lehre v. jüngsten Tage. Berl. 1844. Ej. Die neue Unsterblichkeitslehre. Bresl. 1853. Richterum impugnarunt Goeschelius, Fichtius filius, Weissius, de quorum scriptis cf. Jul. Müller in Ullmann u. Umbreit: Theol. Studd. u. Krittken. 1835. 3, p. 703 ss. Weisse: Die philos. Bedeutung der christl. Lehre v. d. letzten Dingen. In eod. promtuario 1836. 2, p. 271 ss.

<sup>1)</sup> Mos. Mendelssohn: Phädon, od. üb. d. Unsterblichk. d. Seele. Berl. 1767. 6 Aufl. mit Zusätzen v. Friedländer. 1821. [Spazier: Antiphädon. Leipz. 1785.] Bonnet: Philos. Palingenesie o. Gedanken üb. d. vergangenen u. zukünft. Zustand lebendiger Wesen. Aus d. Französ. v. Lavater. Zürich 1769. 2 Thle. J. P. F. Richter: Das Campanerthal o. üb. Unst. d. S. Leipz. 1797. Ej. Selina o. üb. Unst. 2 Bde. Stuttg. 1827. Ch. Fr. Sintenis: Elpizon o. üb. Fortdauer im Tode. 3 Bde. Danz. 1803. Abel: Ausführl. Darstellung des Glaubens an Unsterblichk. Frankf. 1826. Hülfel: Briefe üb. d. Unsterblichk. der menschl. Seele. Karlsr. 1832. Ej. Die Unsterblichk. aufs Neue beleuchtet. Karlsr. 1836. Neubig: Die philos. Unsterblichkeitslehre. Nürnb. 1834. Back well: Evidenter Beweis eines zukünft. Lebens aus Gründen der Naturforschung. Aus d. Engl. Weim. 1836. Aebli: Ueb. Unst. d. Seele u. thr Zustand jenseits des Grabes. Zürtch 1839. Nürnberger: Stillleben o. üb. Unst. d. Seele. Kempten 1839. Geisse: Ueb. Unsterb. aus d. Gesichtsp. d. Philos. Marb. 1842. Multa alia scripta recenset Bretschneid. Entwickel. d. dogmat. Begriffe p. 825 — S0.

quid'sit animus, a nobis ignorari, nec nisi quid agat cognosci. Materialistae quidem e certissimis quibusdam experientiae documentis colligunt, animum nihil esse nisi concentum partium et virium corporis ideoque cum corpore interiturum esse. At vero illa experientiae documenta tantummodo arctissimam corporis et animi conjunctionem, qua fit, ut animi vis et efficacia in multis e corporis dispositione pendeat, minime vero corporis et animi aequalitatem pro-Alia autem nos docent; animum in corpus eximiam vim exercere et corpore superiorem esse ab eoque diversum?). 2) Arg. teleologicum: Omnes praeter hominem creaturae, nisi externa vi impediuntur, finem obtinent ipsarum naturae et facultatibus conformem. Soli homines, etiamsi faustissima iis obtigerit externa rerum conditio, non ad cultum adscendunt ingeniis eorum conformem, quia infinitae tum in rebus cognoscendis, tum in honestate exercenda, tum in beatitate percipienda perfectionis, qua Dei similitudo (§ 162) continetur, capaces sunt. Jam vero notio de Dei sapientia non permittit, ut solos homines, qui ipsius Dei imaginem referent, ab illa lege, qua omnes naturae ad aliquid ultimum et extremum perveniunt, exemtos esse statuannus. objici potest, generi hominum illud propositum esse, singulis autem, ut suam quisque partem ad assequendum summum finem conferat. Nam praeterquam quod multi teste historia ad obtinendum hunc finem nihil conferunt, etiam totius generis perfectioni in terris impedimenta obstant, quae numquam tolluntur. Accedit, quod praestantissimi homines ardentissimo desiderio tamquam singulae personae summam perfectionem expetunt. Ita autem ad spem vitae post corporis mortem perennis, qua vires nostras perficere pergamus et desiderio illi magis magisque satisfaciamus, amplectendam compellimur. 4) Argum. theologicum, a divinae sapientiae et benignitatis et justitiae notionibus depromtum. Non enim concedi potest, Deum sapientissimum, qui nihil temere instituit, facultatibus ad infinitam perfectionem aptis sine ulla eas perficiendi spe nos instruxisse. Neque amoris divini notio permittit, ut vitae aeternae desiderium sine ulla eventus spe nobis inditum censeamus. Denique cum justitia divina conciliari nequit manca factorum humanorum retributio, qualem hac in vita deprehendimus. Haud pauci quidem objiciunt, justitiam divinam perfecte se exserere in voluptate ac delectatione jam nunc cum virtutibus conjuncta, in mo-

<sup>2)</sup> Cf. quae de nexu corporis cum animo uberius disputat Scheidler: Psychologie, 1, p. 336 ss.

lestiae sensu e peccatis oriundo. At vero permulti peccatores conscientiae vocibus obstrepunt vel morte e medio turnissimorum flagitiorum cursu abripiuntur, antequam conscientia in iis vim suam exercere coepit. Nisi igitur justitiae divinae notionem animis nostris altissime infixam abnegare volumus. vitam post fata futuram statuamus necesse est, qua suam quisque pro factis suis mercedem reportaturus sit. 4) Arg. morale, cujus variae sunt formae, quae petuntur vel e terrestri inter felicitatem et honestatem dissensu (p. 201), vel e facultate nostra ad illud, quo altius cogitari non potest, perfectionis ethicae fastigium progrediendi, vel ex manca terrestri humanorum factorum retributione. Secunda moralis argumenti forma cum teleologico, tertia cum theologico argumento in unum coit. 5) Arg. unalogicum, inde desumtum, quod in rerum natura nihil intereat, imo ex opinata morte et rerum interitu nova vita prodeat. Quod argumentum fere nullam probationis vim habet, sed ad summum perennitatem generis nostri, non singulorum hominum evincit 3). quamvis nonnullae animalium, ut ovuli in erucam, erucae in nympham, nymphae in papilionem transmutationes doceant, fieri posse, ut humanus quoque animus post hujus corporis mortem in novi corporis formam transeat. Ceterum multo efficacius, quam ulla argumentatio philosophica, vel summi acuminis plenissima, ad confirmandam immortalitatis spem valent viva et vegeta pietas sincerumque virtutis studium 4) atque inter Christianos intimum divini magistri et

•

è

ţ

<sup>3)</sup> D δ der lein Instit. II, p. 47+s.: "In illa (παλεγγενεσία, qua nihili in omni rerum natura interire dicitur) res nomen cum forma anitut, transmutatur, interit, migrat, nisi quis velit olera vel herbas, quae e cadavere forsan humano nutrimenta sugunt, hominis nomine compellare—. Quemadmodum enim is, qui ab oleribus, ab animantium carne, a vino et reliquo apparatu vires corporis recreat et earum rerum usu ac interitu accipit accessionem corporis sui, non facile tribuerit rel destructae et consumtae παλιγγενεσίαν, nec herbam vel leporem in corpore suo revixisse statuat, neque si particulas a corpore nostro superstite secretas intelligimus aliis corporibus accedere et nutrimenta praebere, nos ipsos in his ἀναβιώσαι defendimus: ita si solutum putredine corpus jam plantas alit, jam vermes, vel si cadaver aëri expositum fluctibusque traditum dulcis vulturibus piscibusque esca, ferarum in sanguinem succumque convertitur, ex hac ἀναβιώσει vitae superioris sensum suavem vel solatia valde magna praecipere equidem non ausim."

<sup>4)</sup> Vice versa immortalitatis spem egregium virtutis incitamentum et adminiculum esse, non est, quod doceatur. Unde autem minime sequitur, eos, qui hanc spem fovent, non ipsius virtutis amore, sed praemii futuri studio ductos honeste agere, neque sincerum virtutis amorem cogitari posse nisi abjectà demum immortalitatis spe. Potius tenenda sunt ea, quae alicubi docet Weisse: "Die Behauptung, duss erst bet klarer,

spiritus s. consortium (p. 127), quemadmodum in mutuo pietatis et amoris vinculo certissimum quoque spei consortii amicorum et familiarium post mortem iterandi 5) pignus et praesidium inest (§ 199 extr.). Neque ullo modo terrestris vitae recordationem, quippe qua sublatà nulla esset futura retributio, a vera immortalitate sejunctam cogitare licet. Onae autem praeterea spectant ad perennitatis nostrae nuturam, ad formam, qua vivere perrecturi simus, num fortasse saepius formae mutationem subituri simus, ad locum, in quem transferendi simus, num fortasse, quod nonnullis nuper placuit, pro gradibus progressionis nostrae ad perfectiora deinceps per varia coeli corpora migraturi simus. ea pro angustis cognitionis nostrae cancellis enucleare non possumus. Coelum enim et infernus imagines sunt, quibus conditio vel laeta vel tristis significatur. Neque pro ea, quae nunc nobis impressa est cogitandi lege, a nobis impetramus, ut animum post mortem cujuslibet corporis expertem cogitemus, unde, quum in omni rerum natura legem coatinuae successionis observatam videamus, summo jure nunc plurimis ea probatur opinio, qua jam ipso mortis actu e primo quodam corporis, quo nunc induti sumus, stamine s. semine novum corpus, praestantiori rerum ordini antum. effictum iri conjicitur. Quantis autem ecclesiastica resurrectionis notio difficultatibus prematur, communi fere nunc consensu conceditur. Recte enim quaeritur, quomodo eadem corporis substantia restitui possit, quae ne nunc quidem semper una eademque est, sed novarum partium accessionibus, veterum secretionibus perpetuam mutationem subit. Deinde corpus, quod nunc nobis est, post mortem in minutissimas particu-

selbstbewusster Verzichtleistung auf Lohn u. Strafe in einem künftigen Leben die vollkommene Unrigennützigkeit des tugendhassen Handelns u. Wollens erreicht werde, ist eine ganz leere Prahlerd u. Eitelkeit. Die wahre Tugend ist nicht die Folge, sondern die Bedingung des Glaubens an Unsterblichkeit. Wie aber durch du Abtreiben der Frucht das Leben der Mutter in Gefahr gesetzt wird, so vergiftet der, welcher freventlich diesen Glauben zerstüren will, auch die Quelle desselben."

<sup>5)</sup> C. Chr. Engel: Wir werden uns wiedersehen. Gött. (1787)
1788. Vogel: Ueb. d. Hoffnung des Wieders. Nürnb. 1806. Rep. in
ej. Glaube u. Hoffnung. Nürnb. 1806. Thiele v. Thielefeld:
Alfred u. Ida. Briefe üb. Fortdauer u. Wiedersehen. 2 Auß. Leipz.
1818. Grävell: Das Wiedersehn nach d. Tode. Leipz. 1819. Bj.
Briefe üb. d. Fortdauer uns. Gefühle nach d. Tode. Leipz. 1821.
Holst: Beleuchtung d. Hauptgründe f. d. Glauben an Erinnerung u.
Wiedersehen nach d. Tode. Eisenb. 1828. — Spem consutare studet
Streicher: Ehrmann u. Waller, üb. d. Erinnerung nach d. Tode.
Merseb. 1828. Cs. Bretschneider: Entwickel. p. 879 ss.

las dissolvitur, quae in alia eademque etiam humana corpora disperguntur. Itaque etsi lubenter concederemus, has particulas per infinita spatia dispersas per divinae omnipotentiae nutum colligi et in unam compagem rursus conjungi posse: tamen, quum per tot secula deinceps plurium corporum fuerint, prorsus non intelligitur, cui horum corporum extremo die conferantur. Denique si, quod Orthodoxi statuunt, animus per longissimum tempus usque ad extremum diem expers corporis vivere potest, non intelligitur, cur tunc demum involucrum ei necessarium sit. Si vero animus involucro corporis carere nequit; confestim post mortem eo induendus erit. — Notio de adspectabili et splendido Christi reditu ad extremum idemque universale judicium exercendum futuro non solum insuperabilibus physicis difficultatibus 6) laborat, sed etiam eo refellitur, quod apostoli jam sua ipsorum aetate hanc spem eventu comprobatum iri putaverunt (p. 501 s.), sed decepti sunt. Deinde si ex orthodoxa notione jam particulari judicio sua cuivis homini sors futura decernitur neque in Dei sententia tum dicenda quidquam posthac mutari potest: non patet, quid juvet ejusdem sententiae repetitio extremo die futura. Ratio humana nullam nisi internae et ethicae reditionis Christi notionem a Joanne adumbratam assequitur. Opinio autem de judicio per Christum olim habendo facillime revocari potest ad puriorem notionem de judicio divino in quemlibet hominem secundum normam in Christi doctrina et exemplo propositam exercendo. — Doctrinae de insernalium poenarum a eternitate obstat primum, quod aeternae poenae nulla proportio est cum finita culpa (p. 414), deinde quod per divinam sanctitatem non aliud poenarum consilium statuere licet, quam quod ad emendationem hominum pertinet, denique quod aeternâ quorundam hominum reprobatione et miserià finis, quem Deus in creandis iis hominibus spectavit (§ 162), irritus redderetur (p. 311). Ita pro ratione, qua improbi ad bonam frugem redeunt, poenas eorum mitigari necesse est. Ab altera autem parte ne beatitas quidem piorum unquam omnibus numeris absoluta, qualis solius summi numinis est, sed pro gradu, quo in assequenda Dei similitudine progrediuntur, laetiora incrementa capere putanda est?). — Quaestio de extrema

<sup>6)</sup> Cf. Strauss Glaubenslehre, II, p. 668 ss.
7) Hase: Evang. Dogmat. p. 111: "Seligk. u. Verdammniss ist das Gefühl des Lebens selbst nach s. Verhältniss zu Gott, wodurch d. üusvere Zustand bedingt wird. Daher statt der schroffen Gegensätze v. Himmel u. Hölle, wie im irdischen Leben, üb. dem ja auch eine gerechte Vorsehung waltet, unendl. Schattirungen v. Lebensherrlichk. u. Armuth."

telluris sorte non ad religionem spectat, sed physicarum rerum scrutationi relinquenda est. Attamen telluris historia ejusdemque naturae contemplatio neutiquam erroris convincit eos. qui ingentem illius immutationem aliquando futuram coniiciunt, quam immutationem cum Dei decreto de generis humani salute arctius cohaerere non improbabile est.

### Emendanda.

Emendanda.

P. 29. lin. 18 leg. 1 Jo. 2, 5. — P. 87. lin. 34 leg. Rom. 13, 8.—P. 39. not. 2, lin. 2 leg. Jo. 6, 15. — P. 40. lin. 9 leg. Jo. 8, 32 ss. 18, 35.—P. 41. not. 5. lin. 9 leg. Rom. 8, 21. Ibid. not. 6. lin. 1 leg. Matth. 5, 21.—48. — P. 42 in textu lin. 8 leg. inanguranda. Ibid. lin. 11 leg. 1 Sam. Ibid. lin. 13 leg. Rom. 8, 18. — P. 48. lin. 8 leg. Jo. 15, 15. — P. 47. § 22. lin. 11 pro cognitionis humanae leg. animi humani — P. 62. § 27 in litteratura lin. 9 leg. 1825. Ibid. not. 3. lin. 3 infer. leg. Phil. 4, 7. — P. 65. not. 2 lin. ult. pro nominibus leg. hominibus — P. 81. lin. 1 leg. 1776. — P. 85. lin. 17 p. absimilia l. similia — P. 87. not. 1. lin. 4 pro Ps. 10, 3 leg. Prov. 10, 3. — P. 89. lin. 1 pro c. 99 leg. v. 99 — P. 92. lin. 15 leg. 1729 — P. 96. lin. 6 leg. effectae — P. 103 in textu lin. ult. leg. 1 Cor. 5, 9 ss. — P. 105. lin. 18 pro novam leg. novum — P. 110. lin. 5 inferiore leg. Act. 20 — P. 113. not. \* lin. 4 leg. 1 Reg. 23 — P. 114. § 58. lin. 9 leg. indoles — P. 116. lin. 8 leg. subtiliori — P. 122. lin. 10 leg. deuter-canonicorum — P. 127. lin. 17 pro 4, 6. 27 leg. 27. 4, 6. — P. 197. lin. ult. pro dominicanus leg. oratorianus — P. 143. not. 1. lin. 5 infer. pro 6, 16 leg. 16, 16 — P. 152. not. 18. lin. 4 infer. dele voc. stantificavit — P. 63. § 80. ln textu lin. penult. leg. exegetica, historica — P. 172 lin. 1 leg. 1 Cor. 8, 4 — 6. — P. 217. § 109 in textu lin. antepenult. leg. constantissimus — P. 221. lin. 14 leg. cancello — P. 226. lin. 14 leg. 32-34. 4, 1. — P. 255. lin. 18 pro quae leg. quas — P. 233. not. 8. lin. 12 pro sed leg. nec — Ibid. not. 6. lin. penult. pro 0, 35 leg. 10, 35. — P. 257. text. lin. ult. leg. Hebr. 1, 6. — P. 258. § 182. lin. 8 leg. duabus — P. 271 lin. 9 pro ditum leg. conditum — P. 288. lin. 16 leg. Matth. 18, 7. — P. 298. text. lin. penult. leg. Tob. 12, 9. — P. 504. lin. 5 infer. leg. Act. 17, 25 — P. 945. lin. 7 leg. pro 44 leg. 14. — P. 861. not lin. 20 leg. Matth. 26, 84.

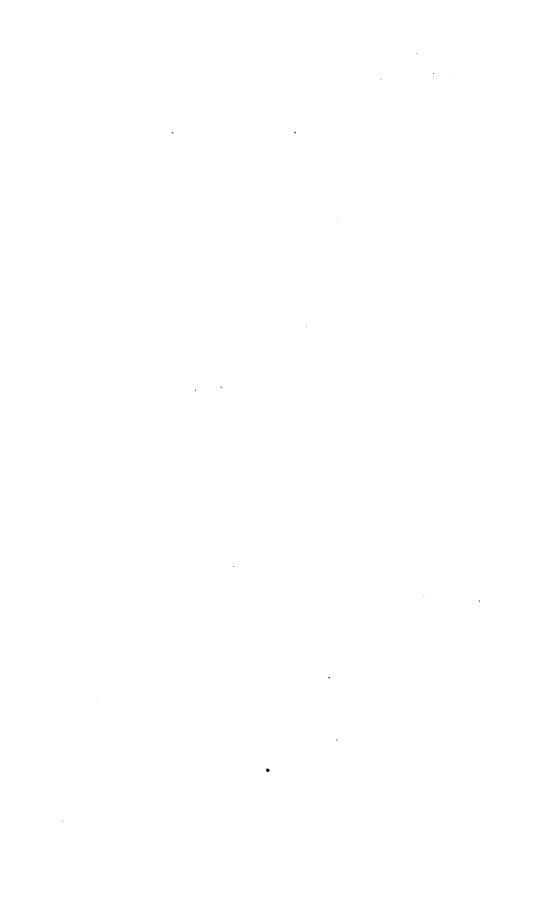



• 

•

.

.

